









F. d. 18. 1.2





# ALLO ILLVSTRE

SIGNOR CAMILLO BAGLIONI, SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.





## BERNARDO GIVNTI.



E Metamorfost d'Ouidio traportatetanto selicemente da la lingua Latina, ne la nostra fauella, in ottauarima, da M. Giouanni Andrea da l'Anguillara; si come (gentissimo Signor mio) le si hanno acquistato apreso ciascuno, tanto di reputatic-

ne, & di credito, che molti allettati da la sua vaghe Zza si sono con ogni industria affaticati, poi maggiormente ornarle, accioche corrispondendo in ogni parte a la natural belle Zaloro, agumentino, & artisicio samente rinuouino il diletto di coloro, che se ne compiacciono; cos parimente hanno indotto & spinto me ad arricchirle sen a riguardar punto ne aspesa, ne a satica, di nuosi ornamenti, & di ricche pompe: Illustrandole con la nobiltà de Caratteri, & con la eccelen Za di nuoue Figure intagliate in Rame, da Messer Iacopo Franco, huomo d'aprouato valore in quest'arte; assinche ac-

compagnate da cosi sontuosa comitiua di spoglie , rendino & più pomposo, & più vago il trionso de l'Auttor loro; & oblighino maggiormete ciascuno ad oseruare la molta viuacità de lo ingegno del nostro gentilissimo Anguillara; assicurando con questa occasione ciascuno de la buona, es prontavolontà,che sarà sempre inme di giouare invarie maniere, (per quello però che può nascer dame ) le fatiche altrui, & in particolare le presents di questo Poema Maperche poco gli gionerebbono gli ornamenti, & le pompe, come non hauessero in lor difesa,persona,che le fauorisse,& arditamente con la sua auttorità le portasse ne l'altrus conspetto; rendendole con il proprio splendore più maestà; hò però giudicato di insignirle delnome della V.S. come di personaggio, che honorando sopramodo i Poeti potrà con la sua reputatione arricchire l'-Auttore, & auttorare i miei ornamenti; & essendo sicuro, che con la sua scorta le potranno passare per tutto sicure da l'altrui maledicen le ; sperarò anco, che con questa occasione maggiormente la si accerterà de la devotione, & de l'osseruant a che io porto à tutta la honoratissima Casa sua, & in particolare à la V. S. La quale & perle proprie virtu, & per ie amabili & gratiose maniere, con le quali lei continouamen te tratta & conuersa con ciascuno, essendo sommamente stimata & bonorata, non tralascia occasione di operar virtuo samente, corrispodendo intutte le sue attioni alla sua nobiltà, & al suo proprio valore: conosciuto, et honorato grandemente in ogni tempo da tutti; & in particolare dalla (orona di Francia, quando in gratia & servitio di quella, militando gli anni adietro ne le più vrgenti occasioni di quei Regi; non solo diede manisesti segni & della pruden a, & della

della nobiltà dell'animo suo; ma hauendo valorosamente esseguiti quei carichi, che la maneggio, & ne quali lei si ado però ne fuinal (ata fino al Cielo, et dalla nobiltà di quel Regno; & da i medesimi Regi; I quali veduto con quanta pompa la si fosse spontaneamente mossa per servirla, comparendo con honoreuolissima comitiua di Gentilhuomini Fiorentini, condotti & mantenuti dalei, a tutte fue frese in tutta quella guerra, la honorarono, & accare? zarono con grata maniera, firmando molto & la industria, il valore, & la pronte Zasua. Mane qui sermandosilamolta virtu di V.S. an Li incaminando le operationi el pensiero à la vera gloria, non si tosto secero tregua i trauagli di quel Regno, che ritornatasene in Italia, ando con molta sualode peregrinando per tutte le parti d'Europa, & hauendo inoltre veduti & passati molti luoghi dell'Asia , informandosi molto bene & de costuni, & de gouerni di tante nationi stra niere vedute dalei, ha procurato d'accrescere alla sua nobiltà, nuoui spledori, & nuoui fregi; accumulando in se stessa la gratia,& l'amore di ciascuno,Es in particolare de la nobiltà V enitiana; con la quale trattado, & conuersando sempre, ha contratto ultimamente parentado con la nobil famiglia Treuisana; & riportando da cosi nobile attione insieme con il Signor Donato (uo fratello , prudentißimo gentil huomo , il quale di pari passo camina con esso lei al cumulo della vera gloria, molta lode, & molto honore; Dalle quali cagioni, dunque & per i quali rispetti, & in particolare per l'amicitia, che hò già molti anni sono con la V.S. hauendo da lei, & datuttala sua Casahausto sempre molti sauori; mi jono nuo uamente indotto a dedicarle le presents fattche, fatte intorno all Anguillara, accioche che le si saccino vedere nel Teatro del Mondo, sotto l'ombra & protettione della V. S. sperando con questo mel o di augumetare & le lodi dello Aut tore, & l'assettion sua verso di me. La onde, pregandola ad accettarle per espresso segno dell'amore, & della riue rensa, chè to porto à tutta la sua famiglia, & in particolare alla V. S. di tutto cuore me le raccomando, & le augu ro ogni maggior bene : baciandole le mani.

DiVenetia, il 5. di Ottobre, M. D. LXXXIII.

PIV NOTABILI

Contenute nelle Metamorfosi d'Ouidio.





di Diomede in vecel lo fimile al Cigno. li-Acheloo fa a la lotta con Hercole.libro 9. ftan. 4 Car.313

Acheloo superato da Hercole.libr. 9. flan- Alcmena racconta a Iole , come partori Car. 317

ftan. 489 C21.50 Achille combatte con Cigno. lib. 12, flan-Achille vecifo da Pari. libro 12, ffan. 207.

Aci amato da Galatea, e trasformato in fiu melib.13.ftan.301. Car. 477 Aconito, herba velenola, nasce de la spu-

Acque gelate in bollenti. libro 15. ftan.94 Adone nato di Mirra già trasformata in arbore.lib 10.ftan.210 Adone vecilo da Marte, trasformato in

Cinghiale, e'l suo sangue in fiore. lib. 10 Anio ha quattro figliuole, che tutto quel fan 302 & 310 Car.385 Aglauro in fasso.lib. 2.ftan.305 Car.59

BANTE compagno Agmone compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno. libro 14. ffanza 210. C21.504

bro 14. ftanza att. Aiace, e fua oratione.lib. 13.ftan 3. C.447 Alcione moglie di Ceice in augello del suo nome.lib. 1 1. Ran. 242. Alcidamante ha vna figliuola, che fi conuerte in colomba lib. 7. ftan. 124. C. 243 Acheloo in serpe, & in toro. lib. 9. ftan. 29. Alcithoe, e le sorelle in nottole, ouero pipiftrelli.lib.4 ftan.304.

Hercole.lib.g.ftan.114. Achemenide compagno d'Vliffe libro 14. Altez madre di Melezgro, fi duole del figlio el fa morire, e s'vecide lib. 8. ftan-Z2 251.

Car. 294 Amafeno fiume di Sicilia, hora è secco, ho ra è colmo.lib.15.ftan.83. Car.530 Ammone fonce, di giorno freddo,e di nor te bolle.lib. 15. ftan 94. Car. 530 Anfione Re di Thebe s'vecide di fua ma-

no.lib.6.ftan. 146 ma di Cerbero lib.7. ftan. 145. car. 245 Anassarce fanciulla in sasso libro 15. ftan C2r. c1 Andromeda esposta al mostro marino

lib 4.ftan-413. car.i.e . car. 3 76 Anigro fiume, di dolce amaro.lib. 15. flat 22 95.

che toccano, fan conuertire in grano vino, & olio, al fine effe fi trasforman.

in colombe,lib.13 flan.133 C2T 470 Anime paffare in varij corp: lib. 15 ffan. 55

Antifla già ifola, hora terra forma, libro 15. Antigona in Cicogna, lib.6. fan. 36.ca. 18 Api nalcon d'vn toro, libr. 15. ftanza 100

car.121 Api nalcon fenza membra, lib. 15. ftan. 110 Bacco in Becco, lib g. ftan. 101 Apollo in paffore, lib. 2. ffan. 245 Apollo vn'altra volta in pattore, libro 6.

Ban. 66 Car. 191 Apollo in coruo in sparuiere, & in leone, A pollose Nettuno in huomini, lib. 11. ftan-

Apollo vecide Coronide,lib. 2. car. 50 Argo pastore, & suoi occhi in coda di pa-

uone, lib. 1. flan.195 Aranne contende con Pallade, e fi trasforma in rapnatello,lib.6.ftan. 26. car. 193 Archa le in vna delle orte celetti, lib. 2. ffanfta 173 C21.46

Arecula amata da Alfeo in fonte,lib. (11) car.171 Arne ne l'augello monedula, ouer putta, Car. 245 Ardea città in vecello del fuo nome, libro t 4.ft2n, 238 car. 107 Arianna abbandonata da Tefeo, lib. 28.ft2n

Ariete vecchio in agnello, lib. 7. stan. 109. Alcalefo in gufo,lib.c.flan.188 C37.37 Afteria in coturnice, la medelma in Orti-

Assianate gettato d'una torre, libro 13:112

Atalan amata da Meleagro, lib. 8. Ran. 237formata in Leonza, libro x. stanz. 295.

car. 38 Athamante fonte ha virtil d'accendere vn legno,lib. J. flan. 25

Ati fanciullo in pino,lib.x.flan 44 Atteone in Ceruo,lib.; flan.6

ACCO ha molti nomi, libro 3.flan.g Bacco natce di Semele figliuo la di Cadmo,li. 3 ft. 107. C.78 Bacco in fanciullo, lib. 3. ftan

Car.go car. 165 Bacco in vuz, lib.6.ftan. 70 car. Lo Bacco entra con trionfo in Thebe, libro ffan. 211 car.8

Bacco spola Arianna, lib 8. flan. 145. C. 283 Bacco impetra da Medea, che faccia diuen tar leine nutrici di vecchie giouani, lib.

Batto pattore in faffo,lib. 2.ftan. 258. C.55 Bauci de vecchia in arbore, detta Tiglia, b.8.flan. 136 Bibit inamorata del fratello in fonte, li flan 23.7 Car 33.7 Borea rapifce Orithia, lib. 6.fl. 39.2 - Car 33.7 Eura, & Helice città lommerle, lib. 17. ftan

ADMO combatte co'l Serpente,& edifica Thebe, libro Cadmo, e la moglie Hermione in ferpetida.

Caio fiume hauer mutato il luo corfo . lib. Calaino, e Zeto figli di Borea alati, lib

Califto trasformata in orfa, la medefima in ftelle-lib. 2. ftan. 1 50 Calaurea itola hebbe vn Re, che con la mo glie fi conuerti in vecello, li. 7.flan. 1 s

car. 244
Calauron: nalcono d'un cauallo putrefat-Car. 293 to, lib. 15. flant 11 car. 53a
Atalanta corre con Hippomene, & è traf- Calliore hebbe due figli, che infanti diuen-

Canente moglie di Pico da nome al luogo doue muore,lib. 1 4.ff2n. 1 73 C31.211 Cane Lulapo in faff Camaleote in varij colori, i. g. ft. 166. c. 330 Capanna in tempio, lib. 8.flan. 32 Cauno fratel di B.bli edifica la Città CauTAVOLA.

no.iib.o.flan.316
Ceice in vecel detto Alcione, lib. xj. flanza
223
Cefalo ama Procri,& a cafo Pvecide, libr.
2 flan.316

Cefalo ama Procri, & a cafo Pvecide, libr.
7.182n.3 16
Cefeni combattono con Perfeo,e fon conuertiti in falsi, lib 7.182n.60
Cefeno funciullo in diamane lib. 4.182n.2

Celeno fanciullo in diamante, lib. 4. ftanza 267. Cena femina în Ceneo mafe. libr. 12. ftan-22 300 car. 442

Ceneo in augello, lib. zij. ft. 202 C. 442 Centauri e Lapiti combattono, lib. zij. ftanza 104 car. 432 Cerambo in augello, lib. 7. ftan. 120 C. 243

Cerafte in cori, lib.x.flan. 104
Cercer perde Proferpina, cla cerca, lib.r.f. flan. 126
Cercer perde Proferpina, cla cerca, lib.r.f. flan. 126
Cercepi in Simie, lib.r.f. flan. 33
Cefare in Dio, lib.r. flan. 33
Cefare in Dio, lib.r. flan. 34
Chaos in quattro elementi, lib. flan. 137
Ciane Ninfa in fonce, lib.r. flan. 137
Cicopi havana com.

 Ciconi hanno vn fiume che fa diuentar faf fociò che tocca lib. 45. ffan. 95 car. 530 Cigno Re di Piguri in augello del fuo no-

me,lib-a flan 127 car.41
Cigno figliuolo di Nettuno in augello del
fuo nome,lib.xij flafi.76 car.425
Ciparifio in cipreflo,lib.x.flan.55
Città in iflagno,lib.x.ilan.257 car.417

Cippo a cui nacquero le corna, lib. 15. Han 2a 158 car. 517 Circe figlia del Sole incantatrice ama Glau co, lib. 14. Han. 6 car. 484

comb. 14.4128.6
Ciltia Ninia in herba detta Elitropo, Jib.
4.1128.2
Ciltorio fonte le cui acque beuute fano
odiare il vino, lib. xv.flan. 97 car. 53.
Coe matrone in vacche, lib. 5.11.39 c. 2.2.
Combea in augello, lib. 7.1131.2 3 c. 2.2.
Combea in augello, lib. 7.1131.2 3 c. 2.2.

Corallo fotto l'acqua tenero, fopra l'acqua vien faffo, lib., flan 438 car. 145 Coronna d'Arianna in flelle, lib. 8. flan. 149 car. 194 Coronide in cornacchia, lib. 2. fl. 221. c 50

Corone gionani nafcon de le fau ille delle figue d'Echnione, labora, a diana, a de de la Corno della cogia, labora filma, a de de la Coruco di bianco pero, libra di l'ana a generali Coroco, Sanilaccia fiori, libra di l'adoca sa Craco, e Sini i fiumi in Galabria fanno i ca pella biondi, libra, filma, 1001 car, 531;

Cupido in Afcanio, lib. 14. flan. 18. 0.486

D

A FNE amata da Apollo in Lauro, lib. 15. ffan. 157 c. 53.77 Dafnide palfore Ideo in Ialfo, lib. 2. ffan. 150 Dedalo fa le alia (e, & ad Ica-

ro fuo figl. e volano, lib. 4.ftå. 25 a.c. 127
Dedalione in fparuiero, li. 8.ft. 172 c. 286
Deianira mogle d'Hercole rapita da Neifo centauro, lib. 2j. flan. 120 car. 403

Denti del dragone feminati da Cadmo, libro 9 flan. 39 car. 317

Denti del dragone feminati da Gialone, fibro 3, flan. 35 car. 70 Deucalione, e Pirra faluati dal diluuio, lib.

r.flan-58

Car. 20

Deucal,c Pirra fan convertire i falsi in humomomini,e donne,lib. 1.flan-86

Car. 11

Diana in gatta,lib. 5.flan-102

Car. 168

Diluuio,c fua deferittione,lib. 1.fl.69

Car. 20

Diluuio,c fua deferittione,lib. 1.fl.69

Car. 20

Diomede vede i luoi compagni trasforma re in vecelli, lib. 14 flan. 209 car. 504 Dirce madre di Semiramis in pesce, lib. 4.

Driope in arbore detta Lotho, lib. 9. stanza 239 car. § 27

CHO Ninfa in voce, libro 7, fran. 121 Caraes Egina itola altre volte Enopta, lib. 7, fran. 193 Caraes Geria möglie di Numa in fon

te,lib.154fan.154 car.526
Elementi ii trasformano l'vino ne l'altro,
lib.154fan.71 car.528
Enea e fua nanigatione,lib.14fa.216.6469
Enea in Dio indigete,lib.14fa.248. c 503
Espafo figliuolo d'io contende con Feron-

te, li. 4 itan. 208

Eraipo fiume in voluogo finalconde, aluroue i moitra, ha g. itan. 103

Erefittone tagiia la quercia di Gerere, libro

8. itan. 346

Gat. 304

Erestitone, vinto da la fame mangia tutto il suo parrimonio, e poi vende la siglia più volte, li. S. stan. 380 car. 201

### OLA.

Efaco in Mergo, lib.xj.ftan. 280 Esculapio in terpente, libro xv.ftanza i C27.5 10

Esculapio in Dio,lib.xv.ftan. 182 car. 140. Etone, di vecchio giouane, lib. 7. flanza 90 Car.: 40

Età de l'oro, & l'altre etati, librat flanza 18

Eina non arderà fempre, e la ragione perchearda,lib.15.ftan.104 car. 53 T Eumelio ha vna figlia, che fi conuerte in vccello,lib. 7.ftan. 130 car.344

AMA, e fua descrittione, lib. xij.ftan. 21 C25.423 Fame, e sua descrittione, libro car 305 Fanciullo temerario in stellione, ouer tarantola, libro f. flanza 150. Faro già ifola, lib.xv. flan 87

car.ggo Fenice da fe steffa rinasce, lib.xv. ftan. 316. car. \$ 2 3

Fetonteva al palazzo del Sole,e fua fauola. folgorato da Gioue, cade nel Pò, lib. 3. C21-39 Fetufa forella di Fetonte in Pioppo, libr. 3. ftanza 113 car.40

di notte, & a chi ne beue di giorno gioua.lib.15.ftan.146 car.335 Fineo Cefeno, e tuoi compagni in laffo,

Figlie di Pierio in Piche, lib. 5. Ranza 243 car 179

Car 470 Figliuoli di Calliroe di fanciulli in giouai,lib.9 ftan. 172

Apollo, e Diana, lib 6. flan 47 car. 200 Giunone in vecc Filemone contadino alberga Gioue , e Giunone in vac

dicanti, lib. 8. flan. 306 car. 300 car. 469
Filemone in quercia, libro 8. fl. 336.c. 303 Goccie d'acqua incantate in fiori, libro 7.00 Fiume di Ciconi, ciò che tocca, trasforma

in faffo, lib. 15 ftan. 95 car. 3 26 Formiche in huomini,libro 7. flanza 329. car. 25

Fortuna di mare di Mileta,lib. o. flan. 185. C27-221 Fortuna di mare di Ceice.libr.xy.ftan. 186.

car.410 Funghi in huomini,lib.7.ftan.130 car.244

ALANTIDE ministra d'-Alcmena in muffella, ouero donnola, libro 2. ftanza 1 16.

Galatea figlia di Nereo amata da Aci, e da Polifemo , libro 13. flanza Car 473 Ganimede rapito da Gioue, libr. 11. ftan-

Gelle di bianche nere, libro 4 ftanza 143. car. : : 5 Giasone va in Colco à conquistare il velo

del'oro,lib 6.ftan 410 Giganti fulminati, e del lor fangue nati huomini empij, lib. 1.ftan. 45 Gioue in Diana, lib a ftan. 3

car. 43 Gioue in Toro,lib. a.ftan. 314 Gioue in Oro,lib. 4.flan. 3 74 Gioue in Paffore, lib. 6.flan. 5 car, 138 car. 191 Feneo lago d'Arcadia nuoce a chi ne beue Gioue in Aquila sforza Afterra, libro 6, flan 22 55 car. 192

Gioue in Montone, lib. s.flan. 102, car. 185 in saffo, Gioue in Cigno, lib. 6.ftan. 48 car. 164 Gioue in Satiro, lib. 6.ftan 52 car.193 car. 100 Fineo Atheniese in augello, libro 7. stanza Gioue in Anstrione, lib. 6. stan 5 3 Car. 190 car. 264 Gioue in huomo,lib. 1. ffan. 5 Gioue e Mercurio in huomini mendicanti.lib.8.flan.302

Figlie d'Anio in colombe, libro 13. ffanza Gioue in Aquila rapifce Ganimede. libro 11.ftan.26 Gioue in foco.libro.6.ftan. 35 Car. 19 I car. 530 Gioue in serpente lib.6. flan. Figlipoli, e figlipole d'Anfione vecifi da Giudice in fallo dib. 15. Car.532 car. 16 Mercurio trasformati in huomini men- Glauco in Dio marino, libro 13. ftan. 321-

> Ranza 87 Car. 240

Gocc ie

Car. 200

Goccie del sangue del corpo di Medusa in ferpenti,lib. 4.ftan. 392 car. 140 Gorgoni, e loro descrittione, libro 4. ftan-Car.1 42 Z2 447

Gree subito nate diuentan vecchie, libro 4.ftan.455 Car. 146

ftanza 195 car 466 bro.6. ftan. 3 2. C2r. 188

ftanza 74 car. 3 2 1 Hercole racconta le sue fatiche, lib.o. stan Ino, e Melicerta in Dei marini, libr.4. stanza 37 C25.3 15 Hercole in Dio,lib.9.ftan.107 Hermafrodito, e Salmace in yn fol corpo, lib.4. ftan. 28 9 Car. 129

Herse figlia di Cecrope Re d'Athene amata da Mercurio, lib. 2. flan. 272 car. 56 Herfilia moglie di Romolo in Dea, detta Io figliuola d'Inaco in vitella, libr 1. franza Ora,lib.4.ftan.336 Car. 9 17

da Hercole, lib. 11.ftan. 74 C2F.398 Hiacinto giuoca à la palla con Apollo, lib. Io ne la Dea Ifide, lib. a. fran. 206 10 ftan.77 car.363 Hiacinto in fiore del suo nome, libro 10. ftanza or

Hiena, hora maschio, hora semina, lib. 15. flan. 110 CBr. 533 Hippolito in Virbio , libro 15. Ranza 159. car. 136

· Hippocrene fonte dal piè del cauallo Pegafo,lib. g.ftan. 72 Car. 16 2 Hippodamia, e Peritoo ne le lor nozze fono affaltati da Centauri, libro 12. ftanza Car.432 Hippomenein Leone, libr. 10. ftanza 295.

car. 3 8 4 Hippano fiume, di dolce, amaro, libro15. Lamento d'Arianna, lib. 8. fran. 148. car. 280 fttan 86 Hiria ha vn figliuol, che fi conuerte in Cigno,lib.7.ftan. 127. Car. 344 -Hiria in vulago del suo nomelib. 7. ftan-

13137

CARO vola col padre, e cade nel mare, & dail nome à l'Ifola, libro 3. flanza 168. car. 286

Ida compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno,lib. 14. flan 504 car. 230

RECVBA in cagna, libro 13. Ifi di femina in maschio, lib.9. stanza 379. car. 5 a

Hemo, e Rodopea in monti li Ifigenia esposta al facrificio, eliberata da Diana,lib. 21. ftan.18 Car 413 Hercolevince Acheloo, libr. Inferno, e fua descrittione, lib. 4 ftan. 307. car.13 2

22346 car-3 24 Ino hebbe molte compagne, che diuentar

fassi, alcune altre vccelli, libro 4.ftan-Car.136 Inuidia, e fua descrittione,libr. a.ftan. a 85.

car.57 164 Hefione figliuola di Laomedonte liberata Iolao di giouane vecchio, lib. 9. fran. 238.

Tole diuenuta terra ferma,liba s.ftanza 28.

CAT. 130 car. 364 Iti vecifo da la madre Progne, lib.6. fran-C2F-23 3

ABERINTO fatto da Des. dalo,lib.8.fran. 81 Car. 277 Lagrime de le sorelle di Fe-. tonte in ambro, libro a. Itan-Z2 223 car. al

car. 530 Lampetie forella di Fetonte in Pioppo, libro a.ftan.li4 Lapiti difendon le lor donne da Centauri.

lib.t a.ftan.06 CST'4 3 car. 244 Lelapo can di Cefalo in faffo, lib. 8. franza 311 C21-16 a Leucotoe figlia del Re Orcamo ne l'arbor de l'incento-lib. 4. ftan 243 C21. 12 f

Leuca

### TA V

CZr.533 Lica in [corlio\_lib.o.fran.or car. 733 Licaone in Inpolib. 1. Itan 6 car.7 Licij villani in rane, libro 6. ftanza 219. Lico fiume in vn loco è forbito da la terra, poi fi mostra in vn'altro loco , libro ig. Lico compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno, lib. 14 Stan. 313 Lincefto fonte, inebria chi beue dele fue acque,liba s.fran 97 car. 524 Linco Re de gli Scithi in Lupo ceruiero, li bro 5 fran. 337 Lotho Ninfa in arbore, detto Lotho, libro car.318 Lupo ceruiero fa vn'orina, che fi conuerte in pietra, lib. i 5. ftan. 533 Carjao b. 8. ftanza 315. Lupo trasformato in f car. 263 34 ARE interra, lib.15.ftan.79 car, 519 Marfia scorticato da Apollo in fiume,lib.6.fran.147 car.1:0 Marte è tronato la adulterio enere,lib.4.fran.161 car.17 Marre in Cinghiale, libro 10, franza 301. Marte conduce Romolo in cielo, e fallo Dio.lib.14 516 C27.328 Medea fa l'arte maga, e ringiouenisce Elone,lib. 7.flan.9 CAT-148

il velo dell'oro, lib.7 fran-10

Calidonio,lib. ftan. 106

elib. 4 ftan. 45 i

zone,lib. 8. fran . 275

car.136

Leuca ifola era già terra ferma, lib. f. fran- Menefrone volea giacer con la madre, lib. 7. ftan 346 car.2 Mennone figlio de l'Aurora è uccifo da Achille, e mentre arde il fuo corpo, de la fue fauille nationo gli uccelli detti Men monidi, lib.13.ftan.229 Mera in cagna, lib.7.ftan.223 car.46 C21-241 Mercur o rubba i buoi d'Apo car.54 Mercurio in paftore vecide argo, libro 1. ftan.196 car.z Mercurio in Ibi vccello.libr. 5. 165. ftanza Mercurio, e Gioue in huomini mendicanti,lib.8.fan.305 C21.199 Melsina altre uolte congiunta con Italia, lib.zc.ftan car. 130 Metra figliuola d'Eresittone in varie forme.lib. 8.ftan. 343 Mida Redi Frigia, ciò che tocca, fa diuentar oro,lib. 27.ftan. 15 Car aga Mida giudica, che Pan canti meglio d'Apol lo gli fa l'orecchie d'Afino, lib.xi, ftanza Car.290 Miletto vede distrutto il suo campo da fol gori di Gioue,lib.9. Ran 29 Miletto ha fortuna in Mare, libro 9. Ranza Miletto edifica yna Città, ela chiama dal fuo nome.lib.o.ftan.a6 Minos fa guerra ad Egeo Re d'Athere, libri Minos non facrifica il toro, che Gioue fe partorire alla terra, e Gioue manda Venere per vendicarfi,li. 8 ftan. 56 Minotauro mezzo hnomo, e mezzo toro, lib.8.ftan-70 C21-276 Minte Ninfa in menta herba,libro x.ftanza ' Medea ama lafone, el'ainta ad acquistare Mitra ama il padre,lib-4-fran. 136 car.233 Medufa, e due fue forelle, e lor descritto-Mirra in arbore del fuo nome libro x fran car. Lat Medula fa diventar faffo chi la vede, libro Mirra già fatta arbore, partorifce Adone, Car. F4 Meleagro fala caccia, & vecide il Cinghial Monte fatto d'un piano apprello a Trezo-C21.:90 ni,lib.xs-fran-o Meleagride vecelli fatti delle forelle di Me- Moltro marino in feoglio , li-4 franza 435 C21,197 C21-144 M:leagro fimuore al confumar d'vn tiz- Muro che percoffo rende il fuon de la ce-Car.29 trad'Apollo Jib, s.ftan. 158 car. 27f Mule, e loro habitatione, libro 5 stanza 96. Melicerta in Dio marino, libro 4. flan. 340 car.165 Mufe

Muse contendono nel canto con le figlie di Pierio, e le vincono, e le fanno trasformare in piche,lib. s. flan. 14 car.136

AIADE Ninfe in ifole dette Echinade,li-8. flan.190 c.198 Naiade Ninfa in pelce, libro 8. car. 101 Narcilo in fiore, libro : fianza

Naui d'Enea in Ninfe,li.ta.ft.229 car. 50 Nesso Centauro rubba la moglie d'Herco le.lib.o.ftan.46 car.338

Nettuno in cauallo inganna Medufa, lib.4 car.139 ftan.383 Nettuno in toro,lib.6.flan 62 car.191 Nettuno nel fiume Enipeo due volte, lib.6.

Nettung in Montone, lib. 6 ftan 64 Nettuno in Delfino,lib 6.ftan 65 Nettuno in cauallo inganna Cerere, libr.6.

car.191 Nettimene in Ciuetta.lib.6.ffan.66 Niobe,e fua vanagloria,lib.6.ft.103, c.1 Niobe convertira in fallo di 6 # 164 C.201 Niso padre di Scilla ne l'Aquila detta Ha-

lieto.lib.8.ftan.68 Nitteo compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno, lib. 14. ftan. 210 C. 504 Numa Pompilio ode la lettion di Pithagora.lib. 15.ftan. 23

15.ftan-137

CCHI d'argo in coda di pa--uone,lib.1.ftan.ig8 car. 21 Ociroe figliuola di Chirone in caualla, lib.a. fran. 240 C 13 Oleno in pietra, lib. 10. ftanza

Orina di Lupo ceruiero in pietra, libro 15. car-331 Orfeo Ipofa Euridice.lib.o.ft.22 Car 3 ca Orfeo và al'inferno, lib. 10 ft. 16 Orfeo tira al fuo canto gli animali, e faisi, e le felue,lib. 10.ftan. 38 Car 358

Ortigia isola già mobile, hora stabile, libro 15.ftan.113 Orithia e rapita da Borea, li. 6 ft 393 C. 234 MALAZZO del Sole, libra 2 ftanza 1 Car. 19 Pallade va a trouar le Muie, li bro s.flan 106 car. 166, Pallade in vecchia, libr. 6. flan-

car. 186 Pallade contende con Aranne, libr. 6. ftancar. 186

Palleni huomini in vecelli,lib. 15. flan. 108 car.531

Palemone in quercialib. 8.fl. 253 Pattolo fiume, dentro alouale lanatofi il Re Mida fece diuentar l'arena d'oro, li-

bro 11.flan 43 Pegafo cauallo del fangue di Medufa, libro Car-141 Peleo padre d'Achille, sposa Theri, libro xj.

flan.142 Peleo và a trouar il Re Ceice, libr. 11, flan-Z2 145

Pelia vccifo da le figliuole, 1.7.fl. 105.C.241 Pelope figliuolo di Tantalo veciso dal padre,e dato a mangiare a gli Dei, libro 6. flanza ago

Pelope d'vna spalla di carne, ottiene vna fpalla d'auorio, li 6.ftan. 253

Penteo da la madre, e da le zie vecifo, libro 3.ftan.202 Perdice nipote di Dedalo in istarna, ouero pernice,lib. 18.ftan. 171

car. 125 Periclimene fratello di Nestore fi cangia in Numa Pompilio creato Re di Roma, libro varie forme, lib. 1 1.ftan. 197 car. 234 Periclimene in forma d'Aquila è vecifo da Hercole, lib zj. ftan. 200 Perifain augello, lib. 7. ftan. 126 C.442

Perimele figlia d'Hipodamante in isola, libro S.flan 196 Perfeo tronca il capo a Medufa, lib.4. flan-22388

C.140 Perleo fa conuertire Atlante in monte dibro 4.ftan 408 Perseo fa convertire in salsi i Cefeni,libr. 1.

ftanza 86 C.161 Peste in Egina, e sua descrittione, lib. 7. fran 22191 C-250

Pefte in Roma, lib 15. fan. 176 C.539 Pico Re di Saturnia in vecello del fuo nome,lib.14.ftan.170 C.500 car. 192 Piche augelli fatti de le figlie di Piero, e di

Euippe, lib. s.ftan 85 C.163 Pietre

Pietre di nere bianche, lib. xv.fl. 257. C. 574 Romolo edifica Roma, li. 14 fl. 326 C. 116 pigmalione Re di Cipro,e scultore fa, che Romolo in Dio,lib. 1 4. ftan. 228 la fua flatua per gratia impetrata da Ve- Romolo vedela fua hasta diuemare va'arnere diuenta viua,lib. 10 ffan. 128.c. 168 pigmea in grue,lib.6.ftan. 35 piramo c Tisbe.lib. 4.ftan. 28 C.104 piton lerpéte vecifo d'Apollodiffit 16.017 pireneo vuole sforzar le muse, libr. 5. ftanpithagora,e fua lettione,li. 15.ft. 137. c. 534 Pithagora prima, che fosse Pithagora, era fta:o Euforbio lib. 15.ftan. 36 C. 538 polidette Signor di Serifo, toglie a nuirir olidefte dubitando di Perfeo lo manda Safsi gettati da Pirra in donne,lib. 1. ftanza per acquittare il capo di Meduta, libro 4.ftan. 386 polidette in faffo,lib. 5.flan.63 polidoro figliuolo di Priamo vecifo da Po Sciihone, quando maschio, quando femilinestore, lib. 12.ftan. 187 C.466 polifemo ama Galathea, l. 13. ft. 254. c. 472 Scilla figliuola di Nilo tradifce il padre, lipolipemone ha vna nipote, che fi conuertc in vccello,lib. 4 flan. 118 polinestore Re di Tracia è cecato da Hecu ba,hb,13.ftan.189 polifiena facrificata a l'ombra d'Achille, libro 13.ftan.151 porco Calidonio vecifo da Meleagro, libr. 6.ftanza 236 preto in faffo lib. a ffan.6a C.161 progne,c Filomena, elor trasformazione, Scithice donne in augelli,li. 15.fl. 108 c. 33 5 libro 6. ftan. 286 proteo creò il primo huomo in terra , libro a ftan.46

propetide donne sfacciare in fafsi, libro x.

7.ftan.505

A MO d'olina di fecco in ver de,lib.7.flan.86 25.ftan 48 Rethenore compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno, libro Sonno e fua descrittione, e fua habitatto-84.ftan.211

C. 116 bore, lib. 14 ftan. 260 c. 188 Roma affaltata da Sabini, e difefa da Venoree da Romolo,lib. 13.ftan. 320 c. 51 g

ALMACE fonte fa dinen-

lib.4 ftan. 285 Sassi gettati da Deucalione in huomini,lib.1.ft.12

CIL c.240 Saturno in cauallo, lib. 2.ftan.203 C.49 c.166 Scirone in iscoglio, lib. 7. flan.138 na,lib.4.ftan.254 C. 1 16

bro 8.ftan.64 C. 278 C.244 Scilla figlinola di Niso in vecello detto Ciri,lib.8,flan.64

c.466 Scilla figliuola di Forco amata da Glauco. lib.13 ftan.322 3.46% Scilla figliuola di Forco fi trasforma dal

mezzo in giù in cane, lib. 8. ftan 65 C.273 c.293 Scilla figliuola di Forco in iscoglio, libro 14 ftan. 329 C.334 Scorpione nasce d'vn granchio sotterrato,

lib. 15 .ftan. 100 C.6 Semiramis in colomba, lib.4.ftan. 18 C.103 procri moglie di Cefalo, e fua morte, libro Serpente volendo morder la testa d'Orfeo C. 261 in faffo,lib. 11. ftan. 17

protefilao, e lua morte, lib. 2 a.fta. 3 2 C. 424 Serpente in fallo, mentre i Greci fan facrificio,lib 12.ftan.8 C.412 c.361 Sibilla in voce.lib. 14.flan. 26 protheo in varie forme,lib. 8. ft. 343 c 303 Sicilia,e fua descrittione,lib. 14 ff. 20. c. 486 proferpina rapita da Pluto, libro s. flanza Sirene, e lor descrittione, lib. s. fl. 193 C.174 car.333 Siringa in canna,lib. 1. ftan.192

Simplegade itole già mobili, hora ferme, lib. 15.ftan. 107 Sole in Eurmome madre di Leucotoe, libr.

4 flan. 227 Car. 240 Sorelle di Fetonte in arbori, libro a. flanza C 5:6 Sorelle di Meleagro in vecelli, detti Meleagride,lib.8.ftan.276

C.418

Spunia

# DELLE

# METAMORFOSI D'OVIDIO

LIBRO PRIMO.





in Noui corpi trafformate Gră desio di catar m'in fiamma il petto, Da i të pi pri

miala felice etate ,

Che fu capo à l'Imperio Augusto eletto. Dei, c'hauete non pur quelle cangiate, Ma tolto à voi più volte il proprio afpettos Porgete à tanta impresa tale aita, C'habbiano i versi miei perpetua vita.

FORME Etu, se ben tutto bai l'animo intento, Inuittissimo H E N R I C O, al fero Marte tione. Mentre io fotto il tuo nome ardifeo, e tento Di figurar si bei concetti in carte, Fammi del fauor tuo talbor contento, Che le tue gratie a noi largo comparte : Che, s'eßer grato a te vedrò il mio carme, Fard cantar le Muse al suon de l'arme.

> Pria che'l Ciel fosse, il mar, la terra, e'l foco; Caos. Era il foco, la terra, il ciel, e'l mare: Ma'lmar rendea il ciel, la terra, e'l foco, Deforme il foco, il ciel la terra, e'l mare. Che iui era e terra, e cielo, emare, e foco, Done era e cielo, etcrra, e foco, e mare; La terra, il foco, el mare era nel cielo; Nel mar, nel foco, e ne la terra il cielo.

Non u'cra chi portaffe il nono giorno Col maggior lume in Oriente acceso. Nè rinouaua mai la Luna il corno, Nel altrestelle hauean lor corfo preso. Nè pendeua la terra intorno intorno Librata in aere dal suo proprio peso. Nè il mare hauca col suo perpetuo gride Fatto intorno a la terra il vario lido.

Quindi nascea, che, stando in un composto Confuso il cielo, e gli elementi insieme, Faseano un corpo infermo, emal disposlo Perdonar forma al mallocato seme, Anzi eral'un contrario a l'altro opposto Per le parti dimezzo,e per l'estreme. Feaguera il lene al grave, il molle al faldo . Contra il secco I humor, col freddo il caldo.

Maquel, che ha cura di tutte le cofe, La natura migliore, e'l uero Dio, Creatio Tutti quei corpi al suo luogo dispose, ne del Secondo il proprio lor primo defio. mondo. D'intorno il cielo, e nel suo centro pose La terra, indi dal mar la dipartio, El paffo aperto, onde effala foil foco, Se ne volò nel più sublime loco.

> Prossimo a lui s'auicinò primiero L'aer de gl'altri più veloce, e leue ; Che, quanto è il mar piu del terren leggiero, Tanto ei del foco è più tardo, e piu greue. Quindi nel centra il suo piu proprio,e uera Luogo la terra più denfa riceue . L'ultima parte, che resta, è de l'onda, Che d'intorno il terren bagna, e circonda.

E, doue fur ne l'union nemici, E cercar farfi fempre oltraggio, e fcorno : Ne la division restaro amici, Pai ch'agnun fu nel fuo proprio foggiorno, E partorir quell'opre alme, e felici, Ondeil mondo veggiam sì bello, e adorno: Et a far si bei parti, or infiniti, Sol la disunion gli fece uniti.

Poi che'l tutto dispose a parte a parte, Qual fosse de gli Dei quel, che u'intese, Acciò che fosse pquale in ogni parte, La terra in forma d'una palla refe. Poi fe, che l'acque fur diffuse, esparte D'intorno, edentro, per ogni paese; Lasciando isole, e terre, e quinci, e quindi A gli Sciti, a gl'Iberi, a gli Afri, e a gl'Indi.

E di ridurla in miglior forma nago, La terra ornò di mille cose belle. Quici un graftagno, e quidi un chiaro lago, La selue ombrose, e qua piante nouelle. Fe correrpiù d'un fiume errante, e uago · Fra torte ripe in queste parti, e'n quelle, Tanto, che giunto in piu libero nido Percose in vece de le ripe il lido.

Fece i morbidi prati, ornati, e belli D'herbe, e di fiori, bianchi, e roffi, e gialli; I frefchi, chiari, e limpidi rufcelli Gire irrigando le fecondi valli; I colli ameni di narii arbuscelli Fregiatid ertise poco pfati calli; E forger gli alti, e faticofi monti, Quel nudo, e questo pien d'arbori , e fonti.

Cingono cinque cerchi il ciel superno V no nel mezzose due per ognilato. Cosi voll'ei, che questo mondo interno Zonc. Fosse da cinque cerchi circondato. Senton gli estremi infopportabil verno, Quel del mezzo è dal Sol troppo infocato, Due fra gli estremi, e'l mezzo stano in loco, Che son temprati e dal freddo, e dal foco.

Soprastà l'aere à quei cerchi terreni D'ogni peso terren libero, e scarco: Matalhor pien di tuoni, e di baleni, Talbordi nubi, e nebbie, e pioggie carco. Pose iui i uenti torbidi, e i sereni, Si pronti afarsi l'uno a l'altro incarco, Che a pena oftar si puote a la lor guerra, Che non distrugga il mar, l'acre, e la terra.

Euro uerfo l'Aurora il regno tolfe, Che al raggio matutin si sottopone. Fanonio ne l'Occaso il seggio volse, Opposto al ricco albergo di Titone. Ver la fredda, e crudel Scithia fi volfe L'horribil Borea, nel Settentrione. Tennel Austro la terra a lui contraria, Che di nubi, e di pioggic ingombra l'aria.

Tra lor dinisi a pena hanean gli honori Con fi mirabil magistero, & arte, Chesi mostrar le uaghe stelle suori Nel bel manto del ciel distinte, esparte. Poi.dando a tutti i loro habitatori Loco V enere in ciel, Saturno, e Marte, A le here il terren donar li piacque, A i naghi angelli l'aere, a i pescil'acque.

Fra gli animali il piu santo, e'l piu eletto Mancana ancor, c'hauesse arte, e pensiero; Il qual con piu purgato, alto intelletto In tutte l'altre cosc hauesse impero. Generò l'huom fra tutti il piu perfetto Quel, che formò l'uno, e l'altro bemispero, O pur la nova terra di quel seme, Che'l cielgl'infuse mentre furo insieme.

Tutti l'huom superò gli altri mortali Per l'eleuato suo valore interno. Ne prono il fe, come gli altri animali, Che quardan sempre mai uerso l'inferno. Perche mirasse le cose immortali, L'alzò col grane aspetto al ciel superno, E, per farlo più amabile, e piu pio,

L'ornò de l'alma imagine di Dio. O che cosi Prometeo il componesse Di terra schietta, e d'acqua nina, e pura, Poi col foco del ciel l'alma gli desse, huomo O pur che fuße la miglior natura: Con questa venerabil forma resse L'huom su la terra ogni altra creatura. E, dato fine a si nobil lauoro, Età del-S'incominciò la bella età de l'Oro.

ne dell'

Questo un secolo fu purgato, e netto D'ogni maluagio, e perfido pensiero: Vn proceder leal, libero, e schietto, Seruando ogn'un la fe, dicendo il vero. Non u'era chi temesse il siero aspetto Del giudice implacabile, e leuero, Ma giusti esfendo allhor, semplici, e puri, V inean senz'altro giudice si curi.

Scefo dal monte ancor non erail pino Per trouar noue genti a folcar l'onde: Nèsapeano i mortali altro confino, Che i propriliti lor, le proprie sponde. Nè cercauan cercare altro camino Per riportarni ricche merci altronde. Non si trouaua allhor città che fosse D'argini cinta, e di profonde fosse.

Non era stato ancora il ferro duro Tirato al foco informa, ch'offendesfe: Nè bifognana a l'hnom metallo, ò muro, Che da l'altrui perfidie il difendesse. Tromba non era ancor, corno, o tamburo, Che al fiero Marte gli animi accendesse: Ma fotto un faggio l'huomo, ò fotto vn cerro E da l'huomo sicuro eraze dal ferro.

Senzaeffer rotto, e lacerato tutto Dal vomero, dal rastro, e dal bidente » Ognifoane, e delicato frutto Dana il grato terren liberamente. E, quale egli venia da lui produtto, Talse'l godea la fortunata gente. Che, spregiando condir le lor vinande, Magiana corne, e more, e fraghe, e ghiade.

Febo sempre più lieto il suo niaggio Facea, girando la superna sfera: E con fecondo, e temperato raggio Recaua al mondo eterna Primauera. Zefiro i fior d'Aprile, e i fior di Maggio Nutria con aura tepida, e leggiera. Stillaua il mel da gli Elci,e da gli Oliui » Correan nettare, e latte i fiumi, e i riui.

O for

O fortunata età , felice gente, Che ti trouasti in cosi nobili anni, C'hauesti il corpo libero, e la mente, Questoda rei pensier , quel da tiranni, Doue era almen securo l'invocente Da gli odii,da l'inuidie,e da gl'inganni. Beato, e veramente fecol d'oro, Done senza alcun mal tutti i ben foro.

Poi che al più necchio Dio noiofo, e lento Dal suo maggior figlinol fu tolto il regno, Età del-Seguiilsecondo secol de l'Argento l'Argen-Men buon del primo, e del terzo piu degno. Che fu quel viner lieto in parte spento, Ch'al'huom couenne usar l'arte, el ingegno, Sernar modi, costumi, e leggi none, Si come piacque al suo tiranno Gione.

to.

Egli quel dolce tempo, ch'era eterno, Fece parte de l'anno molto breue, Aggiungendous flate, autumno, e verno, Foco empio, acuti morbi, e fredda neue. S'hebber l'huomini albor qualche gouerno Nel magiar, nel uestire, bor graue, bor leue, S'accommodaro al uariar del giorno Secondo ch'era ò in Cacro, ò in Capricorno.

Già Tirfi, e Mopfo il fier giunenco atterra Per porlo al giogo, ond ei ne muggia, e ge-Gid il rozzo agricoltor fere la terra (me, Col crudo aratro, e poi ni sparge il seme. Ne le grotte al coperto ogn'un si ferra, Quero arborise frasche intesse insieme. E questo, e quei si fa capanna, o loggia, Per fuggir sole, e neuc, e uento, e proggia.

Dal metallo, che fuso inuarie forme Rende adorno il Tarpeio,e'l Vaticano, Sorti la terza età nome conforme Rame. A quel, che troud poi l'ingegno humano, Che nacque a l'huo si uano,e si difforme, Che li fece uenir con l'arme in mano L'un contra l'altro impetuofi, c fieri I lor discordizostinati parcri.

A l'huom, che già vinea del suo sudore. S'aggiunse noia, incommodo, & affanno, Pericol nella vita, e ne l'honore, E spesso in ambedue vergogna, e danho. Ma, se ben u era rissa,odio, e rancore, Non u'era falfità, non u'era ing anno Come fu ne la quarta et à più dura, Che dal Ferro pigliò nome, e natura.

Il ver, la fede, e ogni bont à del mondo Fuggiro, e verso il ciel spicgaro l'ali, En terra psciro dal Tartareo fondo La menzogna, la frande, e tutti i mali. Ogn infame pensiero, ogni atto immondo Entrò ne crudi petti de mortali, E le pure virtù candide, e belle Giro a splender nel ciel fra l'altre stelle.

Vn cieco, e nano amor d'honori, e regni Gli buomini induße a diuentar tiranni . Fer le ricchezze i già suegliati ingegni Darfi a i furti, a le forze, & a gl'inganni, A gli bomicidi, & amillatti indegni, Et a tante de l'huom ruine, e danni, Che, per oftare in parte a tanti mali, s'introduster le leggi, e i tribunali.

Ma quei cicchi desir non furo spenti, Ch'erano gia ne gli huomini caduti. Die l'auaro nocchier la vela a'uemi, Prima, che bengli bauesse conosciuti. Gli albori eccelsi ne' monti eminenti Per forza da gli artefici abbattuti, E ridotti altri in affe, & altri in trani, si fer Fuste, Galee, Caracche, e Naui.

Ne fur molto securi inauiganti, Ch'oltre l'orgoglio de venti, e de mari Molti huomini importuni, & arroganti, Su uarii legni dinentar corfari. La terra, già commune a gli babitanti, Come fon l'aure, e i bei raggi folari, Fu fatta in mille parti, e posto il segno Fra cutade, e cutà fra regno, e regno.

Età del Ferro.

Ne l'hoom, contento da la ricca terra Trar le biade, e le più care cofe, Andando quanto più pote a fotterra, Cercà, ribauca altre vicchezge a fosfe: Eritoucousi di nervo della guerra, E de l'arme più dure, e perighofe, I o dicui drado ferro, emicidiale, E l'orospiù, che' ferro, empio, emortale.

36 Scota che fi la più tieca miniera; E quel metallo poi puntato, enetto; Sen imaghiro gli huemini in meniera, Che per lui fero ogni crudele effetto. Di iu tani empie cofe empia btegera, Falfa Erimi, Teffone, or Aletto, Voi tutte fuire del regno di Dise, Poi, che le vitronafle, proi e dite.

V a il risco percejuno al fino viaeggio, Ecco un ladro il faltuta, il bacia, e ride: E fingendo amillà, patria, e lignaggio, L'imuis feco a cena, e poi luccule. Il cittadin, più correfe, che feggio, Alberga con amor perfone infaet: Che feanuan poi, per unbarlo nel letto, Lui, che con tanto amor diè or riectto.

Vede il genero, graue esfer il seno De la moglier, che s'ar l'osto madre; E dando di ricco siccroi l'veleno. To glie a la sida moglie il caro padre. Pri altropla cun sigla il venerhe a pieno, Con le sumani instalos, e l'adre, Dando al genero ricco occulta morte, Fa pianger à la siglia si so cossorte.

Tra fratelli ogni amar fi vede eilinto Nel partir la paterna ficultade. Fina dal proprio intereffe og ins fi vinto , Che fhesso di duidon con le finde. La marigna evalete con nio finto A l'incamo spellustro persinate, Che per luo ben l'acculto esse opit, Per nacter poi pàr riccho i proprii figli. Chi porria dir l'ingiuriofe notte, coglicè Chi ogni di nafcon ra marivo, e moglicè Chi per goder la robba, e chi la dote, cercando van, come l'un l'altro froglice. Egli tuccià la figlio, clid ai inpote. Ella a luis egli a lei la vita toglic. Fa vicco clia il fil amon dogni rapina, e il de la dote altriu la concubina.

Per mutrire il buon padre il dolce figlio, Fatica,e fidal, e sforza la natura. Speffo la via la mente in perizio; Per darg'il pane, ela fue locca il fina Poi ricco il face il fuo fauto configlio. E'l figlio ingrato morte gli procura; O rimbambito il finge, e di fe fuore, Per goder femza lui del fuo fudore.

S'accendon l'alpre, de borride giornate
Piene di l'anguinofi, alti perigli ,
Che finiono à mouir le genit armate
Sotto loffèt de los fieri artigli.
Onde le domene fflitte, e florydate
Piangonoi morti lor mariti, e figli ;
El fanciullin con l'angofesofamadre,
Refla fenza gouerno 5 e fanza pada —

Astrea, che con la libra, e con la spada, Conosce di ciascun l'errore, el merto, pai che s'auda, penoro vera s'irada, pagingure con la pena al gran demerto, De con renduen per ogni contra per del libra de l'Imano de l'Imano de l'Imano de l'Imano de l'Imano de l'Imano de veder che l'un terto s'eonsimi, Plema ando s'ra i più beat Numi.

Vemer pofcia i Genti al mal si promi ,
Che, fregiando i bei doni de la terra ,
Pellon gullar gladi rectarej fonti,
E'l maggior ben , che fra gli Dei fi ferra ;
Onde glo metter monti fopra mette,
E farji foala al ciel per far lor guerra ,
Ponendo coa la lor miradol pojla
L'm, fopra datro Pelos, Olmpo, er Offa.

Il figliuol di Saturno, che discorre Vn sì nefando, e si crudel disegno, E vedendo il pericolo, che corre L'alsarocca del ciclo, e'l fuo bel regno, Al più dannofo fulmine ricorre, E folgorando in quel lauoro indegno. Fè, che quei monti equati à la pianura Fur di quegli empi e morte, e sepolsura.

Ma la natura pia, che non confente, Che quella stirpe sia stirpata à fatto, Fa germogliar di nouo vn'altra gente ; Signe de' Del fangue loro in terra putrefatto, Gigati traf Che ful'Idea d'ogni peruersa mente, formatoin E d'ogni opera ria norma, e ritratto; huomini. Di sangue nacque, e ne fu tanto ingorda, Chedi sague era ogni bor macchiata, elorda.

> Ne fu contra gli Dei la più spietata, Nè che il lor culto in più dispregio hanesse. Or, mentre il gran motor l'intende, e guata, Sdegno degno di Gioue il cor gli oppresse: Et; bauendo la mensa scelerata, Et mille ingiurie ne la mente impresse De l'empia Arcadia, con turbato ciglio Fe chiamar gli altri Dei tutti d configlio.

> V na splendida via nel ciel riluce, Candidasì, che dal latte s'appella; La nobiltà del ciel vi si riduce, La plebe alberga in questa parte, e'n quella. Queffa è la via, la qual dritto conduce A la corte real, superba, e bella. Per questa via con pompa, e con decoro, Gli Dei n'andaro al fanto Concifloro.

Affifo ogn' vnnel fuo bel feggio adorno, Enelalto regale il fommo Gioue, Girando ei l'infiammate luci intorno Mostrò d'hauer cose importanti, e noue; Crollando il capo altier, che d'ogn'intorno Il ciel, la terra, il mare, e i ventimone; Per far noto à che fin tutti raccolfe, La lingua irata intai parolesciolsen

Non mitrouai piu grauemente oppresso Per le cose del mondo dal pensiero, Nel tempo, che i Giganti sottomesso Haucano tutto l'Artico bemispero; Etutto il cielo in gran tranaglio messo, Cercando opprimer noi col nostro impero, Tentando con la forza, e con l'ingegno Darfine al nostro sempiterno regno.

Che, se ben'era l'inimico acerbo Del corpo forte, e de l'animo insieme; Pur tutto quello indegno atto, e superbo Nacquesold'una origine, ed'un sime: Solo vna coppia al mondo bor ne riferbo, Che la deità nostra adora, e teme; Ogni altro, ouunque il Sol luce, e le stelle, Per tutto il mondo d noi fatto è ribelle.

Eper quell'acqua giuro, che m'astringe A doner offernar le mie parole, Pertutto, onuque il marc abbraccia, e cinge, V vler tutta annullar Elumana prole; Che, se necessitade à ciò ne spinge, V na piaga incurabil, se ben dole, Cou ferro, ò foco si recida, e netti, Perche la parte sana non infetti.

Satiri, Semidei, Fauni, & Siluani Non degni ancor de l'alto honor del cielo. Fra fpirti sì crudeli, e sì profani, Come viuran fosto il terrestre velo: Seme, che con le proprie inuitte mani Lancio l'ardente, e spauentoso telo; Me, che do legge à la celefte corte ; Ha cercato vn mortal condurre d morte?

Gran mormorio fra lor, gran romor nacque, V dita si peruersa intentione: E tanto à ciaschedun dolse, e dispiacque, Ch'ogn'un cercò saperne la cagione, Chi si ne le mal opre si compiacque, Choso d'ofar sì gran presuntione. E dimostraro tutti a più d'un segno Ver Sique granpieta, per lui gran sdegno.

Ma,poi, che con la mano, e con la voce Comandò, che ciafem tacendo, valif è li api de brau terribile, e feroce Ruppe il mono filentio, e cofi diffe: Laficita enadar, che del fuo fallo atroce Valli, che degna pena e in ep atiffe; Però, che li cumgiai la forma, c'l nome Per fuo fupplicio, ç'r vdirete come.

Quando mi veme per forte à l'orecchio L'borrenda , che del mondo infamia finona: Da died diffendo, e verem ma perrecchio, S'è ver tutto quel mal, de fi raziona: Perdo humà votto ; el mio feministr vecchio Lafeio; e vò, non credendolo, in perfona. Qui faria lungo à darne il conto mero , Che la funa trouna minor del vero.

Vidi cercando diserfi paefi Regnar per tutto la forza, e l'inganno. Giunfi difine in Arcadia, e quisi ineefi, Che v'era vn crudelifimo Tiraumo. V er le cafe spietate il camin prefi, Per valer riparari à si gran damo; Fei per gran s'egni noto al venir mio , Chi or ai u corpo human I termo Dio.

Gli pirit più finceri, è più deuoti
Gli per tutto venian per adoracmi,
A mandar pregbi, gi- à prometter voit;
Perifegni che vedeanunirandi farmi.
Ne far li potenia il chiari, enoti;
Chefede Licaon volesse darmi:
Anzi di me sì forte si ridea;
Che s'adombré dassem, con ci credea.

Toi tra fedifict to mi fon tifoluto
F oler di quello fatte effer più chiaro,
Se quello è Dro, ò pun quadche huomo afluto,
Che cerchid ingamare il vulgo e graro.
Mi unita feco à cena, io mon tifuto,
Perchi lion mal penifer et le coli tano c
Chi ca di darmi in quello Itane morte,
Chi ca di darmi in quello Itane morte,
Chi (noso a) di occhi mic chiade et porte.

E non contento del mortal oltraggio,
Che ne la mente fua teuca celato,
Vecipo l'ebebe vinigelice oltaggio,
Che pur aiamzei i Moslifi gli haucan dato,
O per alficurario de l'homaggio,
O per aliro intereffe del fios ilato o
E n' murie foggio quel cotto, e condito
E apprefacto del fineral comitio.

10. Iborrendo fretacolo vedendo ;
Tutta di fueco quella cafa fipari:
E gli Da i fuori muglari, glendo
Degni di maggior pena, accefi, & arfi.
Ond egli biogettio andò figegendo
Done meglio pena poterfaluari;
E, done il bofo ha pia le parti ombrofe,
Pià tofto, che poteo, corfe, e i afcofe.

E, volendo parlerifeco, e dolerfi
Dela fisa aeerba, e meritata pena,
Subito in vilulcro fi comerfe
La voce fisa, di ria, e di rabbia piena.
L'humano asfecto roflo fi difi-rife,
Volfeil corpo dela terva, al ciel la fichena,
Il volto buman fi fe ferina faccia,
E piccli, e gambe, le mani, e le braccia.

Liczone trzsformato in lupo.

Si fe d'un huomo un lupo empio, e rapace, Sernaudo l'ufo de l'antica forma, Che l'bunna janque più che mai li piace, De fiai wecchi defir leguendo l'orma. Hoy, per empire il fino ventre vorace, Sernanel greege anchor la Itelfa worma. Gli occhi ha lucenti, e quardatura fera, La canicie, el color come primi cra.

Solo vna cofa ho spena, bora à me pare, che i hauriano à mandar le cos e regusil. Perche per tutto, oue latera appare, Han profo imperio le furie insernatir. Pendate, che ejureto babbian di fare. Gli buomini tutti i piu nesandi mali, si chi o condemno egui mortale è morte. Perche pari è tervor la penopre.

A A Ia

La fentenzadi Gove ogu vn conforma , Altri con cenni, cr devi con parole : E lian con forméfic Fabile , e froma , Che felculer debbia à moso mondo il Sole, Tur à cissium , che n quel pensier fi froma , Se general turna merche , e dos el Che lan, chel mondo offr non può perfetto, Primo de l'amma; c'ha l'uncleun ;

os chi porterà , dicenno, in moltro bonore, Ne facri altare gli odovatti inconfi; Sina fiori à dave in preda a figra firave Le città d'animali horrenda; einmendi à Leliciate andara; cho quella coda a core, Rifugle Gione, e non fia chi ci penfi. Con mirabile origine in fistima Fra gente algid filmite à la priuna...

Co juoi folgori adenti allbora allbora Gioue diffrusta bauria tatta la tevra : Ma astri finochi ben potense amebora Ardre il cielo , e ruineto d terra . Sa ben , chel tempo ha da menire , e l'bora , Chel finoca attitol i modo ha da far guerra , E conjumar con le fue fiamme ardenti La terra , il cio , e tutti gli dementi.

Da parte toflo ogiv penfer fi motte ,
Che di mormo di Fincendio il ciclo hauca,
E fi ripongo natte e factte ,
Che fa Fulcan ne la montagna Ernea.
In quamo almodo ogiv il oli frimette
A quel, do toculto annor Clouw ternea ,
Che fa contrario alprimo, è autti piacque,
Di safcomde I Terrafato l'acqui Terrafato piacque.

Fa dire ad Eolo la corte superna; Che wool la terra à l'acque sottoporre. Egli, che i wondi si simo modo gouerna, Ech i sur posta yi può dare, e corre, Rinchiude Borta in van sua caucra, Es comi vento, che la pioggia abborre; El L'Alfral menda sivor, chè dette il Yoche Che per molti spio signi à molti è utote. Con l'ali brenide fie per l'aris poegeis ,
Glingombrai i volto molle , ofcuro numbo.
Dal dorfo borrolo fios fectue da pioggia ,
Che par , che tutta l'mar tenga nel grembo.
Pioson pfefe acque in fluscentofa Foggia
La barba , il crine , el fiu piumofo lemba.
Le nebbie ha in fronte , i mundi a le bande ,
Ounnque l'ali teutrofo ffandi teutrofo force.

Quando con l'ali egli dibatte, e seuote Le nubi intorno, e se la sepatme preme, Fra strepto, no monor l'aria percusare, Che par, chel aria, el ciel s'artino insene, l'ica già la jougaja più spellos, che puote, L'aria percossa ne borbotta, e s'erme. Arbors spellos, es berbotta, e s'erme. Arbors spellos, es berbotta e, e freme.

Il mifro villan, ch'imorno mir a
Venir dal cielo il no peofato danno,
Con intenfo dol non peofato danno,
Che perde il fiso lusor di tutto l'amo.
L'arco incurrato fiso carica, e tira
La mutici di Giunoni, che, quando vanno
L'aria offis ando i più sovbidi venti,
Porga de la moli debiti altementi.

Ennon baflando il mal, che à buffo infonde
Il ciel, cominuo, ch'oqui cofa atterra,
Nettumo con le fue morifier onde,
Contra il terren prepara via dira guerra.
Percho più facilmente lo frorfonde,
Gli Dei chimado de l'acque, del averra,
Elor diffe in parlar roto, & altero,
Il vigil do gli Dei defeno, e-pafiero.

So ben, che non higgent, chi o vi afforti (Diff) ad empir la volonta di Dio, Che vual, che tuti gli huomin la morti Sotto il poemet, che ampir imperio mio. Hor vi moftrate imperuofi, e forti A runa del mondo infame, e rione. Hor vedrò, con che cor ciafcun fi mone Per poblire il la ofirare, e foicue.

c. Come---

Com cell ha desto, It torna ogni siume, Erompe à l'acque ogni riparo, e bocca. Percota col ristante il Marin Nume L'assitta terra, 40° à pona la tocca, Cheirma ta un foiur dessi occi dilmo, colori de l'assistante de l'assi

Quello e quel fiume tanto a e tanto ingroffa, Che al fin congiungon le parti finpreme:
E famo di molt acque vu acqua groffa,
Per gire in vina maffa vuite infeme.
Yan con tanta arroqueza, e contal poffa,
Che'lmarfideguato le ribatte, e preme.
Effe contal finor virtan, che pare
C habbian jatta vina lega contra il mare.

Nel mare in quello incontro entrano i fiuni, Ne fiumi il mare , evotta hovrenda filor Preuale alpa el il mare , ode i cacumi De gli alti moni ogni hor (fin piu basti. E gli huomini di cafa affisti , e lasti E ni cima al monte patri of her wamo, E intorna di monte patri of her wamo,

Stanfi piangendo il for crudel deflino ;

E l'acqua tuttanua crife e, & abonda.

E l'acqua tuttanua crife e, & abonda.

Bangrande inudida il Lalpi, e al Lafenino,
Che par che poco aucor tencan de l'onda.

Super doi statodo il gran furor marimo
Gli inomini, gli animali , e'l monte affonda.

Neute si lupso fra capre, e fra montoni ,
Egil buomini pi arigi e , e fra levoi.

Non vale à thusmo il fin shi lime ingegno; Nulla giona al teoret sper frace; Nund Signoni bauer imp. rio, e regno g Peco rileus al cerno sser vico, se regno g Peco rileus al cerno sser vico se consecuente Del firuro cimplacable, e lo slegno Del mare à inti perimente moce. Fan fragil arbori spesie ne se le sue. Già nidi, e tane d'angelli, e di belue.

Molii suggiti in qualche monte alpostre, l'astorie, è rocca van correndo à post i Cercando al mar cons-los proprietastre Con institution mar cons-los proprietastre Rompel onda dispansa vici, e stenstre, Ch'al E-mosso volte cercano opposit i E-batter quella rocca mai mon cissa, In sin che non s'ina presa, e sottomessa.

L'afflitto montaner colliglio in braccio Di cafa fugge, e maggior monte fale e L'acqua limentaça, egià u'è dievo un braccio. Sopra vinarbore monta, e s si presude: L'acqua ancia sigine, es si foste col braccio Al più lupremo ramo, e mon gli vale: Che soure chiamo al fin le tomide onde Quel monte altier, quell'elenta fi onde.

Le naui , che folean per halo mare
Andar foleando il ler moto viaggio,
Har fopra : erral veggon portare;
Sopra quilla cittade; e quel villaggio.
E non è lor pofibili contraffare
A tanto; e nonmai tal pronato oltraggio.
Londa è figroffa; il vento è tanto grane,
Che forza è, che perifica ogni gran naue.

Hor, come dunque i miferi mortali
Pot cano in tanto ma motando aitafi?
Come potencio più forta animali
Varcan tant' altro pelago, e falsarfi?
Si teme na tempo il vogo augefin l'ali
Cercando abore, è terra one pofarfi:
E Hanco al fin laficio nel mar caderfi;
Che utti i altri aimandi houed formerfi.

Era

Era giàil mare à tanta altezza giunto , Che sipperana gni sipperbo monte : Es per tutto est il mar col mar compiunto ; Fatto est marco il acco, il siume, è i sonte la mar pote valers si no giunto di Eaguare intorno intorno qui Orizonte. Tutto Il mondo carmar per oppisto , Nè il mare hauca da reruntato lito .

Se i nunoli, e le nebbie folte, e nere, Non t'haugfer celatos, spollo, il volto : Come baurefil (offerto di voelto : Come baurefil (offerto di voelto : I mondo, à cui us felend in mar fepolto è Hamefil il pianto potuto e tenere? Non hamerofil il carro altroue voltu. Ma tus, per non veder ca fo fi duro, tri vedațit d'un nembo così fouro.

Ditemi, hauste voi frenato il pianto, Nervide, e voi maritimi dinini, Fedendo Ihmman feme tutto quanto In bacca d'Orche, e di mosfri marini? El ogni luogo facro, e tempio fanto Ricato di Balene, e di Delfini? Che donea fare in voi villa si tetra, S'hor da chi non la vide, il pianto impetra?

Fra gli Attici, e gli Aonii vn monte fiede, Che con due fommitt à terge al le Helle ; La cui cima de le mbi foprafiele ; Me teme baltragejoje lor procelle. Due quisi elame arrium, d'aono, di fede ; E d'ogni altra virtute ornate, e belle : Ch'in van piccioletta, e debil barca Scelfe, e falso fra tutti il gran Monaca.

Deuca- Il fieliaol di Prometheo, io di co quello, ilione, & Chefol con la confute era rimafo, Chefol con la confute era rimafo, Firra- Sommerfo ogni altro da marin flagello Dal Boofea di Assilvo, e da l'Orro a l'Occefo, Tofo, che a accolti col fino batello A la cima del mont di Parmafo, Le Covicile Nilifea e Phemi adora, Cheforval tenca de final illibra.

Tiù giusto buom mai non su, nè più leale Di quele, che solo allhor suggi la morte; At è più religios, e, spiritale Dounade la prudente sua conforte. Gione, che dal cessel tribunale Scorfe tutte le genti esfer già morte; El viuer solo à due corpi permesso, Pro de l'un, l'attro de l'attro sessione solo si

Tronandog li ambo sidi, ambo innocenti, Ambo d'ogni virtà mobile ornati, Fè per lari ossissimi mobile ornati, Da cui sur innunois sacciati. Rasservati si successimi con si Rasservati qui demonistati ossissimi, Cò cran lunga stagion stati ossissimi con Mostrò la terra al mondo de le stelle, Et à la terra al mondo de le stelle,

Il gran Rettor del pelago placato; L'iradel mare in vn momeno troma, FA, che l'to mobieta fio Triton dal fiato A le caus, fonoras, e torta conca. Al funo a alier da tal tromba fipirato; Non può rifiponder concauo, o fipelonca; Ma rompe un modo Laria, e con tal volo Coe ne rumbomba l'uno, e l'altro polo.

Sparto c'hebbe T<sup>93</sup> 100 l'borrendo fuono, che wol, che à i limphi lo vriornin l'acque, c'higiene doise, felle vinit fono, que, c'higiene doise, felle vinit fono, que, se ri stit quel, che al Re de l'onde piacque, si mily o qui acque, in croft, e, à nebbandono, Fin che nel primo fuo letto fi giacque. Gid l'onde tattauit marca, e diferile e Efectual co be manes, al terre reflec.

Il noto lito già percoton'i onde Del mar, che poco cura viferia fuore, Ogni finne ha da lidi argini, c foonde Alte per l'ordinario fuo furore. Se viuesfero quei, che'l marc afconde, Sarak vifa la terra al primo honore. Standofi aduaque muta in ogni canto, Cosil honor ruppe Laria in voec, cin jamoto;

O Pirra

O Pirras mia forella, ò mia tonforte, o domna da gli Dei fola fluatas, o fola à me til fingues, e d'un più forte Nodo d'affinità giuntas, e legata, o fola à me til muite bor l'empia forte, chi in noi l'humana fpecie ba rifernata, e teco, bor noi fiam sutta l'humana prole, Eco, bor noi fam sutta l'humana prole, e done mafes, e done muere il Sole...

Noi utal popol, noi utal al gente, Di tutto l'mondo fiamo infieme vnita, Benche ancor l'aria mi tuva la mente, Ne fiam molto ficuri de la vita, Deis, che fingl'in milera, edonete, Se fossi finza me dal mar suggita l' Come fola di timor difenecerifi? Chi it conferea done vi antro fissi

Sappi pur certo, compagnia diletta, Che, [c] onda ver noi cruda, co-auara, Han-ff-auco di te fato vendetta, E me lafciato in quesfa vita amara; lot i [cguireci con quella fretta, La qual vicercheria cofa il cara: Anciò in gittere in lamo profondo, Per non il tri o lei d'olaco monda.

Sapeffi almen coa la mirabil arte,
L'huom di terra formar del padre mio,
E dargli almaye ripiame in parte
Quel, bet moral fe tut i muori, ciri olivo li olivo li olivo moral fe tut i muori, ciri olivo monti al i bofohi, a di elementi, a Dio;
Evedon folo i neftri alti almenti
Le rine; [daffi, le campagne, e i venti.

Miferi, che f.a.em noi foli in terra è Gid non potremo babitar noi per tutto. Con, e empiremo il mondo, che la terra Non renda in vamo il fuo pregiato frutto? Come faraffi, quando antrem fotterra, Ch'ella non refit defolata al tutto, quello, quello, Qual luego habiteremo, quello, quelfo, Che non lufcim dibabitato l'reflo è Voi, che non ma con mille, e mille ingegni Nel volere acquillar lipunalle anonte; Poi, che sper lipunalle anonte; Poi, che sper lipunalle anonte; Poi, che sper lopfed cre imperile; requi; Haute fatte tante guerre, e tante; Che fate, shi dido, porrche non correte A fami bor quella parte, che volete 2<sup>3</sup>

Fermò il parlare, banendo così detto,
Ma mo potè l'ermar l'imme n'ipianto.
Straccia la Doma llevin, preca il petto,
Di lugrime (pargendo il y'io, e l'manto:
E è la lipirio in modo in lei vifertte,
che non puote (orner parla intanto,
Piunge, è l'àmuta, e l'fido fiolo dibraccia,
E mon sal, che fidica) è che si faccia.

Conchisdons ambo al fin, che firicorra
A beracol cel·fe per aiuto;
Pregandol, che rifponda, e lor difeorra
Come han da racquillar quel, c ha n perduto,
Non hausendo datra via, che a ciò foccorra,
Se ne vamno al Ceffo, che venuto
Sen era già ne le fuenote foonde,
E fi mondan ne l'ancortovide and cui

Sparit de l'acqua il capo , e'l reflimento, Al tempio ran de la duina Theme, Done il loto algonde al finori, ederato E le parei, e le partifipreme. Staffine l'acri altari il ficofpento. Giunti un s'inchinaro à terra infieme, E , posò, l'obber basciaro il freddo [affo]. Incomirciar con [unon affilto, elulija:

se mai posson del ciel mitigar l'ira, I giussi preghide morrali in parte a Il modo in noi l'hemis stade inspira Dariparar l'humana specie e l'arte. A le cos del mondo attensis, emira, Che son sutte sommerse in ogui parte. La Dea si mosse à la giusta proposta, Dando à l'untento lor quesla risposta: Del tempio vícite, e, discinte c'haurete Le vesti intorno, le tempie velate; Dela gran Madre poil offa prendete, E quelle dietro à le spalle gittate. Stero vn gran pezzo Stupefatte, e chete Quell'anime trafitte, esconsolate: Parla al fin Pirra, e nega, che s'adempia La risposta fatal, crudele, & empia.

Perdonami, dicea, sublime, & alma, Immortal Dea , se ben non mi sou mossa Ad vbidir, che temo offender l'alma De la gran madre mia gittando l'offa. Pianger non cessa, e batter palma à palma : Ch'altronon sa, che piu gionar le possa. Pur rispensando al dir de gli alti Dei, Cosi Deucalion parlò con lei.

Pirra, l'opinion tua di molto erra, Se, che l'Oracol ne comands, credi, Che con le putride oßa homai sotterra, Crear dobbiamo al mondo i noni heredi. Iofo che la gran madre è la gran terra s Son l'offa sue le pietre , che tu vedi. Ne penfar poffo , chel Oracol falle , Se quest'offa gistiam dietro alle spalle.

Benchela donna confortasse alquanto Quel che'l marito suo detto l'hauea; E se ben fu quel senso sido, e santo; Non però fermamente si credea : Pur s'accordaro di prouarlo in tanto, Ch'ultro à la mente lor non occorrea . E, seben parea lor cosa alta, e noua: Che nocer potea lor farne la proua ?

Escon del tempio, e si bendan la fronte. Indi ciascun di lor scinto, e disciolto, Gli felfi faffi , che produce il monte , Gitta à la parte, oue non guarda il volto; Io dirò cofemmif:ste, econte, Ne forfe mi farum credute molto, Dicendo quel , ch'ogni credenza eccede , Se non ne fose il tempo antico fede.

I sassi sparti perpiani, e per colli Secondo la fatal prefissa norma, Deposta la durezza, efatti molli ; Cominciaro à sortire vn'altraforma. Giasi scorgono e capi , e braccia , e colli , E d'huomini imperfetti vna gran torma Simili di corpine i marmi scolpiti, I quai fiano abbozzati, e non finiti.

L'humida herbofa lor parte terrena, Căgiosti in carne, lin săgue, i barbe, e'n chio-E quella, che ne fassi è detta vena, Tenne in quest'altra formail proprio nome. Le parti di pin nerno, e di più lena, Diuentar nerui, & offa, e non fo come. Prese ogni sasso quel divino aspetto, C'bail senso esteriore , el intelletto.

E, come dagli Dei lor fu concesso, I fass, cheda l'huom furo gittati, Tutti sortir faccia virile, esesso. Fur tutti gli altri in donne trasformati. Ben ne facciamo esperienza adesso, Da che duri principi siamo nati. Perciò siam forti dle fatiche, e pronti: Chesiam nati disassi in aspri monti.

Cosi ripieno fu d'huomini il mondo; Che del luoco natio fer poca stima: Girarfra i Poli, el Equinottio il tondo, Fin c'habitaro ogni paese, e clima i Al terren, più che mai lieto, e fecondo Mancaua ogni animal, che v'era prima : E quelli ad voo de l'humana gente La terra partori (pontaneament.

Che poi, che ristaldò Febo il terreno, C'hanea renduto dianzi humido il mare, E concepì nel suo fecondo seno La terra la virtu del generare : L'humido, e'l caldo, temperate à pieno Le parti, oue volean l'alme informare, Fer, chela terra partori per tutto Questo, e quell'animale, il bello, e'l brutto.

Come

Come quando le fette altere corna Vnisce il Nilose'l suo paese inonda, Toflo che nel suo letto antico torna, E uà leuando la sua ricca sponda, Fa d'animali affai se stessa adorna La terra, aitata dal Sole, e da l'onda, Ecco una fera intera, vnu imperfetta Mezzan'e uiua, emezza è terra schietta.

E, se ben l'acqua, e'l foco son discordi, Posson l'humido e'l caldo vnirsi insieme ; E,fatti amici,temprati , e concordi , Fan granida la terra del lor seme. E. Se ben questo a quel par, che discordi, E sempre l'un l'altro contrario preme; Con la discordia lor concordia fanno, Che nascon gli animai, viuono, e vano.

E non sol rinoud l'antiche sorti De gli animali a sestessa la terra, Ma spanentosi mostri, immensi, e forti, Ch'infiniti animai cacciar fotterra, Ma più da te ne fur feriti, e morti, E n'hebbetutto il mondo maggior guerra, Date, crudel Piton , ferpente ignoto,

Pito fer Che quasi il mondo ritornasti voto. pente.

Come vna gran montagna era eminente, E nero d'un color , come d'inchiostro: V ma groffa colonna era ogni dente, E n'hauea tre corone intorno al rostro: Sembraua ogni occhio vna fornace ardente; Oni membro, c'hauea, tenea del mostro. Febo al mondo lenò si graue incarco, Vocando la faretra, oprando l'arco.

L'arco, che folo in cerui, in caprii, e'ndame Dalbiondo Dio fu nele caccie vfato, Forò la pelle, e quelle dure (quame, Onde il mostro crudel tutto era armato. E così Febo quella ingorda fame Spenfe, che'l modo hauria tutto ingoggiato. Et, necifo che l'hebbe, si disperse, E come prima in terra si connecse.

119 E, perche il tempo ingordo non s'ingegni Tor la memoria di sì degna ofesa; Più giochi inflituì celebri, e deoni, Per l'età giouenil nobil contesa. Chiamolli Pitiise die premis condegni Al vincuor d'ogni proposta impresa, Che per immense, e più lodate prone Si coronaua de l'arbor di Gione.

Colui, che più veloce era nel corfo, Il premio hauca del arbore, el bonore, E se col carro alcun meglio banea corfo, Il medesmotenea pregio, e fauore, Chi con piu forza, distrezza, e discorso Restauane la lotta vincisore, Cingea di quelle frondi il capo a tondo: Ch'ancor non erail verde Alloro al mondo.

Apollo allbor d'ogni arbor d'ogni sorte Orno le belle tempie, e'l suacrin d'oro, Fin chel suo primo amor non fe di sorte, Che nacque al mondo sempre uerde Alloro. E non fu l'empia, e dispietata sorte, Che'l fece entrar ne l'amorofo choro . Masdegno, onde lo Diod'Amor s'accese, Per l'arroganza, che à Apollo intefe.

Lieto Apollos:n'gia, gonfio, e superbo, D'hauer uccifo il mostro horrendo, e crudo, Et incontrato in quel garzone acerbo, Contra il cuistral non vale elmo,nè scudo; V edendogli incurnar le corna c'l nerbo A l'arco, e gir con tanta andacia ignudo; Si tenne a grande ingiuria, à grade incarco Chesifieros altier portaffe l'arco.

Et a lui disse: Lascino fanciullo, Che vuoi tu fare, ò di saette, ò d'archi? Che sei nel mondo un gioco, & un trastullo A quei, che di pensier son noti, e scarchi; 10 quello bor fon, ch'ogni ualore annullo A ciascun, che quest'arme adopri, e carchis Ch'in altrospender so le mie factte, Chin ferir garzoncelli, ò giouinette.

Cötrafo d'Apollo, e di Cupi do.

Ame

Amelabenular l'arco e lo Arales Chefo con effo far piu certaguerra, F.w piaga pin sicura, e pin mortale, E caccias l'annerfacio mio fotterra. Trousi pur dianzi il piu fero animale, Cheli ved Me mai lopra la terra. E fu quest'arco poderofo, e forte, Ch'a Febo diede fama, al mostro morte.

Leggier fancial, con latua face attendi Ad inframmare i piu lasciui cori; Con quella ne'tuoi serui imprimi, e accendi Nonfo che uani tuoi scherzi, & amori: De l'arco nulla, oner poco t'intendi; Tutti ipregi fon miei, tutti gli honori. Lo Dio d'Amor, cosi punto, eschernito, Dise alui, più che mai fiero, & ardito:

V aglia con fere pur l'arco, che mostri, Che'l mio ual contrate, contra ogni Dio: E, quanto a gli altri Dei cedono i mostri, Tanto è minore il tuo valor, che'l mio. Quest'arco-acciò che meglio io te'l dimostri. Faradi tanto ardir pagarti il fio. Espierò ratto le veloci penne. Enel monte Parnaso il uol ritenne.

Delariposta sua maggior faretra Duestralisceglie di contrario effetto : Questo sprona ad amare, e quello arretra. Infiamma l'uno, el'altro agghiaccia il petto: Questo fa l'huom di foco e quel di pietra, Perc'hamo quello se quel contrario obietto. E'd'or quel che d'amare inchina, e sforza, Dipiobo quel, ch'ogni gra foco ammorza.

Tornacon le noue armi a la vendetta, E troua il biondo Dio non meno altiero. Tofto l'auratostral, tira, esaetta Il core al forte, & oltraggiofo arciero. Poi li mostra vna uaga gioninetta, Che gl'imprime nel cor nouo pensiero, Lo strat di piombo allhor da l'arco scaccia, E'l cor di alla Ninfaindurase agghiaccia...

Dafne figlia à Peneo fu l'alma, e bella Ninfa, che allhor solinga se ne giua: E, cercando imitar Diana, anch'ella, Fu del buon sempre mai nemica, eschina. Molti, e molti cercar per moglie hauella Per l'immensa beltà, che in lei fiorua : Gli amori ella, e i connubii dispregiando. Sen'gina à caccia per le selue errando.

Contentabor questa, hor quella ferapiglia Ne boschi piu seluaggi, epiù remoti. Speffo il padre le diffe: O cara figlia, Già datespero e generose neporis Proterna ella al contrario si consiglia Seruare i cafti suoi pensieri, e voti: Come fosse il connubio un grane eccesso Conoscer non volca l'ignoto seffo.

Sparfale guancie di color di rofc, Il collo al padre dolcemente abbraccia, E con parolesante, e vergognose, Dise: Deh padre mio dolce, ui piaccia, Che casta io possa per le serue ombrose De la triforme Dea feguir la traccia. E non ui paia tal richiesta strana. Che già il concesse il suo padre a Diana,

Vinipur, figliamia, vergine, e casta, Le diffe il padre; ma veggio in effetto, Che al defiderio, c'hai, troppo contrala Cotesto nago tuo leggiadro aspetto. Febo l'ama, e la mira, e non gli bafta, V orria sposarla, e far commune il letto, Laspera, e ne compiace a i destr suis Magli oracoli suoi mentono alui.

Come l'arida stoppia accende il foco, Ofecca siepe manda in aria il vampo, Comincia in pna parte, e apoco a poco Rinforzaintorno, e rende maggior lampo: Sisparge al fin l'incendio in ogni loco, E tien tutta la siepe, e tutto l campo: Cost il soco di Apollo al cor ridutto Alfin si sparse, el infiammò per tutto.

Vede

Dogni pare del vio adomas e pirato
Di gratis, e di beltà, diletto perode.
Di fieme il pafe e l'aria fia Grena.
E la bemonità, chi biv viplende.
Loda la dole bocca, e duoli, e pran,
Che i frutti finoi non prona, e non intende.
Lebraccia marze i grande ammara, e quelle
Partis, che gologion, erede più bille.

Vede laceorta Nimfaibello Dio, Che così intento 5 esto lariguarda; E, perche bà ilor contravio al sito desso, Prende van siregalubita, e gagliarda: Manon sito di coso i pieti davio, Che lamossa di la sito si muntarda. Fugge ella, cisque, e n queste alcinote Lepatlague percio serman la puote.

Deb son fuggir, voga funciulla, ebella,
Dal gaudio d'umbedue, dal piacer nosfre,
Come fugge colomba, è tortorella;
De L'Aquila crudel l'arrigho, ei l'offro,
Come dal lugo la timida aquillo.
Come de fugge va figueratio mostro:
Come de fugge va figueratio mostro:
Emè el douer, fei i nemico fisuege.
Ma uno ciò per amor figues, fistragge.

Guarda quei pruni,ome-ferma i tuoi paffi,
Che non c'involin l'aure o farfio crine.
Che non c'involin l'aure o farfio crine.
Coine, s'in qualche tronoc i rusopaff.
Fre s'i precipiofi, alte ruine.
Etio fiffi eggion, che dirpagifi
Per afpristogli, e fra pungeau finne;
Qual mal porte i troua s'i davos, forte s
Le potefi a da va Dio porger la morte).

Deh mongir sì veloce, co habbi mente s Se qualche acuta fima in terra fiede s Che con la punta fiu alura, e pungente, Non feffe oltraggio al tuo tenero piede; Ches i afconde fra l'herbase non fiunde, Che i afconde fra l'herbase non fiunde, Et ancori oti fegunrò pius tardo.

Cerca, e difeorri, à cui non porti annore, Chi fuegi, e chi fia quel, di cui pauenti. 10 non fiu monantar, non fio na pidror, Non quardo rozzo qui grege, o da ravili i Deb volciu ne poca une la fronte, el core: Tien nel mio volto i moi beglio chi intenti: Non fiai, flota, non fai chi fuegi, e redi Fosfe molto veder, ma nulla vedi.

Huom terrefire io non fon, ma Dio del cielo, Benche in terra ho domino illuftre, e raro, Che fon figno di Tenedo, ed lo Che fon E di Delfo, ed il Patara, ed il Clavo: Toglio a la notte il enchrofo echo, E rendo al mondo il di filendido, e chiaro, Quel chè, ciò che gia fil, quanto po fia, si puo faper per la l'ientia mina.

Io fonfigliaod del fammo Gione, e fono Quel, che incordando i nerui al cano legno, Rendo col cantom io i doct cumo con Che rompo, e placo oqui vancore, e faega, E, i bara hauelli plettro, e al ho ol fuono Toteffi i canto vair , fofe che degno Farefii me, chi o i mirafi alquanto ; Vinta dal vario fiono, dal dolec canto. -

Non fitrona fair pin fermos, vero De la rec mio, nh pin certa faetta .
Arty in ho miro un pin fitrona recirco, Che da begliocchiruo fere, e faetta .
Ho na la medicina il formo impero, La gran virita de livebe è a meo gegetia. Oime, non vaglion berbe a famor mio, Xe qued, vire goma altrus giona a fino Dio.

Che

Ma, quanto più il mio duol l'aria percote. Ne gionar ponno a le mie piaghe acerbe Regni, fati, belta, canto, arco, is berbe.

Al fin l'innamorato Dio s'accorge, Cli'ella no unol, che'l suo parlar conchiuda : Tace, e lamira, e piu bella la scorge, Che'l corfo fa, ch'ella arroffice, e fuda. Gonfiail vento le vesti, e manca, e forge, Emostra bor afta, bor quella parte iznuda L'aura, che al corfo suo contraria spira, La chioma alzata in aria apre, e raggira.

Visto, che ogni hor più uago il diuo aspetto Crelce a la Ninfa, e ch'ascoltar non vuole, Non può foffrir l'accelo gioninetto Di gittar più lusinghe, e piu parole : Lo cuoce in modo il foco, c'ha nel petto, Che non par più che corra, ma che vole: E per l'ultimo suo maggior soccorso, Come gli mostra Amor, ricorre al corfo,

Tal, se tal hor la lepre al veltro innanzi Si Stende al corfo in ben aperto campo, Ch'ei corre, one correna clla pur dianzi, Col piè l'un cerca preda, cl'altra scampo, E, perche l'auxerfario non l'auanzi, Questa, e quel passa ogni dubbioso inciapo, Già il ca la piglia, e par che l'habbia i bocca Ella è in dubio s'è presa, ei non la tocca :

Co'i Febo, e la vergine fugace, Fan: questo sprona Amor, quella timore. Al fin, chi sequetiranno, e rapace, Forfe aintato da l'ali d'Amore, Nel corfo è piu veloce, e pertinace: Gid il respirar, chedal corso è maggiore, Soffianel crin della Ninfa già stanca, A cui la forza, e la prestezza manca.

Mirando shigottita il patrio fiume Diffe piangendo: O mio benigno padre, S'e ver, che i fiumi habbia potere, e nume, Toglimi tosto a le mani empie, e ladre: Terra, che tutto produci, e consume, Terra, che a tutti sei benigna madre, Questa, onde offesa son, bramata forma, Ingliotti, ò in altro corpo la trasforma.

Volea più dir: ma di tacer la sforza None Stuper, che tutto il corpo prende, E fallo vn corpo immobil senza forza, Che non ode, non vede, e non intende, La cinge intorno vna nouella scorza , Che del capo a le piante si distende. Crefcon le braccia in rami, e in verdi fronde Sifpargon l'agitate chiome bionde.

Il piè veloce s'appiglia al terreno, E con radice immobil vi si caccia: La sommità del nouo arbore ameno Tenne la grata sua leggiadra faccia. Seruò fol lo splendore almo, e fereno, Che vuol, ch'a Febo ancor ast'arbor piac-Dubioso il tocca, e trona con effetto Tremar fott'altra scorza il vino petto .

E'ncontrando le mani intorno al legno L'abbraccia come fulle un corpo bumano: Il bacia, ma del bacio fugge il fegno L'arbore, che'l rifolue, e'l rende vano : Gli parla, e dice: Arbore eccelfo, e degno, Dapoi, che sposa io t'ho bramata in vano , Tu sarai l'arbor mio, tu la mia cetra, Tu la chioma ornerai, tu la faretra.

Tu cingerai l'inuitto capo intorno A i sommi trionfanti Imperatori . In quel festino, e gloriofo giorno, Chei merti mostrerà de vincitori, El Tarpeio vedra soperbo, e adorno Le ricche pompe, e trionfali bonori. Le porte auguste ornerai dighirlande, Haucado incontro l'honorate ghiande . Dafne trasformata in Lauro . Ha l'Emonia vina valle ampia co amona Cinta intorno di felse alte co motrofe. Chè detta I empe, doue in giro mena Il remo l'onde fue torte, e l'immofe: E di tal nebbia tien' l'aria ripiena, Ch'amanç a l'alte felue, e ticule afoole; El fino gran momorar tanto fi fiende, Ch'imorno più, che i fuoi nicini offende.

Qui di spugnos soft de l'attreset, El un roo paco del potente siume: Done a dar leggi al londe altir risiede, Et a le Ninse, c'han l'onde per nume. Ogni sume, che a lui proprimyo softe P'enne aferuar l'amtico suo cossimo e, Dubbit tra lor di quel, c'haucano a farsi, O da dolers secondo d'allegrarsi.

Fral adorne di pioppi ombrose sponde V i vien la Sperchio, e l'Enipeo inquieto, L'Apidam'seccho con le lue fredde onde, E l'Anfisso piaceooles e quieto; Et altri, de aitri ne venuero altronde Per fin quell'atto su doglioso, litro: E ron dignitade, e con decoro Quel, che i appartenena al cassos loro.

Inaco fol restò, chò un non venne, Emuncò fol di quel, che far donea 1 Onde imputaco da qualch un ne venne. Chel lipo grande infortunio non fapcali Di far falegono, glicio lui vienne I na fua figila che perduta bauca, Tere cui ne l'autri fio chiufi fi giacque, Evera caquillando cos fio pinno a Lacque.

Tien per trouarla ogni modo, ogni via E più, che ne inuettiga, men ne fente ; Al è pao penfasche in alcun lugo fia Ne che dimori fra l'humana gente: Toi che luogo mo trona done fila; In qual fi voglia Occafo, de Oriente. I O, mome hanca la fanciulla, per fi odo Fu trafugata al padre a queflo modo.

La videnn di petrit dal patrio fleco Giouse diffe ver lei con caldo affetto: O ben degua di me, ciù fia che teco Porrat bear nel 100 felice letto? Deb vieniò Ninfla, fra quell' on bre meco, Che fianhoggi per noi dolce viccito, Mente calto è difo, che li fororità enggio Non fesse à tabeltà noia, & oltraggio.

E, fe qualche animal nociuo e, strano Temi, che non e'osfenda, di si frauenta, Non temer, che quel Dio vero, e soprano, Chalo settero del ciel, mai glici construt e aguel Dio, che con la sua situam amos Iltremendo dal ciel fospore auenta. Non sugge Nijasa mucho se son quel di George su contacti su del ciel signore, e fosporante Dio.

Fugge la bella Ninfa, e non afcolta : Ma Gione, che d'hunerla era difpolto, Fe nufecrona nebbio glovar, e folta , Che con la Ninfa il tenefle nafcosto: Quile i fernanta, co allos propris volta ; Non penfa di partifi col tullo : Ma feco quel piacer fi grato prende , Che quel, cha ma e l'ottien, beato rende ;

Gli occhi in tanto Giunon chimando a teira , Pide la fiplja nebbia in quel contorno; E che poco terren vicopre, e firma, E chi mogni altra parte è chiaro il giorno. Velendo, che a i fumi, nel la terra L'han generata, riguardando intorno ; Del marino ha timor, che in cile monrede, E congle i fuoi furti, e la fua fede Nol ritrouando in cielo, è più che certa, Che sian contra di se fraudi, er ossigle. Disconde in terra, e quella nube aperta Nons se se quelche credea, palese. Gioue, che tal venuta hauea scoperta, Fe, che la donna un'altra sorma prese, Es el aviolata Unisa vella

V na matura, e candida V itella.

Io trafformata i vitella.

Poi finse per diporto , e per ristoro
Ardar godendo il bel luogo, oue egli era.
Giunou con gelofa, con gran martoro ,
La giunena mirò slegnata, e altiera.
Par finge, e dicco Den felice Toro,
Che goderà cos le egiadra sera.
Cercas par qual sia, donde, e di cui,
E di che armento, e chi Da data a lui.

Per troucar Gioue ogui (ighetto, e guerra, che la geloja già mel fuo co feme: Perecho non ne cerchi altro, che la terra, I ba da fe partorita, afferma, e mente. Ella, c'hauer non vuol quel dubio in terra, Cerca, che voglia a lei farne un prefente. Che farai, Gionera che rifolui il core? Quanci il douer ti firena, e quindi amore.

Troppo è contra il fuo fin , ch'eglifi fipoglie D'una uita fi dolce, e fi giusiga Masse nega a la fa forella , e moplie , Che softetto dard fi lieue cofa? Amor vuol, ch'ei copiaccia a le sur voglie , Ma mor vuol già la fua moglie ritrofa. Al fin per torte allbor quel gran softetto, Tolfe a felles fil suo maggio diletto.

Cofi la Dea ben curvofa ottiene
Quel don, che tanto transgliata l'haue:
Nè però tolto quel timor le uiene,
Che l'imprime nel cor cura fi grane:
Anzital gelofia nel cor riticne,
Che non inganni, cho noi furtipane;
Onde diè il don, che fi la coroa, cinifia,
In guardia ad un Chauce Etto cochi i stella.

Argo hauca nome il lucido pullore, Chele cofe redea per ceuto porte. Cli occhi nigri o domian le debite hore, E due per rolta haucas le luci morte. Cil altri, fipargendo il lor chiavoffendore, Tra lor diuifi fean diuerfe feorte. Altri intorno fecchio a la giunenca bella, Altri intorno ficcan la feiniculta.

Ommque il bel patior la faccia gira , Cha di fi ricche gemme il capo adorno, A la gimenca fian per forza mira , Perch egil (mopre acor di dietro il giorno, Règlit d'honop, altrone ellas aggira, Poltar per ben vederla il capo attorno : Che fe ben dietro a laif parte, viede, Dinanzi a gli occhi finoi fempre la vede.

Lafcia, che pafica il di l'herhofe fhonde, Che sparre son nel suo bel patrio regno, Acque sangos, cherbe amare, e stomate Le sue viuande sono, e l'ino sossemo, e la Ma,come il son d'Occassi faconde, Aryot ig sitta al collo il laccio indegno: E le sue piume son, doue la serra, La nonben sempre s'rameggiata terra.

Tal volta l'infeite apre lebraccia
Per abbracciar il fuo nouo cuffode ;
Ma col pied bouin da fe lo facccia,
Nê man può vitrouar onde l'amode.
Prega ril vuol, che d'afeoltar li juccia,
Ma, come il fuo muegire borribit ode,
Scorre di quà di là utuo quel fito,
Fuggendo fun edifusa c'il no muegiuo.

173
Doue la guida il fuo peftor, foggiorna,
Tafcendo l'herbe frefehe, e tenerelle,
A le paterne riue un di ritorna,
Doue giocar folea con le forelle;
Ma, comele fue none altere corna
Mira ne l'acque vifialline, e belle,
S' adombra tutta, e fi ritira, e mugge,
E mille volte ui fi frecchiase fugge.

Le Naiade non fan, che la vitella, Che mud giocar con toro, e le scompiglia, Sia la perduta lor cara sorella: Et Inaco non sa, che sia la sigüa. Tutto quel, e sol si fan suno sare auch ella, Dando a tutti dis gram meraniglia. Toccar fissicia, si fuege, stoma a proua, Come sa il can, che s suno patron ritrona.

Mentre scherz undo ella s'aggira, co erra, Il musto padre suo gratus, co humano Suelle di propria man libro da di terra, A lei la porge, mostra di lontano. Ella s'acosta, e leggierment affera L'herba, e poi bacia la paterna mano. Dentro a se simme, ci dirobe anche forte, Se potesse partar, l'empia sua forte.

Pur fa, che'l padre (tento, e tento accema) Segurndo lei nel mudo lito feende, Done l'unghi fa fifa vig a per perma Per far noto quel mal, che fi l'offende. Rompe col piede a llito la cotema Der d'utto, per trauerfo, e'n giro il fende: E tamo, e tamo fa, che moftra ferita Il fio cafò infelite a l'padre affitito.

Quando il mifero padre in terra logge ,
Che la licita da lui cercata tanto,
Equalla, che redetua effer del greege
Nafosla fotto a quel boumo manto,
o fensi in piè per lo dolo fi recge,
Raddoppia il duol, la pena, il grido, el piùto
Le mose corna a la fia figlia abbraccia ,
Baciamolo figlio la cangiata faccia,

O dolce figlia mia, the in ogni parte
Da done ndjec il Sol fin a l'Occafo
Già ti cercali, pen mai potei trouarte,
E finalmente hor t'ho trouato a cafo.
Figlia, onde il cor per granduol mi fi parte,
Mentre chi penjo di tho nejtando cafo :
O dolce figlia mia, deb hi t'ha toho
Il two legi adno, delicita o yotho è

Deb, perche col parlar mon mi rifpondi,
Ma fol col tuo muggir ti duoli, e lagna!
El mio parlar colto muggir ti duoli, e lagna!
El mio parlar colto muggir comofondi:
E col muggito il mio pianto a compagni:
Ta fai dal mio parlar, pche duol m'abondi;
V cdo io dal tuo muggir; come tu piagni.
O parlo, e fo quel chefi di de'a moi:
Ma tu fol muggis, e fai quel che far puoi.

Oime, che le tue 1007ce in preparaua
Far con pompa, con gaudio, e con decoro
Omde nepois, e genero affettuare
Per la mia uecchia etàdolce rifloro È quaflo damque il ben, e lo no fiperaua'
Dunque ho da darti per marito un toro
Dunque i vitelli al moftro ceppo ignoti
I tuoi figli faranno, e i miei nepori è

Potesfi alunen finir con la mia morte L'intenfo, e dispictato dalor mio ; Che d fin verrei di si peruela forte . Veggo bor quanto mi noccia esfere Dio Poi cha li morir mi fine chie le porte ; Che posso altro per te, che dolcrul io s' E mentre rotan le celesti tempre ; Il tristo caso tuo pianger mai sempre.

Mentre il mifro vecchio ancor fi duole , E tutte le fue pene in un raccoglies Lo stellato pallos, che la riunole , Presente il padre la rilega, e toglie: E per diutri passolio, con lo lo C condunta spesso, con con con con Egls in cima d'un colle si soggiorno , Che scopre la foresta interno interno.

Gione non yuol, come ben grato amante, thin si gran mal Lamata fua s'inuecchi omde al luo figio, empore d'Alamet , Commette, che cărra. Argo ir s'apparecchi: Eper che non fia più fi vigilante, Vega di tor laluce a tauti fhechi. Tobo ci la uergas, l'ali, e'l pileo apprella Al l'manis, g'a pieti, gr. e la tetla. 184.
Lafciata l'alta region celefte,
Ye la parte più baffi fe no renne:
Doue giunto nunt of embiante, e nefle,
E lafcio il fuo cappel, lafciò le penne.
Ter far dormir le tante luci delig.
Sol la potente fua worge vitenne:
E, done è quel paflore, il camin profe,
Che n capp o ten ante fuel accefe.

Come rozzo pastor gli errada cano, Che à li priche berbe il suo gregge vistora: E con le came sui ci adoce cano su Rende, che si addocligie il cielo, e l'ora. Hori locchino postor, che lo di entanto, Di su si centi i sunamora; E dice à lui, glu neco neuir puoi, (e nol. C'hanrem grata berba, et ombra il gregge,

ll cauto Diofin tutto quel, che vole

L'aucidno custidol, e circofietto;

E col fuon dode, e le fuggie parole

Cerca addoleir, giù feorio, e l'intelletto,

D'Argo molti coci bin di gia pertuo il Sole;

E forza è, che fiam chinfi a lor dispetto.

Ad molti e in eiten delli, e gli viarda,

E con quei negghia, e la giunenca guarda.

Memre in parte discorre, in parte sogna, E non danoi al discosso is sogna, Col pensier desso di sapere agogna, El passo pregasche uscila comare, come su rivenate la simpogna, che el souwemente es sogna, bis el souwemente esta soma con posse posse de la social con secundo pausa el sino comar ros sistemo, Faccudo pausa al lino comar ros sistemo, Faccudo pausa al lino comar ros sistemo.

Ne i grlati d'Arcadia ombrofi monti Fra l'Amadriadi Nonscrine piacque Fra l'Amadriadi Nonscrine piacque Fra, sche Najade era, sche in quei fouti; Che furgon quiui, fe fica uita, e nacque. Satiri, e Fauni; e Dei più uaghi ; e conti, Sempre schermiti baueta tamole spiacque il commercio d'Amor, quasse empio, e stoke Per haper e diagna il site or vulco.

Siring a nome bauea la Ninfa bella ,
Che studiò d'imistar l'Ortigia Dea,
Con la virginità con la gonnella,
con ogni còl, sh' offa viga folea.
Non fi viconoscea questa da quella,
Ch'in ambe ugual belsàs folicernea.
Ne l'arco sol discomener tra loro:
Questa l'avò di corno, e quella d'oro.

Mentre elle un di dal bel Lico vitorna Cufla nel con, nel nolto allegra, e uana, La sede un Dio, ch due caprigue coma, Co i pie di capra, e c on fembiunza humana. Come ci la uche et suaga, es i adoma a Ng faschel cor facvato babbu a Diana, et dice, or Nging à i dolci noi utental », E quel Dio, chet i unol, marito prendi.

Hausa molto che dir Mercurio intarno
A quel, che à Pane i quello amere occosfe,
Il quad di Pino,e di corona adorso,
In una pregolla, in una dietro le cosfe:
E come così bouriant intro quel giorno,
Se mon, che un fiume a lor neume ad opporfe,
Che Ll salon fiume il correre impedio
A la gelata Ninfa, al caldo Dio.

La done giunta pregò le forelle ,
Che volesse frestatarla in deun modo;
Et s' appresche piante teurc'ile
Alteren padusso, e pocessodo.
Che tutte l'ossa sie sie recamelle,
Ch'ogni giunturalna si sece von modo,
Che gran soglie si ser le vesti tosso,
E tutto il corpo su entere nassosio.
E tutto il corpo su entere nassosio.

193
E che correndo Vanen in abbandono
Pensò tenel·le, e figen la fici voglia:
E che prife vna Canna, donde vn tuono
Flebile vfcia, come d'huom, che fi doglia :
Che mentre ella firio, rente quelfumo
Il wento mollo in quella cana lopolita,
E come Pan da tad doleczyz prifo,
pliff, Ili wan no huori bal fluono intefo.

Siringa fi trafforma in canEdi non pari calami compofe
Con cera aggiunti il flevile il trumento.
A cui poică siringa nome pofe
Dal nome fuo, da quel dolce lamento.
Donea dir quest con molte altre cofe
Mercurio intorno a questo fambiamento.
Maperche gia tutte le luci chuse
In Argo [core, ii] hoo parla conchissor.

Da la fampogna il luono, e la fauella
Da la lungua fubito diffengua
Con magio impono poi gli occhi fuggella,
Che con laverpa fua toccambo aggiugue.
Scharla fighafa fua lucida, e bolla:
E, doue il capo al collo fi congiugue,
Ferre, e ronca la fipada empia, e fiperba,
E macciva no di fipo fongua fipor e foreba.

Argo tu giaci, el gran lume, che baueul In tanti lumi, vrn fol corpo ti fura Tanti occhi, onde vegghia fempre foleui, Perpetuo fomo bor è addormenta, e tura; El dà, che più degvi no chiar ovedesi, I na infelice, e trita notte ofura. Solo vna man con tuo gran damo, e forno Tha tolti lumi, la vigilia, el giorno.

Mala gelola Dea, che gli occhi èterra Chinaua fpesso al suo sido passore; Quando il vide giacer disso in erra, El capo tronco serva il suo silvento escateche empia morre quei ebi uni serva; Iquai solemo assurare il core; Dalmorto capo quei cere cochi sulle; E falt penne al suo puno più belle.

Empie di gioie la liperba coda
Del fito pauone, e glu occhi, che diffacca
Del fito pauone, e glu occhi, che diffacca
Dal capo tronco, jug Emprime, e inchioda,
E con mirabil arte ve gli attacca.
'Yutta arrabilat poi la lingua finoda;
Dimpue, diffe, debb'io per quefla vacca
Sempre flav'in (offetto, in porte, e in guai,
E non mi debbo rijentir giamai!

Nom pon già tempo in mezzo à la vendesta, Ma fa venre vna firit infernale Contra la figlia di l'aco villetto a la feorza d'un brutto animale. L'à doue giunta, à l'orpo, e l'alma infetta Di quella affittus, e guague male à male; Et al furor à lei nel alma posfe. Che tuto il mondo profiga arrafeosfe.

La spiritata bestia storre, e passa
Done il rabbiojo suo siroro la mena:
E, atanu se 1. oppono, se come abssista,
E! sfa cader da l'aria in 18 l'arona;
Gli bummin; e gli animali 1974, e pracissa,
Che a tempo à lici non sin notare la sichena.
In solo altero Nil restamin terra
A veder la stararbiba; e la sila zuerra.

Là doue giunta profirata fa'l lio
Sol col volto, econ gliocchi al ciel s'ereffe;
Convn foffirm, com vn muegito,
Che veramente parea, che piangeffe;
Parea, che con Giunnon, e col marito
De fuoi flrani accidenti fi doi.ffe;
E che chiedffe fi fun, come innocente,
Del fuo doppio mariti, che prona, e fence.

Giouc ton grato modo, e caldo affetto, Per ammorzare ogni raucore, e sitemo, Che rode a la egiola moglici petro, Per la caque giura dal Tartareo regno, Che mai più sno haurà di il ci fosteto, E tenga il giuramento Stigio in pegno: E prega, che placare bomai si roglia, E toric quella rabbia e, quella si fipella.

V dito il giuramento allegra torna
Giumo, yo I o racquiffa il primo flato.

3 i fian due binde treccie ambe le corna,
Qun altro pel da letoglie commiato
L'occhio fuo como pria piciol vitorna,
Il volto è più che mai giocondo, e grato.

E tornata che fui binman flactia,
I più dinanzi fuoi, fi fe due braccie,
I più dinanzi fuoi, fi fe due braccie.

L'onghia fua fessa di muono si fende D'altri ve sessi, che minque dita. La man già distoda, e già s'arrende , E torna più che mai sicolea, e spedita. Tosso si ma con altri distone Tosso si ma con altri distone Mattat tutra in ron pumo si vede : Equatto più le par, men ella crede.

Foles parlar, per veder s'era quella, ch'elper foles, ma temea non munggire. Apre la bocca a diri, poi la figgella Per non vdir quel, che fuggia d'vdire. s'artificha diri, ma convota fuuella Tatta dubbiofa fotto voce à dire. E, poi che Lag fioe combbe épréfio, Il Ciel ringratió del buon fuecafo.

A tui dapoi più d'on tempio é resse; E venerata fu fia gii altri Dei Onde strin, che di Gione ndesses i E Tasso, on bel figliusd, e chi qii di ci. E tinggoo di cio, par , che gil bassesse Nel mondo tempii assi giunti a cosse; Danimo, e di ami quale chebo i qual ti po Vn figliuol di colsi, che tempra il tempo.

Fer il la nobiltà, gli anni, el ualore, Chebber conte da le la precedenza. Chebber conte da le la precedenza. Cheffer quello di quel volca maggiore, Ciafam per la celeste diferndenza. E flauna in te i punti de l'homore, Che ne fa gran querela, e differenza. Perche Ferone tà bel figliudel et sole, Differn di molto altier queste parole.

Contentió Qual più chiara prograie può trouarfi
fra Ector — Di quella, che dal Sol chiaro dilicende ?
ez. & Espa — E. genalchiam illufter o de chiamarfi,
fo. — Tanto illustre più fica, quanto più filende ?
\*\*Tons où schi poffa al mio padre aggnagliarfi,
Che vien da Gione : e sì grana lunae rande ,
Che, s'ei poneffe a le fius luce il stelo ,
Faria fettil la terradogrou di elelo.

Non pote più patir quell'altro ditiero
Figimoldi Cione, ed l'inter Nepote:
Figimoldi Cione, ed l'inter Nepote:
Ediffa lui tutto alterato, e fer orgolisio ente;
Cone queiti actorbe, e orgoglisio ente;
Cone fai ni disenda bilitori il vero?
Chi far del tuo parlar fede ci pu ate?
Qual ragion, qual cervezza a diri timone,
Che tufa figlio al Solarport a Gione.

Io ben con gran ragion posso mutarmi
D essentiate diquest, ethe reggest suro
E di quess fon sede ettempe in marmis,
Che ala min madre son sicre to marmis,
Che ala min madre son sicre per tutto.
Matu per qual segual possi amossi seminostromis,
Che tanto illustre Dio thabbia produtto;
E quando accor di ciò desse sus seguales.
Ti terrei sorse regual, ma non pin degno.

Tu mostri ben poco famo discorfo, Poi che ogni cola à la tua madre credi : Pou per l'imanzi a la tua lingua il mosfo , Fin che maggior chiarezza non ne vedi. Fetonee allor così sbattuo , e mosfo Subito mossei fuci veloci piedi , Ever La madre Climene andò r. tro Per virto nei il ver di questo fatto.

To Flo la madre fua trous Fetonte
Spinto da quel, pessíver, est entro il consimua.
E prima, che l'i no obrovbrio le racconte,
Piu volte fra fe Hoffo il volue, e ruma.
Madre mia, sissippo in non bo piu frome
Farmi figliand quel, che l'in mondo alluma;
Poic be non possivo l'invistata fede
Farma' ticiliani, sichel inque, en in mel cred ...

E qui le raccontò tutto l'otraggio, Ch'intorno à questo giure i lato opposo. E che, per non poter del fuo liguagio Dar fegno alcun, non heuca mai risposto. E, s'e lla a lui non ne dana alcuns faggio, Saria (empre al tribino frotropsio: E faria fempre all'retto di s'lar cheto, Per non poterto rivitarie indirieto.

Hor

Hor, fe gli è ver, che di simpe celeste Dal gran pianeta, che distinque thore, I otragga quella mia corporar voste, «Le ui falma da legge in mezzo al core, es festice sitmeno le nozge appresse De le forelle tue con ogni bonore; Damni ques i fagui, che figliculo mi fauno Di chi col suo camin pon meta à l'anno.

Non sò, chi ne la doma babbia più forza, O'l priego di Fetonte, è la grandira: Che l'an, e l'attro a riplonder la sforza Quel, che l'emprato fo firor l'infiria. O figliuda, dillo; o qui fospetta ammorza, che fospea ciù l'affliège, e i i maritra; Chè l'effer two viud diede la luce Il gran rettor de la luperna lucc.

E diffendendo a leicho ambe le braccia,
Ter finggir hama infamia, & tanno forno,
Per finggir hama infamia, & tanno forno,
Polfe: Sei figlio da quella allegar faccia,
Che con bel variar da luce al giorno;
A quel filemdor, che le tembre faccia
Ter nuto, oue apparific intorno intorno;
A quel, ch'apporta d quella noffra s'frat
Etlate, Adunno, Verno, C Firmuerra.

Ti cinje l'alma di corporre fasce Quel, s'hor le luci abbagita ad ambedue ; Quel Dio, che lempre muore, e s'pre masce ; Quel Dio, che lempre muore, e s'pre masce ; Quel, sche fingendo à noi, rramont a diruit Quel, che, commis, che trasporare fi lasce Contra il suo find activ può più di lui. E, s' di quel bel Sol figlinol non s'i, S osciniboggi per s'epre a gli occhi miei.

Ma, perche meglio in questo ti contenti; a ben, che da lui proprio te ne vadi; E che'l two desiderio gli approfenti Di quel signal, che par , che it s'aggradi; Purs, che'l lungo camin non ti planenti, Chessi (fossa da noi nonanta gradi . Fetona et alo vatirio con bisno coraggio , E silma poco vn si lungo viaggio.

Ver l'orto hiberno si drizza Fetonte,
Ev à si ratto che par c'habbia l'ale.
L'Orfa, quario ei più va, più par che finote,
E l'orflin das (cender mano scale.
Vi de ambi i vabi sir ne l'Orizonte,
Quand egli entrò nell' Equinottiale:
E quindi and à contra la Zona ardente.
A la corte del padre in Oriente.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL I. LIBRO.

Segudo Ouldio Fopinione di Hefiodo, & di Euripide, deferiue nel principio di queflo pri mo libro delle Metamorfofi, il Chaos, che è quella prima materia e quella prima confusione d'elementi amaffati infieme, dalla quale fi spicco per opra del grand 'Iddio quefla bella dipin(3.e vegghifsima faccia del mondo) leg giadramente elipreffa dall' Anguillara, nella flanza,
Pras dell' cit fligfe mar. Terra el fres.

E nelle due feguents, come fi vede anchora felicifsimamente spiegata la diuisione de gli ele mentisinseme con la discordia, e da poi l'amicitia loro, le cinque Zone della Stera, le due estre mentisinseme con la discordia, e da poi l'amicitia loro, le cinque Zone della Stera, le due estre mevicine a i poli agghiacciate, quella di mezzo arida, & aria, come quella, che sente il maggior vigore del Sole; e le due temperate polste fir questa, e quello.

Viene

Viene dopo alla mazanigio fa creazione dell'huomo mostrande come il grand Tiddio abo lo feccon la faccia volta all'ingili, ome turis [paltra inimali, die habusura ripiena la terraza anti volle, che con la faccia alta mirasfle verfo il Cielo, come folo atto, alla contemplatione delle coste, emero fa l'alteraza di Dio, e la basfleraza delle coste creazio-hauendo egili olto portate le coste diutine in terra shauendo uni portata l'anima intelleriusi veramenne ditinia; emedimamante amortale terrence in Cielo come qui dopo per fode folle funcata da buone opere, è depon di effere fatto membro celeile, 6c cò le membra terrence faitre all'ecterna felicità del Celo.

[O che cof Promeshee il componeffe.]

Narran gli antichiche, haufdio Frometheo formato vrihuomo di fango, Minerua rima fem lotte mariginata di cofi belli opera, egli diffe, che chiedfle fittut quello che volte dal Cedo per direce prefettione all'opera fittuto, en el hauerebbe compiaccitico le rifipole Frome thou, che no fappean che chiederi, con hauendo vedure giamai in citolo quelle cofe che pose uno in queflo offergli grouesoli. L'inalzo Minerus all'hora a vedere i bemi del Cielo, doue vede la sujuture le coi effere animate cha famme di violoco, per dare dunque l'anima alla fattura profe vas verga, à anicinolla fecter amére alla rota del Sole, e haufelola acceda riport di quel futto intera. A Raccional la fectora profeso del sole intera, a l'anticonal del consolita forta del sole consolita del profeso del sole consolita del profeso del sole consolita del profeso del sole en la reconsolita del profeso del sole consolita del profeso del profeso del sole consolita del profeso d

Dopò l'età dell'Oro feguono quelle dell'Argéo, del Metallo, e del Fetro, per i equali fi può agetulomete conoferce, quanto gi bituonini fano molto più infinitari ad allontariari dalla virtù, che à farfele vicini i poi che andaron di mano in mano fitruccio Ido, in ogni maniera di vitio, d'inficilicità, e di mileriae vienero à tito, che l'Poeta, dopò hauteme deferitat van grà parte, chiama le firmi e del Regno di Plutone à deferiueme il rimanière come ritrouate da efevendedo, che tutte l'aviri ministre della felicità della prima età, erano siggie al Cielo per monvedere del ciòmo to mal'opre de gi libuomini ini olestate, vitos fi, l'alma delle quali fu

Altrea, à falirui, che è la Giustitia.

Caduti gli huomini nella infelicità dell'età del Ferro, venero i Giganti, che, mettendo môti lopra monti, & l'vn lopra l'altro, Olimpo monte di Macedonia, & Pelio, & Ossa, monti fa mofi in Theffaglia, hebbero ardire di mouer Guerra al Cielo. sdegnato Gioue del loro folle ardire spianado col suo tremendo folgor i monti, diede loro à vn medesimo tempo morte, è lepoltura, i giganti non sono altro che i superbi Tirani, i quali co loro forze deboli, e mor tali, pensano arrogaremente di esser vguali a Dio immortale, & onnipotentissimo. onde ful minati poi dalla giustissima ira sua, per vendetta rimagono spenti insieme con la superbia loro, la quale poi di nuono ripigliado vigore fa insieme con la natura, che del sangue putrefatto de gli infelici Giganti viene à germogliare vna nuoua gente, empla, scelerata, e via più crudele d'ogn'altra contra Dio, e cotra gli huomini, che diremo che fignifichi quelta nuoua géte, se no che dalle radici della superbia ne nascono tutte le empietà, e tutte le sceleragini ? Onde sdegnato di nuouo Gioue, così per le sceleragini, che vsaua Licaone, crudelissimo Ti rano di Arcadia, che inuitana a mangiar seco i forestieri, gli vecidena, e dapoi li facena ma giare à quelli, che magianano con esso luiscome ancora per molte altre inginrie riceunte da esso, hauédo ragunato il Consiglio de gli Dei, deliberaua di spegner il genere humano. Que fi vede con quata vaghezza habbia l'Anguillara trasportata nella nostra lingua in versi la de ferittione, che fa Quidio del Cielo, del luogo, doue fi adunauano à côfiglio gli Dei, del cami no per andarui della proposta di Gioue, e della narratione, che sa; e come poi scendedo in terra fotto forma humana non vi trouò che sceleragini, violenze, & ingannice come giuto alla casa di Licaone, no pur lo vide, che si faceua scherno della sua diuinità, ma scoprì ancora, che haueua vna maligna intentione di amazzarlo, come prima fi fosse posto a dormire. onde,

onde, hauendo dato il fuoco alla cafa fua, l'abbruggiò, e Licaone fuggedo verfo i bofchi fà

in quel punto trasformato in Lupo.

Parmi, che questa fauola sia tolta da vn'historia scritta da Leontio, laqual narra, che, essen do venuti a conventione di pace dopò vna lunga guerra i Molossi, che sono genti di Epiro, hoggidi detta Albania, có gli Arcadi detti Pelafgi, de quali era Précipe Licaone; al quale die dero gli Albanefi per oftaggio per vn certo tepo vn bellifsimo, e nobilifsimo giouane: paffa to il termine, vedendo, che Licaone non lo rimandau a loro, lecondo le couentioni, madorno a chiederlo per i loro Ambasciadori. sdegnato Licaone che gliel'hauessero madato cost superbamente à dimandare, come quello, che era huomo crudelissimo, e pieno di ogni maniera di superbia, e di sceleragine, sece amazzare l'ostaggiote, hauendo inuitati gli Ambalcia dori a definare co effolui, effendoui ancora Lifania gionane appreffo gli Arcadi di molto valore, che su poi detto Gioue, sece loro porre innazi per viuanda le membra cotte dell'infelice gionane già oftaggio; vedute Lifania le membra humane, gettò furiofo la menfa à terra, & adunati molti suoi amici, e fattiosi insieme, combatte con Licaone, el vinse. fuggi Phuomo sceleratissimo con alcuni suoi, as boschi, doue stando alla strada amazzaua, erob baua turti quelli che gli dauano nelle mani : il che su cagione poi che'l Poeta lo descriuesse cangiato da Gioue in lupo; come fono cangiati ancora tutti i crudeli, e pieni di fete del fangue altrui, che meritamente poi fono detti lupi per la fimiglianza, che hanno con detti animali,nè per altro crederò che Plauto dicesse poi, che l'huomo diueniua cosi contra l'altro huomo, effendo fcelerato, vn lupo: come ancora effendo buono, vn Dio.

Rissoluto Gione di spegnere il genere humano, confermorono tutti gli Dei la sua senten za,ancora che contra lor voglia:perche perdeuano i prieghi,gli altari,i voti, e gli odorofi facrifici, che erano loro fouente fatti da gli huomini . volendo poi venir alla efecttione, non uolle sarlo col froco de suoi folgori,per timore,che, dopo che susse da tanti suochi abbrucciata la terra,non s'appiecassero le lor samme ancor nel Cielo; e ne rimanesse mede Emamente arfo, e consumato; ma prese risolutione di farlo, con l'acque; sacendo venire il diluuio vninersale. quitti si vede apertamente che Ouidio scriuendo queste sue Trassormationi fi ferui de' libri di Mosesouero lo scisse spinto da vna nascosta virtù della verita, deferiuendo così propriamente l'inondatione, che spense l'humana generatione descritta da effo;e,fi come quello conferuò dal dilnuio la humana prole in Noc, e nella fua donna; cofi questo la conserva in Deucalione, e Pirrha; doue si vede quanto selicemente cosi il Poe ta Latino, come il volgare, descriua, come G oue, dopo hauere riposti i suoi solgori nel mo te Etna, comanda ad Eolo Re de Venti, che rinchiuda Borea, e gli altri veti nemici alle piog gie, e che dia libero corfo all'Ostro humido, e pionoso, il quale, palesando furiosamente le forze sue, spoglia gli arbori, & atterra l'herbe, e le biade; e come Nettono persuade a tutti i fiumi, che escano turio fi de i letti loro, e ingembrino tutta la terra, rouinando palazzi, case, e capanne, e tutte quelle cose, che posseno impedire i corsi loro; e come gli hucmini, abban donando le proprie case, suggiuano ne' più alti monti, per non essere colti dall'imperio del l'acque. Bellisfima digressione è quella dell'Anguillara, come sono molte altre ancora, che s'an deranno vedendo nelle que rime, che incomincia dalla franza,

Non vale all hueno il fue fublime ingegue. E la connersone alle Ninfe, e Dei del mare posta molto vagamente nella stanza, Diteriò huetre voi s'irnai e il pianto.

Come è ancora quella a gla Auari, & Ambitiofi, dopò che furono ceffate l'acque del dilu nio, in quella flanza,

Voi, che non ma i con mille, s mille ingegni.

La fasola di Deucalione, e Pirrha i quali foli rimafero dopò il grandifiamo dilunie in viria, è dola da van hiforna antica, che arras, come refiendo copera ruura la Cretia dall'acque del dilunio, Deucalione Re di Thefigi la fipienti fimo cò Pirrha iua mogitiere accolle tutti gli huominiche, fuguegno di Zugue, a'erno lalgua (pera im con nel me ne Parado, done per mezro della Prudentia, figurata per Themis, figliuola del Cielo, e della Terra, hir C. C. Fe dusse da quella loro primiera durezza di pierra à vna vita quieta humana e ciuile, con le

fanti leggi, e con la religione.

Pubne spauenteus se serpente amarata da silo strale di Apollo, è allegoricamente il souerchio humore mans sopra la terra dopò l'inondatione dell'acqua, il quale corrompeua glituomini, infermatagli, e gli vicidetta, che sipo si sente da i raggi del Sole, che sono le siène e Apollo, si ridorta la reria in variruttire puricia, che si si querchio humore, nel si querchia aniderza la rendeua Benile, poco arta a produter i Frutti, che sossentano la vira nostra. Che all'il humido percolò da i raggi del Sole cin e vedano vi crice dalla terra di unesti animali sen ha l'essempio chiaro del Niso sume dell'Egitto, il quale inondano quel paricic, che i arco si menta l'acquie si culti ora, perche entrano per siere Foci nel mare, disces, che quella humidit, che rimane sopra la terrapiri calcata da i poenti riggi del Sole peroduce duter si orti d'animali, come co codcilli, & altri, che talhora si veggono rimanere innere fetti.

Acquittosti Apollo dopò hauer ifpento il noccuole Pithono, il nome di Pithio, e diedelo annora ad alcuni giochi, che fi faccuano à gara nel correre, faltare, e far alla lotta; e i vincitori ne riportauano in fegno della vittoria corona di frondi di Quercia arbore al-libora gratto à Febo, come quello, che non tra ancora accefo dell'amore di Daphne, ne percio per fivo il fune to cato brantato, e da gli Imperadori, e da il Poeri, come infegna dei

loro perpeti honori.

La contentione del tiare dell'arco tra Pebo, e Cupido, non e altro, che quella, che è fra Vuile, de didietuculo enl mondo. Le factare di Pebo, che fono i (uoi raggi, fono wtillisis me, perchegiouano a gli animali al produrre della terra, de a i frutzi. E quelle di Cupido fano fosusisme, canto, che officiano con grandidima forta l'intellero, e la ragione al l'huomoconde, per far conofere megho Cupido quamo le ferire de fuoi litrali futfero mag giori, e più protonde: impiga di coro e dell'intello poblo con una facta d'ore, la virule gori, e più protonde: impiga di coro e dell'intello poblo con una facta d'ore, la virule van diplombo, che per la fua frigidità fa contrario effetto, rendendoci il piombo tardi, de pigit ne i piaceri amorofi.

Daphie cangiasi in Luro alle fiponde del finme Perso, ilquale foorre per la valle. Tempe mensitismi faut nella fanomia dettar vagmanen quella trasformation per effere quella valle priensa de Lauric. Ch'eld fuffer poi cangiasi in quell'arbore fingendo i piaceri amoro fi di Apollo fa pio vedere la lui vaghenza per la finnigianza, che la quell'arbore con la calitari albaquiet woole effer perpetua, come è perpetuo il verde del Lauro, e firit desce, fare refilten azalle fantame di dumer come irritorio, re refilton la fine logila e i fioni min greata fopara del considera del

gno, posto sotto il capo di chi vuole quando va à dormire.

Che duremo, che fignifichi la fauola di lo amaza cina di tenche, e corrotta di Giose, è poi trasformaza in vea secca? Geno fibuni doi viale dei fendi dell'innomo antro dal Sole-che delidera operare in luisperò nel ventre della madre lo circonda di vua foita nebbia, per confirmarlo i a quale nebba è fignomeza da Giunono, figurara quisi per la Luna; come quella, alla quale s'alpetra, come Dea dei parti, aggrandire i metti de i corpi, e condusti in luce, è quello humido cangizio in vuacca, quando e fatto can nimale, che ha quella fingiliara za con la vacca. Che fi come ella è animale fruttiero e fatto flo, cofi l'huomo volendo con unerfare fra filtumo in bilogno o here dan frutte, fat fatto foi, selendo con traca la fla reisco, occentiva colla reisco, come l'vecel o al volo. El dato l'huomo diuento animale in guardita ad Argo, che è la razione, l'aquel vede com notif a con l'huomo diuento a nimale in guardita ad Argo, che è la razione, l'aquel vede com notif cochi, che dapoi addormentata da Mercurio, che nò el a tra gione, l'aquel vede com notif o cchi, che dapoi addormentata da Mercurio, che nò el arco, che la dicarsino de glu oggeri propinqui, vier mazarata ad che go, elej cochi inoche.

prima non vedeuano che cofe diritte, e 'ginfte, fi voltano poffi nella coda del pauone di Granone, fiquale none à altro, che il fossichio defiderio delle richetze, de gla honori, e delle baffe, e imperfette bellezze di qua giù, a mirarle con vana, fitzabo ccheu ele, e dannofa affettione.

La fauols di Pan, ed Siringa è affai nota perche quefa voce Pan nella lingua Greca fignifica il tutos. Si diri dunque, che la natura, che è il tuto figurata per Pan; mane vinta dill'amo
requando ama, come fale cofe prodotte da cliù se Siringa amaza da Pan, farà quel concetto,
guil armonia Gountisma dei moti delle firera natura noto da cefin anzura s come quelli, che
fono guidati con tanto ordine, e con tanta maediti a à vin fine determinato, che nen è altro
fel fiume La dono-Hanno gla inativici (e fagi la iri vi vegili olvoluno dell'entive cala maratuglio
faje millerio fi, figura a di Pan, dicendo prima, che hal e corne fifie nella fronte, che mirano verfiol i Cicio da barba lunga, che gli puede gi pi er pi petro con van pella difineta amacchie, che
lo coprono in luogo di velte, chiamata da gli antichi Nebrido, che porra un van mo va badones, mell'atta vi viniframento Maficiale con fette came cha poi le membra più balle hispifignificiti oli a Lana, che rinafec con la faccia rofia, rifendo e gli figurazo per di Sole. La lunga
barba, che lipende dal meno, fiano i raggi di effo Sole. La pelle ditinina a macchie, fornamen
to, ela vaghezza che deriva dalla fua lucqui balfone poi la dipoficione, e l'Ordine delle cofe;
finfrumento poi figura l'armonia dei ci Cielli conoficiua per il moto del Sole.

Che fignificht poliche Sringa [preggiafel amore dei Saziri, fi pub dire, che fignifica, ibe umfür ai fiempre poes amat als all phinomin rost er Intrumento, col fuson del quale adormeto Mercurio gli occhi della ragiono, fil Pileffo di Pan, che con la tua dolicazza ci adormetta di maniera, che rimanemo morti, quanto all'alta, ediunto confiderazione delle mitarui gliofo opere del Creatorez come quelli, che andiamo perdutt, andia di conseguita del cofe crea come con conseguita del conseguita del confidera del confidera

ripigliando la prima figura del primo huomo, che non fu altro che terra.

La comentione poi di nobital fra Feronte, che vien à dirinecnatio, & Epapho figliuto de l'Idde, che la terrazione a la tro, che la diforcida, che fra Felemento del fuoco, e quello della cerraziofismusta in quella maggiore vgualità, che fi può per benignità della natura dell'aren, e dell'acqua, perhe tutta volta che vede l'acqua, che le forze dei raggided Sole fono per l'imaggiori per il fito giro, come padre del fuoco qua gilte di maniera, che infiammil'acres, si futace con le pioggie della primareara, e con quelle dell'autunno fa di modo che la terra fenti manco danno dall'ardore dei fito i raggi, che fia posibile quando s'alza più ver noti e le l'haut d'intito grauen ella maggior futira del cane ne fia riloritaz, come prima comincira il Moele à paffar vicino alla Libra, d'i 10 Scorpione: medefimamére quando la terra e lourechiana dal Tacqua, di modo, her imarrebbe per la foucerba humidici letting, le mara futto, fit l'acre figo brando i nuodi ; e le nebbie e lafciando, che i raggi del Sole penetrino fin'ille parti nafcole, a calcugnado l'humore foucerbo, e priducendo la razi a produtre i firstut. Che Ferone andaffe poi artroure a pollo futo padre, fignifica, che orginardore fiparfo, e diulifo in molte parti, alfia fi fiduce al floro padre. Honore a ditroche l'Sole.







me, real, fin pho tetto, Di lui che'l mondo allu ma, iforma evefte, E' d'Arge. to, d' Auorio, ed Oro

Schietto . Congemmericcamente ini conteste. Ben'opra par di dinino architetto, E non terreno intaglio, ma celeste : E cheval (dital pregio è quel lauoro) Più l'artificio, che le gemme, el'oro.

Il muro in quadro è di massiccio Argento, D'Orle superbestatue vniche, e fole, Che fanno infieme historia, & ornamento; E mostran tutti gli effetti del Sole. Auorio è il tetto, e marmo il pauimento Dela superba, incomparabil mole . Quel poi, che sporge in fuori, e che traspare, Sontutte gemme pretiofe,e rare.

SVBLI- L'eleuate colonne, e i capitelli, Sporgon con tutto il fregio intere in fuore, Dirubin, di zaffir, d'altrigioielli, Dinersi d'artificio, e di colore. Ricchi carbonchi, trasparenti, e belli Ornan tutta la parte inferiore. Son le colonne del piu ballo loco. Carbonchi , che fiammeggian come foco .

Posano queste senza base in terra, Difette tefte,e d'un lauoro egregio. Di tre colonne un van tra lor si ferra. Eschansotto à i triglisi del fregio. Pionon più fotto quei triglifi à terra Sei rare goccie d'increaibil pregio. Più fotto il capitel rendono adorno. Gli unouoli, che gli fan corona intorno.

Fra colonna, e colonna compartiti Diftinfe i fori il nobile architetto. I m: si intorno a quei flanno scolpiti, Chemostran tutti in lor dinerfo effetto, A i corpi mezzo fuor del muro viciti; Fan l'architraue, e la cornice un tetto. Adornan le metope in più manière, Astrolabis, quadranti, horloggise sfere. Di qui Diquitolfero i Dori il bel lauoro, Che Dorico borfi fa per tutto'l mondo , Cometolfero gl'Ionii ancora il loro Da la forma de l'ordine secondo. Qui le colonne di diamante foro Col capit. I, che incurua i lati al tondo. Ch'à ritirar la sua nolutain dentro Dinerfo puol tredici volte il centro.

Les conde colonne un quarto meno Son de la prime; ma col piedestallo S'inalzantanto, che nè più, nè meno Vient'ordine alto il medefino internallo. Nous larghezze del cerchio più pieno Dan lor l'altezza; e fan nel fregio un ballo Fanciulli ignudi sì vaghi, e lascini Fra fotoni d'Allor, che paion uini.

Intorno à l'ampie fenestre seconde I segni felendon del Zodiaco in oro: E ciascun sopra il suo mese risponde Co i propri influffi, che piouono in loro. Foco il Leon, ghiaccio l'Aquario infonde, Sparge il mondo di fior l'Ariete, e'l Toro. Più quafta il Cacro, e piu là il Capricorno, Quello fa lungo, e quel fa brene il giorno.

L'ultimo adornamento, che sta sopra, L' poca cosa differente à quello, C'hor detto habbiam: sol fan dinersa l'opra Le figure, le pietre, e'l capitello. Questo à fogliami par, che mostri, escopra V nartificio più suelto, e più bello. Le pietre pretiose ini conteste Son di Zafiro, e di color celefic.

Par, che nel terzo fregio si dispicchi Vn viticcio, che na con nacii giri, E con questa,e con quella herba s'appiechi, E intorno à lor s'anolga, e si raggiri. Fam' orlo al fregio pretiofi, e ricchi Robini in oro, smerardi, e zafiri. Fior, fronde, e frutti ingobran dentro il loco Di lauro, cedro, girafole, e croco.

I terzi vani ingombran con grand arte Tutti i pianeti: e viaschedun sta done Risponde à piombo sopra quella parte. Che su'l suo segno del Zodiaco pione. Sopra Ariete, e Scorpion fi vede Marte, Stafopra Pefcise Sagittario Gione. Haur si vezgon due case ciascuno: N'hanfol Febo, e Diana vna per uno.

Non son l'altre facciate differenti Da l'ordine di questa architettura. E' ben ver, d'altre historie, & altre genti Mostra in lor lo scarpello, e la scultura. Son però tutte cofe appartenenti Alchiaro Dio , che di quel luogo ha cura. Ma tutto è nulla à quel, che difua mano Ne la gran porta d'or sculpi V ulcano.

Il mar ui fe, che circonda la terra, Nel mar pose i maritimi dinini, Done og n'un lieto diportandosi erra Sopra grand'Orche, e ueloci Delfini. Triton con la man destra il corno afferra, Con l'altra affrena i Juoi destrier marini, V'è quel, che innanzi il suo gregge si caccia, E muta à suo piacer persona, e faccia.

Con le Nereide v'è la madre Dori, Ritratte in attigratiofi, e belli-Questa coglie in un scoglio narii fiori, E secca al Sole i suoi nerdi capelli, Quellastasopra un p:sce mezza suori; L'altra bat fira i suoi marini augelli. Tutte un u fo non han, non vario molto, Qual si connien fra le sorelle il nolto.

Il mar la terra abbraccia, e la circonda; Quì fa la terra un braccio, altroue il mare; Egiunti in un fa la sfera rotonda: Benche qui Pluto,iui Nettuno appare. La terra d'animanti in copia abonda 30 D'huomini, e di città superbe, e rare, Di monti, e bosch, stagni, e laghi, e fiumi, Di Ninfe, e mille suoi terrestri Numi.

Fetonte

Ectone la facciar altera node.
Che fotto à l'equistor guarda à loccafo,
Cho cura l'altere, ben degne le crede.
Non une l'altere, ben degne le crede.
Non men di quella, c'ha veduto a cafo.
Alte, a, pon sù la ricca logità il piede
Da maggior cura fimito, perfusfo:
E vede, d'Sol nel fuol çegio giocondo
Vago di art noma luce d'a mondo.

A pena nel grande atrio entrò Fetonte ,
Che la luce del 50 me gli occhi il fere ,
E per forza gli fa chimar la fronte,
E l'antifo fino paflo tenere.
E l'antifo fino paflo tenere.
Henomini, edome affai leggadore, e conte,
Che lo flamo di ferrir, cerca ueclere ;
E, per miter quel, chè ai cife un fatocchi ,
De le fine proprie man fa feudo a gli occhi.

Ne latrio il Sol s'adona per refere; Cli ammantan l'Hore il ricco vefimento. Quefle fanciulle fon, c'hamoo il vefire Succinto per fuegar l'impedimento. Han lalis, par, che flian fuenpre per gire; E fan tutte le cofe in un momento. Stamoud ancora, e feruirì gli famo Cog re fiferza il diorno, il Melge l'Amoo.

Gli stà da la man destra una donzella, Nema sildà, che non rida, giochi, o balli, Vez. E la liggion, che vente ha la gomella Sparta di bianchi fior, vermiyli, e gialli. Di rofe, e latte è la fia faccia bella; Son perte i denti, e le labbra coralli : E girirlande le fin di varii fori , Scherzando (ceo i fin di destia amori.

V na doma, il cui vid arde, e rififende,

Elue.

V'è che di varie fizighe il capo ha ciuto;

Cm un fipechio, be al Sode il foco accende,

Done il fino raggio è ribattuo, e finino.

Tutto quel, che percote in modo offende,

Chertifa feccoffiritto, che offinino.

Ounque fi vincheri, che allumi,

Cuece l'erbe, arde i befoli, efecca i fiumi.

Staminn' Imom più maturo damen manea,
Duo de i tre melji, quai precede Agollo ,
Che lugho ta rolpo, egiala barba mbuinnea,
E fla fordido, g raflo, piendi mollo.
Ha il flato inferto, etari i fi rinfranea

Chi siere dal flo merennel letto polo.
D une mature fon le fue gibrilande,
D inke mature fon le fue gibrilande,
Di flobse riccia (raflagure, eghunde.

Pn weechio n'e, th' ogu' un d' borore eccede,
E fa tremar ciafeun, ch' à hip pou mente.
Sol per transcrio il Sol tal solta il vede.
Ei flà rigido, e freme, c'hoate il dente.
E ghacciogo fin poe el dat e goo a piode,
'\temar il brama ghiacciar quel sa ggio ardëEstal fuata tal nobia fipira fols,
C'h' offise aquali il flos felendur al sole.

I alro uccino pin grato, e piu bello,
I'è modo amato, e conocinto poco.
Italiali, e uda oggi obo-, come un'uccello,
E par, che non fi mona mai di loco:
Hori fe ne fla cod verno, bro col fratello,
Hor con colsé, ha ne lo frecho il foco,
Hor con claliera Primanera il ucis,
Ze mai tino fremii lioi audeis piedi.

Con qualumque fi flus, vuol mangiar fempre: E cibipoco pretriofigode. D accasio bai dunto, ed si dune tempre, Clò ogni finettis, ogni durezzarode. Parsche ferro, el acciar divori, effempre, E fisipo nroum cofi; pii fode. Ma molto più fi pofen, e funtrichi Diflane rotte, e d'ethici auttebi.

Se ben il Tempo è tano impordo recchio, Ch'à lungo andare opri cola confinma, Egli è padre del vero, va luner, piecchio, Ch'o qui interno perifer (cuopre, de alluma, H à i busan occhio, e il fraite recchio, Che non bifogna, ch'aleun fi profuma Tarka mai si fecreto, humi far opra Si folochi gli anni olda, verga, e fenopra. Ciò, che i facola fuosità dan danante, E si lufria e l'armine imafine giorni, el bore, Singoia mino ad porpho, el laimmate, No che i gaudio, el dolor, l'odio, el Canore: Tranguaggià el firitare tutte quante. Mangua la gloria altrini, l'armin, el Valore. Sol tre libria la fallata ormati d'oro. Interopunia i plante, a' alloro.

Harofa a quefi interno la coperta, Ma la co-ona mo hopusto guafia. S'hammogiata la margin: ef coperta: La letteca, ch'uncor dura a omrafia. La feritura fi fla libera, e certa, Che'l fuo ralibiofo dente non gli bafa. Quisi fon tutel opre dei migliori Filofofi, Poeti, & Oratori.

Guarda que'ilbirid ima' occhio il Tempo, E rodergil îş igraza più che mai: Pai fa fa dice: E wera bene il tempo, Chi di fi faldi io n'bo perduti affa i Qu'flo non farà già col'i per rempo, Ne le glorie giomai fipenne poerai, Di quei prudenti Principie, difereti, Amici il Oratori, di Poeti.

Ne spegnerai, come di molti Heroi, L'inuito nome d' HEN RI CO secondo, Chas futro di alco Dos (centes spe noi, Acciò che dia più billa forma al mondo. Cantan già molti i chiari gessi un gono dio. Con si filice stila e si grocordo, Ch'as pre ve ressi ma superiori, i reprinti I varram poco i unoi rabbos si cutti.

Con gli occhi il Sole; ande illumina il tutto; Onde (copre opui di tutte le cofe; Vide il figliusche climene ha produtto; Star con le luci bafie; pergognofe. O figlind, diffe; e chi ir haqui condutto? Chi muo alto defir nel corti pofe? Chi ha dato l'ardire; e chi l'goserno Di permoire al bol regno patrono? O padre, ci difle, si io mon sono indegno.
Di poteri: chiamam per questo nome,
Per lo splando, si pre, go lidalire, e degno,
Che nusce da le rue lucide chiome,
Dammi qualche certez que qualche pegno,
Ondes preges manifesto, come—
16/10 vero et al est, sie, a men padre,
Nè m habbia il fusso mai detto mia madre.

Il Sol, ch'intende quella intenfa voglia,
Cha fatto al liglio for li gran viaggio,
Ter poter megio a lui parlar al finglia
Del luo più charo, e luminojo raggio.
L'è bafasche labbratis, ce lu'i vaccopita
E glu mofri in d'vijo il luo coneggio,
Ter dimofra cu'i egi è luo revole,
Diffe lieto ver lui quofe parole.

Non si potrà urga rgiamai, Fetonte, C'i un rum o mon sia dell'arbor mio. Per qual, che mostran l'animo, e la fronte, Che si sicopron sigliud d'un grande Dio. Non mente Febo. e Climene: & rbo promete. Le voglie ad empir meglio il tuo deso. Chiedi pur quele, che più aggrada, e, giona 4, Che di questo vedras più ectra prome.

Girca il proposto miosermo pensiero;
Serna Palade Stigia il tuo rigor;
Voglio, perche ciuva dubiti del reo,
Chin cio mi leghi il mio libero cuore.
De la proferta il gioninatto altiero;
Troppo si consido del suo valore,
E disse va giorno valer esserante.
Desta proposto perco del la seguntace.

V dito l'incredibile ardimento, Subito il patre fi venne a peuire De la promelfiga del gran giuramento, che l'impediano è poterfidirdire. Crollando il capo illufire, e mal contento, Diffe, O figliuol quaflo è troppo dito ardire; E, fe moncar poteffi ai detti mici, Queffa domanda fol ii regleveri. Da queflo, figlino mio, si difficado, Come quel, ch'antiuedo i noftri davoi , Come quel, ch'antiuedo i noftri davoi , Che mio tupe privili, e tuto mal grado ; Esfe creci altramente , tu l'ingami. Quefl' broppo alto pranto post de prado Tere letue forze, e, eper si teneri ami. Queflo penfer, dou hail cuimo intofo, E per gli homeri tuoi troppo gran pefo.

Figlinol, tha fasto il suo defin mortale: Ma quels che cerchi, dal mortal fi parte. Che regger quello carro alcun mor sule, Fuor, chio, che n'ho i sperienza, e l'arte. Chi spensa i delirier: le rapide del Non parta reffrente cione, n'e Marte; Cione, che aucanzi folgori, e'l ciel moue. E che fi può trouar maggior di Cione?

Erta è la prima via si, che à gran siento I miei fréchédirier possomomaria. Quanda d'alterça pos giumo mi femo, E reugo con la mente à mistraria, St'assiliant mistraria, St'assiliant possomo con constitución E tremo, figlio, ancor solo à penáre, Quanto bija allohos sia terra, el mare.

Quindi cominció a declimare al bafo, E tal faria d la cbina ili carro mena, E pomni in tal tranaglio, in tal conquafo, Che mi fa pender fammo, e la lena: E regger polofiaticato, e lafío, Con ambedue le man la briglia à pena, Tal, che Theti tal hor pauenna, e teme, "Non pera so co caualli, el carro infieme."

E più bilogna opporfi al cicl, che gira, All'alfado rotad del mobil primo, Ch' a forza in allo altre fille tira, Di via le toglie, ch' et trabocca d'limo: Me dal praggio mio già non ritira, Cli no ficano incontro, e non lo limo. Tido il carro; dell'iter, la sfe-ça, c'imofo, Penfi su comra di cicl fire i tuo cofo?

Nètie veder tra via prender viftauro, Selus, e città del ciel poter godere. Pléja per pische pe ilighi olivecchio Mauro, Infidie attrauerfar d'horrende fiere. Sha da pafarfra le corna di m Tawo, Chel più terribil non fi può vedere: Queflo mai del zodaico non fi parte, E ne guarda di dodici vna parte.

si và, doue faetta il Sagittario,
E doue rugghia il froce Leone.
E cialfebatual di or rudo aunorfario,
A ebi paffa di là, softo i oppone.
Yè quel, chi rusura le branche al corrario
Di guel, che falborrendo Scorpione;
Y n piegae Elaro si Brude la braccia,
Che fuor del fegno fuo la Libra abbraccia.

Ti peofitu gli alipedi defirieri, Fatti aduti aldi fuoco, e dal veneno, Che shuffanfuer, indoniti, ce altieri, Toter ben gouernar fatto di tuo freno? Pofoa pene farl'io, quanda empi, e feri, Per la gran fuga banmaggior foco in feno. Deb, figiluod mio, non ma filvinger i) forerebe l'autor faei de la tua mort C...

Tu cerchifolo vn fido pegno hauere, Per faper, fe da me difesfo fii: Per faper, fe da me difesfo fii: Queflo tu puodi da mio volto fapere, Da la pietà, che sta me gli occhimici. In lor puoi chiaro feorgere, e vedere, S'o ti fon padre, ò nò. così voorci, Che penetrar poetfi ne l'interno, Per veder meglio il mio penfier paterno.

Che mi preghi, infeliese, che mi abbracci, Per ottenere il temerario intato ci Che, fimza, a che parola pinue facci, Ho dalernar lo Stigio guaramento. Mi filiace ben, che cofa ti procacci; Ond io ne vina poi fempre formento. Ciò, che chiedi s, bauera i ma ben'efforo, Ce più me chiede truo i timofiri accroso. Ciò, che di ricco hà il ciel , la terra , e il mare, Il Sol pria, che Fetonte il lumo prenda , Chiedi, figlinol, che non ti si contende : Ma questo, che detto hai, lascialostare : Ch'ogni ruina tuadi quì dipende . Quel desio, che ti fa tanto elcuare, Sol la baffezza tua cerca, & attende. Quell'alto honor, che il tuo peufiero agogna, Sarà la morte tua, la tua vergogna.

Hauea già detto il Sole ogni razione, Che più dal fuo defio potea ritrarlo ; Mavuel Fetonte il carro, e fe gli oppone, E dice tuttania, che vuol quidarlo: Quando ei vide la fleffa intentione, E non poter da lei punto lenarlo, Condusse lui prendendoi per la mano Alsarro, al dono egregio di Vulcano.

Di ricche gemme è quel bel carro adorno, Et ba d'oro il timone, & l'asse d'oro. Le coruature de le rote intorno Dafalda fafcia d'or cerchiate foro : I raggifon, che fan più chiaro il giorno, D'argento, e gemme in vn fottil lauoro. E tutto insieme sì gran lume porge, Ch'in siel da terra il carro non si scorge.

Mentre misa il magnanimo Fctonte Il nobil carro , il Lauoro cecellente . L'Aurora, pscendo fuor de l'orizonte. Sparge di vose tutto l'orienze. Fuggon le stelle , e si bendan la fronte Tofto, ch'appar la Stella più lucente; Ch'ancorsi mostra, e coprir non si vole, Se fuor non vede pria spuntare il Sole.

Febo, che l'aria già farsi vermiglia Vede, e suggir le tenebre l'Aurora, Comanda al Hore, che mettan la briglia, E ciò , che fa mestier per vicir fuora . Corre la velociffina famiglia, E fa tutte le cose ullhora, allhora. Tofto : frefchi destrier d'ambrofia pieni , Sentero al collo i lor fonori freni.

Gli vuze di l'quor facro il capo, eil vifo, Che da la fiamma rapida il difenda . E'l faccia Star da les sempre duifo. Gli vefte i raggi, e fa, che'l carro afcenda. E, poi, che nel suo seggio il vide assis, Piangendo diffe: Poi, ch'ir t'apparecchi, A quel, c'bor ti vo'dir, presta gli orecebi.

La sferza co i deftrier non var troppo, Ma fa, che sappi bentenergli in freno ; Perche conl'ordinario lor galoppo Faran questo viaggio in vn baleno: Attendi hos pernon dar in qualch'intoppo A quel camin, ch'io ti diferiuo a pieno. Per quella zona hai da guidare il plaustro, Ch'in mezzo Stafra l'Aquilone, el Austro.

Vn cerchio obliquo questa zona cinge: E per confin da questo, e da quel lato Ha le due zone, che la nostra attinge . In questo obliquo è il tuo camin serrato. Il vestigio vedrai, che vi dipinge Il carro mio, che per tutto è fegnato, Ma fa, ch'à questo ancora babbi rispetto, Ch'importa molto più di quel, c'ho detto.

Per far laterra , e il ciel nel caldo eguali Fa, che troppo alto, à basso andar non tenti. Se spreghi verso il ciel troppo alto l'ali, Gli arderai tutti i suoi corpi lucenti : Ma, fe troppo a l'ingiù t'atterri, e cali, Con la terra arderai gli altri elementi. Se'l ciel vuoi faluo, e non arder la terra, Fral'pno, e l'altro il tuo camin riferra.

Io raccomando a la fortuna il refto, Che meglio di te Steffo ti configli ; E di nuouo ti esforto, e ti protesto, Che'l perigliofo freno in man non pigli: Mabifogua d'andar, ch'io fon richiefto Da i colori del ciel, bianchi, e vermigli. E gid la notte, fuggendo tal vifta, Ne l'Ocean sommersa, è scura, e trifta...

più non può stuff, eccoti il freno in mano, O, fepar è mutable il too cuore. Mentre ancorfire il poui, difendi al piano, E lafia quida me del mio filendore. Ti metti ad vu perifilo fopra humano; Ed a poterne vigir con poco homo, Deb movoler andra deb prendisfilio, più soppo del mio carro ; il mio consiglia.

Egli con gionenil corpo, e penstero possibile allegro il beli carro paterno. Allegro prenel il frend ogai destrero, cili accopite allegro fotto il suo gonerno e più, con gione del penso del del con interno Mostra col sossibirar, el ogni bor rinoua. E con ogni attion, chel vero approna.

In tono Eto, e Tiroo, con gli altri aspelli, Che fenton de la sferza il moto, el vento, Si musuono, fi raccolgon, fi fan belli, E co i più zappan tutto il pasimento. Shuffan fiamme, amitrifcon, come quelli, Che tutto hanno al volar l'animo intento. Tolsi tutti i ripari, e in aria alza ii. Trapaffin gli cari in quelle bande nati.

Gioifee all apparir del Sol Laterra,
Leuari allegre il capo l'enrère, e i foro i
entando il vago angel a sagira 3,0° certa,
E falstata la luce, the vien fuori
Superbo l'auror (pree (se fotterra,
Cheffera al Sol goder gli vifuti amori.
Godono hummin, e fiere i anorvo i mirro o
Che reggon fat fo de principio al giorno.

O cieca terra, o m'Jeri enimali, Non lapete, che mal il sol v'apporti, Ne mea, c'hoggifaran tutti imortali Dal Jao fuco cradel diffrutti, e mortii Poco a tvo lepu glev'al sol più forti; E testerra, a cui par, che tano gione; P c'drò contra di bii dleriti a Gione. Fendon le rare nebble i destrier tutte
Co i piedi, con le pune, e con le rote;
Ele fa softo rismare distrute;
L'impetuolo Sol, che le percote.
L'impetuolo Sol, che le percote.
El cue it plos, e') le rote conduite
Son da i destrier per regioni ignote;
Che, mon search a l'yfo il glogo grane,
Van come in mar mal gouernada nauc.

Naue, che seuza il peso, cherichiede, Sia combattuta dal vento e dal marre, Che si spar acqua il mar vagando fiede, Che par, che sempre fils aper traboccare; Hors' alza, por il ribalta, shor tram a piede; Così quel carro era espretto a fare, E senza il pesso con più d'ur ja sho Gir balzando per l'aria, bor basso, de la co-

el'indomit delirier, c'han fatto il faggio Di questo nouo lor piu dolce morjo, Di questo nouo lor trito viaggio, E, doue leu lor vien, drizzano il corjo, Fetome (e ne fla con mal coraggio, Che non ha più configlio, nè focco, fo. Non sà doue (i' nada, o per qual via, Réfel jag-siè, il ben regge patria...

V aghi forfe veder varij parfi, I caudlicomincimo a drizzarli Doue il giorno, e la note è difi imefi , Doue fi proce il volo immobil flarfi. Gial offe, e isboui dal troppo caldo offfi, Nel probibiso mar voller tuffarfi; Ein non men di lot tardo Boote, Faggilla mor con le tue pigre voloz.

Quel pigro drago, che dal freddo aftretto Non fin mai formidabile an flino, Come [ent à 80 of [callart] pete), Dinemò fiero, borribile, e importuno, cil fi prepara, e fi mette in affetto D'occider quei canalli ad vno, ad vno; E i oppombre fi finantiolo, efero, Che gla fece cangiar sirada, e penícco. Per fuggire i casallit e damo, e feorno, volunta lagroppa al brago : e vialfe in samo de la función de la función

Hor come l'inéferro auriga, flolte ,
Mira da l'alto ciel la buffa terra ,
Trems, e dueura palidio nel volto ,
E poco men, che non reina à terra ,
cia quel tanto flendor gli he si veder tolto,
che gli occhi contra il hos voler gli ferra ,
Verria già hanter creduto a l'altumadre ,
E non baner mai conoficiato il padre.

Gli Afrologi fazaci, & altri asfai,
Se & non sono in asfaicença nsfirutti,
Stupicon & to issair attenti rai,
Feggon da Polo à Polo esfer condutti,
E più, che artons storisti, c'homai
Gli han questi tutti quanti arsf.e disfratti;
Ma ben nouo Stupor allbor gli ungombra.
C'all' Austroi di corpolor neggon far' ombra.

Che fir à l'infelie, ha già lafeano
En gran fiatio di cid dietro à le fiulle »
E giá fived à quel giogo arrinato,
Done comincia à declinare il calle.
O voglia andra de quello, o da quel lato »
Força è calar ne la profonda vanda :
Tiene il fem , ma nol regge , e non fa com
C finfamma i defirer chiama per noma.

Mentre scorrendo il cicl piunge 3 sospira Iltimido garzon, ne la 5, che faris Modio borrendo annada in contra 5, e miras, Che sun per tutto l'ciel diussi, se sparsi, Prail Sogittario, e la Vergine il tira Il carro intanto 5,0° ecco appresentanta L'horr mão Scorpion, che si sessionado Che l'luogo da des segui in geombra, prende.

Quando il pentito gioiane i accorge
Del animal, che per feiri è truglio,
E ruggiadio, pò banudo lo feorge
Di morrifer penta per sutto il doffo.
Et reflette la coda ; cimanze fiborge
L'acta e branche, e vuol venirgli addoffo.
Et figgia della ili feno, e puo che puote,
Conla sierza i doffrier batte, e prevuos...

Come i canalli abbandonato in tutto
Sentono il freno, e bastrif ful dorjo,
Sentono il freno, e bastrif ful dorjo,
Schinan quelli mimal nocino, ebrutto,
El fuo crudele, e verenylo morjo.
Scorromo bora dilo, por daffosil ciel per tutto,
Che pinnol vieta l'imimico morjo.
Ilmifros apoppilio uno eb pin fiede,
E più fermo, che può, ful carro fiede.

Come il nocchier, che l'arbore, e'l timone Terde, rifolue il fuo dubbiofo petto; Contra il voler del mar più non soppone, Che non può più faltuafi al fuo dipetto; Ata fi di atti o à fiua diferitione, Indi fi volge à Dio con caldo affetto; Talei; c'ba il freno; e'l fivo camin perduto, S'arrende, golda Dio riercea aisto.

Tanto verjo la terra il carro scende, Che si trona da lei poco lontano. Maranglia, el siporo la Luna prende, V edersi sotto i aglivier del germano. Fumon le mobi, e la terra si simule, del verde già ilmonte, e tutto apercio il piano. I passoni del Sol percossi, escechi, Dissentant nutuani canuti, e vecchi,

Gid le mature, e fecche biade danno Occasions, che vi si appicchi il seco; E porgono materia al lor gran damo; chi ad arder son le prime un ogni loco. Cli abori serve sonor ne monti Ramo, Gid se veggon simure a paco d poco. Arde l'antica queretà se la caldera; E sembra va Mongibello ogi montagnal.

Arde

Arde il già viuo prafino, e l'abete;
Come firialino incretto, ò paglia.
Tutto è foso làs, de Emo, e Taro, e Ete,
In Frègia, in Tracta, in Cilica, in Teffaglia.
Freda monti di Scithia, non posse e
Far, che l'oglir grà freddo boggi vi vaglia;
Caucaj abbrurguis, e Cimo, Olimpo, e Cui
Leogni parto, one diudon't. Afp. . . (p. e.

Il pien di nebbie, e filuofo Apennino, E Pindo, de Offa, e Parrufo i accende; Più baffo ardei il Tarpio, e il Amerino y Eir raddoppiate framm: Etna rijblande. Indi prende nel pian forza a domino Il foro, e in ogni parte fi dillende. Conuerte alfin, carì terribi fulfi, In cener le eitta, le muras, e i fulfi.

Vede il messo Fetome il mondo acceso, Estar di viue fiamme vissolente. Non fa che far, ch ogni hor piu resta offeso Dal cieco (umo, e dal calor, che sente. Il metallo del carro ha il easto presso. Che da Vulcan ne la fucina ardente. Conjusti li mondo scura nebbia. Cieco da la simmola oscura nebbia.

Allhor fi evele, chi arjo, e in famo volto Dal foco il fangue à la fuprema carme, L'adulto Ethiope fortufic que l'ovdo, E quel nevo color venife à trarne. Allhor fia la terre Libio i vigor e olto, Che mai portife poi più fratto darne. Le Nijvig allor e o i criu fratto, è inconti Cercaro in vano i fiumi, e i laghi, e i fonti.

Beoia Dires, & Efiro Pirené, Cercano & Argo d'Amimmene l'orde. Refoll amyllo fruet fecto viene, Ma ifumi, che più larghe hanno le fronde. Chida i lati Eserpa, el Afaitone, In mezzo all'acque anampa, e li nafconde. X anto impara e gitta fi namne, e fasille, Perfaper ander ben poi contra s'achille.

Arfe in Armenia Enfrate, in Siria Oronte, Il Gange, douc à noi nafec l'aurora.
Arfe in Stiha il veloce l'ermodonte, In Spagna il Tago, obe'l fuoletto indora.
Nel mondo ofteruo la fuperba fronte
Nafeofei l'Nil, che fla nafeofia ancora;
Eleine pari già da l'acque effofe,
Fur fette valid adulte, de armes [...]

I finmi de l'Hesperia non sur meno De gli altris rai los secthis, c' assiutti. Il Rodamo rislò lorga acquaz el Reno; El Tebro altero Imperator di tutti. Ilmar, che such abuer si gonò i sisso. Allbor mancò de suo si sperbi sutti. Modis bracci di mar chius si retra, Reslar campi arenosi, avidaterra...

Ersfom per tutt di mare gli foogli, e i monti, Che l'elevato mar tenea coperti.
Trà non sono i Dellini agili, e pronti
A slatar sopra il mar tutti scoperti.
Altro psice monti vi e, che spora monti,
Ne Ban modi tià ilita si fi, e descriti
Molti spora acqua i più grandi, e i più fivrii,
Ne vamo d galla arron: ssisi; e morti.

E, come forma la fama nel mondo; Il dubo Trotro, ele "Nevicid", e Deri Trosar del mare il più fopelto famio; Sotto i men caldi; e men nocus bumori. Nettumo in volto irato, e firibondo; Infino al petto vici le revolte fuor; E tre volte attaffoli; e non Ble faldo, Per non poter foffiri la luce, el caldo.

Ha feffure, e voragini la terra, Che [coopen deare ogni fue luogo interno. Talchel raggio folar, e le entra futerra, Fa lume al Re del tenebrofo inferno. Teme ei, che le cia mb gli habis imofio guerra Per prinarlo del fue Stigio gonerno. Percoe Erimi il petto affutta, e mofia, El capel viperni fifraccia in stoffa,

C 3 L'alma

Poi disse, con parlar tremante, e fioco, O gran Dio de gli Dei, che pensi farmi? Se ti par, che perir merti di foco, Fà, che dal foco tuo senta abbruciarmi; Auenta il folgor tuo, che'l duol non poco, Se tu l'auttor farai, vedrò mancarmi. Che'l mal non mi parrà, che sì m'annoi, Se queflo tu farai, che'l tutto puoi.

Perche sì crudo, e empio hoggi il Sol viene, Deh, gran rettor del ciel, prouedi inname, Che meco i dolci figli arde, e consuma? Perche non fa quel, ch'à lui fi conuiene, Nè il mondo come pria scalda, & alluma? Perche fa quelsch'à te fol s'appartiene? Com'effer può che tanto ci si presuma? · Che faccia à tutto'l mondo si gran torti, Etu presente il vegga, ete'l comporti?

Oime, che à pena la mia debil voce Nel mio flebil parlar rifoluer poffo, Impedita dal foco, che mi coce Il mio già lieto polto, e tutto'l doffo; Il qual non folo in quel, ch'appar, mi noce, Ma strugge dentro la medella, e l'offo. Guarda gli arfi capei, l'arficcia pelle De le giàmembra mie sì vaghe, e belle.

L' questo il guiderdone, è questo il frutto? Dunque imiei premu, i mici merti fon tali De la fertilità, ch'io fo per tutto Di fior, d'herbe, di frutii, e d'animali, Ch'ogni anno hò il corpo lacero, e distrutto Dal crudo gratro, e da gli empi mortali? Nutrifco piante, augei, montoni, e buoi, E fo le biade à l'huom, l'incensi à voi.

. E' dunque ben, che per premio, e per merto . Di connertirmi in cener ne confequa? Hor su, poniam per qualche mio demerso, Che'l crudel foco m'arda, e mi perfegua: . C'ha fatto il tuo fratel, che sta coperto In mezzo à l'Oceano, e si dilegua ? Che'l batte il Solfi pertinace, e, duro, Ch'inmezzo à l'onde sue non è sicura.

Perche gli manca il mar? perche discresce Quel gran regno, ch'à lui toccò per fortes i. Perche gli vecide il suo gregge, il suo pesce Il più superbo Dio de la tua corte? Hor , fe di me, ne di lui non t'increfce, E giudichi ambedue degni di morte : Deh monati il tuo ciel , deh guarda intorno, Come l'infoca il portator del giorno.

Che'l tuo ciel cada, à quelle framme farte, Ch'ate brucian le stelle, à me le piante, E fan gid rosso il cielo in ogni parte; E cuocon sì le spalle al vecchio Atlante, Che lascierà cader Mercurio, e Marte, E te, fe i poli il foco arde, e consuma; E vedi ben, che l'ano, el'altro fuma.

Perche non perail cicl, laterra, e'l mare, Nè torniam, come pria, tutti in confuso, Salua dal foco quel, che puoi faluare, E riferna le cose à miglior voo. Il vapor non potè più sopportare La terra, e'l volto inse medefma chiuso Si riftrinfe nel fuo luogo più interno, Presso al già buio , bor luminoso inferno.

Mosso dal giusto priego il Re celeste Tutto chiamò per testimonio il cielo : E quel, che diede il carro, e quella vefte, Che sforza l'auree stelle à porfi il velo; E, mostrando le fiamme ingorde, e prefte, Che fa nel mondo il distruttor del gielo, Disse: Arderà,se da noi gli è permesso, La Terra,il Culo,il Mar, l'Aria, e fe steffe Tofto à l'alterza malageuol poggia,
Onde di mubi, e nebbici il mondo ingombra,
E dinnee, dei gramine, e di pioggia,
Di tuto quel, ch'al Sol foglion far iombra;
Ma la trovo con monae; ettrane figgia
Tutta dal foco offer bruciata, e fgombra,
E'l luogo, onde crete de figgrare I' nalcano,
Ritionio tutto dileguato, e vano.

A la mag joir alterza irato al cende, Onde ra le fuette accende i lampi ; I'm mostifero fisique in mas prende , Toi fa che il ciedo in quella parte auampi : Lancia e, etorando impetuoloficado e Landeute stral , che guine rampi a rampi Quel ta fela milir el aima e el como accenje, Onde foco per foco allibor fi spersica.

Dal foco,dal gran colpo, e dal romore Sbigottiri i amalli vn filo famo Contravio vmo i l'altro, e'i collo fuore Tolgon dal giogo, e vagabondi vamo. Spargonfi i vaggie, que l'abaro filembore, Le rotte rote in quella parte flamo: Qui l'affe,jui il timon,l'ai s'eggio cade, Per gli affi campi; è ne nevire s'irad...

Si volge in precipitio il corpo estinto, Ardenda l'une o criu doppia ficella, E per l'aria di ingiù grun tratto spinto, Sembra quando dal ciel cade vna stella: Es seno cades, quel calere è stuto, Pur par, che cada, cobe dal ciel si sulla Lontan da la sina puria il Tò l'accoglie, El Jana lui coi stinstammate spossi.

L: Ninfedel Italia, il fico ofpeato. (Che l'corps ancora ardea) ucl maggior fu-Gli dire fepderus; e fer ful monimento. Così notas da le fabrili piame: Petonte giae aulà ebbo ardimento Del carro ofer rettor de maggios lume: Egle reggere al fin ben not ploced. Pur ofaudo alte imprefe arje, e cadeo.

Il maßo volto il (no padre infelice
Almando divolçe, enteto [s] fidole:
Esse eveder vogliant quel, che fi dice,
P n di paßo, che est ignar non volte.
Lincandio, che git girar non volte.
Lincandio, che git panto, ogni praitie
Ardens, almondo il [no filendor non tole;
Tauto (limuto ellamo fine candio, el faco,
Tauto, che par gunò quel dianno va poco,

Poi, che la madre Climene helbe detto Quel, ch'un tauto infortunio era da dire: Stracciando i crini, e percotendo il petto , Fentos à tutto l'unoudo il fino martre. Come infesta rofi el de parto tetto , Spargendo amaralagrime, per gire Ter tutto il modo i, sapinundo tauto, Che potesfeal figlinol morire a canto .

O Dio, che disse, es, quando su giunta

A la terra lontana, e pergrina,
Doue il Po sende in dee parti la puna, q
E ne và per due strade a la marina.
Da sourchio dodo trastita, e punta
Sopra il mouo sepolero il volto china;
Legge, sparg di panto il dolce nome.
Stracciando le canne inculte chiono.

Atzendo al cielo pog gli humidi rzi
Dilf.edal dolor cieca, eda lo fegeno:
Deb, perche, Gione, van figliorolto mi hai,
Degnode latua conte, edel two regno?
Qual humon; panal libo far voi fronoi mai,
Che s'atzaffe can Lamimo a quel fegno?
Dunqui van con si magnanimo e si forte,
Douca per premio haner da voi la morte.?

(me Non bebbe intention d'ardere il mondo fin-Quando i accinfe a si margnatim opra ; Non orno di quei reggi lifio crin bindo, Ter fur oltraggio a voi, she itate (opra. Perfaper quei viaggio obliquo, et molo, C. Che fa, che vario il giorno a noi li (copra, F'andà: perches fapendo fla regli anco, Totas gionar talbora al padre l'anco,

4 Deh

Fetonte folgora to da Gioue cadenel Pò. Deh, non poteui senza fulminarlo, Rupirlo dal bel carro, one sedea? E tal nel tuo superbo imperio farlo, Onal meritana l'animo, c'hanea? Moltomaggior'bonor t'era effaltarlo, Per lo Birto dinin, che in lui folendea . Ben poteni schinar quel gran periglio, E non mi tor si generofo figlio.

Questa nobile idea sublime, e degna, A cai, figlinol, tutto il mondo era poco, Tuò Star , ch'on picciol fasso bor chiuda , e E caper possa in cosa stretto loco? (tegna, Ahi faettamortifera, & indegna, Ahi crudo ingrato, esconoscente foco, Ch'ofasti à sì bell'alma arder la scorza, Che nota fe la tua posanza, e forza.

Le sue dolenti affettuose note, Con mefti, e gratiofi atti accompagna. Si straccia i crini , e si grafia le gote , E contal macstà si dole, e lagna, Che monere à piet à d'intorno puote Le rine, i monti, i boschi, e la campagna. Etanto il Pò ne pianse, e se ne dolse, Chel'acqua racquisto, che'l Sol gli tolfe.

Ogni sorella di Fetonte, e figlia Del Sol, non men di Climene si dole. Si graffia, si percote, e si scapiglia, Et empieil ciel di pianto, e di parole. Questa alza al ciel le ruggiadose ciglia; E quando incolpa Gioue, e quando il Sole? Quella jopra il sepolero si distende, E chiama il frate in van, che non l'intende.

Laterzo Slanca al fin s'affide in terra, Li man commette, e'n seno asconde il viso. E fra le braccia il muto capo forra, Col pensiero al fratello intento, e fiso. Stauni vn gran pezzo, e poi le man disferra, E ron pe quel silentio à l'improvifo; Si graffi ,e straccia,e le man batte, e stride, Fin che di nono si stanca, e s'asside.

Passando vand vno in vn'altro gesto. D'vn in vn'altro gemito , e lamento : E ad ogni atto gratiofo, e mesto, Danno vn foane, e dolorofo accento. Passan di nono poi di quello in questo, Douele mous, esprona il lor tormento: E tutti indicio manifesto fanno Del crudel caso, edel dolor, che n'hanno,

Quattro volte scoperte, e quattro ascose, La Luna bauea le luminose corna : Da quattro segni hauca di gigli, e rose, L'Aurora innanzi al Sol la terra adorna: Cento, e più volte banea tutte le cose \$coperte il biondo Dio che'l modo ag viorna: E quellesper lungo habito, e costume Ancor piangeano il mal rettor del lume.

Stanca Fetufa, la maggior firocchia, Pensa sedersi, e trona l'infelice, di Fetote fi con Le giunture indurate, e le ginocchia, uertono Nè come prima piu seder le lice. inPiop-Lampetie andar ui unol, che questo adocchia, Ma la ritiene infolita radice. Crede l'altra Stracciar le chiome bionde, Esi troua le man piene di frondc.

Chi si duol, che non può con ogni forza Piegar le gambe , ouer girar la faccia : Chi, che virtute insolita già sforza, Farsi due lunghi rami ambe le braccia. Vergono intanto vna più dura scorza, Che'l corpo loro à poco à poco abbraccia. Sol reftana la poce e il mesto viso. Con cui ne diero à la lor madre aniso.

Hor che può far la sconsolata, e mesta, Che sì strano spettacolorimira? Et à le figlie vede vn'altra vesta; Sc non andar done il furor la tira? Correse foccorrer puole bor quella, bor que-Vuol far, ne sa che farsi, e pur s'aggira; Guarda, e non vede cofa in quel contorno Da torle quel nouello arbor d'intorno.

Sorelle

A i più tenevi rami al fin s'appiglia E d'ira accesa à più poter gli schianta, Per liberar l'incarcerata figlia, Dal'indiscreto legno, che l'ammanta. Fa del suo sangue la terra vermiglia Ogni ferita, e lacerata pianta. E dice, Nontroncar, madre, se m'ami. Che laceri il mio corpo in questi rami .

La scorza intanto tutte le circonda, E toglie à loro il volto, e le parole; Il pianto nò, che più che mai n'abonda L'arbor, c'hor fol col lagrimar si dole ; Ben ch'al fin perdon la forma de l'onda Le lagrime indurate à più d'on fole. Esse hor son pioppi, ambre i disfatti lumi, Queste adornan le donne , e quelli i siumi.

A questo nono, e mostruoso fatto, Il Re de la Liguria fu presente, Dal grande amore à quel sepolero tratto ; Che porta al folgorato suo parente. Ma l'hanea più, che, per lo sangue, fatto, Che gli era giunto d'animo, e di mente : E lo stimò sì generofo, e degno, Ch'abbandono per lagrimarlo il regno.

Più foltiboschi, per li noui rami, De le mefte forelle di Fetonte, Ripieni hauea di dolorosi , e grami Piati, e lameti, e il fiume, e'l piano, e'l mote: E vedendo gl'infoliti legami, Che coprian lor la dolorofa fronte. Credo, ch'inuidia gli toccasse il core, Che fosser fuor del solito dolore.

Cigno Tofto altro fuen la mesta voce rende, Dibianche piume poi coprir si vede : Il collo se gli allunga , e si distende , Lega rossa giuntura i diti , e il piede. La bocca vn rostronon aguzza prende, L'ala asconde la mano, e non si vede. Cigno haucanome il Re Ligure, e quello Nome ritenne effendo fatto augello.

In mente ancor quanto già nocque, eserra, A Fetonte à spiegar troppo alto l'ale; Però non molto alzarsi osa da terra, Che teme Giouc, e il suo fulmineo strale. Sol fra paludi egli s'aggira, & erra, E, per non cader gin, poco alto sale. Habita fiumi, e laghi, & ogni loco, Che pare à lui, che sia contrario al foco.

Squalido il padredi Fetonte intanto, Come morto cader del carro il mira, Odia il giorno, e se stesso, e'l regio ammanto, E senza il suo splendor piange, e sospira: Ne basta, che si doni in preda al pianto, Che dal pianto si dona in preda à l'ira; E nega in volto irato, e furibondo, D'esfer più scorta de la luce al mondo.

Troppo è stato inquieto il viuer mio , Dal secolo primier , ch'incominciai , C'hauendo al mondo di gionar defio, V agato son senza posarmi mai. Poi , ch'altro honor di ciò trar non posio, Me ne starò ne miei tormenti, e quai. Trouisi vi altro duca, vi altra scorta, Che guidi il carro, che la luce porta.

S'alcun non v'è sì coraggiofo, e forte, Guidilo il Rede' folgori, e de' lampi. Ch'allhor saprà quel, che'l mio carro impor-S'aunien quel, ch'io non credo, chene (capi, Allor fapra , che non merta la morte, Chi guida i miei caualli, ancor ch'inciampis A cagion, che talhor lanciar s'arrefti Lo Stral, che rende i padri orbati, e mesti.

Mentre che'l-Sol così s'affligge, e dole, Tutti i celefti Dei gli Stanno intorno; E pregan lui con supplici parole, Che renda il mondo del suo lume adorno: Che vede ben, chel'vniuerfa mole Fia tenebrofa, fe le toglie il giorno. Gione si scusa, e prega, ind: minaccia, Non però sì , che più sdegnato il faccia.

Redi Li guriaco uerfo in vecello.

Gli fjarti raggi per gli anfi femieri Febo ritrona, e l'infammate fjoglie; Gli ancor finarriti, e Itapidi defirieri Sosto il fino duro fire di nono accoglie; Encopa la r. bes i vani, e leggieri Mal fecondar l'altrui gioninil voglie. E, come fian cagion del fino martoro, Gli batte, e Ferza, e incrudellie in lovo.

Poi che l'alto moto le luci fiparte
l'ide raccor dal fuo rettro primiero;
l'olie veder, sel focoin quadche parte
Nociuco hauesse allo piperbo impero:
Done l'ener troub, Saturno, e Marte,
Tutti il lo: cerchio hauer faldo, ch'intero:
Onde vosse al terra il fuo coraggio,
Per vissora de iricante ol traggio.

Discende in terua y la su maggior cura, E' di rifarte in tutto il torto, el damo; E trona i fiumi aucco pien di paura, Che nel materno ventre ascosi stanno; Ed visir spora adunno assistanto; Itimor, c' han da spoe bauno, es bauno, Egli il sce visir, ben che sospetti dar dabere a lor bruciat esti:

Gliarbori arficci, e [enz, ai l primo arnato, Senz, a for, [enz, afritti, e [enz, afroudi, Tutti fa interna en el primo filara Di tutti i pregio lo lici, e [exondi, F.), bel diffratto, e poluerofo prato Di barbe, e di fior, più che mai licto abondi; E fiumi, e piante, e prati, e berbe, e fori, Raquiffar tutti lor perdati bomori.

Andando Gioue in quella parte, e'n quella Per veders' altro il mondo hauca di guallo, Troua in Arcadia vna vergime bella, C'ha il lembiante lafcinos el petro cafto. Serue Dianas e Califlo s' appella, Figlia a colus che lupo era vimallo, Quando per far la Temerarie proue, E quel consulo si in Cando a Gione. Sopra tre luftri hausa girato il Sole

'In avolta il fuo cerchio intorno intorno

Dal di, sò in terra vici i i degna prole ;
Che fè di si bel dono il mondo adorno.

Ben moftra in belletz e michose; lole,
Che non ha più, nè manzo tempo m giorno:
Che'l ben difpollo corpose la beltade

Ben corrisponte a la fina verde etade.

Non vuol, uè men l'accade, per ornarfi ; Che capei biomid fi procacci; ò finga: Ch'affait è, perche jiuo mon chamfparfi; Ch' vuol finenti lo ficcionali, estringa. A i vedimenti lo fiuccini; classifi, Balla tanta cintura, che li cinga. E sta il ben dipogla ogni fue parte, Che vafiembra vn dipregio jato a durte.

Sola, e sieura la vergine bella
Figlia del Red 'Aretus le ne gia,
Figlia del Red 'Aretus polivella,
Come a la legge sua si conuenia:
Perche colvume sua ogni divortella,
Che di Diana la norma seguia,
Luggir le pumpese vestir puro, eschetto,
Per dimostra la parità del petto.

L'angelico fuo vijo, il bel fembiante, Il vago de begli occhi, e la filendore, E le maniere gratiofe, e fame, Che mofiram la bellezga unteriore, E l'altre cofe bellesche fontante, Quante n'ha fatte di fua mumo «Amore, Con duke vago fan, ch'o infeme accolto F à l'entre albergar nel filo del volto.

Gione come fara, ch' mcontra, e guarda
V n si leggiadro, e si dinino aspetto,
Che nuono amono per lei nol prenda, c'arda,
Che non ecrebi gustar mono dilatto?
Per lo pacer, ciè gli ha, pur si ritarda
Dessa observa andars fraza flopetto.
Quel bello andars das si flos carretra,
Che sa lupero la croce la factra.

. .

Dalpin supremo 1146 busca risto Dalpin supremo 1146 relate supremo

Dal Sole în vana felau fi nafonde Digroff faggi, ed eleuni cerri ; Che cento volte hauea cangiate fonde, Nê mai feutiti gl'imimici ferri. Si ferma da var vafeel di impide onde ; Ma l'arco allenta prima, che s' atterri. L'arco s'allanga, el neva ocroto torne. E tocca va fid de le diffe corna.

Indi si china à la gelata fonte, Espeso l'acqua in sic con la man balza. Le suitobact gauci aperte, e prome Quella parte in ingisioton, che più s'alza. Brue, e poù lana la funtat fonte Indi s'asside in terra, e si discalza: Lana poù (che veduta esse al sen von crede ) Fin al ginocchio il suo candido piede.

V stito chebbe il piè faito più bi.meo,

E ben tre volte triato la sete,

E la farctra tolla si dal simco,

Densi a prendere alquamo di quiete :

Distende il copportranagliato , e stanco

Per darsi per van pezgo in preda a Lete.

La faretra le serue in quels, che puece,

E sa quantiale a le vermiglie gote.

Gione, che fempre de la feguita l'orma Conl'ammo, e con gli occhi afcolmente. Et al avaga lia maniera, e forma, Di sì belle atriom ha pofo mente . Ronfi cura afpettar, ch'ella s'addorma, Ma fi muta di volto immantinente : Da let la riucrita forma piglia. De la triforme fap multe afpila... Giànon faprà quello mio futo, e frodo, Diffe i la differtofa mia conforte; Eglé la dem deboto o tilmanto i modo, Che differezzi m piacra di quella forte? Quanda m'abatterò, s'hor non la godo In così vara aunenturofi forte? Egiunto a lei con la menita faccia, Le domando doi era ŝtata a caccia.

Tofto fi tena tena la V ergime bella ,
E riuerente a la fue Deus inchina;
E dice con la da dote finulla;
O vera de le V ergim Regima;
Asppis, chi opreferifo la tua Rella
A tutta quama la corre diuina.
Et, ancor,ch'egli ni oda, dire ardifo,
Ch'd Gione padre tuo ti preferifo.

Tu fic di equitate un vecu equinopo
A le dilette use pudiche ancelle:
Egil fi fa tallor rapace, & empio
Ver le doune, ch' a lui paino può bellee
Trasforma il volos, e con lor grans fempio
Suole ingamar lefimplici donzelle.
Fide es, che preferir s'ode a fo fid fo
Et accufar del no propimpuo cecifo.

Allegro Gione intanto al bacio viene;
Bacio, obe poco a doma caffa lice;
Enon, che ad vna vergine fila bene;
Ma faria troppo al vna merctrice.
Ella, por fare gold, chi lei fi comuiene;
De la fina caccia le ragiona; e dice.
Ma strattofi egile menite fipoglie;
Di mon la la flair, e l'homo fio la trojlica.

La mijim adomzella per faluarija.
Com pavole, e com fasti falijende e.
Ma, come pouce van finneiulla aitariji.
Consachi tutto mone, e custro intendes
Par l'infelice fa quel, che pub finfi.
Canada, guarda, Giumon, i ella contende c.
Che non favant firmli i ponfere suo.
Rei ilm all'artis, che la faculti poi.

Gious

Giove nel cic vistorio riviete ,
E lafici a quella feonfolata, e mella ,
E lafici a quella feonfolata, e mella ,
C'ha puell' falsa in odio ; e ciò, che vede ,
C'ha veduvo il fuo cafo , la molefla.
Dal confapenol loco à torre il piede ,
Si mone : I folicitia, e si pryfla ,
Et ha tamto la fretta d'andar via ,
Che quafil farco, e la faretra oblis.

Mentre fra se la fua fortuna piagne, E quast ad ogni soo palfo loftira; Diana securada le suc compagne, V cinite incontro al timprosuso mira. La Dea sa como al eic, best a compagne: Ma quella al primo fugge, e si ritira; Che ceme ancor, che sione influsio Xun si dunni in quella sorma ascoso.

Ma come poi s'accorge, che le vanno Non longi l'altre fue cafe forelle, E che conofe effer lontan l'ingamo, s'accofa, e créfic il manero di quelle. Ahi, come afconde mal feta, n'è panno Quel vitio, chefa donne le douvelle; Come ne danno indibitato anifo, Le manure, l'ambar, la lingua, el vijo.

Più non fi vote andar lieta, e fuperba Inunezi à l'altre, come fiar jolea a l'hera da Magli acchi non ardife alga da l'hera a, Nè li volto à l'alma, e rimerita Dea. Pre cerca afconder la fua doglia acerba a, Ternon far noto il cafo, ond e lla è voa : Ma di poterba ben cela l'è tolto Dal raddoppha fuo voffor del volto.

Le Vergini hanol leo pudico, e necto,
Yè lan perfegni accorgerfi del vero:
Ondetutten van elegafoftette,
Tenfando, che le prema diro penfero,
Ma benfaprete, onde viene ildifetto
Prima, che paffi il nono mefe intero:
V'inter pure, e conucriale miliome.
Che faprete il doloro; choggi il premed.

Dal dì, ch'in forma de la figlia Giose, Spògò l'immoderato fino defio, Noue volte moffir de corna noue, La Lina, cy altrettante il tondo emplo, Tria, che Diana v nd giuppelfi, done Le parue di fermanfi apprefio vn rio, In vna felua di quercie, ed if aggi, Ter fieggir e l'insterni (ditin raggi.

Lodato c'hebbe l'ombra, il bojto, e il fito, Le parue fare il laggio ancor de l'acque : E dentro il piede poloui, e fortu Il fivo temperamento, il fiile le piacque; E fatto à tutte va generale initio; Di doueril bagnar, lor non diffiac que C'hamo il laco opportuno, e ben diffollo, Et agni occhio, gro ogni arbitro difcollo.

Hor the furd Califol fe fi flootlies, For the he lever of no fi manifelt. S'induçuis, emoftra ben, che uson tha woglia; Mat Caltre d'forzele traggon la wefte, E fopron la cagion de la fia debigion de la fia debigio de la fia debigion de

Fuggi, putta sfacciata, e come hai fronte Star con noi fenza il tuo virginal fore? Non profama quilo facrato fonte a Non nucchiar quilo facrato fonte a Non nucchiar quifo lumpido liquere. Deb non, Diana, non le dir tani onte a Che, sha corrotto il corpo, sha caflo il core: Ha fano il fuo di cartro, ma la forza Non, che l'un genitor l'bà fatto forza.

La cafla compagnas, filognata diede
A la compagna rea propetuo efficio.
L'infelice callelo, o fei frede
Efferin odio al virginal conciglio,
Scontenta, estril a al patrio aldero piede
Doue poco dapoi diè fuora vn figlio
Che riafci da feme ai perfetto
Robid di figures, d'ammo, e d'afpetto.

Giunou

Ginnon lo Stupro hauea già presentito, Che fatto hauca l'adultero consorte, Es haueua in buon tempo stabilito Dicastigar colei di mala sorte : Ma, come hà poi notitia, ch'al marito Hà fatto un figlio, s'altera sì forte, Che più la pena a lei tardar non vole, Per l'ira, c'hade l'odiofa prole.

Questo mancana vn testimonio certo De l'altrui fallo, e de l'ingiuria mia, Disse: ma toston'hauerai quel merto, Ch'à la tua colpa conuencuol fia .: Hor'bor'voglio, che toglia il tuo demerto A te la forma, à me la gelosia. Non haurai più quel sì ludato volto, Col quale il senno al mio marito bai tolto.

La prende con gran rabbia ne' capelli, E la declina a terra, e tira, e Straccia. Quell'alza gli occhi lagrimofi, e belli, E supplice ver lei stende le braccia. Già coprono le braccia borridi velli, E ver la bocca s'aguzza la faccia ; Si veste à poco à poco tutto il dosso, D'on ruginoso pel fra'l nero, e'l rosso.

Califfo Poi le toglie il parlar grato, e giocondo, Perche non possa altrui mouer col dire : la in Or Vn minacceuol suono, & iracondo Dal roco gozzofuo si fente pscire . L'unghia s'aguzza à la forma del tondo, E si rende atta à graffiare, e ferire, Curuar prima la mano, e poi si vede L'officio far del faticofo piede.

> Quel si leggiadro, e gratioso aspetto, Che piacque tanto al gran rettor del cielo, Dinenne vn fero, e spanentoso obietto A gli occhi altrui fotto odiofo velo. L'humana mente solo , e l'intelletto Seruò fotto l'hirfuto, e rozzo pelo. Questa, ch'in ogni parte Orfadiuenne, L'antica mente sua sola ritome.

Se Gioue ingrato ben chiamar non puote, Ingrato dentro à l'animo il comprende . E, se non può con le dolenti note, Quelle mani, che puote, al ciel distende. E'n tutti gli attisuoi par , che dinote , Che tutto il mal, ch'ella ha, dà lui dipende: C'ha per lui il volto, e l'honor suo perduto, E che appartenga à lui di darle aiuto.

O quante voltefola dubitando Gir, per le sclue come l'altre fere, Sen giua intorno à le sue case errando, Ouer permezzo a qualche suo podere, De i propri noti suoi frutti mangiando Pruni, mele, castagne, noci, e pere. Ch'ancor conosce, CHE famal colui, Che del suo puote, e vuol mangiar l'altrui.

O quante, e quante volte l'infelice, Scordatafi, c'hauea cangiata faccia, Fuggl tai fiere, ch'à gli Orfi difdice, Se non cercan di lor seguir la traccia. Quante volte l'afflitta cacciatrice. Da i coni, e cacciatori hebbe la caccia. Se vide i lupi , hebbe paura d'esfi , Ancor che'l padre in loro ascoso steffi.

Fugge gli Orfi effendo Orfa, e amor la sforza Fuggirsi al proprio albergo , ò lì vicino. Misera, doue vai? ragione, e forza Ti toglie il tuo, per l'empio tuo deflino. Non può la mente tua sotto tal scorza Tenerne più possesso, nè domino : Che la legge del mondo nol comporta: Che sei fatta vna fera, e t'ba per morta...

Quanto infelice sei , se ben ci pensi , Tu vergine, e compagna di Diana, Sei per sfogar gli altrui sfrenati sensi , Dal suo tempio fatt'essule, e profana. Quanti huomini has col tuo bel viso accensi, Et hor non hai pur la sembianza humana. Tu vedi il tuo bel regno , e'l tuo potere , Ne'l puoi più dominar , nè possedere. Gionane,

Gionane, e nobine lecarcie altera
Ferir ofglitogni animal fronce:
El bor, che figivalarofa fera,
Ogai vikanimal is caccia, e more.
Deb, mofira lor la faccia borcenda, e fera,
Faloro voir la taust remenda voce.
Le forçe, il morfo, e l'oughis tau fontali
Che non hai da tener gla datri anomali.

O sfortments, a bhendouts, e prius.
D'egui commercio, perche forgej gil Orfi?
Dela lor sfeccie sei, sor moniglichuas,
Non destemere i lor graffi, i lor morfi.
Onanio meglionie mon effer viusa,
C'b' ad animal si brutto stroporfi.
Tun-per men und, andar con loro eleggi,
E i lor costumi impara, e le tor leggi.

Figliadel Red Accadia, che poteni
Fra tanti Regi eleggetti vn eonforte,
Ahi, quamo, quamo credo, che i oggreni
Sopporta vn annual difi vil forte.
Fallo fenomena, fa, che fato deni
M.mre non ha di te picta la morte.
Tr l'buom deforme fei, fluprata, c fella,
Ma gl'Orf almé è baurà per buona, c bella.

Io vergo, io vergo ben, come to piagai Leusta in piè, fiendendo al ciel le braccia; Col batter appa el arampa ancho accipagai Il fuon, chel gozzo rauco fuor difeaccia. Oime, nonti graffar, vedi che bagni Delfangue tuo la trasferna faccia: (de: Chel onghia è troppo aguzza, e funguella folo pira de; e s'attri offende...

Arcade, il figlio, co egià fe Califo, (Coi bauca mone) del Rettor faperos Fra le flagion del Lano bauca già villo Quindici volte effer fignave il nervo. E l'Orfa in quello fato infame, et rillo Hunca vogato il bel vegno paterno, Infainta, e piena d'ogni male Serrat air compagnia di altro animalo.).

Cacciando per le Jelue d'Erimanto
Arcale, e riercrando comprendie;
Concani, e reti, e con ceno obri à canto a
Sincontrò ne l'ignota genirice.
Come el la vele, fi rittra alquanto
Ma non fritirò quella infelie;
Maçome bin riconolegfie il figlio,
Teune in lui fermo il trasformato ciglio.
Teune in lui fermo il trasformato ciglio.

Ei, che s'accrege, ch' à lui fol pon mente, Teme di qualche mal, f'e non s'aita. Lo firale, e l'acco incontra immanimente, E penda darle vona mort al ferita. Che farsa ficterato, e feoroficente, Dara ila morte à chi i tile la vita è Trouccia il apraciacio, o fommo patre, Se non tuo figio vecidera fua madre...

Per vetar Gione, eb. Arcade nonfaccia
Quel maleficio, al qualei divede interus, e
Gli cangia in va momento e felfo, e faccia; trasforfallo va altra co Orfo, e fe leucare va veneto.
Ch'ambe le leuxia uria; e via le cascia
Perfo Bose afforaro, e le mo;
E tamo le portò per l'aria à volo,
Ch'inciel le Colleo vivicina el polo.

Là donn pai la lor rayola pelle Si fece va manto chiavo, e trafharente, E fifer nattelle un unulus attelle, Quella è men grande, e quella è più lucente Hor I Orife fon del ciel lucide, e belle: E Orife anborn ol metre da la genae: E per I Orifa minno la madre è nota, Laltra è meggioryche fa più larra rota,

Ahi, come fi gonfò d'ire , e di filegno
Gimon , vifto celei filender nel ciclo ,
E e ffer fatta del celeft e egno
Senza l'hifuto , e rug gnofo pelo .
Come fe n'alterò , come fe fegno
Del nous nate al cor timor e , e glo:
Come andò 198 à feorpri le fue voglie
Al camsto Oceano , è a la montie .
Al camsto Oceano , è a la montie .

176

1010, c'hante disaper desso.

Diste, perebio cost pastregio sonda.
Altri net cid possibet el loco mio o

Diste, perabio comio o

Diste gata al mio marito, e più giocondat

Evderce beno, che non memo to o,

Tosto, chel Sol la fius luce nasconda;

Señ icci le me Broca drizzate lo signardo

Reservicio, chi è più piccolo o, e più tardo.

1277

Chi sia per l'auenir s'ehe non m'ossenda? Chi s, che mi tema più per quel s, chi vo ved o? Come nel mondo il mio poter i intenda s, Chi allbora io giouo, che d'ossende rerdo. Da me tal pena ogni nocente attenda: Questa è la gran possanza, chi io possende i Per nocerrogio alva il humana velle s, E giono, e s'olia dinenir celeste.

Perche non rende die l'amite faccie, come d'u figlia d'Inaco fé Cioue? Perchedal letto mio me non difeaccit? Non fu dinortio, e mon mi munda altroue? Perche melletro mio poi non abbraccia Le bellezge per lui i i rare, e noue? Che non la fiplo altre il comme foi trupo E per focero fuo won feeglie vu lupo?.

Hor voi. fe l'honor mio punto vi preme, Voimia nutrice, e tutti i Dei del mare, Le fettefelle, che vedrete infleme Fral' polo, el circulo artico girare, Che fan quell'orfa, che necque del freme D'un lupo, non la feiate in mar tuffare, Ch'al voftro puro mar lanar non fice. Tra fluprata, cy "ma merctrice.

Oli amici Dei del 1987 o
Di volette offerma quanto chiedea.
Di volette offerma quanto chiedea.
Onde termofi il hije octefle regno
L'accro gelofa, e-vendicata Dea.
Nel carro funormò nobile, e-degno,
Che più, che mai fisperbo rifplendea:
20 cire la morte d'Argo, e el fivo gran lume
Exes a bollea fivo poumo le pium for

Con diligenze, e taciso il psuone
A fenir la fua Dea contento atrife.
E, quando seme posi foccafione,
V edete il guidardon, che glie nerefe.
Huits Henrico inuitto hoggi fomone,
Et. Al-floatro il mio Signor Earn fe.
Che, chis con lealab ben fenue loro,
N'acquista honori, e dignitadi, & oro.

TAL bor del ben 1812

TAL bor del ben 1812

Mail non mal del mal foruir non reme;

Epus di quello goni homo rendere espera

Quel, ch' al panone, c' al corno interneme.

Corno loquace, fai, che l'ino demoniter none.

Fece altramente àte congiar le peure;

E, r'ein fe l'a bobilmente aloren.

Tune portalli biafino, infamia, e scorno.

SEMPRE sideme ogni cosa coprire, che può portare advuninia, e y assamo, Nonsi vuol maine rapportar, nè dire Cosa, onde nascer può samdalo, e danno. Tu sai, che per nece del un assamo sillire Ti comunne vostir d'un altro pomo e E, done bianco, e grato eris, evallegro, Seibruto, e mesto, y e adioso, e negro.

Nou su veduto mai più vago augello, Più grato ne l'asserto, e più benigno. Pri manto il Corno buesa i bianco, e bello o, Che non ecdeus à le colombe, e al cigno « Ma dentro il core buane i rudele, e se lui o, El azimo inamabile, e maligno. E benil d'imossir, quando non tacque. Cosambo i tama vina nacque.

Tempo fu già, che un aua vna fanciulla Feboin Thellaglia, suata Lurifea. Che labelta/dista futu hausia milla Di qual fi uoglia incel fiperba Dea. La vede il Corvo un di, che fivrighila Con altro amante, e che ad. Apollo èrea s en E và per accofur l'ingratus e felta, Che per mour Covonde i suppella,

156 Il Corno se ne va veloce, e presto. Per accusar la donna ; e non discorre, Se bene , à male è per pscir di questo; Nè in che periglio egli si vada à porre. Di seruire il padrone è bene honesto, Ma, non però dirgli ogni cofa occorre. Hor, nentre and ana, il vide la Cornacchia, Che sempre volontier ragiona, e gracchia.

Ella, che'l vede leggier come vn vento, Contanto Studio il suo camin spacciare, Subito prese indicio, & argomento, Che qualche gran negotio andasse à fare. E' DE le donne vniuerfale intento, Volere i fatti altrui sempre spiare . Ond'ella, per servare il lor costume, Fèsì, ch'al Corno fe raccor le piume. 188

Dopò molto pregar tronato vn fag gio Fermollo, done il suo pensier inteje. Malfia, disse, per te questo viaggio, Corno, se questo error tu fai palefe. Perche ne buonnon si può dir , ne saggio Quel, che procura scandali, e contese. Non sò, perche dir vogli vn fatto tale, Che non ne può succeder se non male.

Per quel, che da i più fauii odo, & offerno, (Coja prima da me mal custodita) Se ben tu fei d'Apollo augello, e feruo, Nonperò dei scoprir l'altrui partita : Tenuto fei, fe qualche empio, e proteruo Gli machina nel regno, ò ne la vita ; Poche altre cole vn buon servo de dire . E molte men, se mal ne puote vscire.

O Q.ANTI QV ANTI per l'inique corri, Pur conoscendo al fin, ch'ella nol degna, Pensando d'acquistar beniuolenza, E per mostrar d'effer sagaci, e accorti, Parlando in danno altrui sepre in absenza, Imparan poi quel , che il lor dir importi , Che n'hanno vniuerfal malinolenza; E ne restan scherniti, e vilipesi. E bentu'l pronerai, se ciò palesi.

E, se conoscer vuoi, che non sta bene, E che senza alcun dubbio erra colui, Che dice più di quel, che gli conniene, Riverca quel, ch'io sono, e quel ch'io fui: E'l malintenderai, c'hor me ne viene, Per voler troppo effer fidele altrui. Ch'effer dourei norma, & effempio à molti, Si come intenderai, se tu m'ascolti.

Quando i Giganti mosser guerra à Gione, Gioue con l'ordinarie sue sactte Parue, che indarno fulminasse, done Fatta la scala hauean, chesalda stette. Vulcano allhor certe faette noue Formò, per questo fin proprie , e perfette ; Ch'addoffo à quei mandar l'alto edificio, E diero al fallo lor degno supplicio.

Gioue per premio di si raro aiuto Promise al Fabro dar ciò, che chiedea. Egli, che, se ben zoppo era, e canuto, De l'amor tutto di Minerna ardea, Gli diffe, che per moglie hauria voluto La cafta, e faggia, e bellicofa Dea. Gione , che n'hauea fatto giuramento , Disse, ch'inquanto à lui n'era contento.

Vulcano allegro Pallade ritrona, L'abbraccia, e puol baciarla come moglie, Ella, à cui questo par cosa assai noua, Contrasta acerbamente à le sue voglie, Lußuriofo il vecchio vfa ogni proua. Ella lo scaccia, ei da lei non si scioglie. Al fincon tal feruor con les s'afferra, Che sparge per dolcezza il seme in terra.

Scornato il Fabro, altrone s'incamma: Ma del suo seme poi la terra pregna, Partori il danno mio, la mia ruina : Fece vn figlinol, c'hauea nobile, e degna La faccia, e il busto, infin doue confina Col nodo de le cosce ; e i lresto sutto Fù di serpente spanentoso, e brutto.

Pallade

Pallade quel fanciul anolfe tofto Fratela,e panno, e in vna cesta il pose; E pensò farlo nutrir di nascosto, Per non iscoprir mai sì brutte cose . Die la cesta a tre vergini in deposto, Ma, che non la scoprisser, loro impose. Queste donzelle in guardia al mostro date, Del Re d'Athene Cecrope eran nat .

Sopra vn'olmo io mi sto fra fronda, e fronda, Dourebbefar la mia difgratia accorto Guardando bor questa, bor quell'alera fan-Nè la prima non fa, nè la seconda, (ciulla. La legge di Minerua irrita , e nulla. La terza vna, e due volte, e tre circonda La mal fidata, e monstruosa culla. Chiama al fint altre, e scopre, e mostra, e uede Il volto humano, e il serpentino piede.

A Pallade riporto tutto il fatto, Sperando al ben seruir condegno merto; Come fernar Pandrofo, & Herfe il patto, C'hauean lasciato il parto star coperto; Ma ben, ch' Aglauro bauea rotto il cotratto; Nesol per se quel cesto hanea scoperto, Ma c'haueua a quell'altre ancor mostrato . Quel mostro, ch' Eritthonio era nomato.

Dir non mi curo, come s'allenasse Quel figlio, e come poi fu sì prudente; Che'l primo fu, che'l carro imaginaffe, Cosa di tanto commodo alla gente; Ne come sempre poi su'l carro andasse. Ter nascondere i piedi del serpente; Che'l sinse far per pompa, e per grandezza. E'l facea per coprir la sua bruttezza...

Nè mendirò, come Gioue allettato Dal suo sottile, & elevato ingegno, C'hauesse il Sol si ben solo mitato ; Nel ciel d'un nouo lume il fece degno ; Nè come tutto in Stelle trasformato Sifel'Aurigadel celefte regno; Che'l fan tredici Stelle, e intorno a loro, Con Perfco ban per confin Gemini, e'l Toro.

201 Ma ben dirò, che per la lingua mia, Per accufar chimal la legge offerna, Io ne fui detta nouelliera, e spia, E toltada la guardia di Minerua. E, doue io l'era ferna, e compagnia, Tolfe in mio luogo altra compagna, e ferue. E questo m'è per stimolo, e flagello, Ch'io son postposta ad un notturno augello.

Ogni altro augel di quanto noce il dire , E quanto merta biasmo, e quanto ha torto Quel, che i delutti altrui cerca scoprire. Tu vedi ben la pena, ch'io ne porto, Prina del grado mio, del mio fernire : Che già ni hebbe sì grata, e mi die nome Disua compagna, e vò narrarti come.

Di Coroneo di Focide fui figlia , (Oime, ch'io rinouello il mio dolore, ) Vergine, regia, e bella a marauiglia, E già fei molts Re ferui d'Amore. Mio nome al nome di colei simiglia, Che cerchi d'accufare al tuo signore. Già de la mia beltà molti Re presi Per moglie mi bramar , ma non v'attefi.

Perche le voglie mie pudiche, e monde Fean resistenze, come à l'acque en scoglio. Andando vn di per l'arenose sponde Del mar con lenti paffi, come io foglio, Arder feci Nettuno in mezzo a l'onde, Si come lampad'arde in mezzo a l'oglio; Nè il mar suo tutto potè spegner aramma De l'accefa da me nel suo cor siamma.

D'amor costretto al fin del mare pscito, O Dio, che lufingheuoli parole Mi diße: O donna, c'hoggi il cor ferito M'hai con le sue bellezze al mondo fole, Donna, che col tuo fguardo almo, e gradite Pareggi, e passi il lampeggiar del Sole, Non fuggir, ma quel Dio gradir ti piaccia, Il cui gran regno tutto il mondo abbraccia... Perche ne le cauerne de la terra, Ne le spelonche, c'ha questo, e quel monte, L'aer, che dentro si rinchiude, e serra, Sizela, esface, e forma il fiume, c'I fonte. Per li porofi lochi entra fotterra Nono aer'd perder la primiera fronte, Doue vien se medesmo a trasformare, Per dar tributo al mio superbo mare.

Ch'ogni ziorno bo da lui cenfo, e tributo.

Io di ricchezze tanto, e tanto abondo D'argento, e d'oro, e pietre pretiose; Che, quantene fur mai per tutto il mondo, Si trouan tutte nel mio regno ascose. Nel mar stà il mio palazzo più profondo, Done si neggon le più rare cose, Rubini, ora, ediamanti già sommersi D. Latini, edi Greci, Arabi, e Perfi.

Signor fon de coralli, e de le perle, Es acquisto ogni di ricchezze none. E, se ti piace venir'à vederte, Cofe vedrai, che non hai viste altrone. Per tutto aprir ti farò l'acque per le Strade del mar , fin che tu giunga , doue Sta'l mio tefor , ch'è tutto a piacer tuoi Perte, per li parenti, e per chi vuoi.

Ei non restaua di seguir, dicendo : To fuggir con destrezza haurei voluto . Al finl'innamorato Dio, vedendo, Ch'erail parlar con me tempo perduto, Si prepara a la forza il corfo io stendo, | E gli huomini , & gli Dei chiamo in ainto. Minerua fola al mio pregar voltoffe, E vergine per vergine si mosso.

Lenarla cuffia, e i crin stracciar di testa Coroni V olendo, empio le man di nera penna, di cangiata in La cuffia già s'impiuma, e già s'innesta, augello E fa radice ne la mia contenna. Io cerco alleggerirmi della vesta, (penna, rice. detto La Maquella ancora in me s'incarna , e im; Graffiar volsi le parti ignude, e belle, Ma nè man non trouai, nè nuda pelle.

Correua à più poter per liberarmi, Nè il piè posuna in terra come prima, Ma in aria dal defio fentia leuarmi, Nè de lo Dio del mar facea più stima, Più non temea , che potesse arrivarmi , Nè guadagnar di me la spoglia opima . Poi, perche a l'bonestà fui sempre serua, Io fui fatta compagna di Minerua.

O sfortunata, e che mi gioua hor questo? Poi che ogni mio fauor restato è vano ? Che dal di, che l'error fei manifesto Di chiscoperse il dragon di V ulcano, Nettimene , c'haura commesso incesto , E fatto un nouo augel notturno , cftrano , : Che in Lesbo nacque già del Re Nitteo, Pallade in loco mio sua sernafco .

O Dio, che veggo? e chi m'è preferita? Vna, che, de l'amor del padre accesa, Fù tanto scelerata, etanto ardita, Et bebbe tanto à ciò la voglia intefa, Ch'à lato al padre à mezzanotte gita, Dal padre suo fu per la moglie presa : Ma, scopertosi il fallo, acceso il lume, Fuggir volendo, si vesti di piume.

Vn manto di Ciuetta la coperse, Ch'indicio bor fa del suo peccato , escorno . La luce ha inodio, perche la scoperse, E non ardisce comparir di giorno. Digiorno non bisogna, che conuerse, in Ciuete Chetutti gli altri augei le vanno intorno: E, perche sanno il suo peccato atroce, ogni angel più che può , l'offende, e nocco

Nettime ne trasformata

ta.

Hor

Hor la Giuetta , perche ferue , e tace , Posenel loco mio, me scacciò via ; Dicendo, ch'era garrula, e loquace, Et oltr'à ciò rapportatrice , e [pia . Si che, Corno, non effer pertinace, Nonsprezzar l'arte, e la dottrina mia, Non accusar colei : ch'io ti predico, Che ten'auerra peggio, ch'io non dico.

Sorride il Corno, vdendo la Cornacchia, Che fa profession d'indoninare. E dice: A posta tua cicala, e gracchia, (re. Ch'io no stimo iltuo augurio, e'ltuo gracchia Da l'arbor, douesta, tosto si smacchia, S'affretta, e giugne al fin del suo volare: Troua il padrone, e gli racconta, e dice Quel, che gli hauea vetato la Cornice.

AHI, come a l'intelletto il lume ammorza La gelosia, el huom facieco, estolto. Gia Febo off fa ha l'anima , e la scorza : Gli tremail cor, gl'impallidifce il volto. Lascia il platro cader, perde la forza, Gli cade il lauro intorno al capo inuolto. Con l'arme vfate, oue il furore il quida. Corre, eritrous al fin l'amica infida.

L'arco nel pugno suo sinistro prende, Con la destra lostral nel neruo incocca: Poi la faetta, l'arco, e l'occhio tende. Tanto; the la sinistra il ferrotocca: Apre la destra, e'l neruo si distende, L'arco si fa men curuo, e'l d\_rdo scocca; Ch'à ferir dritto sibilando abira Là, done l'occhio banea presa la mira.

La misera fanciulla, che si ucde Ferir dal primo amante, stride, e langue; Si trahçal petto ilf.rro, che la fiede, E tinge abianco corpo del suo sangue, Poi dufe i Il corpo mio senza mercede Febo poteui far restare esfangue, Ma pita lasciarmi partorir: perc'hora V ccidimeco un tuo figlinolo ancora.

Quei fere, e quella con l'audace palma Si toglie l'empie freccie dala vita. Al fin siscioglie da quel nodo l'alma, A cui si breue tempo è stata vnita. De la già bianca, & hor purpurea salma Tinta da più d'ona mortal ferita (prime, Si scarca l'alma , el corpo un freddo op-Che ne la faccia sua la morte imprime.

S'accorge tardi del suo crudo eccesso Il rigorofo arcier, quando non giona: E che tanto s'irasse, odia se stesso, Odia l'augel, che gli portò la noua, Odia l'arco, lostral, la mano, e spesso La tocca, e pur di riuocar fa proua Lo spirto, che dimora in altra parte, Oprando in nan la medicina, el arte.

Ma,poi, ch'apparecchiar vede lapira Per arder il bel corpo di colci , Ch'egli uccifa s'hauea, geme, e sospira Più di quel, che conuiensi a i sommi Dei. Come giunenca, che'l uitello mira, Ch'ancorail latte suol poppar da lei, In terra andar da l'empia mazza morto. Mugge, e si duol del figlio veciso a torto.

Le diede Apollo al fin gl'ingrati odori. E, poi, che in braccio più uolte l'accolfe, E fe l'ingluste effequie a i morti amori, Ch'ardesse il seme suo, patir non uosse; Traffe del corpo dell'eflinta fuori L'ancer uiuo fanciullo, e in braccio il tolle; E quindi il trasportò poi , che partissi , Ate faggio Chiron , perche'l muriffi .

Sperana il Corno guiderdone se merto Del vero suo , ma scandoloso auiso , Madun neromantel ne fu coperto, Per satisfare in parte al corpo ucciso. MALEDICO, loquace, fattiesperto, Se in mal no vuoi cangiar mantello, e uifo: S'in giudicio non sei per forza astretto, Noniscop ir giamai l'altrui dif. tto .

Coruo di bianco diujen

1.64

D Chiron; 2

Chiron, che del figlinol prefo hauea cura, Ch'Hel fuor vino d'un corpo funeflo, Fil fol virile lenfino al a ciuntara , Tutto era forma di canallo il reflo. Fi figlinoldi Saturno, ele natura Fe, ch'e indieffe gemino per queflo. Saturno ando gli Filira, che nasque De l'Oceano, e al fin con leifi giacque.

In di perche la fia moglic, esprella ,
cho vel trous, una comprendesse il dallo ,
Trese a bel studio van forma nouella ,
E si fece di subito van canallo.
Granda lassico pos la Ninja bella ,
Onde nacque chiron (micanallo ,
the lignobil ha parte inferiore ,
Trass-daltrassfurmato genitore.

Oufli con studio di nutrir godea Si depan prole, fia la fia famiglia , E de l'houre, lee fauto da pefo hunca , Finea contento, e lieto a maraniglia Finea contento, e lieto a maraniglia Finea rea montella ne tenea C'èrez indonina, e del Centauro figlia , che quel parto almo, e giocondo, Salue esfer donca di tutto il mondo.

In Frigia già nel 1339
In Frigia già nel 1330
Del firriolo, e rapido Caico
D'ma (Naida neugne di quell'onde
Quefia indonina l'ergine, ch'io dico.
Chiamoffi Ocira, ch'nebbe si sconde
Le Helle di Juo natale, el ciel si amico,
Che profeò già dalifimi decreti,
Che immente de giì Dei Baunafereti.

130
Tutta infiammare vn di la fata Ocira
Sī (mte dalo Dio, c'ha chinfo in petro.
Riudoge di occhi dolec infatar e s'elmira
Scopiglata, c'h borribit ne l'afpetto :
Ituli, Econdo i fino faror l'infièra,
Scioglie la lingua a quel, c'he le vien detto 3
Crefti, fancial, la cu fomma virtute
Di te gloria fard, d'altru falland.

Alma gentil, più, che mai fosse in terra Accetta, faluitsera, egradita ; Tu clama, fedd corpo si disserva Tornar potras di novoal corpo vnita, Tu fosse trar l'anima clottera, Donando al corpo si Sispenda aita : Ma si torra da si mirande proue, Lo stral de l'uno tuo paterno Gione.

Ed immortal diuenterai mortale,
Di mortal morto, e poi di morto Dio s
Onde più volte il tuo defili ffatle,
Così timouerai, com bor dico io.
Così dicca la donna fipritale,
Al picciolo franciul, ne que finio,
Ma riuolfe il profetico furore
Al biforme, & attento genitore.
133

E tu, naciomnoral padre, che gli anni Peufi, che non ti debbian maner mai, Voglio, che da me fappi, che l'ingami, E vo dirit vna cola, che non fai. In questa greia, to questi l'isfificami V n tuo nipote vn di feder vedrai?, Figlio d'un tuo fratel, c'huendo vn mostro V eciso, alborgherai nel tetto nostro.

Le venenofe fue freccie mirando , C be del valor di bit is faren fede , E le qualità fue confiderando, C aderanne vna, e ferivatti vn piede : E rone giorni vn gran dolor prouando , Quo cefferai d'amandar mercede , E pregberai, che d'immortal gli Dei Ti facciano mortal, doue bor nom fei

Ma

Matofto lasciò star l'infante, e lui, Da maggior cura la Vergine oppressa. E, non curando raggionar d'altrui, Volfe il suo profetar sutto a se stessa. Ahi lassa Ocira, & indouina fui, Ma veggo ben, che non farò più deffa, Soggiunse poi mirando il padre fiso, Spargendo amare lagrime dal vifo.

Dolce genitor mio, ferma le ciglia Ben fiffe in me, se mai cara m'hauesti : Godi con gli occhi la tua mesta figlia, Pria, che perda la forma, che le desti: Fran, esorelle, e mia dolce famiglia, Dolce antro, dolci boschi, e dolci vesti, Godeteni quel poco, che si puote, L'humana forma mia, l'humane note.

Felice me, troppo felice, s'io Non hauessi saputi i gran secreti De l'alta mente de l'eterno Dio, Ne men scoperti i suoi santi decreti. Non perderei l'humano aspetto mio, E vedrei tutti voi contenti, e lieti ; C'bor con faccia vedrò turbata, e mesta, Mentre pascendo andrò per la foresta ,

Già s'incomincia la mia forte acerba; Già perdo il mio bel volto, à voi sì grato; Gid più m'aggrada, e m'appetisce l'herba, Che qual si voglia cibe più pregiato; Già capricciofa, indomita, e superba, Scorrer vorrei per ampio, e verde prato; Gid prendo (e servo sol l'humana mente) La canallma forma mia parente.

Ocira fi Sernaffi almen l'huomo al canallo vnito, Gid mio padre ha viril l'aspetto, e'l dire. Queflo vltimo parlar mal fu sentito : Che nol pote diftinto proferire : Dapoi non fu ne parlar, ne nitrito, Ma parue vn, che fingeffe di nitrire : Di nouo si pronò, nè passò guari, Che himuti mandò fuor spediti, e chiari. Star si sforza in due piedi, & vsa ogni arte, Per voler effer donna, e non le gioua; Matrasformar fi fente a parte, a parte, Già l'vna, e l'altraman la terra trona. Si congiungon le dita, e non si parte Più l'vn da l'altro, ch'vn'altra vnghia noua Le lega, vnisce, e cerchia intorno intorno, Ch'è nera, e soda, e quasi a par d'un corno.

S'allarga il capo verso la ceruice, Si Stringe one si prende il cibo, e'l fiato . Per lo giogo del collo fan radice Gli sparsi crini, e van dal destro lato. Non men la veste misera, e insclice Cangiò contra sua voglia il primo stato. Si fe cuoio col pelo; indi incarnossi, Bench'vna parte incoda trasformossi.

Il misero Chiron, piangendo forte, C'hauer la figlia si vedeasmarrita, Del suo destin doleasi, ede la sorte, Che tanto tempo sostenesse in vita . Chiamana tutta la celeste corte, Ma più, ch'ad altri, dimandana aita A Febo, onde attendea fidel configlio, Per hauer dato al mal cagione il figlio.

Meraniglia non è , se non soccorre Apollo il suo Chirone, e non si mone : Ch'oltre, che contraftar non pnò, nè porre Le man, done sententia il sommo Gione ; Non può manco pregar Gioue, che torre Voglia lemembra a lei ferine, e noue : Che il suo crudele, e temerario telo L'ha posto hoggi in disgratia a tutto il ciele.

Chiron, non aspettar da Febo aiuto, Che pruo è del primier diuino honore; E gliè cafo sì mifero accaduto, Per stimar poco il suo padre, esignore. Colfolgor Gioue hauea morto abbattuto Vn, ched Apollo fu l'anima, e il core; Vn, che Febo amò già più, che se stesso, Ma non è tempo a dir chi fosse adesso.

D'ira troppo profitat Apollo accefe, Che mo può contra Cioue vendicarii, Dai cicloip, she fer queld'artido, offico Si tiene, e contra lor penfa ifogarii. Cli Iradii mmantinette, e l'arco prefo; Troua i Ciclopi affiumicati, e) arti; Rel primo, che trouò, la mra prefe; E la jactata Socchio, e l'arco tefe.

V na man preme Laro a più potere, E l'altra tira il neruo, e non s'accorda, Arcipar, che ambe dano in van parere Di romper Laro, ò feanez an la corda 3 Scoccal arco, è il afermo per vedere Volar la feccia di ferire ingorda, E la villa da lei mai non difejunge, Che vuol veder, come obedite, e punye.

Pedus il primo ŝtrule vbidiente, Ch'al primo, che trono, paĵlò la fronte, Ne focca vi altro, munda inimente P'i altro a la barchetta di Caronte; Et odia si quella difinata gonte; Che non vi laficia Sterope, nè Bronte; Stegnato Gione, e tutto il fuo configlio, Ter vutempo gli dier dat ciclo effiglio.

Siche, Chiron, su proghi fenza frutto,
Ch'altroue egli ha il penfier felunggioimetto:
Shamito egli ha il penfier felunggioimetto:
Shamito egli dai cii s'era ridutto
Paffier d'Ameto aguardia del fuo armento;
Domaflepoffa ogn'altra cura in entio,
Bremusai giorni fuolificho, contento:
Efu si laggio, temperato, e forte,
Che wille lucio in così baffi forte.

Con ma pelle da pellor intorno, Con ma geello bajion e di lino in mano, Se'n va lunge C. Arégifa, o in quel contorno, E quando pofe il monte, e quando il piano. Peija tellor con la zempoga il giano Come coinsiello alfon Hato filano; Dando finto ino ra quello, bor a quelfori, Camai nouelli lino più rozgi ambio FELICI quei, che fau cof prudami, Che fau col tempo accommodar la vita. Hormanre Pebo i foui foani accemii Golfae, ellino dolce fon Iulistae, e inuita Hazi gli fiprita fluo cantare intentii; Chez fei la guardia fiua di mente voficia 2 trano, che ibuo da fui fuggiti, efparfi, Stauan fenza cuflodia a pafeolarfi.

L'accorto Dio de fortia cafoftorge, Ch. Apollo è intento a difinodar le chiome; Es perche il ciel l'ha in odio, al furto porge La man, per grauar lui di doppie fome. I buoi gli muola, s fold i ciò sacorge I'n camto paflor, che Batto ha nome. Quelli pafeca fra Pubo, ci lli co Affeo L'armento marrial del Re Releo.

I buoi Mercurio imbosca, indi si parte, Et al bosco, & ai choir olda le spalle; Ritroua Batto, et iratol da parte, Disse Qual tui sia, che in questa valle Guardi van razza, per l'yo di Marte, Di si superbe, e wobili casalle, Shabio agn'homo dat cick quest, c'hai neduto; Scrba denro al tuo cor nascol ce mato.

E.per farti cons (cr. c), the compallo, E. bio mijero ben l'altrui mercole, Quella giumea candida tillelo In premio, e guidenso della tua fede. Ripofe Barto, cimoftrando en fujlo, Prima dirà le tue bossime prede Quell'attra feles, inanimata, c dara, Che que fajloro, fron i promette, e giuram.

11 message i di Goots, per sar proua, S'egil è prosserame il giuramento, S'egil è prosserame il giuramento, Siparte, el trassforma, e tonna, Quel, che del don bouin lassis d'omento : E con grand'arte gil domanda nova . Del por diarret da lui rubda o armento. S'etu um sai passo del furro certo, Protro, Gruna usacca busari per motto. Il buon pastor, che raddoppiarsi velio
Il premio di colui, che il parto (copre ».
Diffe: In que monai più siluosi, chi o
I addito, il greg ge mo s'asconde, e copre,
quini starà sinche il nottarno oblio
Ne santalità si goni il esto adopre :
Ma, come al sonuo ogriva la notte chiame,
Darà las preda also paesi cistano.

Rife Mercurio, e disse 2, thi mancatore
Di so, questo è il silentio, c'hai promesso
Chema credano me limodota.
Hai me metelmo accusto à me stesso
Extrati o il promo ssociato à me stesso
Extrati o il promo ssociato à me stesso
Disse Silentio, c'e direbbe von salo prin
Dissessi, c'e il direbbe von salo prin
Danno no spociabil este la broja.

Batto pa

ftore tra

sforma-

to in faf-

To derro

Parago-

DC.

New it fa diuenir, qual'è vn carbone,

E il Indiara poi, ch' vn faffo fallo.
Quel faffo if a, che chiamiam Paragone,
Che vero faggio dà dropi metallo.
Là doue po inut'ò conditione,
Naffun poitratt più, non fe più fallo.
Diffe poi s'epre il vers, per quel ch'io veggio,
Ter non fi transformar di male in peggio.

Lafeitac Apollo il fiumo, l'occhio porge, Done il gregge pafeca, ne vede i buni t Dal lungo, one fedea s fubiro forge , E cerca primatutti i pafchi fuoi ; Cerca pofcia gli firani , e mula forge, Benche il tutto troud poco dapoi . S-ppe il ladro chi foffe, e done fieffe, Ma sono si vitomar chi glide diecfe.

Il Coruo non fu già c'bauca giurato
Nosa non dar mai più buuna, ni rea;
Peo ichel buunon mantel gi fu camgiato,
Per quella donna, c'bacculata bauca.
Felotre à qu'illo, Apolla bauca leliatto,
Perche shandato, e milero il vedea.
CHE ogni vil [ruo, preche mon n'acquaifa,
Leficia il padonne la fortune min acquaifa,

Seben Febo di Dio Jatto è pestore, Nomperò è s' fondato il nar de l'arce, Ancar el mappio del nemo hebbia fisore De la fiscocca, e flie diffeto, e fearce: Ma già l'incenta con rabbia e finore, Estra il nemo in si fin che l'ha carco: Troma Mercario, e in hii arreza lo figurdo; E tende l'occhio, la balestra, e il dardo.

Si cruda voglia di ferir l'affale, Che gli fa ud itre petter la mira, Emanda alquanto i man defira lo firale, Ond'egli da man manea firitira. E par s, che dica aldardo, che fa male, Se non fi drizza od egli accema;e miraz Masdone es fi rizzda andar mon refla Ter cemi de la mano, ò de la tesfla.

V eduto il primo colpo fenza effetto
A l'accier novo dando inniar parate.
Ma Mercunico compiò fishiro affetto o
E fiftece innifibite e silparue.
Come v duser fi p sungado, enetto,
E di lui più mulla fembianza apparue,
I o von faprei ben dir, che forma baseffe,
Che moi fifty, chilbron attir il vedeffe.

Apollo fi raggira, e più mon vede L'autror de l'altrui damo, e del fin feoro; E gira, e mone indarao l'occhi e, e il piede, E cerca con gran fludio quel contorno: Ben che Mercurio al fin vifibil riede, E prega, e fludic con tamezzi morono; Che fin la pace, e rende il todo armento » E fallo d'un bel dondi lui contorno.

Hebbe Mercurio vn perspicace ingegno, E poto prima ritrouato bassea. Po nigirameno più dolce, e più degno Di quel, che. Apollo allbara vigar folca. Quesso va casso, e ben disposto legno, Che con nervi inequali il son rendea, Dando vn l'accèto acuto, yn' altro il grante. Faccom yn silvono amabile, glomac. Per dimostrar Maccorio in qualche parte, L'anima verso Apollo amico e buono, Gli diè questo inframento, estigente arte Gli intigralo, che suo far ri dolce suono, guesto el la Cerra, ch'a l'antiche carte Diè is sonoro, de diletteno tromo. Rende con questa Apollo osperte, d'yse (Omde si dolce poi camar le Massico.

Deh fuona, Apollo, la tua cerva, fuona, Mentre la Mufa mia di te fauella: Dia gratia quel, ci ella di te vajona, La tua dolce armonia fonora, e bella si ci-vin fuono nouello d'Elcona, Tranga la nosfra ancor noua faculla. Deb rendi a noi si le tue corde antiche. Che possibilità nomitar le carte antiche y.

Febo vn baftone have di fua man fatto,
Doné can due ferpensi ineatenati.
Con quattro, o cimpe groppi in vn bell atto
Intorno a quel baftone ausitechiai.
Ambi vn erechio fueca, yn an ona fatto
Verfo latefla, ou erano incuruati.
E le teffe guerdauuno a quel punto.
Ch'vn femierechio, e l'altro hurvebbe giunto.

Donollo a chi già Bacco fe di pietra ,
Lo shantito dal ciel novo pilore,
Yon più per trompenia de la cetra ,
Che permofirat l'interno del fivo core.
Cofi, poi, che perdoac influmo impetra ,
E fede caquifta al vinovato amore ,
Reflando ogn'un del fiuo defio contento ,
Quifti al ciel fi tornò, quelli a l'armenta.

Mentre il melfo di Cione al cielo affira
Con l'ali, che i piè gli ornano, ele chiome,
La pradente città poffandomissa
A ciù Minorna da l'ollua el nome.
Porge gli occhi per tutto, e vaga, e gira,
E di tomare al ciel fi feorda, come
Vede Lalme contrade ornate, e belle
Di mille vapère, evolvil dorrelle.

Era vn foliuo, & bouorao giorno, Confartao a Mirerua, e fi faces Nel tempio luo più de l'ofato adorno, Pa facrificio a la pudica Dea. Ve tra convoci goni vergine intorno, E di fiori, e di fruit ogniuna hause V n bel causfivi in tapo, per domare Quel con gran pompa alfino dinino altare.

Nel vitornar, che famo honosse, e altere, Felice è quit, che più bel luogo acquissa. Gi san gli hummini a lati due flessiere, Et esse in mezzo ona sperba lista. In s'atza, e latro spinze a più potere; Che non vuol perder i leggiadra vista. Quel, c'ha gid smor suo visto, si parte. E corre per vueler loi maltra puri.

Si come fplende fopra ogn åltra Hellæ
Quella, e b immert åt grorna appart floole »
Come la Luna appar åt lei på bella «
E come d ambe è più lucent el Sole «
Così fplende dopra ogni dorreglla »
Fra tanta virginal comorfa prole «
Herfe, la fejta Regia: il cui bet volto
Ha già dali no camin Mercurio tolto ».

Lo Dio Hupifee di si bella , e vaga Doma, ch'in mezga atante dire rifilemee. E del bel via flotamo à appa , Che quel piacer, che può, con gli ochi prede. Penda rapirla e, l'ivaggira, e vaga : Mail popol, che l'èintorno, gliel contende. Penfa di rorla, e non a arrifchia, e teres Salin dubbio; e ruota, e l'intervien la fipense.

Sì come quando in va ditar foreflo
Fanfarificio i facerdoti a Gione:
Fanfarificio i facerdoti a Gione:
Giu Nibio vade a lo lofia il teore, el reflo »
Onde folea fipirar, ch'anor fi mone;
Tib vode raota miorno al cor funcilo;
El referenze gir nol laficia altrone:
Trus teme; onde nol prende, e via nol porta,
Quei facerdoti, spe glifma facone;

276-2-

Poi che nel proprio albergo si coperfe Ciascuna de le Vergini, espariro, E Mercurio perde la vista d'Herse, Ardente più che mai crebbe il difiro : Tosto à la terral animo conuerse, E non si curò più d'andare in giro, Ma per fil dritto a terra [e ne venne, Battendo à più poter l'aurate penne.

Con quel furor, che caccia un raggio ardente I cupidi occhi, onde prima scoprio Il fuoco, che l'infiamma, e'l fa feroce, Che uenga tratto da torre eminente, Che sibila, e vien giù ratto, e ueloce : Tal Mercurio all'ingiù cacciar si sente Da quello arder , che sì l'accende, e coce. Giunto per comparir non si trasforma: Tal'è la fede, c'hane la sua forma.

Se bene il suo duin sembiante è tale, Che mirabile appar parte per parte: Pur raffetta il cappel , raffetta l'ale, E cerca d'aiutarsi ancor con l'arte: Aggiusta i scrpi, e fa pendere equale La vefte : e contal fludio la comparte, Che mostra tutto il bel delfuo lauoro, Etutto l'ornamento, etutto l'oro;

Accommodato il suo celeste ammanto, Al palazzo regal ratto s'innia : Affretta il passo assai , non però tanto , Ch'à la sua dignità biasmeuol sia. Stanno in tre stanze, l'ona a l'altra a canto, Le tre sorelle come in compagnia, Con ornamento affai superbo, e quale E' condecente al lor Stato regale.

Con degno, e pretiofo adornamento Pandrofo ha il destro, Aglauro ha il manco L'altra più bella ha quello appartamento, Ch'in mezzo a l'ono e l'altro è collocato. Visto Mercurio Aglauro, hebbe ardimento Di dir , che l'informasse del suo stato, Chi fosse, e done andasse, ed altre cose. A cui l'accorto Dio così rifpofez

181 Quel, che uolando l'imbasciate porto, Son del gran padre mio. mio padre è Gioue . L'almo vifo Legiadro, c'hoggi ho scorto Ne lasorella tua, per lei mi mone. Quidentro Herfe mi chiama : e ti conforto, Ch'à pormi in gratia à lei t'adopri, e prouc. Che vedi se ciò fai , parente , e zia De la prole sarai celeste mia.

Quel, ch'in custodia à lei Minerna diede, Ferma nel bella innamorato Dio Aglauro, e bentutto il contempla, e vede: Poi, dando speme al suo caldo desio 2 Tutto quel diffe far , ch'ei brama , e chiede : E,dimandato vn gran tefor , gli diffe, Ch'allhor le desse luogo, esi partisso.

Guardo con torto, e con crudel aspetto Aglauro allhor la bellicofa Dea: E talfospir diè fuor , che tremò il petto, E lo scudo, ch'à lui giunto tenea. Vede, ch'oltra dl'ingiuria, oltre al dispetto, Ch'à scoprir quel dragon fatto l'banea, Perprezzo scelerata, anara, e fella Cerca vender l'honor de la sorella.

Pin la sdegnata Dea non può soffrire Costei, che sì malefica comprende 2 Ne men del suo licentioso ardire Bisima quest'altro error, che far intende. Per l'ono, e l'altrosuo fallo punire V erfo l'afflitta Inuidia il camin prende: Che vuol, che da l'innidia sia punita Aglaure, troppo anara, e troppo ardita.

(lato, Vnastretta, seluaggia, e scura valle Ne la gelata Scithia si nasconde Fra monti, che tant'alte hanno le spalle, Che'l ciel la pioggia suamai non v'infonde : Dou'è tanto intricato, e folto il calle Al Sol da spessi rami, arbori, e fronde; Che non fol Febo mai non vi penetra , Ma à mezzo giorno è spanentosa, e tetra.

Ritratto dell'Inui-

In questa valle, nel più folto bosco Sta canata vna grotta , affai piu feura . Che sempre ha il ciel caliginoso , e fosco, Che tutte ha musse le mal poste mura. In questo infame albergo, e pien di tosco La magra Inuidia si ripara, e tura. Quei, che son sempre seco in casa, e fuore, Sonla Miscria , il Dispregio , el Dolore .

Quini drizzò la Dea prudente, e casta, Il suo santo vestigio, e'l santo piede. Giunta percote la porta con l'basta, E quella al primo picchio s'apre, e ccde; E che vipera, & aspido, e cerasta Magna l'Inuidia a la sua mensa , vede; E, che la pascon carni di serpenti, De' brutti vitii suoi degni alimenti.

Nonsi degna la Deadentro à la porta Porre il suo altero, e venerabil passo, Anzital vista, el'odio, che le porta, Le fa l'occhio tener curuato, e basso. L'Innidia , che la Deadell'arme ha scorta , Mormora, e moue il picde afflitto, e laso: Lascia mezzo mangiate bidre, e lacerti, Evd con paffi inutili, & inerti.

Come meglio la Dea-superba mira D'armi , e di ricche vesti adorna , e bella, Dal profundo del cor geme , e fospira , V edendo à se si ponera gonnella. Le ciglie hirfute mai dritte non gira: Se guarda in questa parte, ha mira in quella: Pallido il nolto, il corpo ha macilente, E mal disposto, e rugginoso il dente.

E' tutto fele amaro il core, e'l petto; Lalingua è infusa d'un uenen, ch'uccide. Ciò, che l'esce di bocca, è tutto infesto: Auelena col siato, e mai non ride, Se non talbor, che prende in gran diletto, S'en per troppo dolor languisce, e stride. L'occhio non dorme mai, masempre geme: Tanto il gioir altrui l'affligge , e preme . .

Allhor si strugge, si consuma, e pena, Che felice qualchun uiner comprende. E questo è il suo supplicio, e la sua pena, Che se non noce à lui , sestessa offende. Sempre cerca por mal, sempre auelena Qualche emol suo, fin che infelice il rende. Tien, per non la veder, la fronte bassa Minerna, e tosto la visolue, e lassa.

Latemeraria figlia , Aglauro detta, Del Re d'Athene à ritronar n'andrai ; E l'alma sua de la tua peste infetta, Nel modo piu pestifero, che sui. Percote l'hafta in terra; e parte in fretta, E lascia lei ne' suoi continui quai, Che mormora, s'affligge, esi tormenta D'bauer à far la Dea di ciò contenta.

Prende una verga in m.m di spini auolta. E vola al danno altrui prontais e veloce. La circonda vna nebbia ofcura , e folta , Chefiori, & berbe, e piante abbrucia, e coce, Ouunque il viso suo noioso volta, Auclena, fa nausa, infetta, e noce. Corrompele città, gli huomini attofca, Efa, ch'vnsemedesmo non conosca.

Strug gendosi l'imuidia affretta il piede, Ginnge ad Athene, e fla mirado alquato (de: Quel popol, che in ricchezza ogni altro ecce Et tutto il trona in gioco, in festa, e in canto. Tiene à pena le lagrime, che uede, Che cosa iui non è degna di pianto. Ver la casa del Re la strada piglia, Per farlo poco lieto de la figlia.

Con le man rugginose più , che puote, Batte per far venir pallide, e smorte D'Aglauro le vermiglie , e bianche gote , Che cost belle, e così grate hascorte. Con la spinosa poi verga percote Quattro, e sei nolte lei, più che può forte . E tal uirtute ban la sua nerga, e palma, Che non nocendo al corpo affliggon l'alma,

Mentre l'afflitta 1996.

A più poter la milera flagella :

A più poter la milera flagella :

Fa sche nellu perdier comempla , e guasa .

L'imagin di quel Dio leggiadra, e bella; .

Lepone imanzi à gli occhi fortunata .

Sopra d'ogni altra doma . La forella , .

Che sfighera l'imorrofa defio .

Con così mago , e così bello Dio.

Poi che di fiato putrido, e ueneno Ha l'infèlice. Aglauro infetta, e quesfia L'Inadia, e unde bauer feruito a pieno La bellicofa Dea, prusdente, e casfia Riborna di Lattro fuo diferpi pieno, A pafeer noua vipera, e cerafia: E lafcia Aglauro al tutto inuidiofa, Ch'Iterje al bello Dios s'faccia poja.

Giorno, e notte s'affligge, e fi sormenta, Esc'habbia tamto ben s, le foppia il core; Ma dice pins perch'altrinon la fenta, E sfiga flotto voce il fuo dolore: Come rua pira, che non fia ben ffenta, Ch'arde di dentro, enon appar di fitore, Effala, e sfoga in qualche parte, e fiuma, E dentro a poco à poco fi confiace de parte.

O quante volte, mudiofae trifla Penuo di propria man darfi la morte, Più soflo, che pair , che la fua vijila Pedefle la forella in si gran forte. Safliges, fi rammarica, e tatvijla, Che vede, ch'ella è più fiimata in corte si valuel, fabbita at gratia, bubbita at faccia. Ch' à tatti più di lei fa grata, e piaccia.

Equanto più ci prolla, più s'accora, Che mebra babbia à gader tona leggiadre, Che mebra babbia à gader tona leggiadre, Emmente Intellena e Caladdora, Che difejil d'w Dio debbia effer modre; E waol piu 160 procacciar, che mora, E direil surto al lor rigido pade. Shi vilical find il ciriffa loggiana a Petra difectiona Mercunio grimma;

3010
Mercurio, come faggio, il tempo appolla,
Che sola Herles sittine la sussimatore
E vien con granteso per la risosta,
Tien di seluta, pien dispenaza.
Aglawo, come vede, est ci si accosta,
Con villans, com solitactura
Loscacia, e mostra fune pocastima,
E più non l'accarezza come prima.
302

Allbora il cauto Dio, pien di malitia, Scopri il tefor, chi ella gli chiefe, el mostrat Come ella d'uveda, aggingue al cor riglitia, Chein lel I muidia, el. Auaritia giofira. Al fin furga è, che perdal Anaritia, El I muidia habbia il premio de la giofira, Non può patri l'imuidiofa, efella, Chei goda di quel bon, ne la forella.

Tutta la fus faccoulia, co- eloquenza Con grande affetto vfa il figliud di Giove: Maquella a pivotre fur iffitterza (Nei Adolelice punto, nei fimone. Nen faro, ele la la; diri portenza, Se prima te non faccio, e mando altroue. Hor sià, difici si mi piace, voi che i faccio, Che talli i empre qui e from mi faccio.

Tocca col fuo bailonale chusta porta!,

E quella al primo trato s'apre, e cede;

E quella al primo trato s'apre, e cede;

Riman l'affitta, afglauro mezga morta,

Ch'aprii la porta, e dopo entrare il rede;

Sapendo, quanto a lei tal fasto importa,

Si moue per lesurfi donde frede.

Mai più, fe ben le bracta sforza, e fenote;

Pet troppo granti mover mon porta...

Ella d'alzarfi pur porsa se contende, E ponti ogni fino sforre, ogni fina curt. Agliuro Non fi piega di ginocchio, e non s'arrende, fi cangia Che già mbitrato ba il nerno, e la giumurra, in pietra. Quel mortal freddo à poco à poco prende Quel corpo, e già accofa la tenturra, Già ne la parte fredda, e ferza lena La carne him ou color, fumgliaga e la uenza.

si

Gid dure he il petto, ¿l' riffriar vitale Letoglie il troppo in fial terefeiun (affo s Non provio di partar un efece male, Però che civisfo harria tronato il paffo. La pietra tamo in fia crefenno fale, che fi me l'alto quel, che fe nel baffo. La nera mente lua mera assor fece La nona fiatua, come inchiostro, ò pece.

Quell'atto, quel dolore, e quello affamo, C'hebbe walendo dag'i, mel si vicele, Epottamdo le maniforra il hoficamo, Mofit: ny gran sforzo per lenarfi in piede : Ma s. come hande fie ini vehiodato il pamo, Parsche non pofis alegati da la fede: E si ben quella flaras il stuto efrime ; Che non vi ponno aggingen le mie rime.

Il celefic corrier fi torns, s done
Condefiderio, & anfiu l'attendat
Il fisperno Rettor, fito paitre Gione,
Che gran bifogn od el fiu attet basea.
Come io it voglio in ciel, tu figigi altrone,
Gione, à cui mono amor l'anima ardea,
Diffe: Deb non baser tetanto à core,
Chel tuno pomphi in oblio patte; s (fignore.

Mercurio allbor per i (valar) in parte,
E perche Gione ha gran piace et valire
Quando ta ludata egida di ci il parte,
L'effito, e la cagion del fuo partire,
Valeatutio narran parte per parte;
Ma Gione, c'hause vogila d'effguire,
V n nouo amor, non volte, s'ob ci [equife;
Ma sjattol atter, c'ofig la diffa.

Non è tempo di dir, meglo mio fido,

I bei dipori tuei di quefi piorni
Che per va nona amer, chi me fa nido,

E forza, che di mono interra torni:

F ame in Fecicia, e fa ficme fri lido
Larmento regio, e fa, c'hini fogyjorni:

Fa, che i preffo di mar dai mone femda,

Che'l morromar, chefa Anfitrite, imenda.

Il nipote d'Atlanta violit 10fto,
E l'armento regul mando ful lito.
Quefto, non molto à la città difesso,
Era vno ameno, e distrentos sino.
Concorse d'aperio loco, à Cipro opposso,
Motte gran siglic allbora atte al marito
Con la siglia del Re, la cui bettade
Non beobbe parà al mondo in quella etade.

Di quefa il padre « de genore fu detto; Ed Tiro « s'édusia fa Signare. La figlia Europa bebbe sì grato asperto; Ch'accefe dal fuo amor l'alto motore. A H. 1, come finano male in va foggetto; Con grane maglà, lassi mo amore. Come opran, cò altri fa (14 malfregge) Cose fuor di missa e s'estor di legge.

Quel, che da legge a gli alti Dei del cielo, Quel, che da va cemo il mondo fa tremare, Chi confia pioggia, e con fia ordene telo Tuò fommerge la tera, a ardere il mare, Veilì menito, e vergognofo pelo, Per lafino penfier, per troppo amare, Fuor dogni degnità, di ogni decoro Trefe per troppo amo forma da va Toro.

E millo fra il veadouino armento, p'imorono dici nagra cilistro prende. La giogaia, che pende fotto al meno, Infino di le ginocchia fi dill'ende. Ne c'humil frome ha quello finosatro c'he fuolone' tori Elar, non fi comprende; L'humanto fuol in une effer fi vento, re piede. Che non ha guafia 3 el , vento, re piede. Come

Gioue trasformato in Toro. Com = vna gemma, il chiaro, e picciol corno

Come van german, transce, practo a mano:
Al bel vilplende, che par fatto a mano:
Moue con dignit à locchio d'intorno,
E mostra va volto amabile, cp-humano,
Dolce vimira quel bel viso adorno,
Poss simira quel bel viso adorno,
Possirofa ella l'aspetta va poco, e fugge,
El toro per dolor sossiras, e mugge.

Ella del fuo muegrifi marauiglia,
Che vede, che li dole, e che la guarda,
E chetim ferme intel i ignote ciglia,
E che, per non noiarta, il piè ritarda
Dal prato per ponsar de l'berba piplia',
E verfo lui và paurofa, e tarda.
Crefee col defiro piè, flende la mano,
E poi si ferma alquamo a lui lontano.

Il collo, il capo, e il mujo ei stende aposta. E mostra di quell'herbo haver gran vogita. Piun pian pio con bel modo a lei s'accoja a, Perche non tenus la menita fipoglia. Ella sieude la muno, e il più difosta, E, come ei sià pir abboccar la fuglia. Cader la lascia, e fugge, e s'iritra; E il migir toro ancor mugghis, e soprira.

Il toro, per mostrarch accetto, e grato Glifu quel donde l'herba, ch'ella osferte Serza punto coccar l'herba del prato, Quella mangiò, ch'ella lasciò caderse. Fedendolo ella coi ben recato Aluicon esca monessi converse. E, lenza bauerne più tama paura, L'apacio più conflante, e più sicura.

Il toro abbocca l'arba condefirezza a Pai le lecca la man unto modelo: E tanto il mone quell'alma bellezza a, Ch'à peua può più diferire il reflo. Ella fa d'una conta una cauezza; Che vuol veder, fel vibilità e in queflo: Legare il urva allegra il como laffa , Epoi la fegue come ru cane talffaElla [enza timor, [enza loip:tto, Per tutto il vuol m nar, per tutto il tocca. Cli palpa leggermunet è collo, e il petto, E ficura la mangli mette inbocca. L'amante con piacer, con grandiletto Segue ladonna baldangola, e [ciocca, La qual più volle le mentie corna, Di vagbifori, e di ghirlande adorna.

Sù l'herba al fin (alturobne figetta), E col begiardo fen la terra coua. Allbori l'artia, e voga gioinetta Divoler fempre qualche cola noua; sui il raudolere fiu noto fo altra proua; Che was for del giuncro vui altra proua; Trona vuol far la femplicetta, es flotta; Seunols come rudefirier, portaria in nolta...

Pian pianoil bue fleue, e fláporte, E moueda principio il polfo a pena : E la donrella in si le fpalle porta, Poi drizça il fallo pite verfo l'arena. La femplice fianciali s, emale accorta, Non ocelendo ad vn Dio premer la februa, Lieta la fiò portarfí one a lui piacque; Et egli a poco a poco entrò ne Luque.

L'ardita damigella non ficrode, Chel luvo troppo imanti entrine l'onda: Ma,come il luo po fiogliar l'orde; Etcafi in dictro l'arcend fpomda, Non potendo a dicinito porre il prode, Perche il me nol l'implicate, en un lafonda, Sà il dorfo vua man jien, con l'altra afferra I'n corno; l'occhio icen volto a la terra...

Bagna di pianto la dorgella il volto ; Che la terra ogni hor più s'afonde, e abbafla Dritto a Pasono il toro il moto volto ; Cipro, e Rodi a man del ra vede, e pulla, Peder da la tomomo a focchi e tolto Le gran bocche del 'Nil , ch' adietro Lufa . Ella monreale più poter campare ; Ch' altro veder non puòs, che citche mare.

Le bionde chiome, il vestimento, e'l velo Moneadolce aura, e'l mar si Stana in calma. Scacciate banean le nubi il Sole, e il cielo, Per mirar la bellezza vnica, & alma.

Gione fotto il bugiardo, e nono peto, Con si soane, e pretiosa salma, Per l'onda se n'andò tranquilla, e cheta. Tanto, che giunse a l'isola di Creta.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL II. LIBRO.

Con quanta vaghezza, e felicità, arte, e giudicio di Architettura descriue quiui l'Anguillara la casa del Sole, ogni giudicioso lettore il può ageuolmente conoscere con vna non men bella, che necessaria digressione. Ne douerà parere cosa strana ad alcuno, che dopò la bellezza habbia posta la necessità del fare le digressioni; perche, chi scriue, ò per dir meglio trasporta le opere Latine, ò di qual fi voglia altra lingua in questa maniera di Poesia della lingua nostra volgare; non deue come vogliono alcuni flare nelle medefime parole, ne manco nelle medefi me chiuse: perche oltra che riuscirà Poeta freddo, essendo molto disferenti i numeri, e nerui della Poesia Latina da quelli della volgare; non potra ancora mai mostrare quanto vaglia da fe, e quanto sia atto a spiegare puramente i concetti dell'autore, che trasporta; tal'hora circon , scriuedoli esiendoui molte cole nella Latina, che trasportandole nella nostra, non riescono, se non fono circonscritte. dunque obligandosi il Poeta alla traduttione mera, e pura; può dare poco saggio di le; ma, se vi sarà alle volte alcuna digressione vaga, e propria, ouero per manie ra di conversione, la quale ha gran forza di mouere gli affetti, ouero vagando, con qualche al to spirito di Poesia, renderà il poema suo molto più bello, e più lodato, che non farà, non fi spiccando mai dall'autore, che hà preso a tradurre. Onde, se potesse vedere Ouidio trasportate le sue Metamorfosi con le digressions, che vi sono dall'Anguillara, non dubito, che non le piaceffero grandemente, hauendo quel giudicio della lingua nostra, che haueua a suoi tempi della Latina, & che non desiderasse, che fussero molto più spesse, che non sono; come quelle, che muaghiscono, e adornano molto la sua inuentione, e crederò, se le hauesse egli a zisare, chemetterabbe ogni diligentia e teterebbe con ogni fuo studio di arricchirle di molte e molte de ferittioni, che le potrebbero migliorare affai, percheterrò fempre, che non fia disdiceuole alla fauola, quello, che nó è difdiceuole e biafimeuole nell'historia, e che se l'Ariosto seguendo l'his ftoria incominciata dal Boiardo ha potuto e gli è flato lecito, far tante vaghe, proprie, & alte digressioni, per ornamento del suo poema, che medesimamente possi, e sia lecito all'Anguilla ra farne nelle fauole di Quidio trasportandole in verso : per che non saranno che lodare da ogni sano giudicio, e lontano da ogni maniera di passioni, terrò bene poi ancora fernia opinione, che la rebbouo poco lodate le digressioni, quando hauesse preso a tradurre le Metamor fosi in prosa, nella quale non è lecito a partirsi dalla tessitura dell'autore; ma in verse credero, che sia lecito a farle, come quelle, che adornano, e dilettano molto, pur, che siano ben collocate, e proprie.

La fauola di Fetonte, è tolta dalla historia descritta da Eusebio, e da Orosio, che è, che nella Grecia fù già a tempi di Cecrope Re de gli Athenicsi va grandissimo incendio mandato più presto dal cielo, che venuto per opra humana, e su chiamato l'incendio di Fetonte, il quale abbrusciò le campagne, e ridusse in cenere i frutti loro; asciugò i fiumi, arie le città, e ruinò le cate, onde i popoli fuggirono sparsi doue meglio pensavano di potersi salvare; durò alcuni mesil'incendio, che non si pote spegnere, ne prima si vide spento, che non sopragiunsero le pioggie dell'Autunno, che le speniero del tutto. L'Allegoria di questa fauola, è, che Fetonte, che nella lingua Latina fignifica Incendio, fighuolo del Sole, è origine fonte del fuoco, e di Cli

mene,

mene, the fignifica humidici nella lingua Greca i non potendo comineare, ne hauer forza i fuoco e fen on è ajustato e folhenumo dall'humido a popropriaco. La diumnal da Fetonice peò di guidari carro della luce, è quello innato defiderio di accrefecre, che fi foppre in turce le crea unice, per conficiente, che Petonice prafifica guidando i lacro, per il fientice ario, che è dal axe, grado di libra al x dello forprione, paffindo il Sole quello femiero no è altro, che quello, che a per quei gradi, quando fecca l'herbe, e rende la terra insule al produrre, per il fouerchi i per dello che che fuffe poi fullmiazo da Giorgi en di quella fiera i nutela di produrre, per il fouerchi i con dell'attori della fiera i aria, dello fiera della fiera della fiera aria, dello fiera della fiera della fiera di aria, dello fiera della fiera aria, della fiera della fie

Gli Aftrologi fagaci, &c.

infieme con la bellissima comparatione della stanza, Come il nocchier, che l'arbore, el timone,

cofi propria,e ben collocata dall'Anguillara, che adorna, & illuffra molto il Poema di Oui, dio:come è ancora vaga la comparatione del cadere di Fetonte, a quello delle ftelle, che nel

maggior ardore del caldo pare, che fi spichino la notte dal cielo.

Quanto leggiadramente và il Poeta concarenando le fauole Ivna con l'altra poi, che dapoi la roina di Fetonte canta la trasformatione delle forelle. Fattufa, che vien a dire rifilendente, e Lampetic illultre, e Febe lucet in arbori, che alle sponde del 70 mandano suori alcune goccie d'humore, che raccolto con arte, Et indurato dal Sole poi duiten Ambro; s'urono que les forelle di Fetonte dette ancora Heliade come sigliuole del Sole.

Segue la trasformatione bellifsima del Cigno, che è detto figliuolo di Nettuno, per la fua bianchezza, la quale è indicio di fouerchia humidità, efiendo Nettuno padre dell'humido, on de fi veggono i Cigni habitar luoghi humidi e padulo fi, forfe cemendo ancora di effere fulmi nati come Feconte falendo in alto, ma è più credibile, che lo facciano per la grauezza de corpe.

loro poco atti a falire in alto.

Cofi vagamente feriue l'Anguillara le bellezze di Califto, come ancora fa la conuerfione a

Gioue, come quello, che à ricchilslmo di fimili ornamenti della poesta, vedendo quanta forza. hanno le conuers son proprie e fatte con giudicio, in quella stanza, Giuue come farà, &c. e la digressione di quello, che faceua Calisto lassa, cuando Gioue trassormato a simielianza di

Diana l'andò a trouare, come è ancora la stanza, Tu sei di castuate, ése. Bellissima conversione è ancor quella.

Deh non Diana non le dir tant'onte. Et la digressione.

Quanto infelice fei, fe ben ci penfi.

con le quatro flance, che leguono.

Li Fatuola di Calillo, e d'Arcade trasformati in Orfe maggiore, e minore, flelle collocate vise
cine al Polo, è trasta dall'hilloria, che, caccito, che fin Licaone d'Arcadia, Calillo fin figlitolo di
fece voto di verginità, e viude doi nifeme con mole talte vergini, come dila, che era bellistima,
fuingànata da Gious, e caccitata infeme con flopluolo, di che rimale gratuda di Gious, da luco
gi facro fe in adon e bochie, vie il naticole pi vi tejoco, eliendo creficiuto il fanciullo, e fito geuane valorofo, volle ammazrar la madre, pi o viuere più ne bochi: cò ella leifuggi la madre,
e fritiriò a Gious, quale la riccidio col piquolo, de ambido i cornoron on loro Regno, on
de Arcade ridulle i Pelagi fotto l'Vibidera ilua, e volle, che fullero chiamata Arcadi. Penforno
de Arcade ridulle i Pelagi fotto l'Vibidera ilua, e volle, che fullero chiamata Arcadi. Penforno
qui popolo, che Calilto fulfe mora, onde fi diedero a credere vanamiec, che la fulle vinua tà
tone bochi, de hautefle dormito i qualche tanas pò la chiamatono orfa, de Arcade ordo, il che
dice a credere po, che fulfico ratioporatari ni celo nel unolpo di uno que figuriti conobbero, che
diceta rollaciata attuffare nel mar da Thei a priegh di Giunone, e che gile fielle, còè vicine al
Tologa la lina eleutione on grano a trojo, che pare con locate a ttuffare nel mar da Theia priegh di Giunone, e che gile fielle, còè vicine al
Tologa la lina eleutione on grano a trojo, che pare con locate a ttuffare nel mar da Theia priegh di Giunone, e che gile fielle, còè vicine al
Tologa la lina eleutione o grano a trojo, che pare con le la rea tutta finell'onde del mare.

La bella comparatione, che fal'Anguillara, della gratitudine di Arrigo 113 Redi Francia di felicifsima memoria, e di quella del grandisimo Cardinale Farnete, intorno il ricompenfare i feruitori, che gli hanno feruiti, e quella di Giunone hauendo rimunerato il fuo pauo ne della vaghetza de gli occhi d'Argo, e bellifsima fententia è quella delle Hanze:

Talher del ben feruir , &c. e Sempre fi debbe , &c.

come fono ancora quelle.

Perche ne buon, non fi può dir ne faggio Quel che precura feandali, e conteje. Con la stanza:

O quanti quanti per l'inique certi.

Che'l coruo, hauendo prima le piume bianche, le cangiaffe in nere; fignifica, che i maldicen tie feminatori di difordie, cangiano le volonit loro; totto, che inchinano a quefto o diatisimo vitto, di bene in male: e come prima l'animaloro era pura e bianca, così dapoi diuiene fozza, brutta, e nera.

Come và il Pocta Latino marauigliofamente incatenando le fauole Pvna con l'altra, e come bence propriamente il volgare fa la digrefsione delle parole di Nettuno innamorato: doue incommicia

O donna c'hoggi il cor ferito, &c.

con le flatte, che (eguono, infeme con la trasformatione di Coronide in Cornacchia molto vagamente rapprefentata, che non fignifica altro, se non che giamai le lingue riportatrici non possono stare al feruito della prudentia, perche fono seacciate da essa, come su la cornachia da Minerua, per hauter ciportato, che Aglauro hauteua Feoperta la celta doue statu a nascolto Estitorio nato del feme di Vulcato.

Che Nittimene poi per la fua Icolerata libidine fuffe trasformata in ciuetta, e fatta poi ferua e compagna a Minerua, fignifica quello, che dopò vn graue fallo, fi preuale dimodo della pru dentia, che fa non meno l'aggiamente tenerlo celato di quello, che sfacciatamente feppe anco ra commetterlo, e ffendo la ciuetta animale, che copre il fuo difetto col non comparire giamai alla luce del Sole, forfe per vergona che lla ha dei falli commetsi.

Quanto felicemente descriue l'Anguillara la forza della gelofia in Febo nella stanza,

Abi come all intellette , &c.

poiche fijimto dal fuo furore vecide la giouane amana feopertugli poco fedde dal coruo. Efect plapio poi nato con arefutori del ventre della made amazata dalle fatetti di Febo, non è altro, che la virtà medicinale retatta dalle radici delle herbes, quiddo la terra rimana rirà dalle fateteche finon i raggi di Febo, è quella virti da tapo intel mani del medio eccellente, figuerto per Chirone metro huomo, e mezro cuaillo, perche la non meno effet gioucuole agli huoper chirone in considerati della perche della perche fino meno delle gioucuole agli huopuò cittoria reta, che agli amanila, poi tama Il cerci della meno ficto si ficulpiro si chirone. può cittoria reta fino di proprio della perche di perch

Come si potrebbe descriuer meglio il uro dell'Arco, di quello, che l'ha scritto l'Anguillara? nel luogo oue dice,

Nel prime, che tronò , che.

8r nella stanza seguente; come è ancora descritta selicemente la conversione, che sa nella stanza:

Felici quei, che fon cost prudenti, &c.

Che Apollo diueniffe paffore di Admeto, è tolto dall'hiftoira di Theodontio, la quale contiene, che, hauendo Apollo date le leggi a gli Arradis (ffendo loro Re: le faceu a offeruare con tanto rigore, che fedgenati i le acciarono del Regno, ond'egli hebbe ricorfo ad Admeto, il qua le gli confegno alcuni popoli in gouerno, appreffo il fiume Anfrifo.

La fauola di Mercurio, che rubba l'arméto ad Apollo, e la trasformatione di Batto nella pie tra del paragone, è tolta dall'historia descritta da Leontio, che Stilbone, che fignifica veloce,

roce

voce appropriaz a Mercurios mbó l'armento a Foronide fiserdore di Apollo in Delfo, Rei uendo io pigno di citro a una fielenca chimanta Banho, asteme, che vin ce effendo victo fisoricade nella fielenca, Rei nan facsua, che muggire, e v udendo e pia laris, gli ripondeumo muggira dodi modo, che ferendoli Foronida, audo di citro a la fipcione, è rossio i l'armento, che giuter affato insolèto, entrouzolo, da findi in poi ful fempre chiamata quella fielenca la dice, come è chiamata ancora la pietra del paragoni

Bella conversione è quella dell'Anguillara, ad Apollo nella stanza,

Deh fuona Apolio, la tua Cetra fuona :

La fisula di Europa, portata di Gious, trasformato in tairo, nell'Iffolia di Candia, è tonkiltonia, come vono le Eufeixo, che marza, che, gliendo Alfrico, gle dell'Iffolia di Candia, in manorato di Europa, figliuola di Agenore Re di Fenicia, hebbe il mezzo di von fio fedeldismo fretu tro-e, che condulle la giouane amaza, a vedere van fio bellifiima nauce, chiamata Tairo, gion ta fludiofamence ne i lidu della Fenicia, per rubarla falira la fanciulta (opra la naue, mannari fibito dedero i remi all'acque, e de vede a i venicia la perorenonio Candia al Re foro; di qual godemodria afiuo bell'agio l'ingranio di Minos, e de fracelli come fi dirà dapo, fir foruma silima quella faminila, poic che porce cona fiuo famina da remo malla terra patre del mondo.

Come vagamente va delcriuendo l'Anguillara gli inganni del toro, per cogliere l'incauxi giouane, rapprefentando tutti quegli aficto, che fipollano defiderare in quell'altuto rubamen to. Deferiue ancora felicemente il camino, che fa il Tauro portando Europa, quando lafcia dalla parte deltra Cipro, e Rodi, e dalla finiltra le foci del Nilo, e i lidi dell'Egitto nafcofti.









lace Toro il falso vol-Gione lasciato banea. prendedo il pero, E del nono amor suo al

frutto colto, Che potena appagare il suo pensiero: E da quel nodo in brene tempo sciolto, S'era tornato al suo celeste impero : Tornar non volle Europa al patrio feno, Conoscendo alterato haucre il geno.

Il mesto padre suo , non la tronando, Per ritrouarla vn Stran partito piglia: Da con pena del capo a figli bando Dal suo dominio, e da la sua famiglia, Se non vanno di lei tanto cercando, Che a lui ritornin la perduta figlia, E fusi caldo in questo suo delio , Che si mostrò non men crudel, che pio.

I A del fal- Cadmo, vn de figli fuoi, che vuol fug fire Quelli inginfti del padre empi decreti , Cercò per tutto, one si potea gire, Ne pote mai di lei gli occhi hauer lieti . Ma chi gl'inganni mai potria scoprire Del granmotor del cielo, e de' piancti? Si volfe al fine in sì crudele effiglio, A l'oracol d'Apollo, per configlio.

> Poi ch'al bel regno mio, non vuol, ch'io torni La legge del mio padre iniqua, e dura, (Commeiò Cadmo) e'l reflo de' miei giorni Hoda fondare in patria piu sicura ; Dimmi Apollo, oue è ben, ch'iomi foggiorni, Don'babbia a por le mie nouelle mura. Rilbondi, e fa, ch'atal patria io m'appigli, Ch'a me sia fausta, a miei nepoti, e a figli.

Vnbenmausro, e candido vitello Ne' più deserti campi incontrerai, (Rispose Febo) ameraniglia bello, Che non ha il giogo ancor fentito mai . Prendi seco il camin, segui, fin ch'ello Si ferma, e quini il tuo feggio porrai. Chiama Beotia poi la tua contrada Dal bue, c'hor hor timostrerà la strada.

A pena pon finor di quell'antro il piede, Done fia de le Mufe il flacro fonte, Cadmo, che filo on mbel giunenco vede, Cha volto il tergo a quel famofo monte. Dando al configlio pio d'Apallo fede, Il pajo verfo lui drizzase la fronte. Febo adora fra f., chi antro me fue. Con ritenuto poli feguendo il buc...

Gàile contrade, che'l Ceffobagna, Han am lafeiate, de cran ginnti, done In vna am van, e fertile campagna Donea Cadmo fondar le mura none. Qui volfi il volto à quel, de le accompagna, A quel, cui tolfe la forella Gione, Quel bue, che non curando andar più adate, Mugghando verfo il tel fermò le pinnte.

poi c'hebbe il ciel del Juo mug ghiar vipieno, Fermò ne i Tiril a fronte siperba, Come diceste or, Questo è il terreno, Questa è la patria, che per voi si serba. Nel toco poi più nobile. de "ameno, Ch'elegger seppe, si coleò sù l'berba, Fosse per dare à lor più certo segno, Ch'ui doucan sonaten si mono regno.

Ringratia Cadmo la Jortuna, el cielo, Che vede il bei giuneno, che s'attera : E pien di fano, e di dinoto gene Corre à bacin la peregrina terra : Saluta il aer fano al caldo, e al gielo, Che feorge amico à la futura terra : Saluta i licti campi e i monti ignoti, Co i feguaci di lui mon men dinoti.

Prima i debiti boror à Febo rende, Poi con più diligenza al Tiro piacque En facrificio di cioue, e fatol intende Là doue a punto il bri giunemo giacque. A quel dinin millerio ogn' vno accende, Poi manda tuti per trouar de l'acque A intelligare à più de i noui mont ; Dune diuno acque sinte i facti fonti. Non multo làngi van gran felsa amica Facca di feffi vandi a fe lesfa ombra; Che la fure rendele, e minute Mai non bauca d'alcuna pianta figombra; Qui done il boso più folto s'untrea; Fina rufica gratta il centro ingombra; Ruflica ul bunile arco dun; la fronte; Ruflica d'alcunii arco dun; la fronte;

Quiui era afcofo vn martial ferpente ,
Di créfe, e d'oro borribilmente adorno,
Di créfe, e d'oro borribilmente adorno,
C'hin re partite basca diffilmoi dente ,
E fi la fronte vn bellicofo como .
Il fino collo cletato , e/e eminente,
Ounapue vnol , finoda , e ra creira intorno,
E fa (betrno col collo agile , c'ene
Al dorfo fino pil fatico/o, e grue...)

Ne gli occhim conì bornibil fico filtrate, che l'huom non puote in lui fermar la viflat. Di fiora la impata triforetata rende; le Econ libido borrendo il mondo attrilta. Quando di più color lati diffende; e Treflezza, e forza al pigno corpo acquilla. Noce alfai con la lunga nera agli coda. La qual non mon del collo aggira; e finoda.

Non fa il piè nel f<sup>11</sup> i no egietto, che l'omphia ha curua , elacera, e diuide. L'aer-che fino laboca (glala, sinferto L'herbe, e le piante, e gli animali vecide: Ito qualifa mai il valorolo petto si l'odinquere poffale membra bomicide è Chi qui parte, e bè in lui, mocerfi uede, La coda, il corno, lifato, il dettos, e l'piede.

Gli sfortunati Tirii, che non fanno, Che quini il fier ferpenne decolo flaff, licita, felrago foferto fe ne vamo. E pongon dentro q'infelici paffi; Ma nipaur la fonte a pena fanno Con Verna, ch'a inflar ne l'onde daffi, Che l'ali fibilando il drago fasore : El callo indiza, eflende piu che puote .

Come

Come il romore ode la gente Tira, E rede quel drigon tanto inalçanți, Che minacciolo, che empo il rimira, E guarda a chi di lor debbia aucutanți, Da gli ofiremi del corpo fi ritira Il fingue al core, eligică i mumbri finți D'n filibito tremor, che tanto abonda; Che cadon lor di mamoi rudi, el conde...

Mentre tiene il timo ciafcan fofpifo,
Shan da tentar la fine, 6, par la fipda ,
F da di Angano me la tella prefo ,
Pet toggi a yn tratto l'was e la first fituda:
Cader: la la fine po morre, co il fine
Il moffro, omde ogy wa finege, e più mon bada.
Ve de il drogon quel , c'be a finga importa ,
E corre ratto anch' ei finor de la porta.

Sì come vn fiume, chi ofice del fiso letto
Per troppo piongie rapido, chi errante,
A ciò, che fimpedife, di di episone
E fichianta, e rompe le più groffe piante:
Tal quel di regon, pien di viva, e difficeto,
Seguendo quest, che gli ban volte le piante,
Per força apre la macchi, e rompe, e paffa,
E chi ceder no wood, fichiante o laffa.

Altri recisle coi denti, altri col fiato, (uo. Quei finecia l'impliate quai trafora il corro, feli criudel feprente bebte mirato Non haure huom, che man fia morto interno, Come y ne cecifa torre in più lemato Cereò con già occhi tutto quel contorno. El può ben fir la mofrundo belta. Che vede forto a chi stata ta ficia...

Ben grande puis parer diffefs, e'n piede: Chefe vien torta nel fue state a poife, Non men grande del drago effer se crede, Che come va finme in ciel diuidel Orfe. Hor poi, chel mosfiro incomparabil vede, Ch'altri mu v'à, che posfa contraporfe, Dill'fe interva in varii modi attori Chi stanchi methri in merzo a i corpi morti. Già nel meridiano era il Sol giunto,
De la muna esità, che fin fi dene,
E Rando allhor nel più fipremo punto
In quel loco rendea l'embra più breuer
Quando al la Ne, da gran previo er opravo,
Parena Infertar movigo, e gress',
El ranamente il cer tencangli of prefio,
Maranglia, etimor d'ru mal faccefo.

Nou è per l'orme loro a feguir tardo Di pelle di leon forte, & ornzo. Tienne la defira atto a lanciar vn dardo , La finda ad finaco ba dai finifiro lato. La manza vn ecroritein grofio, e gagliardo, Cb vno effremo ba d'acciar lucido armato. Ha il corpoi si megnanimo, e preclaro, Ch più d'ogui acciaro.

Come entra, e vede la schua simella a.
E come il roppo fangue il nono allaghe, e
E come il roppo fangue il nono allaghe, e
El drago llas e con cienuta cresta, a
Leccando attier le velencie piaghe:
Força è, plui compagni, che si upela
Ingiuria vostra io ma compiaccia, e paghe,
O chi in vendicherè il finte torno,
(Dille) è qui presse a voi reservano.

(no. Ecco, che vede vu grane fuffo interra, se conche gli pare atto a fin l'holle nomire, o Pofa il dando la defira, el fuffo afferra, somo. Per abondare in arme da ferire.
Gli tira quel con tal fuoro, ch'a terra.
Vu groffo muro harmi fatto venire:
Ma l'antea finama fina folleme il pfo, e Ereflò de quel cofo il drago il lefo.

Se ben non nocque al crudo (trpe il [sifo , Pure il fe rifentire, el moffe ad ira. Soute l'ali, e a coda e e afretta il paffo , E d'affaire il fun nemico mira . Pedrado Cadmo l'impeto, e' l'fr caffo , Prende tofto di terra il dardo, e tira , Che le (quame paffo , la carres, e l'offo . E fu cagion, etc non gli venne adolfo .

3 Perches

Perche, com; il crudel pusitro s'accorfe, Del dardo, che per torgli ando la uita, 4 quella parte il curuo collorofe; E riguardo fultere pola frita: Tesi con gena rabbia l'hasfia afisla morfe, Ne l'asficio fin che non la uita salcita. E tanto fè. che al fin fano trasse di cerro, Ma refib bom est ferita il ferio.

Cadno in quel tempo o bir en il drugo uolto A tranfiil dardo eol tenace morfo , Impiagò con l'attra haffalli tempo colto Ne l'altra parte al animale il dorfo : Ma a, come ci fui que il Impaccio (icido, Contra il nomico fino visoli ei leufo . Cadno, but framo, in bell'arti pone, Ela punza de l'haffa al mostro oppone . . .

Il Drago del finofanque il ferro opposto

F ede tutto affer tutto, cquello meolpa
Del fino gra made, che imboccando testo
Si sfoga contra lui, che mon i ha colpa.
Ala ben dad davra acciar gli fu rifpollo.
Chenel palato penerrò la popa,
Mal'olfo nò, che'l ferri, ch'ei fentio,
Amezgo il cosfo il fe nuiri reflio.

Non può ne l'offo penetrar la punta; Chel crudel moftro ba ritutato il piede; E-per mos fira maggiori la parte punta, Ritira il collo; e la prifona; e code. (ta Crefec ogni hor Cadmo imanzi; e perche giù Quell empta belua à mal partito uede, Ti: m el fuo flato l'haffa, e a trefere mira, Quanto code il ferpente; e l'ritira.

Mentra chin quello flavo oga um contrufta, E Cadus pinge bera la punta ultrite; El drugo cada di impato de halfa, Acció che non gli for la cernics, Va'alta quereia ogni difeguo guafa Al mofro, el vitirunfi gli diffica; La dous urtando a cafoi tergo offo, Piegar fe il tronco flipo fomechio pofo. Il ferro al drago albor fora la testa :
Esperche par , che l'arbor si consenta ,
La coda di neudetta casida, e presida,
La queccia a più poter baste, e tormenta ,
L'arbor di bis malfatisfrato relta ,
E grose, si rommarica, elamenta :
Gli par, che faccia toro la serpe ingissione
A l'innocente lugosti; grago, fusica , de l'innocente lugosti; grago di

Mentre nel morto drago egli fi specebia, E considera i membri funsitaria; Pra gram noce gli tutrona l'ocecchia . Perche più ditec, in quel sepreme quatico tun el t'al ma matura, eucchia Non fai, c'he l'abbin dessimato i Fatit-La serpe bor miri tu, che più mun serpe, Estepa tu darai mirato serpe.

Scorger non si pote da cui ueniste
La suce, pure usicir s' sult dad cieto,
E di colore, e' di omino smarrisse
Il tiro, et arriccioglis ogni pelo.
Mentressua così, gli apparae, cidise
Mincrusa, accesa d'amicheuol zelo:
I denti al drago casu, espangi in terra,
Se unui s'sondar la dessinaterra.

Cori detto, la Dea diffarme prefto ,
Elafiò quel fignor tutto finarrito ,
Che non fa s'eqidome,o's egit deflo,
a Da tame nouinà niene affatio .
Tur, defiofo di nedere il vetto,
Dapoi, she fifu adquanto vilentito,
Ter ubidir la Dea, fif è bifoleo,
Con l'aratro a la terna aprenoi fifeco.

Sil campo erato quei denti comparte 3 E poifa, che l'avarro gliriopra; Indi i mutte à rimiera da parte, Che finuto mieterà di si firan opra. Non modosfia, che molte punte fiparte Di fina actara neda appari di fopra, E percoffe dal Sol rendenno il lampo, che rende il fror al mois faffe in compo

Denti di ferpente cangiati in huomi ni armati

Ecco2

Reco,che l baïla appar già finori vn piede: E, mentre è mira, è che quiflo risfee; La pema, e finoriona terra eccede Di più à vn casalier, che di finto (fec. Il bullo gà diogi userrieri fivede, E tutta via la subilibiada erefee, Cià moftra i fianchi, e gli altri mèbri ornati La soboli meffe di guerrieri armati.

Tal fel theatro il ricco razzo adorna,
Mentre s'inaliza al ciel la feta, e lopra,
De le variefigure, ond ella badorna,
Prima lafcia apparie la testa fopra;
Poi,fecondo bel al pamo alzan le corna
Le corde, fia, che l'outlo fi difcopra:
Come poi gingne al fegno, ind fi vede
Dogni effiguo goni membro infino al piede.

Cadmo, che vede si Japerba gente ,
E tanto beri armata , e ben diffolla,
De i deuni inata del crudel fiperbe ,
Ch'ei pur dianci, atterrò , da lor fi feofa s
Trende le folite arms immaninente ,
E n'oune guardia la perfona opfla ,
L'alpetta , e fermo tien , che quelle fquadre
Cerchio mendera à linfelice patre.

Quando vn di qui, che nacquer de la terra, Che in atto il vide di volve frire; Nonimpedir la ciuli moltra guerra, Diffe; e fra noi la lafeia diffinire. Così dicendo, addaffo ad vn fiferra, E con la fisala ignula il fa morire. Ecco lui free vn davdo à l'improvio. E fa , che l'eveljor rimane vocifo.

Questo homicida ancor, che con lo strale L'altro homicida humea morto attervato. Fis ferito da su calpo afro, e mortale D'wna hefla, che gli aperse il manco lato; E spirio quallo spirito vitale; Che pur diamzi gli humea la terra dato. Così i'wn contra l'altro empi, e ribelli S'rezadon gutti; imferi fratelli. Quelle due squadre coraggiose, e pronte V oglion movine e è quandaquar la lite, E quosi, e quelli mossirando la fronte Caggion per le reciproche service. Costi ser vamo al regno d'Acheconte Le così poco incorporate vice. Il corpo cade e è acti lo spiro è volto », Battendo à la fanguigna modre il volto.

Già s'era à cinque il numero vidutto , Quando vn di lor detto Echimongi è ede ; Egetta l'arme de Miernes infertuto, E pace à gli altri fius fratelli chiede. Gii altri , depolna egni difordia ad tutto, D'etema pace fi donar la frde. Quefli bebbe il Tiro va lorofo, e deguo Compagni per fonder: il fatlul regno.

Cadmo, dopò sì vario, e gran periglio, Tebe veduto bauca erejece di jorte. Chi nquello homo meritato effiglio Si potea contentar de la fue forte. Hauca più d'um ipote e, e più d'um figlio, E la più bella, e più faggia conforte. Ch'al mondo foffei na qualfi voglia parte, E perfocreo banca V'enere, e à l'arte.

Che gran felicità, 4,4
Poderfi vna famiglia i i forris,
E comincia a bauer dal fondamento
F na città i nobile, e forrita ?
Ma, ochè volfini fi pod chiamar contento
Fin a l'eliveno punto de la vita.
Fortuna agni lio g andio in pinto volfe, e
L' contento, c' bauea justo gli volfe...

Cadmo vn nipote have ad v na fna figlia, Felice lui, fe mort hausfe hansto, Ch anco freven havria le mfle cifit a. C H E. mon fi piange il bra mot conofiisto. Cortfe cva, c leule à marauigilia, Datutto quamo il Regno ben voluto; Gratos guecondo, c di piacruol faccia. E fopra modo pago dela accia. Pn cajo strano al mijero interuenne, Il maggior infortunio non fu mai, E di quanti partar l'antiche penue, Tutti gli altri ananzò questo d'assia Da lui Diana offi a va di ficenne, Ma non l'office etu Portuna il fai. E le ben quel mescibir Diana incolpa, Tu fai pur, che fu inar inte la colpa.

Joseph in parte la filledite Dec.
C'hebbe a prufardi tempo poco fiatio,
De la pena, ch'a lut donar donca;
Che non hauria fofferto fi grans strato;
Cho non hauria fofferto fi grans strato;
Cho non hauria fofferto fi grans strato;
S'auxiff e fiar del vivisí fangue faito.
Ben faira stata di pietade i granda.
S'offic stata in leit voglassi cranda.

Quello infilier (chiras Atteon detto)
Soleus a caccia undar quafto qui giorno;
Rè fi roglicet talbor da sul disteto,
Sel cicle pria non vedea di fielle adorno.
Sel cicle pria non vedea di fielle adorno.
Pri di, che l'Ogico hauce di figua pei nifetto
Di blune ferra firs, non F forgiorno
Fin che l'Sol s' attuffaffi a fiare on Teti,
Ma fè più tollo affairaccor leveti.

Già nel cielo era il Sol crifcinto tanto , Che dilcoprina il declinar del mone E da loccafo era difeglio quanto Gli era lontano il contrario orizone . Teneano l'ombre de le cosi; intanto Tutte al Settentrion volta la fronte, Quand'e i leuò da quei cocenti ardori Cli affateata can , ei caccitori.

Ben' è Itato il diletto boggi compite; Ben' loggi hausto il fato habbiam fecondo : Che veggio il fanque in fiamo moltro vicito, A tutto il bofco hauer macchiato il fondo; Gilfra Fanonio, de Euro compartito Hacon regnal diflantia Apollo il mondo, Diffe; è ha l'enc bemoi vitrarrei possi, Exercare conpi affitti, balli.

Toft o incdoft, i nlangainati lini
Da i pailyi dilicihigam biscomis
Policia, on bin nja qutembro i fragija i pir
Cisle na prenda vipofe, e fi fogjami:
Custe nprenda vipofe, e fi fogjami:
Ca of cone di perie adorna, e di rimbia
La difiata Aurona a noi rinorni,
E faccia a pien del anono giorno fiede,
Tenteromo altere cascie, che altre prede.

O sfortunata giouane, che fai ?
Ch'al spojo de i can tamo vignardi ?
Perche quell' acto, e quiete los dai?
Perche posfan feguirit più gogliardi?
O mifron, infekto, perche fail.
Che mo actei anear hoggi infino al terdi ?
Sti na quelli obgich has qii phoma ogni fra,
Che mo cercho altre castei mino afera?

Già desioso ogni va de la quiete
F a quanto egil far dee, per riposarsi,
Chi jotto va laggio, e chi jotto va abete,
Non lungi l'va del altro eranos parsi,
Altri guarda la preda, altria larte,
I can si reggon rispirando starsi,
Cal penso i silato, con lordo morso
Mostra quanto banno il dipugnato, e cosso.

Picino al loco, one a prender ripodo
Gli afiliti cacciator é erano mello.
Gli afiliti cacciator é erano mello.
Pérar ma « alea amena, e no holeo ombrodo
Di medio antichi pini, e di ciprofii ,
Done era n' amero afili remesto, e afcofo ,
Ignoto infimo a parfamillefi
Sola il fapea la cacciatrice Dea ,
Chiu il calado del di fregge foleca.

Detta Gargafia, è quella nobil parte, Di cui tienza la Deafliulefre cura. Yon e la grota fabricate a da arte, Ma ben l'arte imitato ha la natura, Ya nativo arto quella nire ocuparte, Chimmezzo è poflo a le native mura; Tutta d'un fragil ufo è la caverna; La fronte, i altre, ancor la poficia interna.

.Goccia

Goccia per tutto interno la fielonca ,
E en chiaro fonte fa dal diferolato ,
Done pià hafo aquia d'una conca ,
La natura quel tujo basea causto ,
En natura quel tujo basea causto ,
Ry filliamento » è continouato .
Na per più gocce fiarife en rufele ergie ,
Ch'empie quel » qo, poi trabocca, cu'efec.

De l'antro il ciel, che natura compofe, Da le gacce, edal gel diaif), e rotto Vha multe vuite forme, e aprisciofe, Ch'affer moftrun d'artefice bne dotto. Tronchio mati, periamidi fipunci. Vi pendon, ch'al gacciar frumo acquedotto, Compartimento ha tal, che le fargrello Nol patria fur più wago, uè più bello.

Qui flar folce le Deu filmane fpeffo Per fuggir il calor del mezzo giorno; Done guma bora, ele compagne apprefio L'arco in man d'una diedes i darde, el corno. L'aurco fipar fo fuo crin fattile, e fpeffo Raccoglie un altra, e poi l'anolge intorno, Poi gile lo legain capo in vn bel modo, , Con vu leggiante, e imagfreno londo.

Chi le slaccia i coturni, e feopre il piede, Altra le fpoglia la fuccinta velle, E l'una à l'atrai he un ferri un occete; Ma flamo proute, vigilanti e prefle. Come la Dea fpogliata effer fivede, Non vuol, chialcuna fuor refliar refle, E gaude fe n'entra (come à lei piacque) Re le dolci trenspuille, e lucid acque.

Mentre fi flan le Nooje ini admoste Senza fojecto alem liete, e ficure , E flanam le membra delicate Ne le dalci acquescrifallime, e pure ; E con parole accorte, bonefje, e grate Paffan quell'bore si moiofe, e dure; Attenn, ch' a diporto ina foletto, Venne à cojo nagl'attro a dra i perto. Si come piacque al empio suo dessimo Sera a' compagni l'infésice solto po Chaltri promo astri in finaco, astri sipino, Ve duto hause and sommo ssersifico el pino Et attri arbori sumo ombroso, es fulto, Tanto, chel tressi i piacer, che n'hausea, Dou'era ignusta la ssuriere, che n'hausea, Dou'era ignusta la ssuriere poe a ...

Come fon d'Attron le Nimfe accorte, Ch'in lor tien gli occhifiquidi, esi intenti, E vegeon, ch'egli le ha già ginude fonte, Con mai, e rotti genuli; e lamenti, Batton le mai, e flou non però forte; Per c'han vergogna; e mifere, e dolenti Le parti e floundom, be natura alconde, Dentro a le trusparenti; e limpide ande.

Conful tutte erran far esperchio, Chigli igmada la Dea non negga, e mote: E le fan mormorando interno na cerchio, E lei copruma, for, più che fi puote. Mail capo lo fourilla di fourerchio. Nè può la Dea edur le roffe gote, Legote più che mai time, co reccefe, Ter la troppa nergogna, she la prefe.

Come si tinge ma nube nel cielo , Che del auerso Sol venga percessa , Come al tor del nosturno ombros y velo La parte Oriental dimensa rossa: Tal la ssorella del ssignor di Delo Si tinge in visso, e da grandi na mossa Si dala stebe ma manona si ssi ratis, el arco, Per levants quel bialmo, e quello incarco.

Subito volta de la la baffa fronte, E, non hauendo altre arme da valerfe, Profe com anho man la eque del fonte a El milir con quell'acque viviria japetfe, Hor voglishe portai, the turacome a Come Diana ignuda fifoperfe. Quello gli diffe la façman Dea, Cob fa unitio ad gramma la chauer doma.

Vede

Velic intamo l'intaracacciatrice,
Ch'a venir la vendetta won loggiorna,
Ch'a lui già che fopon faprala cernice
Di cerno a poco a poco von par di corna.
Il nafo cutra nel vifo, e la narice
Refla aperia platto, e l'amento torna
Denero in fe steffo, e inmado vi fi. tra,
Che la bocca vien mufo, e guarda in terré.
Che la bocca vien mufo, e guarda in terré.

Quello aspetto si vago, e si giacando, D'animal bruto noua forma prende, S'alunga si Colo, edoue egli era tondo, Diuctuta piatto, e per lo taglio pende. Se di pole si ficia piargato, e mondo, Hor nuno pel tutto maschiato il rende. Da quattro piè quel corpo bor vienos sopo, Che già daua ade pel sovercino sofo.

Quel fibito timor, quella paura; Che fuol nei cerui Bare, a lui i aggiunge e Eyedendo ogni Njula già licura; Che fore il grida, e monacciando il punge, Doue Lafelan e più frondela, efura; Fuggendo và da lor più, che può lunge. Simmanifiliaei, che non si i intero De l'efferino di correr si legièro.

Mentre il paese via correndo sgombra;
Dal cos'o via capus limpida l'arresta i Ma; seme sone ne lassina man ombra
Le noue corras, e la campiata testa;
ŝi tira a dietro attonito, e, è adombra,
E si quesso de afficese, ampe, e molesta
Che vi torras più volte, e, vii s specchia;
E mas quò vironat l'ombra su vecchia.

Mentre il meschin, misero me, dir vole, Quest soli mone vere, è pur son since? Troua, che più non può somer parole, Di più fillabe vmite, oner distinte. Gemere è il sop parlar, come sir sole si centre, el enouelle luci vinte Dal duolo interior, stillen di suore, Tere lo volto mos sine nuono siquere. L'antica mente fol di lui viferba.

Hor, che fara l'affitto trasformato è
Reuced la fila regia atta, e, fuperba ,
Tra finoi vegii parenti in quello fisto è
O quini pafera le ghiande, e l'herba ,
Fra mille dubbil, e mort imprigionato?
Mifro lui, ne quel ne quello agogna.
Quello il impro non vuol, quel la vergogna.

Mentre fra fecol non preduto ingegno
Trous profia al fio mal pur qualche faipo,
Fle finthe da tean f. en deir fecho,
Col foliot atrar Tero, e Medampo,
Ph, vinto dai timor, toflo ci digeno
D'ylcir del bofco in ben'aperro campo.
Che al teggier fi fente effer nel coffo,
Che non peut aroua miglior factorfo.

Pensi spis auanzar ante nel piano; Che i can debbian di lui perder la vista, Epis salaursi in Ermo più lonamo; Coi i perdendo il bosto, il campo acquista; Ma gli vicira quoto disgrao voco, Che già del fisho osce vua turba; mista li cani, di canalti, e cacciatori; Empirado il ciel di Sirida, e di vemori.

Acquista il ceruo, per quella campagna, Emglira hauer la gamba più leggira « I veleri, Turchòs, il tella, e di soggan, Son menditosso a la cacciates fera. Di Conficia camp groffi, e di Bertapona; Fan dopo i veltri vna più grossi, il conson quei, che l'emir prio, più lung; e stato, I bracchi de la Marca, e i lurre Franch.

Scorre il veloce cevuo, e valli, e monti, E falis fossi, e macchie, e passa via. Per linea retta i can veloci, e pronti, Gli corron sempre at rauersar la via. Il passa se si fossi di sossi, e si sono si Tien mosto a dicro la caudstria; Gli centesti cacciator monsson si presso, Perche impedita è lor la via più spesso.

Colui

Colui, che più vicio feque la travia, Siafi pire, è giudicio, è il delirire bueno, Per fur fapere a gli adri, nel e caccios, Dà fiato al corno, e fa fenire il fuono. Quei, che non fannooue volten i faccia » Per la diffuntia, che infiniti fono. Per la diffuntia, che infiniti fono. El vario coro gli bia fiperi il intorno, Si drizzan tutti oue glimita il corno.

Già il cervo prefo hunca tunto vintata gio, Che non era lontan forfe di altaurif; Ma venue l'infèlice in quel vinaggio In due fue gentil buomini à incontratif; Chaucan del merce Qui finggio il raggio In quella pante, oue bora eran comportif, Obe nel cacciar di prima eran pertuita Da gla diri, al maggior callo ini vennti.

Hor, mentre à ripofari erana à l'ombra, Sul mezzo giorno i lafi canalieri, Quel gran romor l'orecchie loro ingombra Di can, di cacciatori, e di adfriteri. Subito Luno e latro i blocto gombra Co i fréchi veleri à laffatati, e leggieri, Che fi forzan jemendo gii altri cari A più potre d'ufiri lor de le mani.

Que's velisi con gli orrectà alti, de intenti Da più feoffe bor da questo, bor da quel can E fangemendo certi lor lamenti, (105 Con certo flebil fuon, she moltran quanto ; Har voglia di re à viarquismen è denti 'Ng Lummal, elò merora è lungi adpantore. Ma quei cacciator prattichi, de accorti, 'Per fur laffa migliora gli cengon forti,

Giamai nel volto di l'animal cacciato, Quemò incontro ti viero, non dei far laffa, Perch'egli figura de fosarcada avultos, Efcorres lafcia il cane, e invanzi paffa . Il veltro dal grand impero ofverato Xon può tenerfic traffortas fi laffa , E la figace belua acquiffa molto Prima che poffai can voltante il velta. Hor eccoil cerus affaite ato, e la fire Con debil cosfo, e con la lingua fuori ; Con gibil cosfo, e con la lingua fuori ; Che giunge altriflo, es fortunato poffo, Done l'attendas queri due cacciatori . Effic, che gli conofe e, afferan di poffo, E ferma gli occhi in quas fluoi feruidori ; E detto baurebbe ; chandfe pouto, l'il signor voffro is fon , datenni aiuto.

Ma le parole maneano à la mente.
E non puù diperimer fiure quele che vorria ;
In veced ipartar genere fi fonte;
Tur a i fiosi ferni al fino genitei rimita.
Quei, chel veggon fermato ; numantinente
Gli van ti ditera, e i cantafician gir via.
Il cervo, the laficiarfi i nelari unele,
Affretta più the può, lo filanto pinde.

E pr. quei luoghi, ou eqi hause (gruito Trih nole fire a filia, irin (gruito (filo Ma qidi fuede il corfo hause fornito , Ch' filmeco, e i freschi velari ba sooppo app Ecco nel famoco bei Trigi (ricino, (presso) Licifica in vuo orecchia il deute ha messo E l'han già imi vocchia to also disperso Strucciando à più postr b'ignoso petto.

Quini intunto arrinar fu i lor cortaldi Quei , che leficiaro i can poce lontano, E paino hen volonterofi , e caldi, Che l'ermo recijo fu per la lor meno. Ginsai nol Vecaro qui e, ma flancho falli Tutti cercan cogli acchi il monte, el piano E questii, queglis, attevo chiamase grida, Acto ich Metton fla , che il tercon uccidique.

Il ceruo al nome fuo lena la testa, E par, che dica; i lo son, danumi so costo. Ba i lumo, e i darro can tanto i modella, che i sur la carca can morto. Quello, e quel cacciano gridar non rella, E sar segon al signor, che gia creson scoprire Al lor signor, che gia creson scoprire Fra que, che di luman reggon menire. Ginnge intanto del can la prima schieira
De i profit veltri affaitatti, e ingronti
Di far sili d'opò à la caccinat fera
I mussi lor infanguinati, e lordi.
Esche non ha lassa fasulta vera,
Cemundo prega i can spietati, e sondi.
Eigencochiato à dos spietati, e sondi.
Volgendo ii volto à quessa, e à quella banda.

Quello, quel di que due dinenta roco, El duol, chel i signar non è prefente ; 'Rè può gulfar di quel piacre va paco; Di si degno spettacolo niente. Mail miler, che non è fuor di quel loco ; 'Re varrebbe del tutto esfer absente. Che vode esfer per lai spettacot tale, Ch'altri gustai piacre, esfente il male.

Etanto più, dò ogna altro cane è ginoto, Epar, che mordan tutti quanti di prona. Ne più fi nede nel fino cerpo vn punto Dà poter darni sma ferisa noua. Cofi. Atteone di fiu flot, e definato Da i cacciator, che giungono, fi trona. E cesì vendicata elfer fi dice. La Dea contra quel gioname infelice.

Per quello in gran romore il mondo uenoe Per la gran crudella, che usò Diana. E la parte maggior onchielge, tennes, Che fia troppo crudele, che inhumana. Non mancho già che l'contrario fostense, Che per fernaris, che incorrotta, e fana La fama defer vergine, e finerea, Douccua in quel custing affer feuera.

Sopra ogn'altro Giunon la loda forte, Che l'Jeaeffe movir con quel martoro. No per region, ma perch'ella edita à movte Cadmo co i figlia; tutto di langue loro. L'odia, che per Europa il fino confeste Gid non fi sergognò di farfi va toro. Per una bor più che mai fofira, e langue, Del colofo de la silannio fogue. Giunon fapea non fonza gran dolore, Chi Acione il core artea nona facella , Che Samele godea dinginifa amore ; Chi albora il primo hanca grado di bella Figlia al primo di Thebe Imporatore , A cui giù solle il toro la forella. Hor quel,che fa Diama de rammenta, Com della d'emiliarifè troppe lema.

Oime, ebe da cinfism vendetta è prefet Courre quisfla impudica, e i infame gente, E Giumon, che vo più d'ogni data offica, Si flà da parte, e mon fe ne rifente, Ogni dama idiblive da igisfi ra accesta, Di defio di vendetta arran la mente e 10 flommi, e ogni una bomai Gione mi soglie, E pure io fonu di lui forella, e moglie.

Sorellaio ben gli fan; ma moglic in uano Ai chiamo più di lai, fe più mol godo, Segui bor l'empio figliafro di Valcano Con nouo aman me l'orglic, e nouo modo, Mabon di upolicamore al turto vano Farò quel forte indiffabbil modo, Ond' balegato di mio marito, p rs/5, Con modo mon più llatu, e non più ints/o.

Regina effer del ciel detta non noglio, Nel feder più fili mio fishime (eggio, se non si egos modo il mio cordopio, Ch'à loi defiderar non spopia pergeo. Madre del sems, omdio madre esfers foglio, l'und fasse, giù n'e grana el quel, chi suege. Del sone del maggior celeste padre, (gio, Di cui sola cimon debo esfer madre.

Contra lei neudicarmi in vina uolta !
Poglio, e contra l'ingisto mio conforte;
E favò, che aglésfavà si flosta,
Che diffia bocca chiedre di a morte :
E norrò, che le fia la nita tolta
De Gione fluo, da chi l'ama si forte.
Cosi i anolge in vina mobe, eficade
In terras, e uro'r bebe il cama i prende.

Non

Non priada fe la Dea la unbe fgombra, Cho di forma senil tuta si veste, Fà bianco il crin, di color morto adombra Il volto, e crespe fa le guance meste :

Al volto antico quall'aria, e quell'ombra. Quel nelo al capo, al dosso quella veste Da,ch'una uecchia balia hoggi ufa, et haue, Che tiendel cor di Semele la chime .

Sapea tutto il suo amor, tutto il suo intento Beroe Epidaura, di colei nutrice. Il tardo parlar suo, l'andar suo lento Ben finger sà di lei l'imitatrice. Hor prefo vn nario, e granragionamento La Dea con quella giouane infelice, L'aggira con grand'arte, e al fin la moue A ragionar sopra l'amor di Gioue.

Quanto è, che seco non fece soggiorno. Le chiede, e come Amor per lei l'accenda. Ella risponde; E non passa mai giorno, Ch'egli per troppo ardor dal ciel non sceda. Purdianzi se n'andò, fia di ritorno Diman Secondo ha detto ch'io l'attenda. E sempre, ch'egli uiene, ha per costume Porsi meco à giacer sù questo piume.

Sospira dal profondo del suo petto La finta Dea, con non finto fospiro, Perche quel, che la gionane l'ha detto, Ha vadoppiato in lei l'odio, e'l martiro. Bramo , che questo sia Gione in effetto, Chogni di teco adempie il suo desiro, Perch'altri, dise, con mentiti aspetti Macchiar più uolte i più pudichi letti .

Non basta, ch'egli dica effere Dio, Se non dà del suo amor più certo pegno . Però, se unoi seguire il parlar mio, Vò, che sopra di ciò tu chieda vn segno; Che, come ei, per dar loco al suo desio, A te discende dal celeste regno, Non venza, come fuol, fotto buman uclo, Ma con la macstà, sb'ei ftà nel cielo.

Venzanel suo decoro, e seco porte Le regie infigne, e'l suo diuin splendore; Come quand'egli và da la conforte, Per tor piacer del coningale amore. Così fe, ch'ella dimandò la morte. Che non ucdendo il simulato core De la finta nutrice, il di, che venne, Il mortal don da lui non cauto ottenne.

Senza scoprir qual dono, vn don gli chiede: Ma unol, che Gione pria prometta farlo. Egli, ch'altro non brama, altro non uede, Che piacere al suo amore, e contentarlo, Acciò ch'ella habbia indubitata fede, Che, se'l promette, egli è per offeruarlo, Per quel fiume infernal promette, e giura, Ond'banno gli alti Dei tanta paura .

La gionane, mal cauta, e desiosa Di neder cofe fopr'humane, e noue, Non sapendo la morte essere ascosa Per lei nel don , ch'ella uorria da Gione, Glidice humil la fronte, e uergognofa, Che come amor uer lei di nuono il mone, Ne la sua maestà celeste uegna Con l'arme innanzi, e con la regia infegna.

Nel modo, ch'à la sposa ei s'appresenta, Quando unol feco il coniugal diletto, Di darle Gioue in sù la noce tenta; Ma non può far, che ella non l'habbia detto. Gli preme, e duolsi, e più, che si ramment a Del giuramento stigio, onde è costretto Di compiacer in modo a'desir sui, Che lui prini di lei, e lei di lui.

Gione da questo error cerca ritrarla, Mostrando il grave mal, ch'indi s'aspetta: Ma tutto quel chele suade, e parla, Rende la donna incauta più sospetta. E, quanto più difficile nel farla Di ciò contenta il trona, più l'affretta, Che giàsuspition l'ha presa,e uinta, Per quel, ch'udi da la mutrice finta.

V edendo

Vedendo al fin, choqui fuo priego è vano, Si torra Giose al ciele, oue fi vefle Del fuo flechodro e, e poi d'hamo in mamo Di muadi, di venti, e di tempelle, E di lampje, e di tuoni, e al fine in mamo Toglie il terribil folgor e celefte, Non però il più damofo, avei fi foreça. Di feemargli l'ardor, l'a a, e la forza.

Nonquel, chafé il cummano Tifone Toglis, che troppo è quel tramado, e fros, Ma fra quei di minor conditione Sceglie il manco nocino; li più leggiero. E così Gione contento Gimone, Che colei non poè l'afocto vero Soffiri di lui, quado in tal forma apparfe, E de l'amante il don l'accefe ; & arf...

L'infante, che nel corpo cra imperfetto,
pe l'infalice doma, che s'accefe,
Che del feme di Gloue hauca concetto,
Dal weutre, ch'uprir fece, il padre prefet
Esfe creder vogliam quel, cho riendetto,
Con tanta indistria à quel fanciul s'attefe,
Esi quel veutre, onde mande la madre.
Esi quel regle, onde mande la madre.

Quando fiu poi perfettus, e benmatura La degna proles bii ni due ventri crebbe, Gioue dale filocolla , e ne di e ara Ad Ino, yna fiu ziu, che cura n'bebbe, La qual, fe ben di Giuno bauea paura, Non memeà di nipoti ni di quel, che debbe, Ale Ninfe Nificia di di di notte; Chalego li maviri poi nele lor grotte.

Questo fu il padre Bacco, e l'inuentore Del meglior culto à la feconda vite ; Che la dolce van, a quel disimi figuore Torge al fostegno de le nostire vite. Hor, mentre egli è d'ogni periglio fuore, Ginomo, chestar non fuol mai senza lite ; P edendo in vista affai surbato Giones, Tere piu utrà con va iltra lie mone. Staffi Gioue turbato per la morte ; C'b'ogni fua gioia , ogni fuo ben gli batolo, o El punge, roda quel penfer di forte ; C'bto, qual fia ditro al cuns fuor mosfrei il vod lo quello a diffica al l'accordire ; (to. C'be feorge ai fino alfo la fisuo, e fialto, e quello tal traungitio, e duol I apporta ; C'ba geolfa di fiesfe bene è morta.

Nè può tenergi di as a e rabbia accefa, Finta dal duol, che mon le venga delto, Che cofa tamo in la la mente affeto, Che vi fa si turbato ne l'apetro è regiate por la muoua retecto; Per farmi ogni bor flar vedana nel letra? Penfer nel ver da trarne bonore a c'iruto Degno di quel gram Dio, che regge il tutto.

Infinite ragion creder mi fanno, Ch'à l'huom maggior côtto amore arrecli, Poi che' l poter fi [pef]o 74, « l'inçamo Per veuire dquegli atti infami, e bicchi; Correct al voltro biafno, a voltro danno Per foucrchia lafcinia infami, e ciechi; Che' l'fu d'amor per voi foune è tanto, Che vi fu la vergoena por da canto,

Ma ben nacquer le doune per fenire
Tutti quanti i marir, nutte le doglie,
L'effer grauda, e'l duod del partorier,
E'l metrir tocca à la fountena moglie.
Queflo è il noflo piacer, queflo è l'giore,
Queflo è il noflo piacer, queflo è ligiore,
Queflo è futto d'amon per noi fi coglie.
Ciò, che di male ba il matrimonio, è l'noflro
Mail piacer, è l'e tomeno è l'anto il vofiro.

Marsuiglia non 2117
Marsuiglia non 21 julija v accende ,
E non carate punto de l'honove ;
Tal giois, e tal piacer da voi fi prende.
Non ci penfate più "tigate il core ,
Gite at rous r'ames a, che v attende;
E\_s[ernz bauer d'honov, me d'altro cura;
Date lungo al diletto, e là natura.

Non

Non potè far allbors fe Ginus bruth altro handfei in fantafa y térndo le arche france, foffic, the la moglie mouse per gelofie, Nè fi potè tener, the mo disesfic, che dana quatche indicio di spilla use Lundo cou la conspira campa l'amoda.

E, se par, c'habbia l'11 maggior piacere, c'he i prega ei serves, ci marra il so martore, c'he i prega ei serves, ci marra il so martore. E con difficulta de dome havere Probje non spende i pregish, il tempo e'loro, suglo anusien, che le leggi sir senere, che, consserva o timportigi aloro, e cre come instrume esservativa a disso Domas, ch'altri godea, che'l suo marito.

CHE, in our refiremaffe quello alquanta Lovel algio, che le domne hamo di mi ; L'homo pregato faira da tantes, etanto , che unpo non gli faria pregare altrai. Quello è quel, che vi sienche, s'fan quanto Sta bene à l'huom, lecito fiffe à vui; sargle al proferir tanto per tempo , che l'imom no fipenderia priego, oro, è et po.

E, che questo sa il ver , poniamo mente ... A chi pon maggior cura in adornarsi ... Le donne solo per allettar la gente, ... Altro non studian musi, che belle farsi ... Ben nuede questo ogni un padessimente ; 10 non parlo di quel, che dee celarsi ... Che voisè come d'Unom vi fosse bonesto, Farsse à la scoperta ancora il vesto.

Ben raddoppia in 10100
Ben raddoppia in 10100 forgoglio, e Fira
Quella inginfia, e in iname opinione;
E tanto più le greene, fe radar,
Quamo più nede, ch'egli al ser t'oppone,
Trona, che quo finier gi linomini tira
Fuora d'ogni bondhà d'ogni ragione;
Al tiren, che tanta d'oro aggradis, g'ione,
Da poù che tanto mole s'ord'e nume.
De poù che tanto mole s'ord'e nume.

Replica, e dice, e pur cera pronare, che l'houm più dolec fratto gulla, e coglic. Egli la liglica di uno modo sfogene. E in patientia ogni cofe fi toglic. Al fin si il punge, che i riftonde, e pare Tii il mativo olitimto, che la nogli e : E usod, che ne le donne a fino diferto. Sal fanza paragon maggiori ditto.

Dopo molto garrir concibulo fiee y
Ter por filentio altor risicol piato y
Che diceffe cidenule ragionite
Ad vn. che mafchio e formina era flato.
Fia femina vna volta, e mafchio de
Fia femina vna volta, e mafchio de
Fia femina vna volta, e mafchio de
Fia femina for houme guillati hauea
I fratt del gibino di ciliberea.
I fratt del gibino di ciliberea.

Più ftrano cafo mains femito,
Tiù degno di menoria, e di flispore.
Civ ffemo quello ri ngiorno è cafo gito
Inun bofoc à fuggir le più calde bore,
Vid e due ferpia moque, e il martio,
Che congiunti godean del lor amoree
Et con un cervo à lor battendo il tergo
Pe, th' altor fin cervar più oculto albergo.

A pena dà ne l'antere, e vaghe pelli, Che gli vien l'essen pelli qui prima tolto, Banca la braba, e cersse n'expelli Si sa più molle, e delicaro il uolto. S'urgrossa li corto, e suggrossa ti uelli; Si vittra curo al corpo, e sa sepone Si vittra curo al corpo, e sa sepone Quel, che dissingue da La doma l'homo, T'al che si rounadomas, so mo si como.

Trous, the la Nata Chi impedifici dilletti naturali, Efen ditira forte, e talbor fegro Ne fa con saris, e> infiniti mali-Diffuacque d la natura, che quel legno Tole qi di abracciamenti bor carnali A zi indoletti ferpi, e dimofirallo Alborghi iran dilge, tra ufformollo «

trasfor mato i donna.

Tirefia Del fello io voglio farti per tua doglia. Che tanto ingordo quel diletto agogna, Acciò che, quando n'hauerai più voglia, T'impedisca il baston de la vergogna. Ma'l vezzo vio seguì la noua spoglia, E de l'honor schernendo ogni rampogna, Poco passàsche per esperienza Hauria potuto dar quella sentenza.

> Si sà ben proueder secretamente Per satisfar la sua noglia impudica Tiresia,ma non tanto, che la gente Nol veda, non ne mormori, e nol dica. Abi, come donna si scuopre souente De l'honor, di se stella, poco amica, Ch'à dishonesto amor ceda, e compiaccia, Penfando, che si celi, e che si taccia,

Ben fortunata si può dir colel, Che non da orecchie à dishonesto inuito, E che pud far, che la ragione in lei Vinca il pensier lascino, el'appetito. O ben felice cinque volte, e [ei] Chi si sa contentar del suo marito, E non la lega altro impudico nodo: Che fon gli huomini al fin tutti ad vn modo .

Vide dopò sette anni, che fu donna, La serpe sotto à l'amorosa soma, E diffe; S'd turbargli l'huom s'indonna, Io vo prouar, se la donna s'inhuoma. Gli batte, e un faio allhor sì fe la gonna, . Crebbe la barba , e s'accortò la chioma, Spianossi il petto, e quel ch'era nascosto V scendo, il fe per buom conoscer tosto.

E,s'è ver quel, che molti banno affermato, Quand ei l'oltima volta gli batteo, Volle il colpo ritrar, c'hauea menato, Ma calato era troppo, e non poteo: Chetroud sempre in feminile stato, Come più volte esperienzafeo, Venere affai più dolse, e più foaue: E però il tornar buom le parea graue.

Vo (diffe) ad sgal modo castigaris Ver lui (ch'era encor donna la Natura: E intendo il tuo maggior piacer lenarti, Poi che non bai de la vergogna cura . E, quanto erra colui, vo ancor mostrarti. Che d'impedir l'altrui gioia procura; E cosi tolse il ben più dolce à lui, Per la dolcezza, c'hauea tolto altrui.

A questo eletto gindice s'espose La di ridicol merito tentione: Il qualsfenza penfarui fu, rispose, E la sententia diè contra Giunone. Le man, sdegnata, addosfo ella gli pose, E fuor d'ogni douer, d'ogni ragione, Come s'bauesse à lei fatto vno scorno, Gli occhi innocentisuoi prinò del giorno.

Così perpetua notte il misero bebbe. Per pagamento de la sua sentenza. E'l Re del cielo, à cui molso n'increbbe, Sofferfe, che'l facelle in lua prefenza: Però che giusto à vn Dio già non sarebbe A l'oprar d'altro Dio far violenza; Pur, per ricompensar quel rio destino, De le cose future il fe indonino .

Così diè Gione vicompensa in parte Al miser huomac' bauca perduto il lume; E, per dirlo, la Fama in ogni parte Tofto (piegò le sue veloci piume ; Come in Beotia vn cieco v'è, chel'arte D'indouinar il ver , saper presume. E'n poco tempo da tutte le bande Vi concorfe a trouarlo un popol grande .

Quel vuol sapere il fin d'una sua lite, E quell'altro il successo d'una guerra. Chi di fanciulli le future vite, Chi s'un absente è viuo, ouer sotterra. Innamorate, e gelofe infinite Corronda tutti i lati de la terra . Ei (sccondo che lor la sorte viene) Predice ad altri il male, ad altri il bene .

D'pn4

116

D'ona Ninfa ar fe si à la Dio Cefijo, Detta Liriope, che di Tei nacque: E pote Lunci i flo le Egiadro vijo, Che i la sforzò ne le fie limpid acque. Ni plabe ella son ri figlio, pomato Narcijo, E data che fuor l'hebbe, andar le piacque. A quel che l'occhio efferiore ha feuro. Ma con l'interior vode il futuro vode il futuro.

Doug poi che fu gi unta, dimandollo, Che per virtà de la fue profetia al figlio predicife; chu sues in collo, La forre de la fue Hella natia. No il potendo veder, con man toccollo ; Toi con questo parlar la mandò via ; Ch' we where lumgo à lui faria concesso, Pur che hon conosiesso mon fesso de la fuelo.

Parue per lungo tempo van quel detto, Ne la madre ne fu mella nel lieta ; Se somo dapoi, che ne feçui l'efetto ; Che fe vera la voce del profeta . Ahi frano monor, ahi roppo caldo affesto Da far i faffi internerie di pieta , Che to quiefi à quel mifro la vista , Ne l'età fua più verde, epiù fiorita .

Dal di, che l'empio fin definio e fato I
Diè per natale al mifero garzone,
Sopra tre iufri eva tre volte andato
Apollo da la Vergine, al Leone,
Quad egli un volto banea si bello e grato,
Ch'innamoraus tutte le perfone
Di qual fivoglia grado, e qualitade,
D'ogni affar, d'ogni feffo, e dogni etade.

Le fatezze del viso eran si belle , Chogni volto più bel (ean parer nullo ; Evano in modo adulte, e stercile , Chio non so, era giovane, à sanciulo. E maritate, e vedone, e donzelle Ardean de l'amorso son traslullo .' Non vira cor si mondo, ne' si casso, che no bauesse alla si contra con conche no bauesse alla si con-

Ma fu cotanto ditier , che non tenea De le più feclte wergini pur cura Se l'amor virignal nongli premea, Done più bluomo inuita la natura: Be up più venfici fuel , che fu donea Di qualche donna vedoua, e matura. Si riputo ii bel , nobile ; e degno Chausa cisfolinor che fe felfo à flegno.

Vide on di quelle luci alme, e gioconde, Vide le bianche, ele sermiglie gote Pra Nivija, ch'al dir altrui rijonde, bas cominciare à dire ella non puote: Replica il tutto, mai l'partine confonde, E laftia folo vidir l'whime note: Che, martre l'une, ellarro à dire attende , Il parlarshe precede, son s'intende...

Costei, ch' Etho chiamossi, e chiama aucora, che parla sol da latrus dir commossi, voce sola mona su muda, com bora, Ma forma, e quantita di carne, e d'ossi, a descube com bor quelli infelie e dibora, de ligita principo di dir solo obbatea de la principo di dir solo obbatea de la principo di dir solo obbatea de la compressione de la c

In parlare hebbe ejà tanto foaue
Luefla, etni mance hor la loquela intera,
Luefla, etni mance hor la loquela intera,
Che mai non hobbe ilmödo, mancohogu
Domna di tanto a flabile maniera. (hane,
Ugui affra cun, fatiofa e eganue
Fatta hanria dolce, facile, e leggiera s
El voi fumpre mai con buona mente
Schinando viffa, e (candali foanera).

Questa mirabil Ninja ornata, e bella Fra Ninje fra Siluani, e fra Paflori, Con l'edoquente fua dolec funcilla Acholtesua ogni di mille romori La gelofa Giunore al fin fi quella, Che tolfe al fito parlar tutti gli bonori; Teri bele fite parale consue, e colte L'bancan nottuto mille, e milli penfer ».

.....

145 1 Hannto banca Ginnon feeffo forbetto . . The Mentre Paccefa Ninfa il fegue, et pede n Che'l marito non foffe accompagnato; . a. E, mentre gia per ritroualo in letto, \? Com'eglifuol, con qualche Ninfa à lato : Costei per ouniar per buon rispetto, Che qualche error poi non ne fosse nato; Intertenea la Dez col suo bel dire "Tanto, c'haueffer tempo di fuggire.

Giunon, de le parole al fine accorta, Che tante volte intertenuta l'hanno, Disse :- La lingua tua sì dolce, e scorta Più non m'ingannerà, s'io non m'inganno: Io farò sì la fua favella morta, Cheper l'innanzi io non baurò più danno: To faro che potra parlar si poco, Che non potrà mai più farmi tal gioco.

E ben die tosto effetto ài desir sui, ... Hauendo in lei per sempre stabilito, Che mormorasse al ragionar d'altrui, . E'l fin fol del parlar foffe fentito. Hor vede à pena il viso di colni-Si bel che'l brama bauer per suo marito. E'l porria ben con le sue dolci note Persuader, ma cominciar non puote.

Ella,ch'al dir d'altrui folo risponde, Sed mula, e non ardifee di mostrarsi, ... Anzi seme, e nel bosco si nasconde; E per on pian vedendol diportarfi, Fura il bel pifo fuo fra fronde,e fronde Coglocchi, e cerca ogn'hor più d'accostarsi; 71 mira, e gli occhi in lui st fiso intende, Che col suo foco Amore il cor le accende . . Ch'ini potra goder del suo Narcifo.

Come d mae face ben secca, che senta Il foco ardere à lei poco discosto, & S'alcun quel legno à le siamme appresenta A ricener il foco atto,e disposto, Pria che giunga talbor, ratto s'auenta Vna fiamma, e l'accende, e l'arde tofto: 1) Tal ella al foco suo volle accostarse, E innanzi al giugner fuo s'accese, & arse.

E questase quei tien muta la fanella; ma Vrtando à caso in certe frasche il piede Fece alquanto romor la Ninfa bella: Come il romore à lui l'orecchia fiede. 17 S'adobra, e mira i questa parte, e in quella. E'qui forse qualch'on, diffe oi pr imiere . Qualch' pn, dapoi dis'ella: e disse il pero

Die quel parlare à lui gran meraniglia, Che scorger non pote, donde s'oscio : " E giraintorno pur l'auide ciglia. Indiia questo parlar le labra aprio: Mon ti veggio.ella il parlar ripiglia, E chiaro pdir gli fece. Ti peggio. Narcifo in quella parte gli occhi porge: ) Ma seme ella, e s'asconde, e non la scoret.

Stupisce quei de le parole ascose, , q 11 T E guarda intorno cinque velte,e fei: Vien quà poi diffe ella, Vien qua, rifpofe, E chiamò quel, chauca chiamata lei. 1 Di nono intorno à riquardar si pose , E dise; to t'odo, e non fo chi tu fei. The So chi tu sei, diss'ella, e ben sapea: Che fol di lui e di null'altro ardea.

Diss ei branoso di sapere il resto, h.h as Poi che su fai chi fon, godiamci infieme, O come volentier rifpofe a questo; Che sopra ogni altro affar questo le preme. Dice, Godiamci insieme, & esce presto \_ Del boscore si discopre e più non teme: Che quel parlar da manifesto aniso, 112

Mentre al collo sperato ella distende Per volerlo abbracciar l'quare braccia, Da quegli abbracciamenti ei si difende . Quando fugge da lei, quando la scaccia. Non t'amo, ei diee ella il parlar riprende, E dice, T'amo, e pai forz'e, che taccia. Ne amarti voglio, ei fegue, e la rifinta. Dice ella , Amar ti poglio, e poi sta muta.

Narciso

7 16. Naviso al fin si sugge, e non la vuole, E da gionane, e sciocco si gonerna. . Ahi come ella fra se si lagna, e dole, Wedendoli si bella,e ch'ei lascherna : E s'havesse l'artiche sue parole, E potesse dar fuor la dogliainterna; .. Pianger farlano i suoi muti lamenti

Quanto sia la sua vita aspra, e noiosa, Mofra lo fratio de le chiame bionde. Si batte e graffia e comparir non ofa Fra l'altre, e ne le selue si nasconde. Si vine in qualche grotta cauernofa, Done tal polta à l'altrui dir risponde ; E cresce ogu hor più l'amoroso foco, Che Larde, e la consuma à poso à poco.

La terra, il cielo, e tutti gli elem enti.

Quel foce, th'entro la distrugge, e coce. L'humore,e'l sangue in grosso aer risolne, Echo can E tanto consumando al corpo noce, giata i vo Che la carne si fa cenere, e polue. Al fin fol le restar l'osta, e la voce, Ma tofto l'offain duri fasti volue. Staffi bor ne eli antri d'offa. è carne prino. Quel suon che folo in lei rimaso è vino .

cc.

Oltr'à costei disprezza bor quelle, bor queste Narcifo, el Amadriadi, e le Napee: Ne mouer la potria forma celefte, Minerna & Lisherea con l'altre Dee. . . Fra sante exante diffrezzate seste i il Chiefe vagione à le bilance Aftree, V was c'hauendo al ciel le luci fisse, Con le braccia elenate così disso:

Astrea, ch'in man la retta libra porti De la giustitia del celeste regno. Facci yagian di mille, è mille torti Contra coftui, c'ha tutto il mondo à sdegno. Fasche talmente Amor seco si porti, Che nel mondo n'appaia illustre segno, Fa, c'habbia quel contento à t defir fui; 6'ha dato ei sempre, er è per dare altrij. Si lenus

161 La Ninfa i giusti suoi prieghi ,e lament i. O come bene essandiro gli Dei Pria, che i fuoi raggi e spollo banesse stati. La giusta oration che le colei, Il suo cordoglio, i suoi sostiri ardenti. Ch'ono amor prese lui più solle,e Strano Che mai nascesse in intelletto bumano.

Dentro vn'ombrosa selna, à pie d' pn monte Done verdeggia a lo scoperto on prato, Sorge una chiara, e criftallina fonte. Che confina à la linea di quel lato : Che quando equidistante à l'Orizonte De l'Orto, e de l'Occaso è il Sole alzato, L'ombrasa stalla del monte difende, Che'l più cocente Sol mai non l'offende

Quel chiaro fonte è sì purgato, e mondo, I E l'acqua in modo è lucida e trasbare. Che ciò ch'egli ba nel suo più cupo fondo. Scoperto à gli occhi altrui di sopra appare. Hor metre il Sol dà il maggior caldo al mo Nel punto, ch'è principio al declinare, I do Amor menò costui per castigallo A questo puro e liquido cristallo . 13.

Arfo dal fole, e da la caccia flanco Brama il ripofo,e più trarsi la sete, Albenta l'arco, e toglie i dardi al fianco. Per darsi, dopo il bere, à la quiete: " 5 Mapiù tost acqua egli non benne vn quaco Di questa,e su per lui l'onda di Lete. Di questa, che fin pose à gli anni sui, · E fu quel giorno il mal fonteper lui .

Mentre à gustare il suo dolce liquore '1 L'anide, e secche labra il sonte tira, Vna sete maggior gli cresce al core . . Di se,che l'ombra sua ne l'onda mira. Come quardar ne l'onda ilvede Amore. La saetta dorata incocca, e tira. E'l cor d'un van desiotosto gl'ingombra: E fache s'innamora di quell'ombra. ... F 2

. . .

La uaga, e bell'imagina, elvei nede, Chel corpo fuo ne la fontana face, Che fa forma palapolile, fi crede, E non ombra infinibile; e fallace. In tutta à quello cerro fi dona, e cede, E dimirral ben'i ecchio compiace. El occho, di quell'occhio acesso, e wago, civile cachio infinia.

Come Status di marmo immobil quata
fi bet volte ne l'enderipercoffo ;
loda ne la guarcia delicata
il ben millo colorcamido, croffo ;
dipare tià sola te hioma habbia lesata
£e à Venerci i vifo, à darre il doffo.
E loda, efflata, cè ammirai ne colui
I utto quel bel, che faminabil lui
.

Loda di fe medrfm oi degno afpetto ,
Mentre quel di colui lodare intende.
E. fel del fo de fombra gli are di fetto ,
Pn gran despo di luine l'ombra acceude.
E di ciò vode va esciultate (fetto,
Chegli atti, che le fit, tutti gli rende.
El valoto à del pierfo finchina se porçe,
La medisina pietà ne l'ombra fonge.

Mossoda vina speranza vana, e siocea, Che și da queli imagine divina, Accossa in atro di bazin la bocea, E quei tende le labra, e s auticina. Ecco, che quas si el altro tocea, Clivn alza il visi in sia, l'altro l'inchina. Vizi que sol a ladas, e doste bazio, e tolte Di siplice acqua un su fosso feddo, e moste.

L'acque moss da lui turbata ondergit, E la mour l'imagone, e lasfatcia. Egli, pomlando, che luggit si dei rgia, Stonde per ritenerla unbe le braccia. Stonde per ritenerla unbe le braccia. Quel moto sig.the l'ombra più vaneg E moue in modoil viso, che minaccia. Ei mullassiming, e torne à mira sigo, E trane le minaccia del sigo viso. Non sa quel che si veda, à che si novela; ; ; ; Non trous quel, che cerra; pure si vede : E questo è che consima; che si dadossia; che l'eperde allbor, che d'acquissario verde . Accrisce si emplo a cchie oggi bor si unglia E dous s'emplo a cchie oggi bor si unglia E dous s'emplo a cchie oggi bor si unglia E l'ombre di gial ferma, en ominaccia, è si l'ombre di gial ferma, en ominaccia, è si po-Ei mirase più abe mas si sface, e strugges. 172

O mijero e infelie ceber imirit
Tis il fimolarro two vanos frequeet
Non rediche colai yer cui fojirit il.
Lombra e, che l'empo two ne l'onda face il
Kon redi menezato, che i aggiri il
E ibre folte defio ti fimo ge, e giute è
E ibre folte defio ti fimo ge, e giute è
Cep può inchenfe li infentare cieto,
Che nai cercando quel, e hai fempre treo.

Tu il porti fempre teco, entà vol lass.

E sta di fempre qui, finc le i stati
E sta di fempre qui, finc le i stati
E sta di meta odi
E stati di contrata di contra

Hor l'infelice imamorato, e flotto,
Vedendo pianger lui vi alidamente,
Re gli amoral facci il crede innolto,
E c'habbia anch'ei per lui calda la mente.
Di nouo apre le traccia, e china il volto;
Unel con att i feambienoli confente;
Un flo da ucr fi china, si aleya, e finge i
Qu'flo di nono abbraccia, e nulla fringe e

Nonla eura del cibo ne del fonno u Diflorre il può dal radicato errore. Quel penfer nelfo cor già fatto donno Tutto il di in predia qual fiellace amore. Egli occhi immonorie più mo pono le Leuarfi dal gioir del lar fillendore; E di je flefi fon vagiri di spite; Che condurra quell'infecte à morte.

Silena

Si lena al fine, e manda gli occhi in giro, E mostrail fonte, che'l consuma, e coce ; A i boschi internos e con più d'un sospiro, In questa forma artie ola la voce . Voifelue, che l'ardente mio defiro, Vedete in parte, e'l mal, ehe si mi noce Afeoltate, per Die quel, che dir poglio, Et pdirete in tutto il mio cordoplio

Selue, she't voftro bonor, ch'al cielo è afcefo. In te non fo pur, che di feme io fcorpo E'l piede, che di voi tende a l'inferno Hauete tanti secoli difeso Dal gran rigor de l'indifereto verno, E più d' pa cor d'amor ferito, e prefo. (Che sfogò quì tal voltail duolo interno) Veduto hanetes ditemi per Dio, Semai vedeste amor similé al mio ?

Strana legge d'amor, mi piace, e'l vedo, Nè trous quel, che veggo, e che mi piace: E allber, ch'io'l predo, e stringerle mi crede, Trin libero il ritrono, e più fugace. Io conoseo il mio errore, e me n'anedo; E fo, sh'io credo a quel, che m'è mendace ; E sì aecceato Amor m'hane, e percoffo Ch'io cerco quel , che ritronar non posto .

E, perehe maggior doglia io vi raccome ; Chi uni toglie la vià ? chi nol comporta ? E forfelargo mire? & elpeftre monte ? Graffa parete? à ben fermata porta? Oime, chem'impedifice on picciol fonte; Fa vn picciol rio la mia speranza mortà : Ei vaol, ch'io l'ami, à voti miei rifponde; Mail negan le gelofe, & innide ond ...

Che s'io, per dargli vi bacio à lui m'inchino: Per dar quel refrigerio à la mia doglià : Ei col fuo dolce vifo, e refupino ; V er me dimoftra la medefma voglia . Qual tu ti fia mortal vifo ; à dinino ; Vic fuor, ach fa eb'io nel mio fen t'accoglia; Lascia il nemico funte a nui non grato; E transtulliumei insieme in questo prato.

Anicome male il mio pregar fi prezza Perchenon efci homai? che fai? che tardi? Oime, che l'età mia, la mia bellezza Nonsi doucria fuggir, se ben ci guardi. Ahi, ehe l'aspetto mio, la mia vazhezza, Le mie vermiglie guance , e i dolci fquardi » Sontali, ch'ogni altro occhiofe n'accendes E solo il tuo mischina, e vilipende.

Che mostri vn viso amabile, e discreto: Le braccia porgi a me, s'a te le porgo s Se lieto a te mi mostro, a me tu lieto : S'io piango, che tu lagrimi, m'accorgo, E mostri ragionar, s'io non sto cheto : Ma, il dolce suon de le tue mute note ; Le nostre orecchie penetrar non puote.

Ahi, ehe pur'hora ti conosco, e intendo; Tu fci l'imagin mia, fe ben vignardo, E'l miosplendor, che di quà su ti rendo ; Dast bel lame al tuo foane fguardo. In fono, in fon colui, che'l fuco accendo; E del medefmo foeo io fon quel, ch'ardo; Quel lume l'occhio tuo da me fi fugge, Ch'in me riflette, e mi confuma, e strugge;

Conofco, ch'effo è me, e ch'io fon'effo; Tanto, ch'io fon l'amante, io fon l'amato. Che debbo far? debb to pregar me steffo ? O pur debbo afpettar d'effer pregato ? Chicder's forfe quel, c'ho fempre appresso ? Quel, the net corpo mio staffi informato? Ome; the la ricchezzà a me fà inopia; E poucr sons per troppo banerne cop.a.;

Potessi almen da questo corpo mio ; Prendendo pri altro corpo fepararmi. Lasciando in lui però la forma, ch'io Amo tamo in colui, che veder parmi: Che se foffe in due corpi un sol desio, Si potria tronar via da contenta mi: Ma già non poffo, eff. ndo vu fol foggetto, Questo petto goder con questo perto .

Già l'alma il gran dolor preme si forte , Dar non potendo il suo contento al core, Che per me sento auisinar la morte, Ne lamia perde età, sul più bel fiore. E più m'increfce, che con vgual forte, Merendom'io, quel, ch'è nel fonte, more. S'vscide me, non lafcia in vita lui Morte; ese ne toglie vn, ne toglie dui.

Ame, per me non duol questa passita, Mancar donendo il mio dolor con lei . Mi grana ben, che non rimane in vita Colui, che piace tanto a gli occhi miei. Ma il dolce fonte mi richiama, e inuita A mirar quel, ch'ancortoccar vorrei. Così dicendo ritornar gli piacque, A rimirar le sue mortifere acque.

Lagrima, e lagrimar l'amato vifo Vede, e puol pur toccarlo, eturba l'onda; E mira il simulato suo Narciso, Che par, che fuggir voglia, e si nasconda. Onunque l'onda il manda , ei l'occhio fiso Tie sempre, e'l piato ognibor cuesce, es abon-Se no vuoisch'io ti tocchi,nè che t'oda, (da. (Diffe)lafcia, ch'almen l'occhio ti goda.

D'ira acceso in le Stesso, e di differto, Poi ch'eglial suo granmal si caldo intende, Co i pugni chiust l'innocente petto Percote, purla veste gliel contende : Per dare al batter swomaggiore effetto Leun la spoglia, e quello ignudo offende. Si batte, e duolfi, e dassi in preda al lutto, E par de l'intelletto pscito al tutto.

L'eburneo petto suo così percosto : Si farfe d'una nobile tintura. Prefe vamilto color di bianso, e roffo, Qual mela suote bauer non ben matura : O comi vua, che l'acino ha già groffe, Che già rosseggia, e tende a farst ofenra. Sivelle d'un color, d'una maniera, Che'l fa più bello affai, che pria non eraHor come ancer sispecchiase che s'accorge Di quelle carni tenere di latte, E'l bel cinabrio, sì ben misto scorge In quelle parti ignude, si ben fatte; L'amorofo defio più caldo forge, Di palsar quelle membra ancora intatte. E se ben egli sa, che nulla abbraccia, Gli è forza in quello error tuffar le braccia.

L'onda si moue, et ei si duol, che fueve . Lascia fermarla, e torna a rimirarsi; E st cresce il desio, tanto l'adhuoge, Che done ardea, comincia a liquefarsi , Così nel forno il metallo sì Strugge, Che comincia al principio ad infocarsi : Et infocato ognibor si fa più molle, Tal, che come acqua alfin liquido bollco.

Gid manca il bel color vermiglio, e bianco, Mancale forze sue, manca il vigore, Il suo bel viso, e'l suo splendor vien manco, Che già prese Echo, bor a lui strugge il core. Echo ancor, che sdegnata, non di manco Hasempre accompagnato il suo dolore » Replicò ciò, che mai Narciso disse, E fe, che'l fin delfua parlar s'vdiffe.

Al suon, che'l batter de le man rendea, Quando il petto, e la man battea sì forte. Ella col suon medesmo rispondea . Diss'egli all'ombra, Ecco ho per te la morte, Ecco haper te la morte (ella dicea E rimembrana la fua cruda forte. Dice egli al fin, Men'vo, rimanti in pace. Ella dice il medefmo, e poi si tace.

Losmorto volta, al finsu l'berba verde Pofa, e'n quel van penfier fi Stà pur fifo ; E tanto a poco a poco il vigor perde, Che la morte s'alberganel suo viso. Le luci, che satiar nonsi poter de Gli vsati squardi in quel finto Narciso, A specchiarsi se'n gir di carne ignude, Nela nera infernal Stigia palude . . . .

El'Amadriade, el'altre Ninfe belle.

Echo con lov il fino striete confunde, E laficia folo with visitme note, that grafflars, estrucciar lee chiome bionde, (Non bauendo più il corpo) elle mon pouse s da bensinge quel fumo e, git rifonde, Che fan, se pulma a pulma si percote. E i vnadice, chi quel bes lume el penus-Ella il ridice, e narra il fun tormento.

Gid preparata bauem la pira, e'l foco,
Per far le facre effequie al corpo efinto :
Ma mon trouvar cadavero in quel foco,
Doue l'vecife il fuo bel vifo finto.
Fatto era il teopo del cotto del eroco,
Van fior da bianche foglie interno cinto.
E il leggiadro, e mobile è quel fiore,
Che parte ancor vinit nel diu pflendore.

La fama di Tirefia allbor ben crebbe, E n'hebbe toflo tutto il mondo aujo, Come illaggio promofito effetto bebbe, C'bauea gia fatto al figlinol di Cefifo. Il cafo in vero a tutto il mondo increbbe, De la fpietata forte di Narcifo. E ben, ch'altero e in on Timaffe alcuno, Pur ta bellegra a pietà moffe ogr'i mo.

Tal credito la moste al Cieco diede, Di chi de l'ombra accefo hanca Cupido, Che tutto il mondo in lui profe cal fede, Ch'egli hanca, più che mai, concosso, grido Fra natti, è Penteofol, che non gli crede, Sprezzator degli Dei, nemico, infido, Nipore al primo Imperator di Thebe, Che ridea del concosso del plebe, E [equitanto il ]ue cofiume, e vita ,
Diffe prezgando il profestar del vecchio ,
Bull e liprezgando il profestar del vecchio ,
Benè cia (qua di viu del [emo vo feiro
A chi predati hagio echi dando orecchio;
Quel, cui [pub]lectamente, e l'odito
In quel, che manca l'uno, e il dirro [pecchio,
Prumofiicando e l'attare cofe,
Contra Pentro infedel così ripofe.

Felicete, se quando vn tno cugino A Trbet torni, hanra peratui gli occhi, Si, che non verga si sino cultu diutno, E Itua trislo infortunio in te non socchi. Alborsspras, zi si son buson ottodano. Nè terra quossi auguri vani, esi occhi, Albors per non veste quel diuti Nime. I sara proglio buser perduto il tume.

Che non volendo adovar lui vel tempio, Si come certo io fo, che non vorrui ,

Dellarguetuo, perdure a gii altri iffempio, Cittro, di nobil monte infesterai .

E con con verfo efdegranto, co empio .

Tua madre, e le tue gie correr vedrai .

Et idorrai con tune gran doglia, e pianto, .

Ch' (fendo so cieco babban achino tanto.

Mentre ha de l'abre cofe ancora in petto Da dire intorno a quelfo il facerdose , Penteo fupero il tiraba, ma teffetto , Che medosca feguir, surb ar mon puote . Che gid Cercoro giosconi digerto , Di Bacco roma a le contrade ignote , I mote a luis, che fu menato abrouse , Por che deu wott è siude nefero Giosca.

Hanca Tirefia amisseduto il giorno, Ch'ini lo Dio Thebandones tornare; E deno a Thebe, ya de sulli intorno, Che a piu poter i hanesfi ad bonorare, Y'era camonfo già tuto il contorno, Ter uoler la gran fifla celebrare, Con unrissioni, infegne, o finnalari, In bonor di quei rissignost, efarri. Diffe Tirela, al cui dinino ingegno
Il popol tusto gil, l'inportana,
the fimolitarile mi manifelio figno
Di guadio al Th-ban Diosche vitoriana,
Ech er la vitina di quel regue,
Se con diasto cor mos i admina,
C'bonwar fi douca per dinin Rume,
Ecclebrar l'ignoto fine collame,

Fù per decreto publico ordinato,
Che con gran pompa incontro à lui s' andaffe.
Fin al moute Citero, oue admato
Il popol,que lla folla celbraffe.
F a be feronali fino grado, el fino fieto
Ciafeun più, che poteffe, s' adornaffe.
Cost fi ad et confoglio fabbilito.
E da cin nibeboti carrieo, effiguito.

De la piùricca rosse, nobil velo
Orasi il coipo ogni domni, orna la testa,
E nobili, e sleboi con santo zela
Carroniciscim con la più degra resta
E di pampia norato in mano ron telo
Tengon secondo il via de la sesta
E rallegrano il cielo, e gli elementi
Con ravii canti, e musici iltramenti.

Sparft, & incoronati hamoi capelli Le dures & hamo in quella fela a porfe Xunfolamente gib habiti più belli, Ma fisquite di teon, di lupi e d'orfs, Citte hau te fapada anno (porte te pelli, Tal che y eran molti humini concorfs, Non per la fiffa fol, ma per le dume Per ragheggiarle in quelle noise goune.

Moltra ogn'un quanto cerchi, e quitto brame Di venerar la Dio del los bel regno, Quel bute van ferro in va van poli di rame, Quel litona va corno, vanimpano, od va lecos) per darrietto à nono glime (gno. D'api, con varii finoni li fa figno, Quanto deli agricolor contento apporti Dar loro albiergo, & de lar borti.

acco lontan da los ben venti miglia 5° è foro, di ofire alternmente ornato; 5° è foro, de lofire alternmente ornato; E con pompoja, e nobile finingila. Di pampim s. enore vue incoronato; b' ico forpa neare bello à maraniglia. Da quatro tigri berribili livato; Chel morfoleccan lor nemico; e duno Bagnatol va bunon infanat, e puro.

House già date Apollo vultora al gierno, E flasa a rimirar page, coi intente Quel abbli carro riscamente adorne Di fino, e ben contifle oro coi ar argetto, Sopra una riccapirpora, chi interno Facca al carro va vicco adornamento E rei col vaggiofino, che i percoca, Autoro più bello, e lucirio il tranda,

Quando fi moffe il gun carro eminente Di pampini, e di frondi ornato, e bello, Diffinto offendo ogni ornato talmente, Che quello non toglica la villa di quello, Sopra i filmo cono e qual fila hendante D'oro, e digene a piombo » n gran criuello, Da fiefi buelhi, e piccioli forato, Non ferza gran mafterio di ulicato,

Per voler gire al 1914, Per voler gire al 1926, on egli è afiq's , Per inflabit gvati vi fiale, Vergine, ebilo, e gratiolo ba il uifo, E la fronte benigna e liberale. Ha quafi fuorpre in bocca va olderida. E vetle vna lorica trionflat. Di capi adema di diserife free e Di pardi , di leoni e di pantere.

Imanzi, edopoi learro, oi cifedea,
Venia diseria, cir ordinate gente,
Le più dinnes, et oi colinate gente,
Le più dinnes, et oi colinate gente,
Loud, che di giarran e Orienne,
Loud, che di giarran in gromo egli facea »
Con più facea », et ordippia monte,
Tiche glias pochi illufir buccaini, et dunnes
Varii di langue, et edippie, et le gennes.

Innanzi

Innanzi al carro tre vanno ad vu pare V arii d'afpetto, d'habito, e d'honore, Quel di mezzo è'l più degno, e'l più precla-Più bello e più dipofto, & è il V vgore. L'illustre nifo suo nitido, e chiare Fa fede del robustosuo nalore, E dimostra ne gli atti , e ne l'aspetto , D'effere un'huom temprato, e circofpetto.

Da man destra al Vigor segue vn'huom fosco, Il vigor, che fea lor nelmezzo è posto : Che mostra hauer in lui pocaragione. La chioma ha rabbufata , el'occhio lofco; E porta in uece d'arme vn gran bastone, E quanto Stender puote il morto bofco, Fa ftar discosto tutte le persone. Non usa di ferir con fromba, è dardo ; Che non gliserue di lontan la squardo.

Quefto è il Furor , pericolofo à fatto, E ciascun fuzge di connecsar seco, Però ch'egli và in colera in vntratto, E gira in cerchio quel bafton da cieco . Ferifce femore mai da preffo, evatto, Manon tardi, ò lotan, che l'occhio ha bieco. E fe pure a ferir discosto ardisce, Trona sempre fra uia chi l'impedisce .

L'ira và sempre dietro a questo insano, Che'l vifo ha magro, macilente, e brutto. Il sapo ha fecco , picciolo, e mal fano , Che fpeffo paco fumo empir fuol tutto. Diferpi ha vn mazzo ne la deftra mano, E quando ha pien di fumo il capo asciutto, Con quei sunge il Furor , feco s'adira , E quel col suo baston si ruotare gira .

Da man manca al uigor non molto appresso Segue il Timore,e sta sempre in paura. Và sbigottito, timido, e dimeffo. E intento mira, e ponper tutto cura. Và muto, e non fi fida di fe fteffo, Vuol tal uolta parlar, nè s'assicura . Separla al fin col dir baffo, & humile, Mostra l'animo suo meschino, e nile.

Non ardifee il Euror guardar nel nifo. . . . E gli par fempre hauer quel le gno adoffo, E teme, ch'ei nol coglia a l'improuiso; Da qualche bumore irragionenol moffo » Però fifta con l'occhio in ful'anifo, Per fuggir uia prima che sia percosso. Nè crede il nil d'ogni fortezza ignudo Che'l nigor fia bastance a fargli scudo.

Che và si paderofo , etanto altero, Non pun far, che'l Timor non stia discoste . Ne asicuragli il suo si vil pensiero. Sen' va il Vigore in modo ben disposto . Che non tien conto del furor si fiero: Pur fe ben và con si sicuro petto, Gli sta lontano anch'ei per buon rispetto.

Seque da poi fu'l carro ornato e bello Bacco, con viso amabile, e fereno. Indine viensu'l picciolo afinello Il vecchia e non giamai fobrio Sileno , Che di fumo di vin colmo ha il ceruello, E di cibo, e di vino il ventre ha pieno : Et ebro,un paralitico rassembras Così tremano à lui l'antiche membra.

D'intorno à lui parii fanciulli hameas Quel tenca in man de l'afinello il laccio, Quell'altro ne la groppa il percotea, Pofana eifopra due quefto, e quel braccio » E con plauso d'ogn'un spesso benea, E si godea quel fanciullesco impaccio: E'l uzcchio, e quei fanciulti allegri, e grati Di pampini,e di frondi erano urnati.

Mentre ua Bacco al bel monte Citero Con sì bene ordinata compagnia, Il popolo Thebano, e tutto il Clero Per incontrarlo à quel monte s'inuia .. Hor mentre questi, e quegli il lor femiero Drizzano a un fegno per dinerfa nia ; Penteo nolgendo in quella turba i lumi Bia mò quei noui lor viti, e costumi .

Pewce

Penteo di farfi Imperator credes . Morto che foffe il vecchio aun materno, Che figli maschi Cadmonon hauea, E già quafi egli hauca preso il gonerno. Atteon, che concorrer vi potea, Già passato era al regno de l'Inferno ; Haucam ben due cugini, & ambedui Nel regno pretendean non men di lui.

Questi eran figli d'Ino , e d'Atamante , Ma Penteo nulla , à poco gli Slimana , Perch'era l'vno, e l'altro ancora infante, Et egli il popol già tir mneggiana : Hor quando farfi tante feste, e tante Vide à quel suo cugin , che ritornaua . Che fu di Gione in Semele concetto, Prese dentro da se qualche sospetto.

Gli cadde à vn tratto ne la fantasia, Che questo suo cugin quini venisse Per aspirare à quella monarchia Tofto , chel vecchio Imperator morife , Quelle fofpetto, e questa gelosia Nel capo facilmente se gli fiffe. E tanto più, che tutto'l popol vede, Che fa ei gran trionfo, e gli ha tal fede .

E disuperbia pien, disdegno, e d'ira Rinolfe al popol trionfante gli occhi, Ahi, che fuvor la mente si v'aggira , Che diate fode à questi ginochi sciocchi? Che cofa sì fuor del douer vi tira, Che par che l'honor vostro non vi tocchis Vipare atto di voi preclaro, e degno, C'habbia un fanciullo inerme à torci'l regno?

Può tanto va corno in voi , tanto va percosso Ch'almeno il destin nostro iniquo, e fello Vafo, che fa fonar ferro, è metalle, O'lfuon, che rende vn cano, elungo boffo, Che faccia farui pn si notabil fallo? Ch'à voi, che più d'un capo esperto, e groffo Di gente eletta à piede, & à cauallo Non sbigotti , di donne vn gran romore , Che dal vin nafce , dia tanto terrore?

Ahi, come indegna prole del serpente Dicato d Marte chiamar vi potete . Dapoi, che voi cedete'à si vil gente, Obscena, e molle, come voi vedete, Hor da voi vecchi Tiri si consente, Che con tanto sudore, e spesa hauete Dal fondamento fatta questa terra, Che vi fia prefa,e tolta fenza guerra ?

A voi di più robusta, e verde etade. Che seguite lo stuol cannto , e bianco, Megliostaria , che lance , e fondi , e spade Le man s'armaffer , la perfona , e'l fianco. Quel pampino su l'hasta indegnitade Porta al vostro valore , e l'habito anco, E con più honor la vostra chioma asconde Vn coperchio di ferro , che di fronde.

Vi prego ricordateni fratelli Di che chiara progenie feate nati . Se vi rimembra , voi fiete pur quelli Dalserpente di Marte generati. Perche i suoi fonti cristallini , e belli Mondi, & intatti foffer conferuati, Ei morir volle : bor tu , popol fus figlio', Vinci per l'honor tuo senza periglio.

Ch'egli bebbe l'inimico accrbo, e forte ; Ma su vecchi, fanciulli, e feminelle. Ei, fuor ch'ad vno, à tutti die la morte; Voi , che furete à questa gente imbelle ? Vorrei , che se volesse l'empia sorte, E le nostre nemiche, e crude stelle, Che perdeffimo il regno, e questo loco, Ce'l toglieffe la forza, à l'arme., à'l foco.

Pianger potria ciascun senza rossore, Ne imputato potrebbe effer d'hanello Perduto à per viltade , è per errore . Hor qui fard venuto vn gionincello, Vn molle, effeminato, e fenza core, Che wifle oftro , e profumi in vece d'armi , E Thebe citorra, per quel, che parmi.

Ma

Ma firollo ben'io confession presto Chissia il uo vero paste, e, quel ch'importa Quella su ecromonia, co i, contesso Di quel tridicolo habito, che porta. Dunque a' missicullo infane; e' dibonesto Solo Acrisio sapra chimiche pa porta? Dunque a' missiculi orifane; e' dibonesto Chissia con contesso della producta del porta? Dunque en Missiculi e' feguito da la plete, Fara Tenteo tremar con tutta Trobe...?

Et d'hui ferni con fieror rivolto
Diffe, Fate, ch'i d'habbia bor'hora in mano.
Cl'i so ro far noto al mondo, rpunno è floto
Ogn un, che crede alfuo colliume infano.
Il popol, che rai notomo d'hui raccelto,
Salterò di quel dire empio, e profamo;
Perche Tirefia, à cui ciafeun credea,
Quei facri giochi comundati bauca a,

Vuole Atamante, vuol leuo prudente Raffrena quello orgoglio al juo nipote; E quel firoro e e quella tabbia ardente Nè ritenere è quegli è questi il puote. Ata tanto più à accarde ne la mente, Quanto più il fuo parlar li ripercote . E più che fi contraïta al fuo volcre, Tiù crefte è li ra flue forza, e poter c.

Tal s'ma agricollor's oppone, e vieta, c'h m torrente nelssia non entr?, e vada. Pertrec om londa sia ; poso difrerta Non toglia d lui la siminata biada. Done l'onda er pria menoinguita S'mgorga ; e per rsiet retna ogni strada: Porta al sin ria e terra ; il sepo, e i sassi E tutto quel , c'he glimpedise il passa.

Tollerfi i ferui via da quel furore ;
Ancor , che l'obedir mel volonieri ;
Però, chè auti banean toccarò il core
Quei giochi, che tenena diuini , e veri ,
Ne conofecano in lor tanto valore ,
Ch' à molti forti , e degni esualieri
Poteff er contrellar : ch'ogn' ni fapea
Del gran poter , che Bacco intorno banea.

Dapoi, che l'aunient timidi, e lenti, E che l'envi alitro fi guarda nel volto, E fi comobber tutti mal concettu D'rbidir quel fignor crudele, e flolto ; Diffolto folto vamiglio da le genti Di Thirbertirouar, che i era tolto Da gli altri Pn, che lo Dio Theban feguia; Et hauta fico quattro in compagnia.

Saccordar toffo, e find lov penfato
Prender di questi quel s, che par più degmo.
E dir come no hamo altro troudo,
E condurto al Tiramo del lor regno ;
Ce forti e timo fin al placato ;
Ce for fin i timo fin al placato ;
Este pur firma saccor l'iri, e loficegno,
Dirfogare il port à contra cesti i;

Subito à tal penfer fi diede effecto,
Ma non ferzagrandisma conteja;
Che quei wedendo questi ne lasperto.
Che moltran di noter far lovo off-da,
Tofo delibera per buson ripeteto
Distra radiamente à la disfa;
E si fermare in atro in fu l'auso,
Che fegno fean, c'hourtan mustirato il viso,

E ben mostrarlo, a the constor pugnaro, Feriro, fur ferità, e sinalmente. A força il capo los premete lasciaro, Resisten most postendo atunta gente. Con quel presione al lor siguento rotareo, Ch'à quei lordi di sanque, post mente, Esper volle con chi baucan contso. E perche lissa Dio non baucan a preso.

Tronar mai nou l'af.
Tronar mai nou l'af.
(Diffa) ma ben di quei, che tutta vie
Luifgeum, con fiaica habbiam coflui
Prefo, e fa fronte egli, e la compagnia.
Prefo baurete voi nou ben pre lui,
(Diffe el) egli di quei di Bacco fia.
Da che il comobbi l'ripoje egli allibra y
Effer fia voiti, e vogli offer amora.

Tenteo

penteo slegnaro pin se se projecto su penteo su penteo su penteo su penteo più occhi d lui turbato , ce empio , E disso lui pento di morir hai , Ta, cha serva a gli attri disso più su nome , e a patrix , e qual che fai , Di cui nascipii , e perche vani nel Tempio Torre va mortal ra le ainine cost. E ci sora timor costi rippo e le ci se sa como con l'a con a la como con l'a penteo va mortal ra le ainine cost.

Min vome Acete, edel popol Tirreno
Ad Memia mi dier bafti parenis,
Ch'oro non mi laficar, nie me vereno,
Ne l'ungeri greggt, og roffi armenti,
Quando limo pour paler venon meno,
Ch'anib à tronar le trapelfate genti,
Altro non mi pod edi fino laficare,
Ch'un bomo, or vancanna da pofeare.

C'hebbe del mondo anch'ei si poea parte, Che col pelar s[s]elleme la vita. Le remite c'heauna, evin quell'arte . E disse quando fè da noi partite s Altro nou psis herede mio das'eurte s Che questo el homo , e la cauna m'addita. Altro da me non s'ha , un's possible.

ati lafeiol acque anco», fi chi o n'hauefh Intutoi i cempo de la vita mia Da bene, de algotar quant i ovoleft, y 4 par di qual fi voglis tummo, che fia. L'hamo, e la cenna mi mencera ambi effis, i Chiva giorno va finme me gli portò via. Tal, che fol bacqua specche vive extena; Tofo chimame breidit à dettare.

Ond io, the da wil sum of tened
D effective note having, e novie damed;
Conofeer volli la capra Amaltach,
Amma, & la corone da Arianna;
Quale flate de benique a equade è roa,
Quale raffereme di ciclo, e quale lappama;
De i yeuni, one E econici, ou E uno allorgea,
Qual flat differe di arcelter, qual la offenerga.

Coil larte foitil del nauigare
Approf, e corfi io Volo tanti perigli,
Co le ran negli o per ne flavri di pefcare,
Con la poura mia conforte, e figli.
Hor quel, che i gram Dio fannin advare s
Onde tamo su foi ii maranigli ,
Vi ng van miracole, e che gli fatt' hane
Inanezi a joi occhi micin e la mia Naue.

Haucudo vna mattini di tepno ficiolto Da Smirma per andar infino d Delo , Lafera io veggo vn nembo of tro, o fidho, Che mi nafconde d'opni intorno il ciclo; Al Ifloda di Scio danimo nuble; Non mi fidando in quello ombrofo velo: Elego il laccio in arena ficnia, Fin cir mi giorno più liteo mi afficiard.

Poi come la fencialla di Thore Discopre a noi le fue ghirlande sone, E sopra i fruit di quella slagione Per ben untrivigli la reggiada pione, E chiama del sisfericati te pessione, que Altre al remo, atre di respire, que Mi leno, el ciel vignardo de gni intorbo, Mi leno, el ciel vignardo de gni intorbo, Come prometta de nos profisios di zierno.

P clendo il tele, un fin certo fegno, chame prophie il mento, e chiare il targito D. 1, pollo, 10 chiamo i compani più legra Per uncer fegnitare il mio singgio; Eccometro mi pattallo illipper, e despio (fette, vin de compagni, che meco laugito! E tiba accenta con bocchio e vano, (chi ni de-E che gli apprini cesì modi preded. (da si

Mi dice pian, b'in un emplodiferto
Sol vitironollo, e ché l'uno i menat ui a.
Comelula fermo l'occhio, si otengo certo,
Ch'un diniu rejume lu quet facciullo fia.
Quanto più i nivro, y più pale; e a pertò
Mapper de la celoffe minarchia.
E difictoro, y ra diniu Niume il credo, (do.
Gilè ècrio ma diniu Niume d'apat, ell'orvè

Evolta

216-E nolto à lui col vifo humile, e chino, Gli diffi in atto banefto, e riuerente, Porgifanore, à firto almo, e dinino, Ala nostra dinota, e buona mente, E facto à saluamento il nostro pino Ci quidi à rineder la nostra gente . Et à costor perdona che s'ban preso. Se, non ti conoscendo, t banno offeso.

Prega Acete per te, quanto tu vuoi, Mi diffe vn , ch'era Ditti nominato: Ne ti curar di pregar più per noi , Che già quel, che vogliamo, habbia pefito. Di quatto hnom'non fu mai ne fara poi Più destraspiù voloce,e più lodato Nel gir sopra l'antenna in sù la cima, . O celar per la corda, ou era prima.

Questo Libi approud, questo Melanto, Il medesmo conferma Alcimedonte : E da me in fuora il cesto tutto quanto Hall penfier volto à le bellezze conte. Gli prefe in modo quel bel pifo fanto, Gli occhi lucenti,e la benigna fronte , Gli accefe tanto quel dinin fplendore, Ch'arfer di lui di disbonesto amore.

70 , cui cosa parea profana, & empia, and Diffi : Non foffrird, che'n questa Nane, Don'ho la mazgior parte, mai s'adempia Questo cieco defio, che presi bane . . . Er eccomi percote in questa tempia Vn pugno, di cui mai non fu il più grane ; Mentre m'appongo, e cerco con mio damo D'innolar quel fanciullo al loro inganno.

Colui, ch'alzò ver me l'audice palma, 100 Hauca prima in Etruria alzato il braccio Cotra vneol ferro egli haneatolta l'alma. En'era stato condemnato al laccio ; Ma non pend? la sua terrena salma Per grandri miei guai d' wh' altro impaccio Fuggi da' birri d me fopra il nuo legno; Et joil conduffi meco at Lidio regno . ....

Quell'empia turba tuttain on concorre. C'hebbe il Tofcan ragione, e che fe bene . Ch'io no fopra di me quel pefo torre. Ch'à patto alcuno à me non fi conviene. In quel romar par che si senta sciorre Dal sonno il bel garzo, ch'oppresso il tiene. Che fin allhora addormenta: o , e lento S'era mastro stordito, e sonnolento.

E con piaceuol vifo à noi rinolto, Che romar (diffe) e questo, che noi fate? Chim'ha dal luogo, ou'io mi stana, tolto? Chi qui condotto? à che camino andate? Non dubitar, con simulato volto Gli differ quelle genti scelerate : Di pur , done vuoi gir ,prendi conforto . Che per gradirti prenderem quel porto.

Al'Isola di Nasso andar norrei, Diffe egli, one è la patria, e'l regno mio. Ginran quei traditor per tutti i Dei, Che daran tofto effetto al fuo defio. Sapendo i lor pensier maluagi, e rei . Di no't voler foffrir penfo althorio: Ma di quel pugno intanto mi ricordos 🔌 E fa cheresti anch'io con lor d'accorda.

To gid per gire à Nasso hauca voltato A quel camin la scelerata proda, . E con vento men gia foane, e grato: Ma Ofelte, intento à la biafmenol froda. Mi dice, ch'io mi volga à l'altro lato, Non si forte però, che'l garzon toda. Bisbiglia altri à l'orecchia, altri m'accenna, Ch'io volga altrone la bugiarda antenna.

Jo,che veggo l'infame intentione, Ch'ing imbra lor la vitiofa mente, E tutti baner l'istessa opinione Verso il fanciullo credulo, e immocente, Mi lieno da la guardia del timone Contra il poler di tutta l'altra gente. Non piaccia à Dio dissio, mil dissi piano, Ch' à sì nefando vitio io tenza mano.

Ozawa

Ogn'vn mi biafma, e dice villania, Fra me pian pian me ne lamento, e dozlio. Verso il timone allbor Libi s'innia, E dice à gli altri lo questa cura toglio. Par ben, che fenza lui sforzato fia Questolegno à ferir in qualche scoolin: Par ben, che vaglia ei fol per tutti nui , ) S'ogni speranzababbium sondata in lui?

(ost fopra di fe prese la cura . . . in non s Di condurre il naulio in quella parte; ) Done pensanan di goder sicura sal La nobil preda,e Nasso andò da parte. Finge il fanciullo allbor d'hauer paura, Piangendo con bel modo, e con grand arte, Guardo per tutto il mare, & in lor fisse. Leruggiadoseluci, e cost disse:

O nauiganti, done andate adefio? Done volete voi condurre il legno? Non è questo il camino à me promesso, Non è questa là via , che và al mio regno . Che bonor vi fia,3 on timido, e dimeffo'. Fanciullo fenza forza, e fenza ingegno Voi giouani ingannate ? perchevn folo. Vincete esendo voi sì grosso stuolos : 15

Questo dicea con cost caldo afferto Bacco (che Bacco erail predato Dio ). ... C'hauriamosso à pietà Merera, e Aletto. E ARe di Stive, e de l'eterna oblio. E a me fe in modo inteneriro il petto, Che fui sforzato à lagrimare anch'ios Ride la turba iniqua, empia, e peruerla Del piasto, che l'mio vifo flilla, e verfa.

71 nostro legno hanea contrario il vento col Per volen give al diffinato loco, 50 () E senza vela congrandira;e stento in 4 Co i remi andana sia per qualche poco. Hor per quel fommed Dio fo ginramente, Che dal ciel hanciaril formidabil foco, 3 Di volet dirti d'unacefail vero; que, f Ch'eccede il creder dogni human pensiero. PULL.

Eccede il creder si del baffo mondo, colon I Ch'àraccontarlo la mialingua pane! 10 In mezzo al mar più also, e più profende Non altramente fi fermo la nane; Che se toccasse co'l suo fondo il fondo il 1 Del mare, e fosse ben di merci grane. Fan co i remi per monerla ogni proua 3. Quei marinari esperti e nulla giona. 32

Non lar giouando i remi, inquiganti .... Alzan la vela, indi si froda, e tirant in Pongon l'antenna à squadra poi dinant? . A quella parte donde il vento fpira: 9113 Ma non mouon Siracehi nd Leudati, al Se ben l'antenna à lor si voltupe gira in T Quel legno; masha saldo al lor orgoglios Come farebbe in mezzo al mar un froglio.

Par ch'al fondo del mar congiunto flia 119 Quell'immobil nauilio con vn chiodo: 1 L'hedera facra al gran signor di Dia! A Serpi (come volle ei) quel lezno in modo. Che tutti i remi in pu legati banda 14 . 1 Courn tenace, e indiffolubil nodo . so 110 L'arbor l'antenna indi la vela afconde L'berba e l'adorna di corimbi ,e fronde.

Tutto il legno afferrar l'bedere intorno, C Come al offefo Dio di Thebe piacque : E di pampino e d'una il capa adorno; Il Che non fo come in quel navilio nacque. Fa con pui bafta à queti oltraggio y e fcerno. Ene sforza à faltur molti ne l'asque si C'hauea d'intorno à lui diuerse fere Orfo,Tigri, Leon; Pardi e Pantere.

Medone il primo fu, che cominciasse : 1) A perder il suo primo aspesso vero : 11 E she la fina,e gli homeri incurnaße. E che solcasse il mar veloce, e nero . 3 Ditti, perch'un Leon no'l dinorafse, 14 Per pna corda andò prefto, e leggiero, Fin che ginnse à l'antenna in su la cimus Ma non zi potestar come fea prima. 1%

Ch'a

276: Ch'à pena in vima de l'autenna giunge, Che si mede nel corpo entrar le brascia. E l'ona gamba à l'altra fi congiunge, E cade al fin nel mar con nova faccia. Mirointanto il Tofcan, che non m'e lunge, E quella mannel corpo fe gli caccia, Che mi percoffe e ventra infino à l'ogna, E sicuro mi fa da le suepugnas 1 100

Dal banco, done Ofelse al remo fiede Pensa lenars, persaltar ne l'onda, E, quando vuole alzare il destro piede Per porlo sopral'infrondata sponda, Vnitoregiunteal pie sinistro il vede, Gli manca un pie, ne sa done s'asconda") Codaeffir vede la sua parte, estrema A guifa d'una Luna quando è feema.

Libi volendo dir, che gli era appresso, Chi s'ba solso il suo piesdone s'ascondes Vede aguzzar de la sua bocca il fesso, E fense, che'l parlar non gli risponde . S'aftolta, of ode pu fuon muto, e dimefso, Che la pronuncia ogn'hor più gli confonde, Il naso poi, mentre ei doler si volc, Cresce la bocea ascande, e le parole.

Gridar polendo ancora Aleimedonte . . . - Oime, poi vi cangiate, à strano caso. Sente de dura squama armar la fronte, E'l suo parlar coprir da nouonaso. Ma, che bisogna più, ch' lo vi racconte ? Di penti io solo Acete era huom rimaso, E temena ancor'io, che'l mio destino Non mi facefse dinentar Delfino.

Dapoi che tutti trasformati foro, 1 . 1 E fur per tutto il mar diniste sparsi, to semendo, e i andar nurando, e loro, . Hor forger gli vedena, & bor tuffarfi, E mi faceano intorno al legno vn choro, Ne sapean dal secco albero scostarsi, E lascini vedeansi diportare, E'llor naso inassiar col mare il mare.

E , per quel che da molti ho poi fentito, Incontra lieti bor questo, bor quel nauiglio E, fa veggono vn legno in mar fdruscito . Cercan gli huomini trar fuor di periglio, Tofcani E su'l lor dorso quei portano al lito: trasfor-Ma d'una cosa più mi maraviglio, . mati in Ch'amano ancor, fe ueggono un fanciullo, Delfini . Goder del fanciullesco lor trastullo.

Stupido io stano, timido, e tremante, Colmo di meraniglia, e di paura, Quando quel Dio mi si fe allegro anante, E diffe, Non temer, ma prendi cura, Ch'io possa sopra Dia fermar le piante. E così à pena alquanto m'assicura. Snodo le uele, senza bedera al uento, E guido Bacco à Dia lieto,e contento.

E, s'haueste signor ueduto uoi Ogni huomo in quel nanilio trasformato. Ch'io seguitassi i facri riti suoi, Non ui sareste si meranigliato . Volea contar ancor; come dapoi L'hanea per tutto,e sempre seguitato. E quel che in ogni parte gl'interuenne, Fin che con Bacco à Tebe se ne uenne.

Ma Pēteo bauedo ancor ferma credenza, Che torgli il regno il suo cugino agogni, Diffe, Habbiam dato troppo grata udienz a A queste none sue fanole, e sogni. Pensando sorse in me tronar clemenza, M'ha detto i suoi tranagli, e i suoi bisogni: Pensò tardando in me l'ira placare Col nonellar del suo finto parlare.

Prendetel tosto,e co i maggior tormenti, Che dar sapete, fatelo morire. E fu subito preso,e da i sergenti Posto in prigion da non poterne uscire. Hor, mentre flecchi, e dadi, e fochi ardenti Preparano i ministri al suo martire. Da se si ruppe una catena forte , Ond era aminto, e fe gli aprir le porte.

Penteo

Penteo s'olina di volerio morto ,
Pel vuol, che finu da fe le porte opere .
Rel vuol, che finu da fe le porte opere .
Rel pente i ferri gli labbino fatto torto,
Tenendo quelle pompe fante, e certe,
I al che più non volendo effere (corto,
A girai cell in perfona fe councerte,
Rel più s' manda s' ferri come prima,
Dapoi che d'ur fanciul finu tanta flima.

Già quelle genti effendo giunte, e quelle, Faccano vi armonia diferrale, e paria Dinfirmanti di grali, e di panele, a rich, Che rendem fordo l'hom fa terra, e la rich, E più le furio damigelle Con van libertà von ordinaria Stridean cantondo per tutto il camino Perfi in bonor de l'imentor del vino .

Si come freme un feroce canallo
Al 196 de la guerra esperto, e buono,
Quando il trombetta al sino cano metallo
Lo spiro anuinase sa sente el sinono,
Cee shussiga, corre al belitro fo bullo,
Doue le squadre à lui minuche sono;
Tal Penteo corse contra le Baccast
Al sino di quel dissordir plari, e conti,
Al sino di quel dissordir plari, e conti,

Ha il Citeron di selue on prato cinto Senza arbori natini, e senza piante, Therbes, di vari sentro dipinto, Dous si san le cerimonie sente. Verso quel prato da grandira vinto Pentro drizzo è te concrarie piante, E è pena v'entra, che la madre il vede Rei prato por lo sfortunato piede.

Coutra quei riti facri andando l'empio, Era fluo da unti abbandonato. L'actico di elle per dame ag'latri efizpio, E fic, the v'ando folo, e difarmato. La madec, ch' era pre entra nel compio, Toflo che l'occe comparir nel prato, Trima di unte l'altre inflana e flotta. Le falle al tempio di lui faccia volta.

E, sì come di lui volem le fielle, Come bauca detto più l'irefia il faggio, Diffela madra d' l'altre due forelle, Volegte gli occhi dunel porco filuaggio, Ch'à stubar sciue le fife [care, e-bile, Andiam tutte d'un core à fangii oliraggio, Tanto, che contralui le donne uniff Con mille findal syunde, emille thirfi.

Egli, che contra a 1912 Quel domnefoc ebro, e furio fi tuolo Per fuggie volta l'assultiro piede, Perche firrona difarmato, e folo. Too fi volge à proger perche noncrede, Ch'empia la madre fia contra di figlinolo, Alé men, che le due zie, di cui fi fida, Polfan (fijir jama, ch'elitr') vecilia.

Non più quelle orgogioje affre parole
Ffa con le parenti emple » e liperbet
Ma confest lis (ne errore, se le no dele
Con quelle più, che mai free » acerte
Econ quell'humilt, che vin mon suole,
Mostra, che l'agreue suo già ninge sherbe e
Ele prega, che tra gran di peniglio
In sporte, pe e zie la madre, si siglio
In sporte se e zie la madre, si siglio
In sporte, pe zie la madre, si siglio
In sporte, pe zie la madre, si siglio

Et d.la madre d. Atteon ricorda
Quel dra fino figlio incognito internenne;
Ada quella di rigologi incognito internenne;
Ada quella di rigologi fino fifetata forda,
A ferri lui poco cortefe venne.
Ino elatra fino qui con cir i accorda,
El ona, e l'altra tal maniera teme,
Ch'una tagliò di nipote empio, e profano
La deltra, e l'altra la finifira mano.

E volendo abbraces la madre irista. Che più de l'abre firide, e gli minaccia; L'ma, e l'abre, lia man trou a romenta, Nel la ponno amodar le monche braccia. Deb dolce madre dolcemente guatra. (Diffe) e pieto fa dime volo fi la faccia. Vn gran grido ella del, poi che mirollo ; E di figa propria man troneque il i collo .

E più

E più di venen piena affai , ch' vn'angue , Prendendo in man la fanguinosa testa , E macchiando se stessa de suo sanoue .

Ematchiando sestessa del suo sangue, Ter l'aria la gistò veloce, e pressa. Prendete (disse a l'altre) il corpo essague, Smembrate voi la parte, che ci resta; Diamo anco al corpo morto il suo sipplicio. Poi satie satte andremo al sacro ossicio.

Ecco in un tratto quel corpo finembrarsi Come la madre in molte parti chiede: I membri van per l'aria à volo stassi, Qual si gitta a l'in su, qual cade, e riede.

Luas se gitta a in su, qual cade, e riede. Così le foglie allhor weggon volarsi, Chel trudele Aquilon gli arbori fiede, Quando il Sol lo Scorpion cavalca, e doma, E toglie a lor la non più verde chioma.

Abi crudel madre, abi quando mai s'udio Lo firatio, e'l mal, che del tuo figlio fai è Tu fai pur, ch'egli del tuo ventre vício,

Tu quella sei , che generato l'hai . S'as altre vn figlio muor , sia buono , o rio , Non posson rasciugar gli humidi rai ; Tu di tua man l'hai morto , e non sei satia.

Se non si smembra ancor , lacera , e stratia. 199 Se noi cercando andremo in tutti i tempi , In ogni legge , in ogni regione ,

Trougrem mille, e mille crudi essempi, Contra chi scheme la religione. E mon sol contra che scepati, & empi Han mosso i con de les strane persone, Mai cor di quelle han contra loro acces, Che zsi han portati in corpo noue mess.

Hor tutti gli altri cauti, & ammoniti Da l'alfra morte del profano, & empio, Seguendo i facri, e non vfati viti, , Quel Dio tolgono al carro, el damno al tem E gli huomini più degni, e rineriti (pio. I primi fur per dare a gli altri essempio, Che l'adoraro in quei feggi eminenti,

Done l'haucan locato i suoi sernenti. Non si sece altro mai tutt
1L FINE DEL TERZO LIBRO.

38 - 1 Lab 45 12

E gli altri ancor fernando il grado lovo Come comanda il facrolote fanto. Com pempa, estimonia, e con decoro Nel adora quel Dio famo altrettanto, Damo al divino altero, e al nobil choro Mirra, e incesfo, con gran plasfo, e canto, E cederas I officio fanto, e pio.

Al lor Teban riconofituto Dio.

Poi, ch'al dinino officio il fin fu pofio, E fatto a Bacco ogni opportuno bomer, Come dal facerdate lor fis impofio Tornar le donne al folito romore: Etin boror del finiantor del mofio Mofirma il mulichre lor furore, E da loro ogni nome gli fu detto, Ch'alin'f dal per più a ma degno effetto.

Miri Lappella Fromio, altri Lico, Quella Bimatre il chiama, e quella Bacco, Chi Nifo, chi Nitetilo, e chi Ni, Nitetilo, chi Ni, Nitetilo, chi Ni, Nitetilo, chi Ni, Nitetilo, chi No. Altri Elelea, altri Euante, fe diri Jacco, Altri Elelea, altri Euante, fe diri Jacco, E paion tutte vifitie di Baldacco; E paion tutte vifitie di Baldacco; Tanto fi moltra in quella allegra fella Sfactina ciafeleana, e dubonoffa.

Che gioucuth perpetua a lui mantiene
Di vergine va giocondo, e grato visio; i
l qual come prometta di male, di bene,
Hor ne da con le corna, bor fenza, suifo.
Eciò, che lor ne lebre menti viene,
Canton con planjo, e con timulto, e rijo;
E innarzi ai cito, e dopo j, e netiviromo,
Neus fiece altro mai ratto quel giorno.
TER TO 1 TER TO

ANNOTATIONI DEL III. L BRO.

A fauola di Cadino che non trouando Europa fua forella, non volle tornare nel Regno del padre, ma procacciarfi nuouo pacie,e leguendo per configlio dell'Oracolo d'Apol lo il Bue facale giunie in Baotia, doue hauendo mandate le fue genti à pighar acqua, fur onto morte dallo spatemenole serpete, che amazzato poi da Cadmo subito ch'hebbe seminato i fuoi denti, come gli fu comandato dall'Oracolo, ne nacquero noue genti armate, che cobattenano inflemercinque dei quali effendo rimafi viui s'accopagnarono co effo lui, e diedero principio à quel nuouo Regnoscrederò che figmfichi, che l'huomo forestiero, che va per ha bitar vo nuouo p acie, hà molti concetti di quei luoghi nuoui, che spingendoli fuori per veri ficarli, lono tutti amazzati, e spenti dalla prudentia figurata per il serpente, laqual'habita comeesso, in vna grotta nel mezzo di vna foltissima selua di errorii perche essa sola sa trouare la via di vicirne quando vuole, e quando vuole ancora sta nascosta e coperta; è siera la pruden tia come il ferpente, perche vecide, e spegne tunte quelle cose che più ci piacciono se pro priamente è afsimigliara al ferpente, inuecchiando questo animale affaise la prudentia anco ra quanto è più attempata, tanto è più ficura; vien la prudenza amazzata dall'impeto giouanile figurato per Cadmo; Ilquale poi trattigli i dentia femina; e ne nascono huomini armati che combattono infieme . gli huomini armati sono i penfieri giouanili nati dei denti del ser pente, clre sono le ragioni de la prudentia, che sono di maniera confusi e cotrari l'uno all'altro che cobattono infieme; tanto che ridotti in pochi s'amicano Cadmo, & pigliano nuovi configli intorno l'habitare il nuono paese per viuer selicemente come visse un tempo selice Cadmos fin che gli sopragionse la mala fortuna del Nepote è bellissima e propria in questa faudla la comparatione d'il'Anguillara nella stanza. Si come un fiume , ch'efce del fue lette.

Seguela fauola di Atteone, è per dir meglio come vogliono alcuni l'historia, scriuendo Fulgentio che Atteone fu vno che amò grandemente la caccia nella fua giouanezza, giunto poi nella età matura, e confiderando meglio i pericoli della caccia, che non faceua in quegli anni focofi, non l'effer citaua della maniera che era accostumato di fare. Nondimeno an cora che in quella età fuggisse il pericolo delle caccie, non però lasciò l'affettione imisurata che portaua à can; perche pascendone gran numero come facea nel tépo che si leruiua di loro consumo tutte le sue sacoltà; onde venne à dar materia alla fauola che narra ch'ei fu mangiato da cani. l'Allegoria è che colui, che fi da con ogni diligentia à confiderare i mitterofi ordini dei cieli ,e il variare della Luna, figurata per D. ana, e trasmutato in Ceruo, ltando nei bolchi, e luoghi (oletarij, tratto dalla curiofità di quella ferenza, onde trouato poi delle proprie cure famigliari, che sono i Cani, è diuorato da esse, come quelle che non sopporeano mai, che l'huomo viua a settesso, in quelta fauola descriue felicemente l'Anguillara la caccia del feruo come la fanno i gran Rè, come è quella di Francia, cominciando nella Stanza. Acquista il Cerus per quella campagna con quelle che seguono .

Concatenando Quidioscome fa per fempre in quello libro delle Mitamorfoli, vna fauola con l'altra, vniice a quella di Atteone, questa di Semele ingannata da Gitinone; trasformathin Berbolua nodrice, a perfuatione della quale la mifera fi procaccia la morte, che ci vienea far conoscere, come noi chiededo gratie a Dio, non sapendo quello che dimandiamo venimo a chieder il più delle volte cofe che ci fono dannole,e mostifere, come perfuafi dal

la nostra cupidigia infariabile, che è per fempre la notrice nostra.

Diremo ancora che Semele'è pregna di Gioue, quando la vite, figurata per Semele, nella primauera fi gonfia per il calore del Sole, e diuien pregna di Bacco, e che poi è folminata nel maggior ardore de l'estate, quando per il gran vigore del Solè incomincia à madar suo ri i frutti. si congiungono i frutti poi al ventre di Gione, non essendo ridotti a persettione dilla vite squando egli piglia cura di renderli maturi si quali fono poi conferuari da Ino. quando coperti dalle foglie,e da i pampanish vanno nafcondendo, à i raggi del Sole, vengono poi nodetti dalle Ninfe, quando fono ristaura: i dall'humidica della notte. Che Siléno fiz poi alleuo di Bacco, fignifica che i vecchi fi nudrifcono più col vino, che con le viuande Volendo poi leguire la descrittione che hanno i Poeti di Bacco a quello che gli attribuscono, diro che Lupi Ceruieri non son'altro che cosi la vertù del vino preso moderatamente; come quella che coff crefce l'ardire, e la villa, come ancora prelo ingordamente fa l'huomo volubile come il suo carro le tigri poi, che'l tirano, sinotand le crudeltà de gli vbbriachi i gli Oeli, e i Lupi arrabbiati poi che sono portati nella preda di Bacco sono i furo ri, ele pazzie, fopra le quali montano fieramente quelli che fono tocchi da'l vino, perche

fone di modo fenza confederatione, che anderebbero sfrensiamente in opin maniera di pricole. Sono ancora timidi quelle the fidanno a l'unio, come quelli che harmonda perdura la ragione non diference, quali tofe fiano di temere, e quali mò i gradi inflabili poi che fono numerati fai cempagni di Bacconfignificano quelli vali e quoi mai firmi piati, che fiano quelli che hanno fouerchiamente beutto e di prino Bacco ignudo, perche chi è tecco da lut Gopre tutte le cofe, con un cienzaluma cola naice fian per opi perche il berefe fouerchiamente ritcalida di modo che non la bilegno di vellimenti. Il fanno fancitulo poi, perche fullo della filmi di prino di pri

Deferive l'Anguillar mello felicemente la trasformatione di Tirefa di huomo in donsa, ed idona in huomo, e come fiprorèn e li anni che confiumè felico feimia, doue fi uede che bella fententia fi caure le donne muriate, che gli huomini fono tutti advi modo, e, che fivoglino contentare dei proprimartin, quelle flama 26 neprantase. decenno ancora deferiute intentioni, che finingono gli huomini a gli indoutia, che predicono le cofe future, come Tirefa nella flatara. Zuelvandi parti pai tuma public. «e-ce come ancora de future, come Tirefa nella flatara.

predifie ofcuramente l'infelicità di Narcifo.

L. A fauola di Narcilo è affai chiara, per c'heffa, onde per venir all'Allegonia dirò che per Echo fa può intendere l'immortalua de i nomi, amatamcho da gli fipirul alti, e nobili, ma poco perzezta da i Narcifi, che dati alle delicies sinamorano mileramente di femedefi mi; e al fine poi fono trasformati in fiori, che la mattina fono vaphi, e la fera guafti, con quell'i exenedo, amorterimangono fepoli in fineme con i loro tomis incernamente, non giotuando loro le delicie, ne i piacci, ne quali hino confumata la uitaloro. Bella celur fione del della file di Marcilo.

Penseo, che spregia i sacrifici e gli honori che saceuano i Tirij à Bacco, ci da essempio, che quelli, che spregiano la Religione, sempre capitano male, essendo egli stato amazzato dalla Madre,e dalle infuriate Bacchide . l'historia di Penteo è perch'egli non beueua vino , però è descritto nemico di Bacco tentando ogni hora con mal'animo d'ucciderlo i ancora che gli siano raconte le sue proue, e la sua potentia, e la sua forza, che hebbe in trasformare gli empij e scelerati compacui di Acete in Delfini, animali naturalmente amici all'huomo, si uede quiui quanto felicemète descriua l'Anguillara la sorma di Baccose i nomi che gli sono attribuitis de quali il primo che è Bacco fignifica furore, palsione che fi scopre ne gli ubbria chi:chiamasi ancora Bromio, che fignifica risoluere. Lieo perche raccoglie le sorze smarrite benuto remperaramére: Ignigena, che genera fuoco, perche il capo di chi bene fouerchiamente è sempre firmoso. Ditirimbo, che è nato due frare; essendo prima tratto dal vetre della madre col ferro, e dapoi da quello del padre ridotto a perfettione, però è desto ancora Bimadre Niseo, dalla cirrà di Nila, ouero da vna delle cime del monte Parnaso che gli è con facrata. Thioneo'che fuona, senza pelli, perche le visi hanno bisogno di esser ogn'anno potate, e fatte fenza rami,e i pampani che fono fuoi peli, ouero per dimoftrare la fua giouanezza, essendo dipinto giouane sbarbato. Nitrelio, che conduce la notte, perche il vino induce il fonno. Eleo, per effere molto riuerito nella città, Elea. Niaco, perche prouoca il finghioz zo beunto ingordamenie. Euante.come lo doio per ottimo fanciullo. Brifeo,come quello, che è stato il primo à cauar'il vino dell'uua : ouero Irsuio, perche in Grecia hebbe due staque, vna Hiriuta chiamata Brifei, e un'altra delicata, chiamata Lenea, per questo è detto Leneo. è desto ancora Libero, perche pare che dia a gli huomini una certalibertà; che non lascia che possino conoscere alcuno legame di seruitu, quando sono ubbriachi: è libero ancora, perche libera da penfieri, e sa pronti nell'esecutioni, liberi nelle necessità, e alti nelle baffezze. fi foleua già anticamente ne gli edificij delle città far facrifici al Padre Libero, perche le conservasse perpetuamente libere, e le città libere, soggette à gli Imperatori Romani, haueuano anticamente l'imagine di Marsia, che fu sempre sotto la projettione del Padre Libero. Oltra i nomi di Bacco fi uede anco quanto Poeticamente fa la comparatione del cawallo in quella flanza. Si come freme un ferece canallo e la conversione ad Agave madre di Pen theo in quella . Ahi crudel madre , abi quando mais volto .







ON però
crede Alci
toe, e le forelle
A queste sacre seste, allegre, e noue,
Ne per pope

veder si ric

Del proprio albergo alcuna il passo once; Anzi tutte prosane, empie, e rubelle Negan, che Bacco sia figlinol di Gione; Et han quei ginochi per si wani; e sciocchi, Che prinan du nerdesti i capità occhi.

Fra le famiglie no bili di Thebe
Splendean quelle figliudoe di Mineo;
Evedendo i più lillufri con la plebe
Dar il gran fede di detti di Lico,
Dietamo: Alto timo eggi van vazilla, co heA venerare un'huom malluagio, eveo;
Che c'oluo finzi giudo, e col fuo ingegno
Gerca occupar quello infelievegno.

Eon protefio incredula, e proterna Ch'ella schemir mon evol l'honor dinino, Moltrando Aleitoc d'honorar Aine rua, Rivalge in filo il hen purçato lino. E toquie anora ogni forella, e ferva Al tanto venerato peregrino, Ponendo, come lei di maggior tempo, Aliane in offertito fuor di tempo.

Et eloquente, prouida, & especta Nel japer colorir la fua ragione, Quanto è meglio, dicea, di fure offerta D opre, che fian tenute villi, e buone, A quella milgion Dea ficura. e certa, Che girco è altre credule persone: (finge, Channo banore à vn'huom, ch' vn Dio si Secondo il troppo ber le firona, e spinge.

E, fe vogliam la non grave fatica
Men grave baner, non filium tacite e mute:
Ma ogn'una in giro vna nonella dica
Di coje più notabili accadute.
P e n. C H e Philorie de treate antica
Fan le persone accorte, & aucdute;
E sono al viver nostro offempi, e specchi,
E gratzichi a gli ocioso rocce.

3 Lodano

Lodano affai quel , chela prima ba detto , Quel piacer di virtù lor posto anante Le donne : e pregan lei, ch'à tal diletto Principio dia, che ne sà tante, e tante. Ella, à cui souenia piu d'on soggetto Cangiato in belue, in pefci, in fassi, e'n piate, Ne comincia vna; e poi si pente, e tace; Nerisolner si sa, qual più le piace.

Pensò dir pria, si come Dirce madre Di chi fu à la militia si riuolta. Ch'ando à ferir le mal concordi squadre Con vna treccia sparfa, e l'altra anolta, Fu da le vaghe luci alme, e leggiadre D'vn Siro a l'amorofo laccio colta ; E fermò tanto in questo amore il piede, Che chi fondolla à Babilonia diede.

E come seco poi sdegnata forte, C'hanesse si impudico haunto il core, Ch'ad vn'huom no suo par, ne suo conforte, Donato bauesse il suo non casto amore; Scacciò l'amante, e pensò dar la morte A la figlia, che n'hebbe, e ad vn pastore La diede; il qual, secondo ella gl'impose, Quella à le fiere in un deserto espose.

E, come il gran dolor così la mosse D'hauer ceduto à si lascina sete, Ch'in un profondo stagno al fin gittosse, Per attuffar questa memoria in Lete ; La done in nono pesce trasformosse, E le genti di Siria, poco liete De la perdita sua , ch'a tutti spiacque , S'astennero da pesci di quell'acque.

E come in mezzo à quello stagno anaro, Che sì ricco thefor lor nascondea . Vn grande, e nobil tempio le fondaro, Chona biforme imago in mezzo hauea. Però che in parte donna la formaro, In parte pefce, e fu lor patria Dea; E come il tempio, e la biforme imago Diede on gran nome al Palestino lago.

Ma, perche Alcitoe à più cenni s'accorfe, Chenota à tutte l'a'tre era tal tofa ; Che nel proporla ogn'una il ciglio torfe, E s'accennar ch'à lor non era ascosa: Dir non la volle, e stette un pezzo in forse Tutta dubbia fra fe, tutta penfofa, Si douea dir quel, ch'à la figlia auenne, E come si vesti di bianche penne.

Che l'innocente ficlia, & infelice, Cui destinato haucan vita sì corta, Ch'effer douea sì grande imperatrice , Non fu da fiere dinorata, o morta, Male colombe fur la sua nutrice, La sua vera custodia, e la sua scortat Le pie colombe i suoi lamenti vdiro : E fuor da pietà vinte, ela nutriro.

E, poi che'l suo gran seggio hebbe fondato, E retto il regno suo ben quarant' anni, Sentendo, che'l figliuol veniua armato Con infinito effercito à fuoi danni, Commise à tutti i capi del suo stato, Ch' vbidissero al figlio; e'n tanti affanni In tante pene, in cui vedeano ftarla, Venner le sue nutrici à consolarla.

Venner le pie colombe, e dier conforto Al'affannato, e combattuta donna ; E, poi che'l suo infortunio hebbero scorto, Che nel suo imperio non faria più donna, Penfar condurla in piu tranquillo porto , E di piume vestir la regia gonna. Quesa le die due penne, e quella due; E volò poi con le nutrici sue.

E se dier bando a pesci i Siri allhora, Che la sua madre pn'altra forma ottenne; S'astenner poi da le colombe ancora, E con le squame venerar le penne. Questa fanola Alcitoe hebbe à dar fuora; Ma perche sapean l'altra, si ritenne : L'altra, che precedete à queste cose. Ne la volle consar, ne la propose.

Che

Che le par verifimil, che, fe fanno
Dire nel lago pofee effe nonello,
Spopiano añore de limpimato panno
De la fina figlia diuentara angello
Hor, mentre cutte faltre attente flamo
Ter vair qualche fatto ignoto, e bello:
Di novo vin ne propon, poi fi condanna,
Che crede, cheno l'fappiano, e l'inganna.

Volle di Naide dir, che de glincanti, E del vulor de l'orbe à pieu s'inteles E fin d'afforto si gentil, che quanti La vider mai, del fin bel l'ume accefe conde fu ta la copia de gli amanti, Che di ciù attiera à nullo amor s'arrefe; Non merti, prieghi, versi, oro, à valer La poter fu giamai ferua d'Amore.

Anzil erau col venuti atedio
foregio, i premii, i verfi, i canti, e i fuoni,
Chefe, per torfi vn i noiofo affedio,
Incanti, à queflo appropriati, e buoni.
Abi troppo in core human crudel remedio,
Che tofé alor fo pretiof domi.
Fà in muto pefee ogni amator conuerfo;
E perdè il juono, il cato, il prego, el 1 verfo.

Questa, come nouella ascosa, approua Alcitoc, el alire ad ascotarsia muita. E ben thause aproperçina, enoua, Che thause poco prima ella senita; a Ma la propone à pena, che ritroua, Che thau per cosa assistant presente a L'altre, che la pregar con casso assistant Che le piaces se a companyant properties.

Ng fol differ saper quet, che disse elle signification en Naide campio si immuni sino i sha quel, che se sino si manuti sino i sha quel, che se sino si monella, chi a quella incantatrice aucune poi. E à te crudel. d'omi pietà rubella, Comuenne al sin prouar glinecanti moi; che ti secre portra degno supplicio più strudele, esclerato vossitio.

Perche come ad Alcinoc conferma: >
Le dome, poi che que i glava ne l'ac que;
pe pofici di piòprot diunta ro
Come al miqua insantartice piacque.
Tatti gli altri i pagle abbandonaro,
che l'infelice cafo mon l'acque.
Per temo ogni vni di quel dominio effec.
Per non amarla, et rasformarfi in pofice.

E, doue prima ogn un correr folea In quella, ès unella parte per mirarla : Ogn'un po l'abborrius, e deconden Ogn'un poi labborrius, e deconden Ogn'un più, che potes fingia d'amarla. Quando à saccoje al fin, cho gri un tenesa Diele, cho ogn'un furgia per ijchiuarla, Penita, fu cofirettu a far più filma Di quei, che canto in adio belbe da prima.

E confidando in quei miferi amanti; Ternon gir fempre abbandonata, e fola, A cui dopò mille querele, e pianti Hausa tolta e lifigir, e la parola!, Pentira, torna a gli nifelici incenti; Et à fe flessa neor la forma invola: Fra dure squame il suo bel corpo a sconde.

BENé del maggior lume orbo, e infenfato Chiregger non fi sin e la grandezza; Ches per hour ne gil altri imperio, e flato, Oggi va li viene a noia, ogui va difrezza. Chie viena da tuti al fin eusto odisto. Chie viena da tuti al fin eusto odisto. Chie vien fivede abbundonato allbora, (2a. Chipria (bora), con fia vergo gand houra.

Tutto differ Japer, come passaffe

Quel fatto, l'altre à la maggior forella,

Et, ancor che ciassum a la promassife

Per rane lettion morale, e bella;

Nondimen la pregar, che ne contasse

l'n'altra al tutto incognita nonella. (ue

Che al, che al genio bamai par, che più gio

Passafta, et des dio cose none.

G A Parue,

Tane, ch'Alcite s'arroffife alquento, Ocho pergogna laprendelle almeno, Non ritrovancho biforia dal fucamo, Ch'a le forelle dilettaffe a pieno: Si flècatica supoco, penfai a tanto, E dopò alletta à la fua lingua il feno; E dir propen del Gelfo in prima e flampe, Che fife datto, o, fuor tutto di langue.

Girò le luci, e pofe à l'altre mente, E al mouer de la fronte, e de le ciglia, Conobbe, che la fiunola préfute Sarebbe grata à tutta la famiglia. E vinoc undo ganiminutia a mente. A quella col penfier tutta s'appiglias. Quella per fine al fuo parlar prefife, E tacque tutte l'altre, e quella diffe.

Ragiona, e intento indufriofa, e prefla
Toglie laforma di din, the in fit isforge,
E ver, ch' alquam oil fito parlare arrefla,
Metarte l'humido al filla lingua porge:
E tanto lin hama finifita apprefla,
Quanto chie terne a lei la defira forge;
E van al toglie a lacama, ond'hail foilegno,
E latta in lin di volge, e dallo al legno.

(cme da l'ona man l'altra si toglie, Cirar si a l'pis, e và più che può lunge: Quel nodo ; ci è cagion , da lui più si cioglie, che mai la terra non percore, o punge. E dopò introva al lyo si ll'aracoglie, Tauto, ch' à l'altra man si ricongiunge: Done con nouvo nodo i si l'algerra; Perch'al mono girar non calain terra.

Mentre il dotta la maggior firocchia Rende a la Deal intempellino nifitio, E relieli liplo, e flogilia la concechia, E l'altreimoglia a si depno effectio i, E to bor le ferne, bor le forelle adocchia, Che del diletto lor vuod qualche inilitio Vu dir, che in doice fical aria percote, Cibal Porcechio ori a queste noto. NE LA città magnanima, che cinfe Colei, ch'oltre di valor tão bebbe ingegno, Che morto il jou marito, il felg finé; E come fuo figliuolo, ottennei il Regno Due nobili dime vu forte nodo suinfe Damor il cavo, e pretiofo pegno, Chel Sole, ounque il modo aliuma, e uede, "Xon vide ral botrà, n'è tanta clee".

Piramo I on di que la copia bella; E l'altra il nome l'sibe banca forito. L'on tenero garon, il altra donzella; Egli idoneo a la fipola, ella al marito. Lor cafe ena conquiente; e quella, e onella. Commune un muro banca, ch'era sarvigito: E vere, chel [fe]o in parte carripolo. Còl à tutti gli octob unecone ara najolio.

Fra jph kdasi gjouani del mondo (bello, Non fu allbor në lipin accron, në lipi accron do, Rê di parlar pih dolce, e pih Jacondo, Rê di mistelfi pih gli occhi a vedello. Uvolto grato, angelico, e giocondo Non duas indicio ancor del primo rello; Rê grato vifojia v Fenero, è Mante.

Marte tanto vi bawa, quanto il facea Vi il le, e vigorofo ne Lafetto. Le gratie bawea da la Ciprigna Dea, Che dano gli occhi altrui mazgior diletto, Tanto, cho gui mortal, come li vodea, Dicea non fi tronar più grato obietto; Ele donne il volcano tutte quante Chiper conforte bauer, chi per amante.

E, s' ai tutti eccedea di quella etade
I gionani di gratia, e di bellezza:
I sionani di gratia, e di bellezza:
I sibe baues i dolce arre, e rai beltade ,
Tal viria), tal valor, tal gentilezzas
Chele donne, che allion ar ampii vade,
Paßò di ogni beltà, d' ogni vaghezza:
Et ogn huom d'ogni etate, e d'ogni forte
La volca per ammate, ò per conjore.

Ma

36.

Ma quei , che da principio crano ofati
Pederi fielji mifeme, e trafiullarfi,
(Però che ficion quei dru tempo nati
Per lu medefina et imoto confarfi)
Serano ogni dipi talmente amati,
Che non potesson ad altro amor vultarfis
Efacran poca filma ambi dimite.
Efacran poca forma mor ofati
Chi ardan de l'amorofe lor famille.

Era l'amor crefciuto à poco à poco,
Secondo erano in lor crificiati gli anni .
E, doue prima cat traffullo, e gioco
Seberzi, corrucci, e funciulițich iingunui
Quando fun giuni a quella eta di poco,
Doue comincian gli amorofi affanni,
Che I alma noffra ha ri lezgiadro il monto,
E che la dount, e thomo si manoo susto ;

Eraturo l'emor, tanto il defire,
Tanta la fiamma, onde ciafem ardes ;
Che l'uno, el altro fivedes movire,
Se pietofo Himenco non gli giungea.
E sunto era mazgior d'embi il marire,
Quanto il voler de l'un l'altro feorgea.
Ben ambodel e mozge eras content;
Ma no l'officiro i loro empi parenti.

Era fra i padri lor pochi avvi auanti
Neta suna troppo cruda inimicini;
Teature propo cruda inimicini;
Tautoregni ne padri olo, e maltita.
Coli bummini de la terra più preflauti
Tentar pro dividurgli in amicitiat
Evi s'affaticar più solte affati
An non vi fopper viaritroum mal.

Quei padri, che fra lor fur sì infedeli, Vetaro a la funciulla, e al giominetto. A due a be disimanti, e al fideli, Che non dier luogo d'esfato affetto. Los padri ir agriomensil, e crudeli. Perche voglicte lor tanto diletto s Sogri un di loro il fino difio corregge Con la terrena, e la celefte (1852). O sfortunati padri one tendete, Qual ve glifa dellin tener difficiantie Perche vetate quel , che non postese Che gli animi farca fempre conzinutzi Ahi, che far di voi, fe gli vedrete Per lo vostro vigor reflur defuniti Ahi, che co voltri non fani consigli Procurate la morte a vostri figli.

Pinea dunque secreto il lor amore : I eemi, i dokci spardi solamente of stevante solamente orore, Di quanto solamente orore, Di quanto solamento accessi di contra Atte con aprel occhio, e non pon mente? Hances il muro commun quel pilo aprile Chio diligi, escor nessa il muro commun solamente occidi con Chio diligi, escor nessa il muro commun solamente occidi con solamente con solamente occidi con solamente con solamente occidi con solamente con so

Coi prima accorti amuni difcoprifle
Il vitio, ci pel, che à la parcte nuce ;
Li doue caut poi la firala aprifle
A i dalci [guntd], a la pietoja vocet
Douele volfite lagrime fur ville,
Cui filliati chiufo foco, che vi coce:
Doue, prothe tropo and em chiufo foco
Trouglie firala, onde cifalafe vo poco.

Lè done il parlar dolce, e pien d'affecto Scopi satti i marir, tutte le voglie Del vono, e l'attro inavanora o petto, Ch'en di diuntara marito, e moglie. Si diffeiu del padri il gran d'atto, Chel voftro dolce amor colmo di deglie : Il vi sfogalle, e vi godefic alquanto. E vi famille colte borrifo, bor pianto.

Ja prima giuata l'ora, e l'altra villa
Lo flemdor, ebe defia, contempla, e gode;
Giorainfinita pos l'orecechia acquifia
Del Goue pariar, chi felolta, Crode.
Ma poila mente qual enfero virtilla,
E rutta dentro la continda, e rode,
Che lor rammesta al len vesta, e, c fato;
E fli, chi ad ambi il piasto irrighi il volto.

La donna più veloce nel pensiero, Più tenera di cor primiera piange . L'huom, se bene è più forte, e più seuero, Vedendo pianger lei, l'alma trifta ange. Flla, che'l vorria lieto, apre il sentiero Al gaudio , e con bel modo il dolor frange, Ride, e l'allegra: e in questo, e'n quello auiso La donna è prima al pianto, e prima al rifo.

Con un bel modo a lui ritorna a mente Qualche bell'atto, ch'ei già fece, e ride, Che'l fe in presentia d'infinita gente, E cost ben, che alcun non se n'anide. Ei, che quel vago riso vede, e sente, Che di dolcezza l'alma gli dinide, S'allegra, ride, e gode; e le rammenta Qualche cosa di lei, che la contenta.

I cupidi occhi ftan fermi, & intensi Ne la beltà de l'uno, e l'altro amante : Ascolta, e gode quel, fra gli altri sensi, Che scorge al cor l'alte parole sante. Apiù bramato ben da lor non viensi. Che'l muro il vietalor, c'hanno danante: E, benche fordo il ratronaro, e duro, Più volte ed ella, ed ei dissero al muro.

Poi che tu doni al dolce senardo il vasso. Che goder possa il suo dinin obietto, Et al parlar, che faccian cheto, e baffe ; Dai via , che scoprir possa il nostro affet-Perche ci vieti inuidioso sasso, Che congiugniamo l'uno, e l'altro petto ? Se questo è troppo: che non ci compiaci, Che ci godiamo almen de i dolci baci?

Non ti siam però ingrati, anzi tenuti, Che scopri agli occhi il volto, que si spec-Concedi à i detti affettuosi, e muti, (chia, Che possan contentar l'amica orecchia. Deh , perche ancora in questo non ci aiuti, Rinoua questa tua sessir vecchia: E, perche la tua gratia sia più larga; Questa antica fenestra alquanto allarga.

Deh, perche non ti muoni a nostri preghi? Che non t'allarghi homai, che con ci aiti ? E quando innanzi a noi di farlo nieghi. Deh fallo almen, quando sarem partiti, Deb perche no'l promettis e non ti pieghi A nostri insino a qui vani appetiti ? Il muro nol promette, e manco il niega; Ne fuor de l'ofo suo s'allarga, o piega.

Tornan più volte al grato loco il giorno, Quando senza sospetto il posson fare, E che non banno alcun di cafa intorno. Che ciò possa veder, nè rapportare, Poi, quando fatto v'han tanto foggiorno, Che temon non alcun gli habbia a trouare, Baciando il muro ogn' un da la sua parte . Dice. Dio ci contenti, e poi si parte.

Il bacio fol col defiderio arrina ; E fol gode di lor l'innida pietra; Che quei miferi giouani ne prina, E per se se gli succia, e se gl'impetra. La donna, ne l'amor più calda, e vina, Dapoi che s'è partita, ancor s'arretra; Richiama lui , che torni; e vuol , ch'ascolte Quel, che gli ba detto mille, e mille volte.

I'innamorata figlia tante l'ama, Ha sì il pensiero in lui fermo, & intento, Che non folo ma volta il prega, e'l chiama, Ma talbor quattro, e cinque in un momen-E poi quel, che da lui ricerca, e brama, (to: E quel, c'ha detto cento volte, e cento; E mentre furo al loco a lor sì grato , Non bauea quasi mai d'altro parlato.

Partonfi e questi, e quella, e'l luogo aperto Ricopron pria con le medefine cose . Che , pria , ch'a gli occhi lor foffe scoperto, Tenner quelle fessure a tutti ascofe: Ritornan poi, che'l tempo è loro offerto ; E, se le vesti e oscure, e tenebrose Non si ripon la notte, e l'agio n'hanno, Ne la donna, ne l'huom non se ne vanno.

Quando

Quando la noste poi l'ofiera a vofte Sammaria introno, ele cioquene adombra, El lamaggio la si luce celefu Le tenebrea gli antipodi diffombra, El bel manto il filele il ciel fi veste, Ogni pena d'amor gli amanti ingombra; Questa, e quel si remmarica, est dole, Che tanto d'allegra li indugi il sole.

Chi potria dire ogni amoroja cura, Che trangliel ametea quella, e a quello, e la doma non par delfer ficura, Chèqui (come detto bà.) le dia l'avello, conofec, che abrair pos fi cuma Di voltria leuar dal patrio boffello. Che, E amunte tal penfer bauesfe; Ella (con induria, don ci voloffe.

N'haben talbor gittato qualche motto, Mat lha veduto flar tutto foffe of Arçi ha più solte il fio dir interrotto, Et ha mofitato non bautre intefo. Teme, che git in amor fazue, e dotto Non habbia contra lei quel laccio t efo, Per isfogar le fiue cupide voefe. Ma che non penfi gis faria fua moglie.

Piange, e fofiria, e se ne duol pian piano, Nê molto là, che que le pousero anualit; Nê pio pensier, che si istatto inhumano, Che cerchi dimeannare una sanciulla. Pensia, se no la mena più lontano, E marito con lei non si trassiulla, (quato, Chel sa, perche egil e saggio, e indugia al-Perche crese pelacarie i paste intanto.

Mentre pien pien la mifera dourella Per non ji fare vdir , regiona, e pianges E quiflo, e quel penfer, che la fiagella , La dubbia mente fius termenta, & anges Dela luce del Sol lucida, e bella Si duol, che troppo tardi esta del Ganges Si leua, e guarda, e duolis, che Boote Volga più che mapipye le fuerore. E, se la donna bor piange, & ba sosseto. Che non l'ingamit buom, & bor s'attriche non l'ingamit buom, & bor s'attriche silon l'indament l'i

Non haperò timor, cò ella non I ami, Ng che per fluo piacer cerchi in gamunlo, E con fixte linippe ordica, et rami, Goderfi feco va tempo, e poi lafciarlo. Ben vecte, quanto il matrimonio brami, Toi, cho unaque si simuie, vonol fequitardo Puel dare o qui contento a e le uvoglie, Tur che prima, chel dia, la faccia moglie.

Tates transquia addolorato, e mello
Il fao letto innocente, one fi pofic a
Tenfa con quad razion, con quad proteflo ,
Tenfa con e pada razion, con quad proteflo ,
Tenfa che i padre non sund, la fará fiofic
Diforre, e foliacho quad perificio, bor queM. A preseder neffus puote ogni cofa . (Ilo
Tun ante e du partica di fin atenne,
Che per mad d'ambedue nel cor li venne,

Penja, gita che fia da notte ofcura , A tor con l'ombra fiu la luce a quelli , Che mentre lor fiu notte acroba, cdura , Fidero i rai del Sol lucidi , e belli. Tornar di nuono a le cortefi mura, Che permetton, che verga, e che fauelli: Et ordinar con lei, chi à l'are cieco si debbia preparar a finggi froo.

Che mol condurla in ona altracittade, pieta la padre, che să, vous poi fiolaria, penara, genmen, ch altre cole relataria la penara, esta con consenta penara, esta penara, esta penara, esta penara la penara la penara la penara la penara la penara la penara commodaria, che potraumo coi padri accommodaria, tha bru consinten in quello vigita si foda, Chi alcuri di cafa mon la vegga, di Cods.

P affata che farà la mezza motte.
Che vien d'or hora, o diue penfa d'ofere;
Albor che perfe cafe, e per le grotte
Ogas huma, ogni aminal daffi a dormire.
Syliffer prima, pos i, forjetimetrente
Sariano alor le finade del finggire;
Postem per viapi de un ritrouar deflo.
Che van tardia dormire, ó fangou proflo-

Efe prima esce Tiebe ne la strada,
Non li par che siboe ne la strada,
Non li par che siboe ne, chi ini la spetti;
Perche qualch' un de la stesse consola,
Non la vegga, e conosca, e non sossetti
Mas surb on, che da lei si ne viono
Mas surb on, che da lei si ne viono
Per questi; che altri si ni sistini rispetti,
Fuor de la terra ad un sonte vicino,
Dou' è il ricco sposero des Re Nino.

Quisicorri del fuo bramato amore
Quel si Joane, e pretiofo fruto,
Ter cui si fieffo affiiro bauno ha il core,
E per cui coir ruro ha il volto afciutto, (re,
R undran poi, come venga il primo alboPoco lontan; ch' ei si il camin per sutro;
Done hauran da va fuo amico in vo villagCanalli, & altre cofé da vinggio. (gio

Questo fol dubbio al fin destato gli era, Come a quell bora aprir potran le porte, Che i padri lor le chiudon, come è sera; Si per l'inimicia temon sorte. E, per torne alor serui ogni maniera Di poter lor tramar pergogna, o morte, Se in letto son, pria che sia spento il lume, Voglion le chiani hauer sotto le piame.

Conchinde al fin, che sia buono argomento Di sante chiausi contrassa, che damno A tron ce la stra camante imposimento ; che quando piace lor non se ne vamo ; l'auro ca è poen hanca d'oro, c' d'argento Scoperto al mondo il suo lucido pamno, Ch' ambi del letto si leurus, e suro Quasi ad m. compo al dessa o muro. E ver, che sempre l'hu om su più per tempe, Non che prima di lei lassiassi il tetto; Ma vi andò sempre va gran spatio di tempe, Pria, ch'ella a modo sino sissi an alseto. Sassiretta, esterme di non gire al tempo, Ecridacon la funte, cod valletto: E chiama pigro sui, lei poco accorta Ter quellas, quella cosa, che un porta,

Come à lei parue essere in parte ornata,
Ma non a modo so per la gran strata,
Riorna allerza, e soppre il muoro, o guata,
E trous l'amor suo, chi sui aspetta,
Odel' necechia allor la voce grata,
E l'acchia scopre il bei, che gii diletta;
Ha non vi sunno già quel grans suggiaren,
Che ser più d'una volta, e più d'un giorno.

Perche l'huom, come pria, non fi distinta.

A der de l'amor fiso quello, e quel fegno;

Ma le disfopre, e fa ch'à p'eno intende
il poco fortunato fiso difegno:
Che, s'altro non giele viete, e nol contende,
V n'sl viner qualche di fisor di quel Regno;
Pur ch'ella da accettar degni il partito
Di finggii fecto, e farb fiso marito.

Ella, ch'a tro nel cor mai non hauca, E che à era fra fe doltat a fresso. Ch'egit que bono partito non prendea, Di vais suggire, e lei menar con esso. Lieta sina ad vitir ma nol credea, Fin che Piramo suo non l'hebbe espresso. Che modo, e che maniera à tener s'haue; Per contra grai nenue a donau.

A quel, cò ella da far, tempo nö mette, Ne vouò punto manca da le fine parte ; Ma detto a l'amor fio, cò viu il algrett ; Dice, A Dio, bacis il mmo o, po il fi parte . Casta, e feretza andò, ne malos flette ; Che son cera involò con findio, & arte . A glineanti ferragii immantineute . La filmapa d'agni evone, e d'ogni dent . . .

Ritor

Ritorna, doue intrattenuto s'era Piramo intanto, el chiama, el ode, escorge; Pon poi sopra un baston l'impressa cera. E l'inuia per quel sesso, e glie la porge. Ei la medesma tien forma, e maniera, Quel ferro inganna, e alcun no fe n'accorge: Che la lima, il martel, l'incude, el foco Fer tal, che fol la sua chiane v'haloco.

Si parte ei con gra fludio, e affretta il piede, E ritroua un'artefice ben dotto ; E'l prega, e li promette gran mercede, Che voglia lauorar , ne faccia motto , Tiù chiavi , come in quelle cere vede . Ele vuol pria, che'l di splenda di sotto: Perd che, pria che'l Sol nel mar si laui, Dice d banere a far di quelle chiani .

Ben conosce l'artista al bel sembiante, A gli atti bonesti, a la gentil fanella, Ch'ei malfattor non è, ma bene amante, Che vuol goder d'alcuna donna bella. E ben allhor si ricordo di quante Per se ne fe ne la sua età nouella ; E'l troud in questo affar sì ben disposto, Che'l contentò con diligenza, e tosto.

In tanto Tisbe aduna, e mette insieme Quel poco mobil, che portar disegna. E, perche, alcun non se n'accorga, teme, Più secreta , che può , far ciò s'ingegna . E, che troppo poi stian, l'affligge, e preme, Le stelle a far la solita rassegna; Lepar, che Stian più de la loro vfanza A far veder la lor bella ordinanza.

Le par, che troppo il Sol faccia dimora A ritornarsi al juo stlendido tetto; E non le par giamai veder quell'hora Di giugner col suo amor petto con petto; E gustar quell'ambrosia, che dimora Ne le vermiglie labra, e quel diletto, Che dadel vero amor l'ultimo fegno, Ne si può baner di lui più certo pegno.

Ha più d'on luogo in cafa, done fole Percotere a cert'horail solar razgio, Ne fol, che già p'habbia percoffo, pole. Ma che l'habbia passato d'anantangio, Corre, e vi guarda ; e poi del Sol si dole . Nonche s'oda però , manel coraggio , Che sia quel di si negligente, e tardo Adjillustrar quel muro col suo senard o

Lascia quel luogo, e torna al sasso aperto, Etanto, ch'andò via, che speranz'hane Che sia tornato Piramo, e tien certo, C'habbia con lui l'adulterina chiane. Vi guarda,e'l chiama poi che l'ha scoperto; Ele, ch'ei non vi sia, noiosa, e grane; Teme , ch'alcun non troui a lui sì fido . Che pogliafar quello istrumento infido.

Con tranaglio, e timor l'aspetta un poco 3 Ma par à lei d'hauer tardato molto ; Va poi ( come ha coperto il rotto loco ) Al muro, ond hauea il pie pur dianzi talto. Ben crede, che'l maggior celefte foco Habbia a quel sasso homai percosso il volto; E troua, ese ne duol, che non vi giunge, Anzi le par , che sia poco men lungo.

Piramo in tanto a suoi negotij intende, E cerca di spedir molti partiti . Ch'è ben, s'a gir lontan l'amor l'accende. Che lasci i fatti suoi chiari, e spediti. E cost ben sà far , che non comprende Alcun , ch'ei lasciar cerchi i patrij liti: E'l suo più gran tranaglio, e grande intente E d'ammassare insieme oro, & argento.

Poi , c'hebbe quelle cose a fin condotte , Ch'erano al'andar suo molto importanti. A casasi tornò vicino a notte Con gl'istrumenti fidi à i fidi amanti ; E, come torna a le muraglia rotte, Trouz la sposa sua, chen doglia, e pianti Passato hauca gran parte di quel giorno, Vedendo tanto indugio al suo ritorno.

Ralle-

Rallegrata ebel hebbe, e infrutta meglio Di quanto hausse a la parte per parte, Stassip poro a godor lemato spegio, Madali e chiawa elai, haccia, e si parte; Che, priache l'amera sposia biamo o regio Lassi, spera goderla in altra parte. E fra le notti lunghe, e shauut hanno, Questa spiù lunga, e di più danno.

Il padre la guardia bauca la figlia bella Data ad wna prudente e, e cafia zia, Che con elferpio bomo, con la fasella La più lodatra le imoftra fle via . Seco fimamorata damigella In wna flaurzo ogni notte dormia ; E beni le conuenta deffere accorta , Per inganuer si diligente fiorta .

Eperò bauca d'un vin dato la fra d'un de la leva d'un della vecchia accorta, e vigilante; Il quad con certa polluere, che v'era, Di far domin tant' bore era baflante. Ben la miffica bauca fidata, e vera, Che tutto baunto bauca dal fido amante. E fu quel bentraggio sì perfetto, Che non nocque a la doma, e fe l'effetto.

La prende vn fonno il profondo, e grame, Che fia pur romor grande, ella non l'ode. Omde daprir la figlia più mo prode. Omde daprir la figlia più mo pue Le porte de i balcon pri la cullode. E fe ben l'altre notti aperi gli hane, Trona più d'vna [e/la, e d'vna frode; E diffe Cofa haver fuor de la loggia, Che voles tore a la notturna pioggia.

Et hor con cor intrepido, e ficuro Semza far altra fessa is balcoin apre, Hor quel, che guanda evrso il pigro Artino, Hor quel, che feoprele celessi espre. Si duol del tarco moto e, dopo il muro Chiede, ne moto sha che il riapre. Vuol faper s, se ben sì, chè è troppo presso, Quantos sinza mel segno, a abballa questo. Leua, come è vicin d' m' bora à l' bora , Che partifi douca, l'ardita faccia : El epa meglio y ofir por tempo fuora, Che gir il tardi, ch' afettar fi faccia . Che vuoi face inflicte e afetta anoroa ; Fuggi l'erudel defin , chet i minaccia : Ch'io temo, che la tua fourettia evofita Quel bon, che fieri baser no cagi in doglia.

Si vefle, e prende nn fafectto, c'ha fatto ;
Douel e cofe fue più rare porta.
Nel le biogran ferro contrafatto,
Col qual fuebbia aprir la prima porta :
Che non le piò contender quello tratto
Le chiani fue l'addormentata ficorta;
Che menre dorme, Jonnacchiofa effala;
Le toglie, c'ha prop. «Greien man fala.
Le toglie, c'ha prop. «Greien man fala.

Done non fece già d'andar difegno
Per dritto filo, sui bà fermo il pensiero
bi porre in opra il contrafatto ingegno.
E prouza fe quel fabro ba detto il vero a
Che s'al buio non gisse a punto al fegno,
Le spostra consondere il sentiero;
E potrebbe tentar molit ysi prima,
Che quel troudis, che d'aprir fa silma.

(ome il folpejo piè la fala ottiene, Si volge à man finifira, el muro troua; E con ambi le mani à lui s'attiene, Ma la deflira va innanzi; e palpa, e proua. Taffa quel' vifico, e quel, tanto che viene A quel, doue ba da far la prima proua; E dopò alfai cercar la toppa incontra, E proua, fe la chiane fi rifornta.

se ben la fedel toppa non confente
Con vary fuoi riftourit, e varyi ingegal
D'effere ad dura chiauc obidiente,
Chi a suella, the l'signor vuol che intregni
Tun quando fortuta ogni roce, gani dente,
E. che vitroua tutti i contrafegni,
Che lidite al fignor ; crede al menire
De la burgiarda chiauc; e laftic aprire.
Allo-

Allegra esc di sala, e l'muro prende, E tico ben a memoria ounque palla. Giugne a le sale, e quelle, e ho disende, Conta, s'obvandisper quane ni lassa. E, abino a gire in cin cata doi nitende, Che si ritrona a la sicula più bassa. Che più ciona a la sicula più bassa più prote. Aspee, b'i ngama astoci le maggior porte.

Come il aupido piè la strada ottenne, Al jerno loco amor così la punge, Che apando haupiệ al fino corre i e penne, Non giugneria più prefto, che vi gjunge. Sotto l'ombra d'ui arbore, fi tenne, Ch'intorno i rami finoi stende alfa lunge, Dem gelfo, che ra la careo di frutti, Come, neue dei cel; candidi tutti.

Cofi intropido coi nel berba giace,
Ebe forte, e adita la factuaamore.
Hor mentre fiera hauer contento e pace s
E fait fin d'ogni diletto al core;
E fait fin d'ogni diletto al core;
Empare vu fier Leone empio e rapace
Realunge, e nel voiri fa tai romoie;
Ch'ella, c'he fiera, come altera rugge,
St lean, e com pie imindo fa figge.»

Dal vifo il bel color fibito sparfe, E i arricciò di dadonna ogni capello , Come al saggio lunar lonta comparsife Gad seroce animal crudele, e selto Ng venne il piccio si fusicio a ricordarsi , Ch'appresso al foute cristallino, e belto Haucz i ligitato , o diere rua spa segla, duzi le cadde il vel, chavacesia tresta.

In vnaojema giota fi najcondo ,
Li dous piena șii parca fielfi ;
Li dous piena șii parca fielfi ;
Li dou mormar pure vna fonde,
Trema qual foglia ai vinto , e di giel faffi :
Drittoil Leure ale fas folite onde
Per canac fie for afferta i paffi ;
Chausa pur diarej vn bus pofi o giacres,
Eurofarjoi dia vinta protect. ;

Etinto di quel fampe, e finifo tutto, Ela bocca, e la fronte, 'el collo, el pelo, Al fonte gia cosi macchiato, e bontto, E come piacque al nonbenigno ciclo, Fen in quella parte livio Leon codunto, Doue ulgiato banca lo doma il velo: E finiro dal fronço chel piege, escaia, (cie. Il finta sin bocca il prede sil macchia, e frac-

Al arbor poi , è ha il piccio l'afrio al piede;
Tõ maggior rubbia, e maggior furia giüge;
E quello imbecca fubio to fel o'ede,
E dempia morte nosi indici aggiunge;
Dapoi beus à baflanza il fonte, e viede
Done il furo, ch'egi ba, o firona, e punge,
Et a pena il crudel fei era andato;
Che giunfel implicie imamorato.

Piramo antor nel 1941.

Piramo antor nel 1941 b. tanto foco, che di quel, cho erdino 3 più sofio forge; creche, fe giunge pria la doma al loco, ... Troppo grandiagio a cinfortuni porge de ratto andario filimola non poco la porta del gio ao mor, cho aperta forge; che li fa vero indicio, e manifelo, che fa part a la la Trope più proflo.

Ritroua prima il vel matchisto in terra ,
E d'un gram mal cominicà à temer forte.
Nol ricomofecità, chein qualla terra
Molte il foglion portar di qualla forte :
Ma, come con più findio gli occhi atterra,
Troun fignal di neceffaria morte.
Vede fanyue per tutto, e mel fabbione
Comofe le pedate del Leone.

Deh Luna afcondi il luminofo corno, Epik.che puoi sia questianotte brunar i Adombra il ciel tu Noto dogninorono, Ele più ofcure nubi infleme adunia. Che'i mal, ch'ad ambedus vuol torre il gior E intanto pufferà questia fortuna, (no. Non troui; e verga, io dico quella vosta; Chetopiu af genti vuol far pingsta.

106 Stà con gran diligenza a rignardare, E non può gli occhi più tor dal'arena ; H'l pie, ch'impresso del Leon p'appare, Quel gionane infelice a mortemena. Discorre, guarda, e và, ne può trouare Cofa, che non fia trifta, e di duol piena. L'orma il conduce, e fa, che trona, e quarda Quella vefte colpenole, ebugiarda.

Deh , non dar fede misero a quel panno , Che di così gran male indicio apporta, E , che t'affringe a creder per tuo danno ; Che senza dubio alcun T isbe siamorta. Ne ti lasciar sì vincer da l'affanno, Che vogli a giorni tuoi chinder la porta. Attendi un poco ancor, ch'ella ne viene. E non ti prinerai di tanto bene.

Come dà l'infelice i miseri occhi Nel sangue, e prende quella vesta, e vede. E riconosce le cinture, e i fiocchi, E molti altri ornamenti, ch'eile diede : Couien, che in piato, e'n lagrimar trabocchi Il gran dolor, che'l cor gli punge, e fiede; Ben ch'in principio il duol l'occupa tanto. Che pena a darlo fuora in voce, e in pianto.

Come ricuperar la voce puote, E ch'aperte al suo duol trona le porte, Di lagrime bagnando ambe le gote, E facendofi vdir , più che può forte . Dice quest'acre, e dolorose note : Dunque m'hai tolto, invidiosa morte, Lamia dolce compagna in un momento Hor, ch'io sperana hauerne ogni contento?

Ahi quanto, ahi quanto a noi voi fate torto. Ma ben si mostra vi huom di poco core, Siate ftelle , deftin , fortuna , à fato , A far in questo amor rimaner morto. Chi non ha punto in questo amore errato. Cercammo al nostro mal tronar conforto Con modo razioneuole, e lodato : E'l nostro consumar giusto desio Con la legge de gli buomini , e di Dio,

Non meritana già si giusta voglia Da te sorte crudel sal premio hauere. Ne d'alma si gentil sì bella spoglia Farsi esca di rapaci , & empie fiere. Deh cieli, per aggiugner doglia a doglia, Che non mi fate almen l'offa vedere ? Chi mi mostra il camin done ho d'andare Per trouar quel, che non vorrei trouare?

Oime , che molte fiere vecifa l'hanno , Estracciata co i denti , e con gli artigli ? . Come fa testimonio il sangue, e'l panno. E gli ornamenti suoi fatti vermigli. E dinisa in più parti iti saranno A farne parte ai lor voraci figli Leoni , & altre fiere horrende , e ftrane, Troppo dolce esca a le lor crude tane.

Quanto resliam, panno infelice, mesti: Ahi quanto ahi quato ben ci e stato tolto. Tule sne belle carni già godesti, Io la divinità del suo bel volto . Tu di goderle più prinato resti, Et io del frutto ancor, c'hoggi haurei col-Quel ben, c'hanesti già, tu l'hai perduto; Et io quel , c'hebbi,e c'haurei tosto hanuto:

Renditi pefte a me dolce, & bumana, Si ch'io ti abbracci : e contentar ti dei, Ch'io baci questo sangue , e questa lana; Poi ch'abbracciar non poso, e baciar lei. Deh lascia homai crudel Leon la tana. E non ne vengavn fol , ma cinque , e fei; E, s'a la moglie mia sepolero sete, Me di tal gratia ancor degno rendet .

Quando cerca d'hauer d'altrui la morte. Dourebbe vn, ch'arde di perfetto amore, Mostrar siardito in qual si voglia forte. 10 n'hebbi colpa , io fol commisi errore , Io le feci lasciar le patrie porte : E, se pur che venisse, io facea stima, Donena effer più accorto , e venir prima.

116 eveniail Leone à l'onde fiesse, Forse c'harrei lui morto, e let sisse a; Forse c'harrei lui morto, e let sisse a; E, se pari o di lui sisse file e a; Haurei faluata lei da tale osse a; Haurei faluata lei da tale osse a; Quanto n'habbia dolor, quanto mi pesa; E'ul comparri di lui non mi trousse; E'ul comparri di lui non mi trousse; Ter mostrar che valesse, quanto amasse.

Conofea al mio morir l'alma fiua degna Di quitos, quale affetto il mio cor punto CH E fei nu nore immifo amo noregua, Non fual buom mai codurfi à questo pito. E perrobe la mis man vortio, che fregue La luce mia, conofea, che, geinno lo foff à tempo, à stimar poco bauca La vita in calo, ou loi voncer potes.

Appoggia in terrai il pomo de la spada
Per fur, che con la punta il petro osfenda.
Per fur, che con la punta il petro osfenda.
Deb, lumi de leterna alta cantrada,
Oprate, che qualchun quel piamo intenda,
Che pre vetar, che tà l'actio mon cada,
A quello punga induzio, e glici contenda;
Che Tirbe già ligitia obme la speco
E litravira, che vuol godorfi [che.]

E, poi c'huomini, e Dei questo non fiamo, Che fate pinnte voi voi, bel vedete ? C'he non casate lui di anto offiamo ? C'he non il dite quel , che vijsto hauete ? Monte le radia il anto damo. E lui co i rami per pieta tenete. Postete voi fistir<sup>\*</sup>, che preda il giorno 3) perfetto amator, gionan il adorno ?

Etanto più, che, se'l tenete alquanto, ogni posco di tempo, ogni momento; Xon si gi tempo, ogni momento; Xon si gi tempo, ogni momento; Xon si gi tempo, opi contento c che la si ab cili a Tube viene intento Ter dingli il so cimero; e'l si opi suanto, Yand dirgli, one si eggli e; one sia silata, Ecome dal Xon si si altra si econ da la Con si si alianta;

fl mijer disperator abbandona , Luando nol prende alcun , ne gli è contejo; E ladici avinane la fia perfina Sopra ilpungente acciar contunto il pejo. L'ignadi fiada fia prongente , e bono . Choqui atro barrie più volentieri osfojo , Non può fuegir di fiar qual trado efficio , E peja al fro d'ignor la volte, e il petto.

Come se damo ad vna valle vn sonte Acque, the vençan thinse in vn condotoe, the in abondarque adam giú dem monte, Se un porco, onc é più bassio vi vno. Mandain ssi la caqua, e sa, che in aria mote La cama, che sonte e più de soto, (ria, che l'onda, che in giù preme, e viè conne Fa, bà di cisì daza, sinde, rompe l'aria:

Coil del motto fançae, che fi mosse
Ter volen intar le parti osselle,
Quado di missor comme se percosse,
Quel, che cosse di foccesso, nano asselle,
Che sec quel esse cosselle,
Che il arbor tessimonio camo appese,
El pie tanto di lui venne acibanje,
Che sempre i frutti poi di fangue spare.
Che sempre i frutti poi di fangue spare.

Senza hauer hen lofeiata la paura
La donna vien con uno ficuro piede,
Ch ogai peyfiere ha poflo o ogni cura
Di non mancar de la promessa fede.
Giunge vieino do fonte, eraffiguardo
L'arbor done ha d'andar: ma, quando vede
Ji stutti biamoli fieid al lro colore,
In dubbio slid di non pigliare errore.

O fuentreata, e doue zi conduce
Il pensier, e chai di sernar bene il patto
Ter poter con l'odir, e con la luce
Contentare ambei il a logido tatto,
Abi, squaro malper te si clarar hure
La Luna, vonispeusole del fatto,
the flande così chiara il puo filendore
Termostratti il von ingamo, el suo dolore,

Tu speri al giugner suo , chel bello aspetto
Dubbia fur l'occhio suo contento, e lieto ;
Che debbia il parla adoce, e pieso algreDare à l'orecchio il cibo consieno ;
Cos speri basicalo e prender que dilevo.
Che non poteli prender peri adrieto ;
E speri unace vousar spit esferni,
E goderic con lui posi esferieria.

Ma tu vorrelli hunt, quando il vedrai, Micra di giugnes tuo ciece la villa: El epoche pardo, ch' driai ; Farant ovecchia tua dolunte, e trifla. Quel pote tumpo morto il baterai ; Che fia col corpo tuo l'amima milla i E i versi ; che frai fice forgicimo , Nom foffiriran ; che regge il primo giorno. 138

Od da quell arbor mifera difeoflo, Cerca per l'arme, once il Leon i amida, Tanpo, che trous done fila nafeoflo, E mont i currar punto, che trocida; O ne la fronte fa cicca più toflo La luce, che è alluma y e che ti guida; Mifera ad ogni mal prima i inchina, che woegan giù cochi tungi tunta ruina.

Hor come meglio i frutti, e l'arbor vede ;
E che uon folfertai, pur si rimembra ;
Scorge , che la vermiglia terra fiede
V'n, che si muor con le tremanti membra .
Torna pallida , e fimorta di derro il piede ;
T anto ch'un boffo il fito color raffembra ;
E pian trema al principio , come il mare,
Cui cominci linea aura a far gonfiare .

Mapoi, fe'l vento tosfee, e'l mer tométe. Tanto, she tutto d'répaspra. confonda, Fa, che'l fio deol con più romor fi fenta. Lavotta, e'r aginta, e torbida emda: Coil poi, rhe donna mal contenta. Vede, che'l fio mal crifee, e soprabouda, Eraffigura il fio malic rifee, e fortabouda.

Sentir fu lalta, e dolorofa voce;
E fi bate la man, fi bate il petto;
Al volto finoro, di cape biondi noce;
E moffre in mille modi il grande affetto.
Al carpo amato poi corfe volto.
El abbracciò con fino poco diletto:
Sparfe d'amano pianto il cropo effangue,
E tempero col lagrimare il fangue.

Bacia più wolte il fiio pallido volto, Echimmal amor fiio più che può forte; Dolce Trimom mio, chi mi tha tolto i Riffondi a l'infelice sua conforte. Chi dala vita tau lo flame ha risideo, Qual fato, ò qual cagien si dic la morte? Riffondi de los su fia, the santo i amo A la sua cara l'ibbe, che i ti chimma.

Al nome doice, à la promeffe fede Leua Tiramo allbora i languidi occibi: E fabito, che lei conofice, e vede-, Par, che dubbia allegrezza il cer gli toccibi. E tal forza al partur la voglia diede, che diffecthe la veffe di vedo, e i foccibi-, E formamento fin di fangue cinto Con i orme del Leon I hancano effinto.

Volca più dir , ma la fina mifera alma
Venuta era al fino fine, e fin sforzata
Venuta era al fino fine, e fin sforzata
Di abbandora la fina terrefire filma a
El moglie infelice, e disperata
Raddop pia il gritos, e batte palma a palma,
E abbraccia cofi morso, il bacia, el quataz
E ben chel multo duslo motto impedife,
Il fino rotto piana, pura cofi falle 12,

se le mie fanguinofe, e inter vesti i Del non mio fangue i incear si decre, Perche me mora Piramo credssi, Se ben poeu in cio prender errore, Che di sua mano vecider i violessi. Per cimastrar la forza del suo amore Che farò io, che te, mio nev con forto ; E vezgio, e tocco, e tengo in braccio morto ?

Gelse bia-

che diuen

gon lan-

guigne.

136 fogia non veggio vna macchiata scorza, Ne mi posso ingannar d'opinione ; lo te, te reggio morto, onde mi sforza Amor, la tua mort'empia, ogni ragione A mostrar, che'l mio amor no hame forza, E che non è di men perfettione : E, se tu fosti in te per me tant'empio, Che debbo io far per te con questo essepio?

E se togliesti al bel sembiante humano Con cor viril la viua imago, e bella, Si come piacque al caso borredo , e strano , Che t'ordinò la tua maligna stella: Amor darà tal forza à questa mano, Se ben sono vua tenera donzella, Che chiamata sarò per l'anenire E compagna, e cagion del tuo morire.

E, doue morte sol pria potea fare, Che non s'vnisse il tuo bel corpo al mio ; Morte non ci potra più separare, Poi ch'ogni ragion vuol, che mora anch'io. Vogliate, o padri miseri, accettare Il nostro ragioneuole desio; (hora, Che quei, ch'amor congiunse, e l'oltima Congiungainsieme un sol sepolero ancora.

Tu, che co' rami tuoi bramato legno Copri hora un morto , e dei coprirne di Sotto cui doppio già, mavan disegno Di goder ambo , e non di morrr fue, Serbadi noi perpetuo eterno fegno ; Tingi tutte di duol le gelse tue, Falor del nostro sangue oscuro il manto, Ch'altro non voglia dir, che doglia, e piato.

Ma par, chi tanto indugia, che no habbia Di morir voglia, anzi la morte schine. Dà i baci estremi a le defunte labbia, Che tanto amato hauea di bacciar viue . Alzalacciar da la sanguigna sabbia, E pria che del veder le luci prine, Dice queste parole, e tien ben mente. Ala spada homicida, & innocense:

Deh , poi c'hoggi la mia crudel fortuna In vece dogni ben, dogni dolcezza, Contra me disperata insieme aduna Quanta fu mai nel modo ira, & asprezza, Terfo,e lucido acciarmia vista lmbruna, E'l mio stame vital subito spezza ; E'in vece de l'usata crudeltate Ne l'uccidermi tosto usa pietate.

Soprail pungente acciar cader si lassa. Che forse suo mal grado il petto offende : E tanto il peso in giù la donna abbassa, Che giugne al caro sposo, e'n braccio il pren Vn peregrin non lunge in tanto passa, (de. El pianger de la donna à caso intende: E'l piede à quel gridar drizza, e'l pensiero Che vuol saper di quel lamento il vero.

Tanto di viuo à Tisbe era rimafo, Chepote far, che'l peregrin sapesse Di loro amanti il dolorofo caso : E lui pregò ch' à i lor padri il dicesse. A lei del viner suo giunta d l'occaso Quelle gratie, che volle, il ciel concesse. Mostra il frutto al matel, quado è maturo, Quel sangue, e quel color fumebre, e scuro.

Quel miserabil fin s'vdl per tutto, assado andò in questa orecchia, e in quelcchio non fu che rimanesse asciutto: anse ogn'un la lor sorte acerba, e fella. Con tagrime i lor padri, e amaro lutto Collocaro il garzone, e la donzella In un commun sepolero ; e ricchi marmi Fer d'accordo segnar di questi carmi .

ftan Piramo, e Tisbe. amanfi, e danno Ordine d'ire al fonte. ella s'innia. Viene il Leon, fugge ella, e lascia il panno, L'insanguina il Leon, beue, e va via. Le vefti vecider poi l'amante fanno, Ond'ella apre al morir l'islessa via. E, quando i vua , e l'altra alma si suelfe , Tinfer del sangue lor le bianche gelfe.

H 2

Coli-contana Alcitos, e in tal maniera L'anva dipinfe, e le bellezze conte, Et ogni lor mujerica così increa, E con paroles i veraci, e pronte, Cho gui donnas foro è, chi advairera, A far de gli occhi lagrimofa fonte, Le utto fe con i pietofo affetto, Che nel lor lagrimar troum diletto.

Conchinfa c'hebbe Alctive lanonella, Douca parlar Leucave, che euciua, E de la terza en meggior forez di u, a; E non men de la prima accorta, e viua; E lauoraus vana camicia bella, E nel collar, ch'allòr difeta ordina, Tenet collar, ch'allòr difeta ordina, Pingea di color serdi, bianchi, e vanci Di cedri un vago fregio, e melaranci.

Con più d'un fpillo in buffa fede affifa Sopra un picciol guaritat, c'ha i fençoficca Pr capo de collur , c'hella dinifa , Poi la finifira à l'altro capo appicca , Secondo locchio poi la defira anifa , L'ago con diligentia appunta, c'ficca, Lo finige poi che tha giuflo appuntato Col dito lungo di metallo armato .

Quarto puote l'ancilo immeri il caccia , I primi dili poi, profi la punta ; La folfan dal collar tanto, chel acci. In quel bel frezio ad bauer parte e g Tino fumpe i quel lauro frame, E gli occhi anco metre che la printa ; Ma neltira del fil de olta mura Ma neltira del fil de olta mira ; E fenza il vifo alzar le luci gira -

Quando l'ago la punta, one dessa,

Più por no può, che l'accia e troppo corta,

Con le s'orbici, taglia, e getta via

Ea parte, che riman, la mano accorta.

Allhor dal s'egio il volto altza e dispia,

El occupata vista si consorta s'

Perde il collo vigor, vigore il viso

Che nom l'a come pria chivata o, e si so.

Al gomitolo poi la seta tolle ; E l'agorça co i denti , e con le dita ; E voia le tronaca i pel deble, e molle ; E poi che l'ha bea torta, e bene mita , La crunad l'octobio i runa mano ellosle ; Et ella clatra à porni di floi ninita « Safficia Coctio, e e vib ala man si pronta, Che ne l'angulla cruna al primo affronta.

Co'primi diti poi la 1912.

Co'primi diti poi la 1912.

De l'accia che già dominala cruma;

Tirui fil dentro dapanto e l'occhio intède,

E con proportione infiente aduna.

Fior, fronde, pritti; e coi lo une gi fiende,

Che non manca il difegno in parte alcuna;

Ne fla di wariar l'accie, e colori;

Scenodo fon le fosfie, i fiutti, e i fori,

Se ben con tento fludio, e con tenti erre .

Ha nel cocir la mente, e gli occhi intenti ?

Kon vuol punto manten de la flua parte,
Di far gli ovecchi altru di lei contenti ;
E con tal fluno il fluo tenpo comparte ;
Che fa fentir quefli foatui accentti ;
Con I ornamento, chi appartiripi à loro ;
Senza che toglia al ago il fluo lauro .

Senza che toglia al ago il fluo lauro .

Di Penere la face è tanto ardente; Che non faloi mortali in terra offic; Nata più fubilim Dei nel ciel fouente Con le fine fiamme grauemente accefe. El higiodo illulir Dio, chi à rain gente El higiodo illulir Dio, chi à rain gente Fà nario il Clima, l'amo, il giorno, el mefetra volte accefo da llo visio ardore. Prono il dolce, el amor, che porge Ampre-

FR A quante de lo Dio, l'auree, cui chione Danno il giorno a mortali, suffer gimmi - Pra a, c'hobe, comi o Leucotenome - Rende più caldi i fuoi coentirui - E, cogli hor raccourarii, chouse, come - E a embi g'infortunji y i pianti; ci guai - Perche flegroufii Penere, onde naequa ; Che lees, che caldi tanto li pianque - ,

Il primo fu, che l'adulterio scorfe, Che Venere fe gid con Marte, il Sole, Ne marauiglia e, s'ei primier s'accorfe, Poiche primo ogni cofa ei veder fole . Di palefarlo, dnd, sta un pezzo in forfe, Poi, seguane che può, scoprire il vole. Non può soffrir, che sia, l'autor del giorno, Al fabro de gli Dei tal fatto fcorno .

Senza punto indugiar trona Vulcano, · E gli palesa il fallo de la moglie : E quei diuenta in un momento insano: Tanto gran gelosia nel petto accoglie. Tosto al dotto martel porge la mano, Et ogni lima, ogn'istrumento toglie, Che per fare vno ingegno gli bisogna, Per far, che sappia ogn'un la sua vergogna.

Fà, che con rame, e ferro un liquor bolle, Che forma una mistura à lui secreta; E tal rete ne fa sottile e molle, Che più non si potria, se fosse seta. A gli stami d'Aranne il pregio tolle, Ad ogni occhio il suo fil di veder vieta . Done il Sol glimostrò, corre, e latende In guifa, ch'occhio alcun non la comprende.

Non puol, come un nel letto à poner vaffe, Chelarete, ch v'e, subito scocchi; Che prenderebbe quel, che priav'entrasse; Ma vuol, ch'ad ambedue la forte tocchi. E però un fil vi pon , che in parte staffe: Che forzae, se due son, che'l fil si tocchi. Dapoi s'asconde, e quindi non si parte, Che vede la nfedel conforte, e Marte.

Hor mentre ha in colmo il suo coteto il tatto, Al intricato Dio par di ftar troppo, Che di due corpi vary un sol ne forma, E fonde il rispirar penoso, e ratto Quel sangue, che pur pria cangiò la forma, El piacer rende l'huom sì stupefatto, Che tranolge le luci, e par che dorma; In così dolce lotta il fil si tocca, E l'inganuo, che v'è, subitoscocca.

Nel sommo del gioire, e del diletto L'uno, e l'altro impronifo al laccio è colto; E l'uno e l'altro flà congiunto, e stretto, Mirabilmente in quella rete anolto. Tien, ne moner fi pud, petto con petto. S'affronta, e fermo Stàvolto con volto; Come ciascun, che s'ama, in quello stato Nel suo maggior piacer tiensi abbracciato.

Losciocco fabro allhora apri le porte, E gli Dei tutti à veder fe venire ; Che rifer sì, che la celefte corte Non hebbe per en tempo altro, che dire. E vi fu più d'un Dio, gionane, e forte, Che de l'ignuda Dea venne in desire; Nè cureria ( pur che le fosse in braccio ) D'effer colto da tutti in quello impaccio .

Scoperto c'halasua vergogna, e l'arte Quel Dio, ch'ad ogni suo passo s'inchina, Mostra il nodo a Mercurio, e poi si parte, E torna zoppicando à la fucina . Non vuol trouarfi al dislegar di Marte, Che no gli azzoppi il pie, che ben camina: Ma se crede oltraggiarlo in Mongibello Prouerà quanto pesa il suo martello.

A preghi d'ambedue Mercurio sciolse Il ben disposto Dio la bella Dea : E gran piacer di lei toccando tolfe, Mentre la rete intorno le suolgea. Ella vergogna hauea ; pur gli occhi volse ; Et al guardo, e al toccar, ch'egli facea, S'accorfe ( e piacer n'hebbe ) del defio, Ch'era nato di lei ne l'altro Dio.

Manon à quel, che scioglie, tocca, e vede; Et à pena su sciolto il nobil groppo, Che l'armigero Dio tronossi in piede . Si gitta yn mato intorno, e cerca il zoppo, Che gli vnol dar la debita mercede, Ma Gione con bel modo il fece accorto, Che'l marito di lei non hauea torto.

Venere &c Marte col ti nella reAn ipoted Atlante in quella fella (Oltre d doppio piacor, obe ne riporta) Quel a bea lacorra ingegora corela, E tutto licto al filo palaz goi li porta. El Dea filo metre folito vanavella, Et etca capo chin fivor de la porta, En fa (a) gran tofic s'auctena) Alformator del alporta ta pena «Momente del aporta pena «Momente del alporta ta pena «Momente del alporta ta pena «Momente del alporta ta pena «

Restò si verzogenosa, e sennolata La colta in fallo di silcan consorte, Chessi più di romita, e riintata, E non ardi di comparire in corte. Si silcantea consossi più attenti di consorte; Si silcantea consossi più più più più più più più più patri non possion morte; Nel sa, che mal puo si piì al solar raggio, Che la vendetta liperi l'oltrageno.

RESSE già d'Achemenia on Re possente Le citrà fortunate, oreamo, padre D'una sehe mai non thebbe l'Oriente Di st viue bellezze, e si leggiadre . Prima tutte auanzi Oa sua parente; Ma, quanto ogni altra superò la madre , T autre ella si poi viunta da la sigitia Re l'ossente bella ottre ogni marangsia.

Per più opportuna lei l'rata Det, Che debbiail Sole amar, scepile fra cento; Perche dopò la siu a Fortuna vez Senta più passione; e più tormento che per la legge pessima Sabeca E sorza, che ne resii mai contento, Segli vorrà da lei quel, per che è ama, E possi scopraii fallo de la dama.

La Dea tuttele gratie infleme accoglie,
Tuttse le leggiadrie, tutti gli honori,
Ese ne và con non vedute spoglie
Al selice passe de gli odori;
E signe, e 'co opportumo il tempo coglie,
Cò ella, Leucotoe detta, ossima suori
Del sia superbo, e regale edisticio,
Pergire a ventrare il sacro rissies,

Come vede la Dea, chel sol, percote

A cafo a la donzella il vagovifo,
Dà quelle gante à lei, che deu le puote;
Le fa vounifo il volto, e dolce il rifo,
Affrena egli il deltrier, forma lervote,
E tiene il lume intel ben formo, e fifo
E non fi parte il mifer di quel loco,
C be infiamma il corpo fio d'un' altro foce.

Non gli Jonien , che , se più quini ei bada ;
Più di quel, che convien sa lango il gora to Ma quella grava bela i anto gli aggrada ,
Che serma il caro , e mira il vijo adorno .
E, mentre ando la donua per la strada ,
L'accompagnò co i raggi d'ogni intorne .
E poi, che dentro al tempis siraccosse.
E re le sense la tile lusi vosso.

con quella dienzià, che l'vichiede
Batio ma fejila regia, i inginocchie.
Batio ma fena un libro, e poi giled diede,
Le ciglia riserente, e le ginocchia.
Intanto, con qual cor, com quanta fede
Midal i fiusi prepi di cile si sole adocchia.
E porta grande inuidia al forma Gione;.
Al quale i pregis fiuoi dirizza, e mone.

Hausa la donna à l'Aufro il vifo volto , Secondo richivista l'oppofo altare; El fole il Cauro to losa, giù l'arro to lo , Con cui non molti di douca girare . Ng à Fausoin bauca autor percofo il vol-Per dritto fil, ch'estir cai hi il leuare; (to Perche in quella flagion quando apparina VFE Borea fun de l'Orizonte ofcina.

Per li balconi adunque à l'Euro opposti Nel tempo il Sol far gen raggi diners, Fingendo il botto si tresti, e ma disposti, Che e cutratamo ancor troppo tranessi. Cil bomeri entat, è ciris mugli, e coposti Il raggio ne l'entrar può fol godarsi: Ma poi, che fere il muro e ripercote; Gode i dadic cottò, e le vermi glie gote.

Che,

(be, fe per linea retra il Sol s'accorge Fàper quelli balconi à lei polluggio Delleggiadro profi, e'm lei fi force e, Godes per dritro fil faccefo raggio, Tollo à i deltrie pia lauga brietta porce, E gli iferza con fiudio à quel viaggio, E, mentre ei s'alza, e goder meglio fiera, S'abbaffa il raggio, s'là più larga fiera.

Come à quel punto fa l'aurea flua rota ,
Doné Euro ver Eutonio il vento sbocca ,
Gode il profilo , e la finifira gosta ,
Con gran contento fiso le palpa , e rocca .
Ella , chi attenta flundi , e dinota ,
Col cor Gione aderando , e con la bocca ,
A la fibr rife addata di Pulcano
Opposi el vido, e la finifira mano .

L'abbarbagliato amante allbor fi crede, C'b'ella il cerchi prinar de la fiacviffa; Perche non l'ami, poi che la concede «4 più d'un belgar 70, th'allbor l'acquiffa e, quanto meglio ornati: amanti wede, E, quanto meglio ornati: amanti wede, E per troppo dolor le luci abbaffa; Dudle a figera fa flende più baffa .

Mentre più d'uno ornato, e ben disposto Costretto il caldo cor gli tien col gielo E chel bel vio suo gli tien aussicito La donna con la man sinistra, es l'evelo, Vede un bulcone a sini è d'aze à mezzo il cirpa più ratto a desprier batter le piume (10, Per gingaratis si contra l'une con lame...

Dose vuol compario o
Dose vuol compario e
Di cofi illuftri fpoglie, e cofirare e,
Di cofi illuftri fpoglie, e cofirare e,
Che vedra de best quescio il ela ba di ntermo,
Altum non viba e, brà dui poglia effer pare.
Hum non viba e, brà dui poglia effer pare.
Per meglio il fao filender quinti mirate,
Nel sempio [empre qualche raggio imuia,
Che quel, abi ii, fa s rijuarda, e fijia.

Tofto, c'ha dato al fiero officio fine
Il vicemente ornato facerdore,
Il vicemente ornato facerdore,
Lewa Leucoto ele finochia chine,
Con le donzelle fine fide, e diunte.
Quel libro, che le cofe alte, e diunte
Diftopre à gli occhi altrui con vicche note;
Ad orna di, che con il methin 'Bonora,
Il prende, el baciase poi s'inchina ancora.

M pena ha per partirfi alzato il piede Dal templo, one adorò la bella figlia , Che più d'n ploir raggio, che la vede , Neusija il Sole , de i vitien la briglia . Al vegal testo fio la doma viede Con bonorata , e filendida fomiglia . Il caldo Dio, che di goderia intende , Con mille intormo à lei raggi rifilende . .

La portain contra à Nato, el regio Clussifro Guarda, ella và verfo Settentrione; El Sol fagir, con file fa e l'auro, el Anstro, El Sol fagir, con file fa e l'auro, el Anglione. L'ombre fia l'Occidente, el C. Aquillone. La ferra allbor, che vient dal fost plassifro, La deltra guarcia à vagetegiar fi pone. Ma, perche troppo amor l'ha plattar adente, Soppon la destra, el velo, e nol confente.

Troppo gran gelofa gli entre nel petto, Quando di mono opponta mano, ¿l pamo, E, che conecde il fuo dinino afpetto A quel ; che à lei da man finistra vanno . E tutto pire di fininidia , e di figio e di mono F a lor quel, che far potoc, chrangio, e dimo E, come alcun di to miracha ardific. Gli dà i raggi ne gli occhi, e l'impedific...

Mainon la perde d'achio osunque vada, E non fi cura più d'andar fi forre. Gingra Leucotoe in capo de la ffreda , E già preme co più le regie porte. Il Solpiù do porfier di juon non bada , e Mal attende à man manca entro la corte ; E, poi che le tetto a lei grac dombra porge, Sepre ha qualche fiiragito, onde la feorge. 186.

Accefo Sal, che cal un raggio ardente Tutte quantele cogle abprusi, e cuoci, tho fei brusiato, dr. ard in parimente, Eri de c. dr. dinoi più caldo unoci: Nonvano fi fermi in al i occhio gla mète, Che i tuoi valin defirier tutto veloci; E mentre per mira non cangiloco. Infiammi il giorno a noi di doppio foco.

S'à menfa fiede, ò pur parla, e difeorre, O paffa à tempo in qual fi voglita guifa, Sempre un ragio [olar la detroc corre, E di quel, ch'ella face, il fole aufa. Quell occio, liqual dovriaper tust pource, Tutto in un luogo il caldo amante affifa -L'occio a, che riguardar debbe ogni parte, Dal bel vifo di lei giamai non parce.

Quelle hore fi noisé, e tanto ardenti Quando percote à Borea il Sol la fronte, Ch'ardon di cado il cielo, e gli elementi, E che all ombra d'un anbore, ò d'un monte Fan, che l'palfor fipo fi, e s'adormenti, Rimembrano l'incendio di Fetonte, E ne fruno inversa qualche bishiplio. Ch'auriga fia qualche inesperto figlio.

Nessin per gran negotio, che i banesse, Seguire ofaux allboril sino vinegio; Ma comenia, che me i albergo stesse, Fin che sosse men caldo il solar raggio. Non era uento in aria, che postesse Sera per non restant al Sol praciato, Sera per non restant al Sol praciato, Ne se cameno d'Edovisirato,

Ogui huom wane lago
Ogui huom wane lago
Ogui huom wane lago
Ogui huo cercad jin malayaa puote, aufo;
E poco vimanos, challbot late
Non Gleuaffe il poluerojo vifo
Al Re, che lame di vidanoasterra,
Chequal, che fià nel folar carro affijo,
Punsific pune accor fila diabbia, ca afecta
Te visas puni je folo a rat vondetas.
Te visas puni je folo a rat vondetas.

Ben molti fan , chel Sol col Canero flanda ; Conuier , che fopra noi più alto monte ; Le he finoi reggi fan più alda ; danda · A piombo quafi ne la noftra fronte ; Eche fia il giorno ancor più lungo, quando Il maggior arco e fopra torizonte : Pur tanto boggi arda ç e lungamente dura, Ch'à tutti par , che paffi ogn mifiara.

Se [appffer, uel cor come nu cuoci, El mirar lei di quanto ni contenti , 3 à gli animali, à gli elementi muoci E fe mandi i tuoi rai fouerchio ardenti , E fe fia, che i delirier ran men veloci ; Forfe ti fusician l'offet genti . Ma poiche l'finio reggon del tuo fguardo . T'accufan, che su vai crudele, e turdo .

Se neffum può fosfirir lempic fucella ;
Che rende il mezzo di cotanto accio :
Come fant la mijera dunzella ;
Perfocui iutto il lume ha fempre intejo è.
Ne la più halfa famza fulla funche fulla ;
El volto aftinga dal fulcor officio ;
E con le penue fa del vago augello
Di Giunon vento al vifo humido, e bello .

Vn picciol Sol, ch'ou'è la donna, splende; Vedeil gran mal, des força e, che ne sgua; E s'eicon tanta sorça il giorno accoude; Quanto l'amata siglia si dilegua; Rapporta al folar corpo, e s'a, che intende Che lest, che tutti con sua fulca degua; De'Persi adequerà l'alta Reina A morti; s'à l'occasso en osi rinchina.

Quando Lafflitto innumorato afcolta, Che per fourceitio ardore ella fi sface E che toflo le fia da morte tofto, Se fedda il di con fi cocente face; Con vna nube lagrimofa, e folta Safconde il volto, el di men caldo face. El groffo lagrimar dimoftra, quanto San'e: dolor y chilla putifa tanto.

Quei,

Qui, che fapean, che l'humido vapore, Che munda freddo al cile la terra cada, Formar al muhe fuel, che l'feddo bumore, Serna, mentre flar puote vnita, e falda, Credean, c'hor, che risenbra l'ardore, Tanto, che fopea ancole lumbi faldal, Per refiltre al foco vnito fuffe Cuel giel, che fale gocco cofi groff.

«Mas ingaman daff) che nafce altronde La nube , che gli oferna il chimo »volto «. Il filo molto possifire la luce afonde «, Da quella nubei li filo filendos gli è tolto «. Le groffe, tempefiolofe « folioi rotto. L'homor, che eien più faldo, e più raccolto, 30n le lagrime file «, che talle figned» «. T'e moffra quanto il fino alore è grande.

Lo fpeffo lagrimar, che l'occhio atterra,
Darilloro à l'diento, anzi arfo feno
Pel a diffratto, e polucrofa eterra,
Es è tutti i mortai, che venian meno.
Quando l'amante flà per gir fosterra,
Si fopre più temprato, e più fereno,
che vede l'amor fino, che fi diporta,
El vagbreggiar di lui talbor fopporta.

Come, fie da Tirati alcuno e prefo,
E contra il fino voler la patria laffa,
In naue lo cochiotien a anore acceso
Al lituse l'legno il porta, e innanzi paffa;
E mentre e i viste in occhio fado, e intefo,
Lia naue è alza, e la streva è abboffa;
E, poi chè l'mare ancor vatta la gionde,
Riguarda in quella parte il celo, e l'onde:

(ofi dal defio prefo che conduce L'immurrato Sole ad occolterfi, Si che quando disprae agli non luce Poffa i pos amor co flomo vicrearfi; Ten fempre votta à lei l'accefa luce, E contra il puo voler lafcia abolifarfi, E poi del l'orda oscor gli ha poflo il velo, Riguardia in quella parte il maré, el ciclo.

Volte che l'ha le fiu filendide terga "Al fun nobil padazzo, che già vede " Al fun nobil padazzo, che già vede " Sieragi dell'iric con più frote corpa", di Giugne, e tirando il fransfor fermail piede Scende del carrol Hara, che laborga " Si maraniglia, che fimello riede " Ma non i arrifchia punto dimandalo " En on si tronar vin da confloito.

Ne nettare, ne ambrofia il può cibare; Ne ciò che di la fua filendida menfa. E, fe par maggio, poco il può gullare; Ma fol difcorre con la mente, e, penfa. Tal che, chi il ferne, può confiderare; Cò egli net con fente vana pena immenfa; E più che pria di quel, chè fiu coflime; Andò di vonane fue filendide piame.

E tanto il punge amor, l'ange, el flagella ; Che ripojar non può, ne men dormire: E, pero veder ladoma amara, el vella; Par, che non vegga mai l'bora d'ufere; Di fishito levolfi; de orgi filler Innanzi tempo affai fece fiarire. Supifecagione, n'el Isol fistolo vate Habbia l'ofeure tenebre à la notse.

Ma non è da flupir s'ei nou assonna, Chel fio adeio gill far tropp alpra guerra; E per mirat la fu si vaga doma, Gispar mill anni illuminar la terra: E, sietmop si flungo sacrae goma Mostra à mort di, e non vuol gir sotterra; Fallo, perc'ha di ci sroppo diletro, Nepud soccio leuar dal grato obietto.

E, s'hoggi, e gli altri giorni anche il vedrete
Di quella flate far filmphi i giorni;
E vidorrà (I caldo i flentirete)
Ch' altrico albergo fuo fi tardi torni;
E, fequando è di fosto, florgrette,
In quanto poco sempo il mondo eggiorni;
E quanto fi diffrugge, e fi confiemi;
In groffa pioggia di filialado è lumi:

Sol, se la luce tua talbor vien bruna, E tinta par d'insanguinati inchiostri, Non vien , perche il denso Orbe de la Luna S'interpon fra'l tuo lume, e gli occhi noftri. Amore è quel, che'l tuo bel viso imbruna. Amer vuol , che si pallido ti mostri . Quel color trifto, e scuro amor ti porge, Che da tanto terrore à chi lo scorge .

Quando la Capra poi , che mutri Gione , Ditenebrosi nubi il cielo adorna, E che l'Acquario si souente pione, Che tutta l'acqua sua dal viso sgombra, E, ch'ella de l'albergo non si mone, (bra, E l'acqua il ciel, la terra il fango ingom-Anzi di modo al giel chiude il viaggio, Che non può penetrarui il folar raggio:

Allhora il cauto amante, perche tolto Non gli sia da chi serra al freddo il varco, Di poter contemplar l'amato volto, Fà fopra l'Orizonte un picciol arco ; E , come s'ènel suo tetto raccolto , E de' bei raggi suoi libero, e scarco, D'pna veste inuisibile si copre, E in casa entra di lei , ne alcunto scopre.

Ne và, che non è visto, in quella parte, Done la bella vergine dimora: E la contemplatutta à parte a parte, E, quanto mira più, più s'innamora. Ammira il parlar dolce, e non si parte, Che la vede mangiar , spogliarsi ancora , E restar sola con due damigelle, Che le scopron le membra ignude, e belle.

In quella occasion, come la vede; Pensaire à porsi in quel felice letto, E palefarfi, e poi goder fi crede Quel, che può dare amor maggior diletto ? Fa due e tre volte andar l'acceso piede; E due,e tre volte il ferma ; c'ha fospetto, Ch'ella non voglia vdir, non gridi forte , E non metta à romor tutta la corte.

Di trasformarsi in qualche forma approua : Ch'ella habbia in tanto honore, e rinerisca; Che, mentre parla in quella forma noua, L'ascolti, e fare un motto non ardisca. Pensa far poi qualche mirabil proua, Che no c'habbia à gridar, vuol ch'ammuti-E con questo pensier rinolge il tergo (sca. A quella staza, e torna al proprio albergo.

E stanco il Sol, che'l carro andando d torno , Vn fangoso camin sempre ha trouato ; E doue fa la sua donna soggiorno, A piedi venne, à piè se n'e tornato; Tanto, che starà troppo à dare il giorne Lo stanco, & addormito innamorato; Ch'è stato un tepo in gran pensiero inteso. Poi l'ha tutto affannato il sonno preso .

L'bore del sonro in pensier passi, en pianti, E fai Sol come gli altri innamorati . E poi t'adormi, e lasci i viandanti, E gli altri , che t'aspettan, disperati . Sol questo tuo indugiar piace à gli amanti, Che con piacer si tengono abbracciati. I quai vorrian, così contenti stanno. Che questa notte ancor durasse vn'anno.

Stupisce ogn'vn , c'homai lo Dio non giunga, Al cui nono apparir l'aria s'aggiorna, Ne ad alcun par, che notte cosi lunga Nascesse mai da le caprigne corna. Non aspettate ancor, che i destrier punga, Nè vi meranigliate se non torna: Che tutta notte banno perduto il sonno Gli occhi, bor dal dormir tor non si ponno.

Come

216 -

Come fi fueglia, e leaa, e l'aria vede, E che da li tre mettarine iste ade, Come l'Aurora è già gran tempo in piede, E dificacia le tendore, e l'attende, Leviche vedfe, iragi, e i defire chiede, Si vedfe in ferta, e fipra il carro aftende, Sorge, e al primo da nel regio tetto, Che gii nafende il fino maggior diletto.

Non ardeas flar sopral Orizonte Ne la cadas flagion, quando potea Il vogo vosso, è le bellezce conte Vedere in ogni parte, she valea Quito brama bor copri farmes sua fonte, che tome vuol l'offic cliberea, Vand give d'riveder (che si rimembra Del piacer, che li dier ) l'ignude membra.

Accufi pure il Sol, fia chi fi voglia, Ch' ei troppo autro fia de la fia luce, Che poco ci fine cura; che la voglia A l'intereffe proprio il riconduce. Pol la donna veder quando fi poglia, E di tal vifla contenter la luce; Ne fi cura, a ilcuna di lui fi dole, Che toglia cofi tofto al giorno il Solo.

Giunto, fi faimilibile, critorna, Elei mira, e vaghetgia infino a tamto, Chede le riche volle fi diforna, Toi vode à l'alma von più leggialro manto, Indi fi patre, to pofa, e tadi aggiorna; Man angli viene occafione in tamto Di far quel, che defia, ne mai gli venna, Fin che col T oro il fino camin non tenne,

Allbor vede vna fera, che lamadre
Hà cola à fur (ch' Eurinome i appella)
Hì nunga tempo col marito, padar
De l'amata da lui vergince bella .
Le dippolle di in unenbra leggiadre
Tofto fi vofte, e fi trasforma in ella .
E, come in fidia appare, oggivna s'inchina
Credendola ciagona la re Reinigona la re Reinigona la re Reinigona la re Reinigona la reguera.

In quella adorna flarizail sol pon mente, Doit ejil ha posso il nassoranto piede Et vand bella. Po honorata gente Di degni hummin ; edonne asserta vede. Taljeggia bummin ; edonne asserto lonente Ferso la donna , the la disparte seda Fisca è la donna , e tien la ten bassa. E con gran dignità mirra si lassa.

De la gente confuja, e non diffinte; Quella affectava il Re; la moglie quefle; Compare in tano la Reina filia; E fi china ogni piè, fopore ogni tefle. La corte de la doma vritata, e fi finia Dafe medgina và, quell'altra refle. Ogn'vn i apprefle, e luogo fi procaccia; C'à il entra la Reina il vegga in facia.

Più d'un s'inchina ; e coja che gl'importa ; Chiede humilmente: & ella con quell'arte, Ch' Eurimme [hos far, cun lo fi porta , E' hor quello, & hor quel liria da parte ; E giull'amente come fairra accorta ; d qua'; b'ella ama; il hos fauor comparte , E pai con poca ; e più degna famiglia E pai con poca ; e più degna famiglia

Là dour moite bauca 4
Lapparamento riccamente ornato »
Le pàricte » pinnobili « pin belle »
Chaueffe utto il fuo feite fato.
Chaueffe utto il fuo feite fato.
La figlia fi leuò, leuar fi anch'elle
Al dra d'un paggio « ch'era innanzi entraChe venzi la Reina d'urrountla »
Evr la porta and per montrula.

Come incontra l'uno, e l'altro lume, L'accorta figlia fabito s'inchina ; E quel fa bonore al trasformato Name, Che fuol far quando incontra la Reina ; E con lodas e, nobile cofium Del vijo folament il ciglia china ; (po . China molto il ginoccho, adagio, e à temte nel alzañ pon l'ileflo tempo.

Di

Di quà, di là s'inchina egni dovzella, E intre à tempo, e ne la flejia quija. La finta madre ne la flejia quija. E ne gli atti fue'i nobili s'affile. Litta l'accoglie, e bestia y ele finella: E degramente ove consienfi affija, Attando il égito ad van vectina diffe. Che tofle di quel luogo ogni attra efciffe.

Come fu ferça testimonij intorno. (Come filea la matre aleuna volta ) Col ragional formator del giorno Verfo di lei "cherinerente afosta : Quel puro lume io fon, che i ciclo adorno Del più chiaro filendor, che vuata in volta. I o fon quel Dio, I tato filendore. Fà, che la Luna, & o ogni fiella luce.

90 fon quel Dio, per cui la terra, é l cielo l'ede ogni cofa : lo fin l'octivo del mondo , Et immi actero i lor d'ardent de L'alma beltà del tuo vito giocondo, E, che fia il ver, quello mentiro volo (do. Attroglio, e agli occhi rusa i più no m'afra-E in vna batter di ciglio fit rasforma, E torna il 80 ne fia perpori forma.

Al primo fium, che la danzella intende.
Che quel, the de la madre haw il sebioure;
El lichiaro Dio, the nera, es in del riffiede,
E come amor di lei ba fatto amante;
Improujo fiugor utatta la prede,
E vuol dir non fo the sutta trede,
E vuol dir non fo the sutta trede,
The superior of the sutta free films of the sutta

E, pria, chel rifeuiro fentimento Deffe vita à lo fistro fissefato, Husse qui à lo fistro fissefato, E dato à pieno il fiso diletto al satto. Ella con piano, e tazito lamento Si dolona del Sol, c'hasse mal fatto. Mai lea de l'en con control de l'en control del Un dolona del Sol, c'hasse mal fatto. Ol al Sol e in fatto, e'n dette oprofit izito, C'b' al Sol e le feeffar la doffia, e'l pianto. Epoi fa sì, che la contenta figlia;
Che tal lawede, per madrel applia.
Toi torna con la folita famigia,
Ma, done il Re fi flana, entra fola ella,
Ma done il Re fi flana, entra fola ella,
Verfola flanza fue fuperba, e bella.
Si fuffo vi via poi enz (fler madre,
Che Clita fe nacronge, è di esa flante.

E tatto il grande amor , che Clitia porta Al Sol , ch' on tempo amunte fud lei , Che refla per insudia mezza morta , Quando vede laftari per coffei . Difopre il tutto al padre , post florta , Che ficondo la lezge de Sabri Sepoita viua fia , tal che l'fuo feempio Sia per l'altre donzelle eterno effempio.

Come la Ninfa imadiofa pronst
Lo flupro à l'infelice fiu parente,
Es da forte opera, che eji la tronsa
Del corpo violata, e de la mente;
Non ferva gran dodor la legge approus,
che condanna la vergine nocente,
E, fe ben n'ha pieta j fa, che fotterra
Siepofla in von gitudin finor de tarera.

Mentre il erudo ana pice la vole
Por ne la fojlia, one copiria intende,
Lemai se gii cochi implicie al Sole.
Ele querele fue dirizza, e tende.
Rejamo altro fonar le fue perole,
Senon, chi ella per lui quel male attende.
La cala, ecopre il ro minifro mianto,
Elavia chinde ile parole, e qi pinto.

Come i al cano peccho il Sol dà il lume , Il piramidal raggio , che riflette , Scaldando fa , sch à poco à poco fime , Dose la punta à dar ferma fi metre ; Fan , che'l foco dapoi batra le pirme , Le forze in quella cima emite , e firette Del Sol , che fere ogni hor nel caso loco , Che forma la primmite , fe fal foco :

Cost

cofi connesso all sols formosse.

Estra, ch'exano spati, instenue muos.

Estra, ch'exano spati, instenue muos.

Est, che la pressua coprio:

La terra, che la pressua coprio:

Loutra qual terren tanto sparosse

col raggio, e con l'ardante sua disso.

Co free est senuo a cial slus proforza.

Estoca a suo spetimo a cial slus proforza.

In tanto al Sole m picciol raggio apporta, che pot ne la punta penetrare, che pot ne la punta penetrare, che gib me deuto al fua doma morta, e bebet terren las tolto il rifibrare, Apre il miliero amante al libra la porta. All groffo, e tempeffo lagrimare; E fir tante da lui lagrime fibrare, che frenja foco accejo in quella parte.

Dapoi scoprese à la sua luce il velo , Es si spiù che mai lucente , e chimo , Es si spiù che mai lucente , e chimo , Es disse accido d'un pietos gelo , Fermando gli occhi in quel spodero ausoro, lo vo', che verghi adogni modo il cielo , Ad onta dogni tuo sorte riparo . Indi ambrosa e dogni odor celeste sparge la chimna, il volto , e l'arrea vessite -

Fà, che i fuoi razgi eusporar poi farmo L'odor, che da le fielle han gli alti Dei ; E quier spori ad sma unhe damo ; Che pione, one hal terren spottat lei. La cui pioggia è cagio ; Choggi ancor Dano Si grato odore i frutti de Subrei. Fa l'odorato humor , che in terrasfinade La pioggia, anco un miracologia grande.

Che, come bebbe il sposico tuo sparso
D'ogni celeste, e più preziato odore
L'odoristro Sol doles compassio
Temprò con tal temperie quell'humore
Chestra hunerlo anaporato, e' arso,
Oprò, ch'in mezzo also sterrato core s'
Sens quella viriute; e s'rinss sisseno
L'aqual pre genera s'schoogisseno. A

Toi dando ogni funor proprio al terreno.

Hor guata pioggia, bor temperato raggio,

Fe, chel grando core aprici [lono.

Nel dolce mejs lanul precede al Marggio,

Cone il guido aprir plan matro, o pieno.

Il fune d ma queccia, ouer d'un faggio;

Che, quanto al ciel acima alga felice,

T anto flende à l'inferno la radice.

Col intorno al juo cor l'hiomida terra;
El temprato culor talmente adopra
El temprato culor talmente adopra
El fujlo per lo corpo venir fopra
El fujlo per lo corpo venir fopra
L'incafirature cià del capo ofera,
Né vuol più , che la terra la ricopra ta
Rompe il fepolero e, epiù non fi nuflondo.
Emplira al Sol le fue terro Fonde.

L'imamorato Dio 5,5 me i accorge .
Che'l fipolto amor fuo fopra è uenute ,
E che la luc in altra farma forge ,
Li di mazgior fauor , maggiore ainto .
Fa, che l'arbor , che di l'incenfo , forge ,
L'i dilbor nou era al mondo conofisite .
A'l hum grato, & al'alme dette, e belle
Che fail fuo odor fentir fina de felle .

LA Ninfa, ch' al padre Orcamo feoperfe Lerror, che fe con l'imide parole, clei, che inf degno arbor l'i connerfe, Non hebbe mai più gratia presfo il Sole; Che i più non la guardò, più non fofferfe trensa d'hauer di lei dietto, ò prole. Ng la fossa accettò, abel I roppo amoye caler thaussel fatto in tanto errore.

Come ella vide tanto disprezzos se E non poter major con lui sperare Nel già selice letto consilari ; Come in miglior fortuna voi di sare ; Comincio dale l'Nisse à vitaria ; Senza sonte gulta ; sorz, a mangiare ; Si suppessio, sel lui a terrai symbo, (crudu. Al aria bor chiara shor bruna, shor dolce, bor Linia

Lencorea in incenso arbore I suoi giorni digiuni eran già noue, El fonte, che gustana, era il suo pianto, E la ruggiada, che l'Aurora pione, Il cibo, onde nutriua il carnal manto. Sol si vedea voltar l'afflitta done Vedea girar l'amato Sole : e intanto Fean nel terren le sue membra infelici L'allbor non conosciute berbe , e radici.

Converte il corpo suo pallido in herba, Ma il pallido color non l'è già tolto : Che ne la foglia ancora il ramo il serba, Rosso è il color del fior , non però molto . Mostra boggi ancor la sua fortuna acerba Gira al amato Soll afflitto volto, Fassi Elitropio, e al Sol si volge, come Risuona d punto il trasformato nome .

Poi che Leucotoe di Leucotoe diste, E del nouo arbor l'odorato effetto, E che in quell'herba Clitia convertisse, Ch'ancor riuolge al Sol l'afflitto aspetto: Ne la terza sorella ogn'altra affisse Le luci, onde attendea nouo diletto; La qual, mentre parlar le due sorelle, Si venne à proueder di più nouelle .

Dal padre fu coftei detta Minea. Che donea dar di se l'oltimo saggio. E'n dispregio di Bacco anch'ella banea Laluce al dipanar volta, e'l coraggio Vn panno dopio la manca premea, Onde il filo al gomitol sea passaggio: La destra fea del filo al fil coperchio, E la palla vestia di cerchio in cerchio .

Facea questo lauor prima ascoltando, Mentre le due sorelle nouellaro ; L'una con l'ago in man, l'altra filando, Secondo l'effercitio d lor più caro; Et hor facea il medesmo nouellando", Con dolce fanellar , distinto , e chiaro : F le prime parole accorte, e bonefle, Chel'osciron di bocca, furon queste: . fo non vorrei contar qualche argomento Che per uentura poi non vi piacesse, O per saperlo, à per altrui tormento, Che'l vostro dolce cor troppo mouesse à Per far dunque ogni cor di me contento. Io vo, chel eleggiate da voi fteffe. Più cose io proporrò, degna ciascuna E poi farete elettion poi d'pna.

Di Dafnide io dirò l'Ideo paftore, C'hauendo di due Ninfe accesal alma. Quella in sasso il cangiò, che del suo amore Non pote, riportar l'amata palma: O del cangiato di Sciton valore. C'hebbe bor di dona, hor d'huo la carnal sal E, se questa vi piace ; io dirò, come (ma. Lunga bor la barba baueffe, bora le chiome.

O di Gioue dirò , di Celmo amante , Done vn fanciullo ad vn fanciullo piacque. E come trasformollo in pn diamante, E da che madre questo sdegno nacque. Se questa non vi piace : andrò più auante, E dirò de miracoli de l'acque: Contero de Cureti, & in che foggia Creati fur da tempestofa pioggia.;

O diro, come Smilace amo Croco. Ma non pote goder l'amato fianco; Che nel contender l'amoroso gioco, Diuener fior , I'm giallo , e l'altro bianco. O narrere di quello infame loco, Done farn fonte l'huom venir da manco, Ch'alquanto trasformandosi di vista, Perde parte d'un mebro & vn n'acquista.

Volea proporre ancor molte nonelle La pronedut a gionane Minea: Male differ d'accordo le sorelle, Che l'historia del fonte à lor piacea. Mou'ella allhor le note ornate, e belle, NAC QVE già di Mercurio, e Citherea

Vn figlio, e'l latte da le Naiade hebbe Là doue in Ida su nutritto e crebbe.

Al nobil

Clitia in Elitropio. Il nobil vifo fuo leggiadro, e cago
Hebbe da padri vn ar fi felice »
Chen lui forogafi vnn a fi felice »
Chen lui forogafi vnn a felatra imago
Del genitore, e dela genitrice.
El di veder vnij pasfi vago
Lafitì la patria fua, l'idea pendice;
E viflo havea quando dal monte Alumo
Partiff, il quinto decimo antumo.

Il deso di reder glignosi sumi; con l'ignote città, l'ignote genti, Varie d'algetto, e varie di costumi; Varie di region; varie d'accenti; Varie di region; varie d'accenti; Se ben d'unessi, estrani, l'issidi domi Spesso pussioni con rapidi correnti Eta, vit ogni gran sidia d'ardua, e grane Li parca dolce sicilie, e sonue.

Ogniloco di Licia ha gil trafenfo, E poi di Licia in Caria ha poffo il piede, La done pargiv afficament il corfo Fitino à va fonte crifidllin, che vede, che fabito fitunti al demi va norto E humor, ch'i limpidezza ogni altro eccede che ladica (in modo egit è purgato, emodo) Tenetrare ogni villa nifino al fondo.

Spinofo gioneo, ouer cama paluftre
Non fa ne for datrai nois, o risporò:
Ma terra herbofa, e foda il fa si illuftre;
Ch'amurza ogni artificio human più raro:
Hori, come giune il gionam triufire
A cofi nobil fonte, e cofi chirro:
Vuol riflera na quello human il volto,
Che gli hail Sole, el camin cof fudor solto.

Guffa con gran piater quel chiufo fonte
Préfo il garzon dal cido, e da la fete 3
Le man fi kan, e la fidata fonte,
E poi y fotto l'ombra d'un abete.
Che, fin, the Is ofto d'all adquate e
V nol dar le la fle membra à la quiete:
Ban fied à penni fin l'herbola fionda,
Che y na Volta força et quel onda,

A quefta bella Note:
A quefta bella Note:
L'andare à caccia, à l'equitar Diana,
Come lattre faccan, ma fi compiacque
Di non rallontama data fontana,
Le differ le forelle, Homai queft acque
Laficia Salmace alquanto, et allontana?
Non flar ne l'otto in si nefando vitio a
Ma datt à più lodono efferio.

Prendi Salmacel arco, e la faretra,\{, E con noi vienne in più lontana felua, Come fan la latre, e da Diana mpetra, Di feri feco ogni filusfire belua. Mada los fimpero Salmace s'arvetra, O s'attuffa nel fonte, ò fi rinfelua Pra gli alberi juoi propris, e fi compiace Goderfi il fino pade, e flarifi in pace,

Senza eura tener de le forelle Lieta fi flà à goder le pariefponde. Lana tallon el membra ignude, e belle Nel dokte fonte fino, ne lechtar onde: Talbon flote fla therbe tenerelle. E flaffi à pettinar le chiome bionde: Caurda albor ne l'acque, e fi configlia, Comet auconci, e a fino poler s'appoglia.

Coglie bor fior per ornars s. e'n sen glis ferba, E sors, anche in quel tempo il for cogliea, Chevider gli costis silo steat si berba. 3. Il figlino di Mercurio, e Citherea. Mira, e non scorge in quella eta cerba, Segli bad orn Dio l'aspetto, d'a sma Dea. Ma dal vossir, che sia famicullo, intende, E de L'amor d'ui violo scecude.

E,ben che la fpronaffe vna gran vogila
Di gire à far col bel garzon foggiorno;
Tu non v'andò, che raffetto à foggia;
E diè l'occhio à le vofil dogn'intorno.
Guarda, come il fuo crin leghi, e raccoglia,
Terche paia più vago, e meglio adorno.
Compone il vifo, e non fi mofira, sh'ella
Betria in instro effer vodata betre fire va

Come

Come con Lacque fe configlia, e vode

La vefle acconcia, il vijo, il velo, el crine,
E le pare effer cal, eò al fermo crede

Venir con effo al delsaro fine:

Mone Accefo, e defolo piede

Vere le bellezza, angleiche, e dinine,
Fermò poi gli occivi in lui fifi, & intenti,
E el aria found di quefi accondi di quefi

Spirro gentil, ch' alberghi în fi bel nido, Che dium ti dimofira; e non mortale; E, fe par fei dum; sufei cupido, Se ben non pori la Facera, el ale; Ben î fi quello alberço amino; cădo, che pofe tanto fludio a farti tale; che tid che de bi fio. e fi giocondo, Ch' m fimil mai non rhà veduto il modo.

Felic madre di fi nobil frutto, E, s[orella n'bai, non men felice, Rè di lei men, nè di chi t'ha produtto, Si può chiomar beata la nutrice: Ma ben gradita, e sfortmata in tutto La spola è, s[ortul bai) cui goder lice Si delicate membra, e it leggiadre. Che ti formò si gloriosa madre...

Se giunto à pofa fix non ti fia grave, Chio fintino di te prenda diletto; Lobio goda d'on don, coi fiane, Come prometteil tuo diuino afpetto. Se modo convigal firetto non Thave, Fà me tua fipofa, e fa commune il letto. Non mi negare, ò fia legate o, o ficiolto. Chiogoda di qual ben, chè din te raccolto.

Cost diffe la Ninfa di gentil figlio,

E stata interna la vi fipliofa attefe,

E et ci con gravi ripetto abbafi il ciglio t

Tal volfore, e vergogna li vinfe, e profe,

I aloce vi fip (o, biano, e verniglio,

Di più bel voffo fabito i accefe,

Quel color, che' daping al improssifo,

Glif più bello, e gratifo fi vifo.

come quando il mezzo orbe à noi tien volto
, Deliai su si pret il formator del giroro,
. E môfra tutto l'allomato volto,
. Onde la veggiam piena, e non col cono
, Seda laterra vien quel lume cono
, Che l'vicopra con l'ombra d'ogn intorno,
, Fra lei flando, fefa Sol, la Evanaffringe,
Che d'oftro il fuo color confonde, e tinge:

Coil al fanciullo la vergogna tinfe
Il volto sol fanguigno (no pennello
D'un offon natural), che gieli dipinfe
D'un aggior gratia, el fie venir più bello.
Con le cupida braccie ella fauinfe.
E diede un bacio al quel color nonello,
Bena th' ala bocca il bacio ella conuerfe;
Mail gargon trofi lavijo, e nol fofferfe.

Non fa, che cofa è anor, nê che fi voglia lifemplice garçon, la Ninfa bella ; E cerca tutta via come fi ficulta : Le circa tutta via come fi ficulta : Laficia mor mio, che da tou labri i orglia : Laficia mor mio, che da tou labri i orglia : Bai i dimen da congiunta, e da forella ; Se qui dolci d'amor dan non mi vuoi, Non min egar quie d'è perætti vuoi.

Il dolce Joro, e mal accorto figlio Troua fivossi dalei, ma dolcemente: Le parla poi con vernogono ciclio, Con si timido dir, chi pena il fente; A più grato camis tosso m'appiglio, (Chio mi stitorio per forza finalmente) Se tu m'annoi, e mi molelti tanto, E da te most is sicossi, e finalmente

Perch ci non se nada, e non la lassi, (Come quesso parla la Rinja intes). De las sis spica, e virtirata slassi, Seco suella poi tutta cortes; Astroue non-voltar gionane i passi, Codi situaro, e sol questa punes, e sol questa punes, e sol questa punes, e sol questa punes, e sol e tecto al solitario rue desso. E perche ci situatu "me ne padio.

Cost

Coil dicendo, fubrio fi parte, E fra certi arbufcelli inafconde: E fra certi arbufcelli inafconde: E tima le fubrio fino fra fronde, a fronde. E fil diporta in quella, se n quella parte, E poi soma d'oder le limpide ande. L'innità il fonte, el cado gli rimembra. Obi siù è bor rifellar i ferunde membra.

Eperò, ch'offernas offer non crede, Fa faggio pria del fio e temperamento, Fo dificial y tron, e l'altro piede, E popilial vicco, e mole vefimento. Come la bella Ninfia igundo il vede, I aplamma di tal foca il prima intento, che gli occid inalampeggiam, come fiale. Lampeggia vetro, one presuote il fole.

E si puo à penaritenere, (e s'allo
"Per sar) di correr tosso ad abbracciarlo,
Au stada, che le laqua entra il sociallo,
Con più sontaggio suo porta pai sarlo;
Che quel, ch'ella d'amor brama trassullo,
Luiu otterrà, ch'e in on porta negano;
Che di quella sontana tsisolomo Ninsa
Ha unto il sino porteri negale sina.

Eutra ei nel aeque evifalline, e chiare, Deue Ala Nijnfai fonte non contende, Chepgifa è que ble cipro pentrane Con locchio, chesì cupidov'intende. Conein mo servo van rofa trafpae, Che chinga gli occhi altrin di finer rifpiendet It dinipo ei trafpar nel piccio finme. Al lampeggiante de la Nijnfaime.

Alzalavoce allbalo
Alzalavoce allbalo
Alzalavoce allbalo
Habbiam scanogià vinto il partito.
Nessono il abbracci, e faccia mio marito.
Le gioie, il forti din, aricca fera,
Ogui ornamento soo getta full timo.
E corre timoda, e cupida, e m gran senta
Nessono il abbracci, e faccia mio marito.
E corre timoda, e cupida, e m gran senta
Nessono il formato senta sono senta full timo.
Referenta sino sono menero senta sono senta del menero senta del sen

La done ginnta fubits l'abbraccia , E done più l'aggrada , i palpa , e tocca : Li tien poi con lema ferna fafaccia , E, fe bene eino l'foffre, il bacia in bacca . Con le gambe, e le man tutto d'allaccia ; Contra la mente fus fumplice , e fiocca . Che ben e ficiocco , e femplice colui . Che fe di touto ben prina , C'altrai .

Eglif fluore, e la difeactia, e fininger Trato al fin, la prende per le chiome. Come l'hedra nitrono il Pronocinge, E con piu rami è autitelia ; e come Quel pefe il pifeatore afferra, e fringe, Che da molti fuo piè Tolipo ha nome: Cofi lega ella il gionane con ambe Le braccia, e con le moni, e con le gambe.

La fittinge ella : è i fisante, el criu le tirat Cadon fil lite, d' ei, perche nol goda, Sitorce, e sjorçat al laugel, she mira Fijo nol Sol, stalbor la frepe a anoda; Chementre l'au e i pincil, e al cicia affra, La frepe il lega tutto con la coda, E l'ali fipuioje in modo efferra, Che cado felgo ambi in on groppo in terra.

Elfà ne fino proposito, e contende, E nega à quella il destato bene, Ma à poca di peca ellain tal modo il prede, Che come era il desso, el gode, e tiene. E, mentre ingorda al suco conteno intende, Di grado in grado in tal doleczeza viene, Ch'atza i transoit limit al cielo, e mone Vn parlar pien e assimo.

Fa, formo Dio, del gran piace, chi o fento, Tutti i miei fenfi ecernamente ricchi; E chel ben, che mi da sigram contento, Mai dame uon si parta, e non si spicchi, E e ecco, non se come, i non momento Tar ch' yn corpo co l'altro in yn sapicchi, Leosse si fanta membra soro, Cost lebraccia, e l'altre membra soro,

Salmace, & Herma frodito fi fanno va corpo. Che la pancia di pria ne l'hnomo è entrata. Già d' on corpo comun l'un l'altro informa, E fanno una figura raddoppiata. Il doppio collo, e'l vifo, un fol fi forma, L falli un buom d'effigio effeminata. Son due, ma non però fanno vna coppia, Ma in vu corpo comun la forma è deppia.

Cosi namo con ramo ancor s'innesta, Epai, che ben s'è unito, e alquanto alzato; Così conforme l'une à l'altro resta, Chepar, chelramo fia nel tronco nato; Così la donna , e Chuom fanno una tefla , Ma non è alcun di lor quel , eb'e già flato . Non è donna , ne d buom , ma resta tale, Ch'e dong, & buom, ne l'un ne l'altro vale.

Come il figliatol di Mercurio s'accorge, Ch'egi e fatto mez'buom, d'un buom itero. E che gli bal'acqua chiara, ch'ini forge , Effeminato il suo volto primiero, Queste pregbiere à suoi parenti porge, Blanon sol fuo parlar virile, evero. Con voce dubbia al ciel le luci fiffe. E questi prieghi Hermafrodito diffe

Pietofa madre mia, genitor pio, -1.4 Fare al postro figlinol gratiavi paccia, Eb'ogni huo, che i alla fonte entra, com'io, Fra la donna, e fra l'huom dubbio si faccia. Allhor la madre Dea col padre Dio Fansche in quel fonte l'huom cagi la fascia: Quell'acque fan di tanto vitio fparte, Ch'ogni buomo Hermafrodito se ne parte .

Gil nowellato banendo ogni sorella, Sebernendo Bacco à l'opra s'attendea : Mentre per la cistà la pompa bella Datutto quanto il popol si facea. E già per tutto il ciel più dona fiella Leuzta à la sua luce il velo hauea; Si vedea l'aria dubbia d'ogn'interno, E non si potea dir notte , ne giorno .

Già laschena di lei di pancia ba forma ; Quando più dona tromba, e que tamburo Par , che la cala d'improviso introm ; E renda fordo l'are mezzo ofcuro .... Senza che reda alcun chi lia , che fuoni . Il cano rame, il ferro mito, e duro Fan tintinnare il ciel di varij suoni. Ingombran dopo l'aere elire a romori Mirra, ambra, e croco, Or altri pary odori.

Ma quello (onde maggior ciascun hauer de Marauiglia ) è il veder, ch'ogni lor vefta Il fuo primo color trasforma, e perde E d'hedera, e di fronde vien contesta. Vede Alcitoe, che'l lin diuenta verde E che pampino è il fil, che'l dito apprefta'. E , come al grave fufo i lumi intende , Scorge, ch'on raffo d'ona è quel, che pode.

L'altra, ch'un cedro nel colar pingea, Riguarda, e crede hauer errato anch'ella Che l'unain quella pece vi scorgea ; .. Tolfe tofto il coltel de la ciftella Che quella fet a via lemir polea , Che veniua à quaftar l'opra fua bella E trona , come il picciol ferro ftrigne , C'ha in man la falce da potar le vigne.

L'altra non vede l'arcolaio, ch'era, Mail fecco legno vi olmo vino crefce Elo Corge cangiarsi in tal maniera Ch'ogni legno di lui rama riesce, Pampinoincopia, & vus bianca, e nera, Del fil , ch'e intorno àlui fi forma, & ele. Crefce il gomitol poi , s'ingroffa l'accia; E al fin di viti verdi >n fascio abbraccia >

Ardon per cafa lampade, e facelle; . . . E sentonsi plular dinerse fere, Ch'esser mostrano al suon crudeli, e felle, Orfi, Tigri , Leon , Pardi , e Pantere. L'esterrefatte subito sorelle Silenancon granfretta da federe, E con timido pie fugge ciascuna x: Done le par , che fia l'aria più bruna .

E cost

106 . 1

Speffo Thuom fuel tutto in vi groppo farfi, Accio che'l giel , che fa tremare il core, Mennuoca a'membri , di tremor cosparsi : Tal per vnire il natural calore Venner constutto il corpo ad incurnarsi Le tre forelle , el non vednto Nume Le fe gli augei, che son nimici al lume.

S'impiecolano i membri , e vengon tali , Chelange tutto è come un paffer grande, Di cartilagine ha le deformi ali, E quelle senza piume à l'aria spande. Odia la luce, e tutti gli animali, Ne s'annida già mai fra pruni , e ghiande ; · Compare al buio ; e case habita , e grotte , E Nottolavien detta da la notte.

Si marajuglia ogn'una di vederfe' Volar per l'aria tenebrofa, e fola, E come si gran membra sian conuerse In poca cartilagine, chevola. E mentre's' arma ciascuna à dolerse, Non può la vocesua sormar parola. It grido al picciol corpo si conface, Et è sorza, chestrida, se non tace.

ALLHOR di Bacco il glorioso nome Per tutta la città maggior si sparfe . Altro la zia non fea, che contar, come Con suoni ce faci à le donzelle apparle. Come dal vespro ancor l'augelfi nome, Da Chora, che'llor volto human difparfe. · Come l'irato Dio dispose , e volte , Lachi pompa flimar bugiarda, e folle.

Ino fast sublime ogni suo fatto . . 1 miracoli suoi , la sua possanza, Ch'in ozni suo proposito, in ogni atto Fa vifref. ar di lui la rimembranza. Talebenon può soffrire ad alcun patto . Tanta gloria Giunon , tanta arroganza. Non può soffir colei , ch'ogni bor famella Del figlio de la pellice sorella.

30200 T, cost come anien , chenet timore .... Amorte odia Ginnon quefta famiglia, Perche Gioue di lor n'amo glà due : E però di effirparla si consiglia . Perche da lor non le fia solto pine . Lassa ( dicea ) d Agenore la figlia Gia il fece in Tiro diuentare pn Bue , La meretrice poi , d'onde bebbe Bacco . Col Regio manto il fece ire in Balducco :

Resto da l'amor suo bruciata, e spenta Semele, al dimandar credula, e infana. Autonoe per lo figlio è mal contenta, Che fece in Ceruo trasformar Diana . Agane ogni hor s'affligge , e fi sormenta , Che fu nel suo figliuol troppo inhum ana. Fra tutte le sorelle è sol questa una, Che và d'ogni dolor scioita, e digiuna.

Tutto quel fa ; che in mio diffregio puote Quefia de figli altera , ede la forte , Ch'altro non dice mai , che del nipose , . Bastardo de l'insido mio consorte. E con superbe, e gloriosenote De primi il fade la celeste corte. E tanto questo esfalta e gli altri amulla. Che la potentia mia non vie per milla .

Ben si sà contra ogn'on , s'alcun l'offende, Il suo superbo alunno vendicare. E fa , che'l marinar di Lidia prende La forma del Delfino , efolca il mare , Contra il proprio figliuol la madre accede, E'l fa parere un porco, e lacerare, Le figlie di Mineo facieche al lume . E che volan di notte senzapini. ...

Non trouoio, s'en m'offende , altro ripare, Che lageimar l'innendicato oltraveio. Deb , perche da nemici io non im paro , (CH Espesso linimico fatbuom fargio ) S'ei , per torle il figlinolo amato , e caro Porco à la madre il se parer seluazeio; Perche non moftra ani or Giuno a coftet Quel, che far contra l'huom posson gli Dei?

106 E fe la fua forella oprò la fpada Contra il figlinol con cor ferino, & empio; E le gittò le mani in su la strada, E fe de membri un dolorofo scempio: Perche non fa Giunon, che in furor vada Questa Ino ancor per lo cognato essempio : Si ch'ella nel dar morte à i propri figli, A la madre di Penteo s'affomigli ?

VOLTA al fiato di Borea è una cauerna, Con fronte il Timor baffa, epoco lieta Che fin' al centro de la terra dura, Che mena agni buom, che passa, à l'onda a-Descrittio Per una via precipitofa, e fcura. (uerna, ne dell'in-Non vi può fpender fiaccola , à lanterna , ferno. Ch'aria ba fi denfa, fi funefta, e impura : E fa intorno unriparo di tal forza, Che'l foco non v'essala , evi s'ammorza ..

> Per si caliginosa, e trista fossa La sitibanda di vendetta Dea Si mette d caminar , da l'odio mossa » Ch'à questa gloriosa donna banea. Palla per più filenty l'aria groffa, Col dinin , che l'alluma , e che la bea -Quindi quei, che di questo hano il gouerno, Conducon le trift'anime à l'inferno.

Già di lontan conofce Flegetonte, Che di cocenti fiamme arde, eriflende Tanto, che in parte il regno d'Acheronte D'vn tenebroso di visibil rende .. Fuor de la porta ne la prima fronte ( Onde al più baffo inferno si discende ) Stanno i pallidi morbi, e tutti i mali, Nimici de le vite de mortali.

V'è la srudel V'endetta, e'l mesto Pianto; Fa la falce passare à mille d'mille Ve la fredda Vecchiezza, e faticosa s La pergognosa Pouertà da canto Si stà in dispregio , e dimandar non ofa ; V'è la Fatica, che fatica tanto ; E dopo if faticar fi poco pofa, eb'al suo votto si vede, che la morte La vuol por là da le tartaree porte.

La Nauigation fouerchio ardita Stà col Difagio affai preffo a la porta. Va una vesta affai corta, e spedita, Se non talbar, ch' vu manto lungo porta. Vn palmo non è larga di due dita L'affe, oue dorme, afbra, inequale, e corta. La ciban con mangiar feesso interrotto Cibi acri , efalfi , e pan più volte cotto ...

Si fa d'ogn'un, che v'e timido , donno . Vela pazza Discordia, & inquieta; V'è il fratel de la morte , il pigro Sonno & Che contanto flupore i fensi accheta, Che come morti più fentir non ponno . La Crapula è con lui, c'hor giace hor siede; E, se vezghia, hora il vino, bor l'esca chiede.

7 pensier dolorosi de la mente Tengon mesti, e barbati il volto chino : Vi stala Guerra armata, e rifplendente D'infanguinato acciar, forbito, e fino . Guarda con occhio altier tutta la gente » E gode, ch'ella à l'infernal camino Maggior numero d'alme infliga, e preme, Che quasi tutti i mali vniti insieme.

Nel mezo flà de le tremende porte L'ultimo de gli horrendi, e che più noce, Dico la cruda, & implacabil Morte, Che dona tutte l'aime à quella foce. Fafra le gambe sue l'anime smorte Paffare: e con la faise, e con la voce Hor quest'anima, bor qua afftitta,e grama, Ch'andar no vi vorrebbe, afferra, e chiama.

Gli buomini incanti giunti in quella parte. E ciafeun da città, da campi, e ville, Senza saper, dou'ha d'andar, si parte -Ne guidan de la guerral empie ancille Con bonori, e denar la maggior parte . Ne guida affai de l'huom cruda nimica La cupida Auaritia , e la Fatica -

Ma

Ma, poi che que le prefenta la Guerra
Al Empia morte, che di la pir poffi,
O qual fi voglia mal, tofto gli afferra
La falce, e più rivera nun pomoi paffi;
Il corpo poco fil, che fi faterra,
Be l'amine attric dentro, e quiu flegfi,
Doue [condo le paffiare vire
Neffe giudicio la cirta di bite...

Giunon fi faimuifshi?

Fola fopra la morte, e dutro roct

Fola fopra la morte, e dentro roct

Fola fopra la morte, e dentro roct

Soprava groffo, alte, e ben fondato piede.

Lui (fe la fama antica al ver rifponde)

I fantaflichi graf bamo la fede.

Me fila per ogni fonda roma qua troma,

Dogni più frana, e, non veduta forma.

Sotto que jogni churroji, e mai Stamo i Cattauri, e vi è scilla bijorme. Con quel, cho cente piedi, e cente mani, Stè la Chimeraborrible, e difforme. Vè i l'dra, egi diri mofiri borrèdia firani, C'barson viate, e financia firani, La Dea Idiciando que i drazza la fronte Alancea palade di Carone.

Quel da più region Î acque de fismi Son, ferçachel mar creficați mar condot-Chif da vani visit ș. e rei cofismi (te: Si guidan Laine a la perpetua 13tte; Et à l'ombre di tanti filmi ilmai Capaci fempre fon l'inferne grotic. Ogni giarno infinite ve ne vamo, Ne l'inferne s'allarga, e par viflamo.

Come lafeiata han la terrefire fooglia, Paffar voloniter l'ombre à l'attra aren, Che di faper di la digua ha voglia Qual le darà Minos merito, o pena. Prega tutte il Rocchire ciò entro le tuglia, Ma quegli dire ne laftia, altre ne mesa. L'anime, che non paffan (che fon molte) San quelle, chomo l'offanon fopolet.

Paffa l'afcofa Dea con infinite
Anime, che i for corpi banno fotterra',
E giunge, e vocel la dittà d' Dite;
Che da tre mura fi circonda, eferra.
Di ferpi cera poi le Dec crinico.
Come bail cupido più deutro d' la tera,
Come bail cupido più deutro d' la tera,
Che fianno deutro d' guardia del porte
Del crudo carcer de le genti morte.

La nou vedata Dea pria ebe fi feopra, se ben fodio la firona al primo intento , Riguarda come ogni buom quiui 'adopra , Edi quei, che non bar pera, ò tormento , Cli effectivi, ch' di fal fecer di fopra, Fan quiui al lume tenebrofo, e fecato ; Vn prinato, yn maggiore, yn più mefchino, Secondo che diqui divet il definio.

Non fla molto à guardar, ch' altro le preme, Ele vofte innifibili via tolle, Edic acre le porte, oue fi geme, Percote, el cantrifusce il capo effolte, Abbaia, e manda tre latrati inferene, Nèli riplice abbaier mai lafciar yolle, Ma, poi che'l dium Nume hebbe ceduto Fe dipuel gron clatrare en gemer muto.

Le furie entrar con vijo dero e dimesso;

E con cortes, e surios inuito

E con cortes, e surios inuito

E con cortes, e surios inuito

La sumo ire in suro pres lo marito:

Come e dentro la Dea, s si vede appresso

Titio, ch'in terra ingambra tano stro

Co i larghi, sumgh; e grossimoris tano stro

Quanto a ra in noue giorni va par di busi.

Le membra più vital', e più feerete Va austor continuo à Trito offende. Si muor di fame T avatalo e di fete: Ha ciò, che vuud ; mav de, chi gitel cotède. Route Ilfon, wi peù tronar quiete ; Hor va fotto, bor va fopra, bor fale, bor le En quella terna pena fi diffregge, (de, Cò ca medafino fi fi flo bor figue, la conSifia vno! pur poire il faffo, doue
Forzé, ch! cader fino ir vinouelli.
Forzé, ch! cader fino ir vinouelli.
In vna notte mifori pratel i.
Voțio al acque portar, che incopia pioue
N. (f ando, one tant occhi humo i critedli.
E con perpetua, e veggirat oggida
Piogziala funtevien, fonte la pioggia.

Al gitato Isson le luci vosse.

Di nono la Reina de gli Dei .

Che si ricorda quel , che farle vosse.

Rei tempo , che credundo abbraccia lei ,

Pra nuclei ni son s'ambio ni braccio accosse.

Onde il poser la giù fra gli altri rei .

Di nouoaucor ur s'isso s'isso s'assisti di la como acco se sono de la como acco se cosse si di distina de la como acco se cosse di distina de la como acco se cosse di distina de la como acco se di distina de la como acco se cosse di distina de la como acco se di distina de la como acco se cosse di distina de la como acco se cosse di distina de la como acco se cosse di distina del cosse del distina del cosse del distina del cosse del distina del cosse del distina del distina del cosse del cosse

Quelli è bor condamato à pena eterna, Per effer fito ad mondo involatore; bail filo facile altier Pebe gocarda, E-regge à modo filo l'Imperadore. Che offende ogni bor lamedi l'apperad. Sprezzado il noftro cuto, el noftrobonore. E la cazion de Colio manificha. E del viagggio fino, la qual fin quelta.

Che la lispedi Cadmo alta, e fiperba
Mancafe, e non doueste mader più ausme,
Per cagion nous voltre il ranco che ferba,
Che Gione à due di lor fa flato amante
Et al cerca di lor vendetta accepta
Et il cerca di lor vendetta accepta
Et il no cadat in suore, co-Albumante
A li ria il spo parta ben corrisponde
Che impario, e spoi, e premij in ven cosonte

Per far veder l'infriria factia
di bime de l'inferio airo enotturno,
I esse de l'inferio airo enotturno,
I esse parte ala significacia.
E parte ala significacia di Saturno.
Hoggi non passer d, che non si faccia,
Riiorna pure al bime abno, e divrno.
Lieta ella vd., d'ambrossa ri esse consistente
El vd., esse consistente en consistente
El vd., esse consistente
El vd.,

La furiola Furia i 331 i
La furiola Furia in furia prende
D informa sparja una facella esfangue
E quellan intenia Flegentone accende,
Maprima con furor si cinge un unque.
Si parte da lingerno, e al sola escende si
Pasteo qual, chi equi hor si duole, e lungue,
to dico il unifer Pianto, e accompagnia
Vi và il Terror, sla Rabbia, e la Parzida.

Come la compagnia 3 x 3
Come la compagnia 3 x 3
Come la compagnia de la compag

Trima Ino sbigotife, indi il conforte
L'inficie forelle di Megera,
Tofta che fa cadre leregie porte
De la liperbisclor regia, & altera Maben fi sbigottificono più forte,
Cone comparla moffeno fa chiera Poleso ficzi, ma albuopo erun le pemeDe la doma infernal la porta e reme\_s.

Tre fiate la Dea crolla latessa.

Es fallegnar le jarpettine chiome,
Tanto che alzendo agni avimal la cresta,
Vibra tre lingue, sibilando, come
Se à l'atraggia-una ferpe adria, e presse.
Salza, vibra tre lingue, el vennen vome.
Cost alza agni sepe in un baleno a
E contra questi aunta il bro vielno a.

Quals vma Nijifa als sento il tergo volta .
Cha paro il biondo ciri, foltitie, e bello e fil ama vabbiqui la tiona ficila , e Ello e fil ama vabbiqui la tiona ficila , e guarda, one guardo el lao qui capelle : Tal orgi firepe il lio figuado vivolta , Dovi ella dirizza l'occhio ofemo, e fello .
E fam tutti dindama al valto ausmie ;
Cuardando verò d'Inope di Altomante .

Indi da erudi erin dun efenji fuelle.
Eler con man pelijera gii auenta ,
Le quai softo ambo annodano, se di quelle
L'una la doima, i huom laira tormenta .
Et ambodue fenza intacco la pelle ,
Ean, che'l core, e la mente il venen fenta .
Quella, e quei feaciai flepe e l'rispinges.
Au il drago gabo po più no li pinge, e firige.

Tutta quefla mill<sup>33 a</sup>:
Con di cienta, e di Indonia alquanto,
E denro al rome poi cotta, e bollita
Ne le mijere lagrime del pianto.
De la decotto ino, che nera njeta,
Piena uma ampolla hawa portata è canto.
La virti del liquor di finor non bagna,
Bla fa, che denro il cor i nigetta, e lagua.

Sil capo d'ambedue quell acqua [fuefe E fini d'offucar lor l'intelletto. Cirò bre volte poi la face, v'arfe L'aere, e del fofo fumo il fece infetto. Indi dalor viatoriofa fuefe. Per ritornarfi al fuo più feuro tetto. E di sunto flupor quei slajoù prefi, Che flerour pezzo immobili, e folipefi,

Non fi ricordan più chi fiano, ò done, No me d'haner veduti i erudi moffri. Ma già l'humen di venno infliga, a mone, E fa ch'i fino fivorr abbissio moftri. Già grida, Ecco compagni, ecco, ab' altrone Tender non ci bligma s'lacta moftri. Tendiamo in que'lle filme à crendi artigli Di quafta mogai Leora, a ç'i dua figli.

Come se sosse con section est estate con section estate con la mostive caccia. L'issano carciator la mostive caccia. Le moutre esta el flordite di matiera, Chenon si se si superiori con controlo estate con superiori con section con section estate con section estate con section estate con la mostiva estate con la controlo estate con section estate con estate con section estate con e

Di quel girare il centro ha profo il piede ;

Ma la circonfrontici il capo ha telleo.

Trevotte itroca , poi col copo fiede

Ad va candido marmo il diro volto.

Come la madro il diro fienipi orde,

Che fe del dolce figlio il padre fisito ;

Straccido il criu, volto e di murito il trego,

E laficia in firiti il parricial adoltro.

E laficia in firiti il parricial adoltro.

Vn scollo dentro in mar si spinge, e poggid.
Che strette, lunge, & aspro in là si stiende,
Da l'empio mar cenato d'una soggia
Co l'continuo picchiar, che l'sasso offende,
Che sidua a due sa siste de si de la superiori de l'estate
Tal che sacque da l'exque illes rende.
Ver quesso sossi al mar àrizza il camino
La sirvosa, e mistrabile sno.

Corre con Melicerta in braccio, e firide, Echima fiello Bacco il fuo mipote. Aisto, dice allowo Giunovo (cride) Lo Dio celebre uno ti dia "fe puote. Giunge al monte maggior, falta, e s'occide, E col pefo, c'ha in braccio, il mar per este. S'apre l'audo mar, l'imphiotte, e afconde, e E la Luckée in firiffender l'omde.)

V encre bebbe pietà de l'innocente, Che de la figlia s'ermione, C cathon nacquet Coff dicendo al Re, che col tridente Atel fio testo red da legge al l'acque, Habbi alto Dipietà de la delente Donna congininta tua, che ne mar nacque: Velt mare, e fio fia probe el trone il bebi. 'All mare, e fio fia pero fee l'innome il bebi.

1 4 faire

Ino e Melicerta in 3 Dei marini.

I due nipoti miei, c'hoggi raceolfe L'Esboico mare, in man flerhe fan Dei. Vedentier confein! Nettuno, etolfe Quel morral, che gia fin nel figito, c'ulei, Troi quella margald donne lo volge, Che fa., che l'houm fi mumefaccia, e bei. E fatto quesfo il beator Rettuno, Nomino lei Matuta, e lui Portuno.

Molte dome Tebene la figlinola
Fide del los figenos estrendo andare
Col figlio in brancio (sapigina y e feda,
(Quel, che mai mou Boucess veduto fine)
Fentendo infonta equi parola
Si pofer cariofe à feguia e e;
Esquelle , che di cor carie più forte,
Fleten mol infonta i fine y e fine
Fleten mol ingui ilialio e, e la fine morte.)

Come fav., che del Remorta è la figlia, (Che shi morir bla villa , a l'atre il dice) Cialciana fipercote, e fi capiglia, E fi chiama frontenta, e infelice. E questa, e quella mormora, e bisbiglia. Che tauto il mal vien da Giunone vitrice. Già fapoan, che per Semele la Dea Tutt o il favvereale in odio basea.

31 duol di lei ciagrama e fi lamenta y Che troppo fia dogni pietare ignuda 5 Che troppo endedamete fiviguta 5 Che troppo dentro al cor l'inginvia chinda. Giunom di ciò flevnata 3, le vo' che fenta (Dice) qui munt di voi quitio in facruda. Voi n'efifi, chi lei Netumo ha facri, P'o' delmi duro cor fra fimalari.

Via molfia pieta 370
Via molfia pieta 370
Via molfia pieta fizer, le viene cantifo
Che, mentre per lencimfi en piede effolle,
Sente l'altro genacré da reoppo pefo
Vi gunda; el veste menno, el corpo molle
Dal duro figlio d'pres di poco di poco de
Al duro foglio il pre manco appicaffe;
L'altro dal fe fine a latro, fine si finoffe.

Vna , che fi battea, mentre fa pressa ;
Col faito ferir das fi nel petro ,
Altzata cha lamano , il braccio trous
Fatro di pietra ; e non può far l'efetteo.
Yna à la gente, che venia più mous ;
Mastrana , on'ella afiosi il regio aspetto g
E sievado, chi di ma tendena il dito ,
Il fimolaro si no resis con tendena il dito ,
Il fimolaro si no resis con più co.

L'altra, che fi fuelle ale bionde chiome, E che chiomane lagrimando in vano Diel i l'alluffe, e rinerito nome, Piermò nel faffo crin la fuffe mano, Reflò da bocca aperta emella, come Stana, quando mancò del finfo humano . Lagrimojo er al cifi, e, quel mirando sì conofica, bef dialez gridando.

Molte, e molt' dl13
Che piangenos di lei lacerba morte, e mefte,
Che piangenos di lei lacerba morte,
Fecer di piane al corpo va latra veftet
E diurntaro ange di voire forte.
Chi di biance veftia, di bianco bor vefte:
E i bianchi, e ineri ancos l'annan fi forte,
Che radon fempre l'onde nel voire;
E no fi posso mai leura d'anare.

CAD MO non 14, chel nipote, e la figlia La Deix marina habibaettensta; Ne des Nestrano con la famiglia Nomini lai Tortmo, e lei Matuta. Onde à laftier già winto fi configlia. La città trangliata, e combattuta Da tanti firam , e migri portenti, Qella, yè deligio di fondamenti.

Fecchio, feonteno, e mifero fi parte Re la opinion fia firmo, e collante Con la figlia di Venere, e di Marte, E nel Illiana di fin firmo le piante. Li rinco da memoria di parte, di parte, Dadi di che fila foi dello ringiante, Tatta la vita fia, cola per cofa, Conda feo in unexchiata, e cara fiodi.

Oime

Oime (pol diffe) 346

Oime (pol diffe) oime (piperno Dio),
140 pur diffeoff; i miet polfat eccelft,
Qual off; 64, qual and ma vi fecio a
Che in al calemita cader doselft i
sci perforaggi to già del faque mio
Da morte fi crudel veduti oppreff,
Che der non fi portia più cruda, à tale
A chi commeljo bauesfe ogni grammale.

Forse quesso m'auten per ques serpente, Chei o venendo di Tro vecsis di aque, Che se che tuttala Sinodia genene. Innanzi à gli occhi suidisse giacque. Si oli sin novecidea, col ernodi dene Egli vecsis hauria me stal che non nacque La morte sua diminime, Quendo i oci dei per mia disenson. -

Cadmo in Se ingiuria à quadro Dio signor si foce
ferpente. Del serve contra un serva do sargo
Del serve contra un serva do sargo
Entre serve che in quella vece
Sarò serve da quel Dio, vio ne son degro
Da sine à pena à la sua lunga prece,
Obvinsse l'une, e l'alro sin sosseno.
Le due gambe si d'aro sin o sisteme.
Che se griar per l'brobe, stricta, e serve.

Gid fimiglia Eristonio, ha già di crego Dal nodo de le cofee infino di piede s E di quel, che fara dvero prefego, Quello configlio à la confirste diede « Godi ma parte de la prima imago Doma, mentre dal ciet i fi concede : Codi la man viril, i biumane labbia Tria che susto inferpira il ferpe m' babbia.

Piange la donna amramente , e dice ,
Dolce marito mio , che forte è questa e
Dolce marito mio , che forte è questa e
Qual fato , quad dessi, quali resi vitrice
Prendere i fi la ferpenina vesta e
Priange egii, e pania à lei : Donna infellee ,
Ron pianger, mat buona godi, che mi resta
Ecco vivil la man, vivil la bocca,
Batami Forna hopma, l'altra mi vocca.

La mesta moglie il bate
E riguarda la coda, che i aggira ;
E rim color, che liu vago dipinge,
E van color, che liu vago dipinge,
Cerulco, e mero, ombrane a si caschi mira a
Intanto tritto il corpo il spre, color
Fina di ebvaccia, e la mandantro tira.
Cadmo cimie (dice allbora) aime consorte,
La man destro se divien, sienda ben sorte.

La mä per força e entra , el dir gli è tolto. Che la linguia in due parti à lui fi fende ; E forma prima en fauellar non icolto, E poi funae en parlar , che non s'intende ciò la feròpia fauma a fonda il volto ; E , fe vuol fauellare , il fibil rende . Tur fi volge dla moglie , e dir s'arrifibia, da in vece di parlar fibila , e fifbia.

Vede, e flupijec linjelice moglie, Come tutto in quel ferpe ei fi nafonda. Poedice: Efi ben mio di quelle flooglie, Del cuoso ferpentin, che ti circunta. Oime, doud è il novoljo, e chi i topile La lingua, e fa, che fifchi, e non rifponda Davi è la mato e petto, si fion le mari, Le fialc, i fiachi, e gii altri na bri bumani?

Si china poi la donna ful terreno, E lificial ferpe, O dia cara fhofa Riguarda, e l'entra poi ferpendo al feno, E quinis' atteritifia e fi ripofa. Strupiton, ben on tema il fivo veneno, Alcuni, e filimar lei molto animole, Che compair, fenzafaper il fatto, E refiò ogni un, chel vide, finpofato.

Nel fen vi lificia la venerea ficia, E l'erpe alza la telta, e in la fi firinge, E intonno al bianco collo s'attoriglia, Concinque cervis s'ofici l'amoda, e cinge, L'bedera interno al tranco raffiniglia, che circonda la feorza, e non la firinge: La batia il grato ferpe, e le fa feffa. Nel noto petto poi ficua latefla.

Staffe

Staffi il capo nel feno , e par , che dorma ; E gode il ben , che'l ciel già se per lui . Preva la dona 30 Gione, e me trasforma, Si ch'ancor serpe io siamoglie à costni .) Armonia Ecco d un tratto anco à lei fugge la forma, ferpente . E non è più un serpente, ma son dui . E serpono ambedue fra l'berba, e vanno Ne più propinqui boschi , eli si stanno .

> Questi fecer di serpe quella sorte, La qual Ceruona appella il Regno Tofco. Non fuggon l'huom,ne men temo la morte Da lui, ne'l mordo mai, ne meno han tofco. Hor come unollalor cangiata forte, Se ben communemente amano il bosco 3 Han l'huom(c'huomini fur ) per cosi fido ; Che fanno in molte case i figli ,e'l nido .

Questo conforto solo era restato Al vecchio lor ringiouenito amore, Che Bacco il lor nipote bauca portato Da tutta l'India il trionfale bonore ; E per tutte le patrie era adorato Dalacittà crudel d'Acrisio in fuore, Il qual non fol raccor dentro nol volle, Mastimò la sua pompa infame, e folle.

Che stupor fia , s'Acrifio il Re non crede A le feste di Bacco altere , e noue , Poi ch'al nipote proprio non da fede, Ne vuol, che sia figlinol Perfeo di Gione? Nel viso suo l'alta sembianza vede Del Re, che tutto intende, e tutto mone : Ne fol no l'ha per quel ch'appar nel volto, Mail fa gittar nel mar crudele e stolto.

VNA tenerafiglia Acrisio hauea, Nomata Danae , si leggiadra , e bella , Che non donna mortal, mavera Dea : Sembrana al viso, a' modi, e à la fanella. Il padre per lo ben , che le volea , Saper cercò il destin de la sua stella: Ma il decreto fatal tanto gli fiacque, Che la fe col figlinol gittar nel acque.

Di Danae figlia tua , l'Oracol diffe , Nascerà un figlio oltre ogni creder forte & Che, come fon le forti à ciascun fisse, Contra fua voglia ti darà la morte. Queste parole ne la mente scriffe Acrisio , e per fuggir si cruda sorte , Fù per ferire à la sua figlia il seno, . Ma l'affetto paterno il tenne in freno . .

Onde le fabricò , per far men fallo , Vn superbo giardin per suo soggiorno, E d'altissime mura di metallo, Fattani la sua stanza, il cinse intorno . In questo breue, e misero internallo La condannò fin' à l'estremo giorno . Pur per gradire in parte àl'infelice, Le diede in compagnia la sua nutrice ..

Quiui ordino, che con la balia stesse, Ne quindi volle mai lasciarla vscire : Perche l'amor de l'huom non conoscesse Onde n'hauesse un figlio d partorire . Ma non però il disegno gli successe : CHE male il suo destin può l'huo fuggire. Quel, che regge nel ciel gli eterni Dei . La vide pn giorno, e s'infiammò di lei .

Ma quando l'artificio ammira, e l'opra, Che't superbo giardin rende sicuro, Ch'à pena entrar vi può l'aer di sopra, Tanto vd in sù l'inefpugnabil muro ; Fach'un torbido nembo il giardin copra. E fagli intorno il ciel turbato , e scuro . Nel mezzo poi del nunolo si serra, E si fapioggiad'oro, e cade in terra.

Come la nube minacciar la pioggia Conosce aperto la donzella Argina, Corre , e ponsi à veder sotto una loggia, E de la vista sua l'amante prina . Ma quando vide in cosistrana foggia . Ch'ogni sua goccia d'or puro apparina, Lasciò il coperto, e non teme più il nembo. Et àla ricca pioggia aperse il grembo.

Pai

Giotte

. 910

Poi chel ricco beforo à la donzella (Cheno fia quel che fia) fate bui fin graRe où conteania folitaria cella,
Che penfa confidario ad oma chiaue.
Hor quando fola la vergine before
Giornimira, y lossition non houe
D'arbitro, de liftimonio, y che palef 2
La vera forma fia divina prefe

Stà per morir la timida fanciulla, Quando vede quell'or, che dal cie pione, Che la forma dorta in tutto annulla, Echà volto duin fi moftra Giose. Hor meutre ggi t'acofla, e, frafulla, Ella cerea fuggirlo, e non fadone; Tut totto el diffe, e tutto, o re mofrolle, Che si luebbe faminente cià che volle.

Di Gione pareori la donna em figlio ;
Farmato c'hebbe Delia il nona tondo ;
Che d'adria, favalore, e di configlio ;
A tempi fino mon hebbe pari al mondo :
Ma canoficedo d'ambo il gra ne priglio ;
Sel rifigeras il fino padre inacondo;
T cane nafenfo al folle empio, e tir anno
Luel, she Berfen nomo fin al quart anno .

Entrausanté jiradino, il patre fieffo ; Perche di cor la bella figlia amana a. Horseffendani un giorno, vul da prefjo La voce del garzon, che figicana a. Vaccorfe ; este figli filma di f. feffo ; Che non fiapra, fie deflo exa, ò fignana ; Celendo entro al giardin labella profe ; Dou'entra à pena Lacre ; li gielo ; el Sale .

Dien dina', e di furor prende la figlia,

E la finditina un pezzo per le chiome :

La finzaia, la percote, e la ficopitica,

E chiede, e unol, che gli confessi, con

Egli i dentro lia, di puas funcigita,

Che pensi far di lui, com habbia nome è

Lamistrassi ficus e forpre il unto,

Ed clingumo altru miete mas frusto,

Noncrede, che di Gione egli fia nato, Ansorche chiavo il molfir nel fombiante; And che l'habbia la figlia encreara Di qualche ardito, etemerario amante. E per fuggir di nanono il rillo fato, Rinchindel ci col figlio invo inflante. Defron omi rato è biblia, e in ma la getta, E crede al Re del mar la fisa vendetta.

Di vendicarlo molis non fi cura Re Proteo, ne Triton, I cei, d'Portuno y Anzi patriclor di Profeo cura Prèdie, e di Dama: il zio di ambo Rettino o Fe la farca da man forger ficenca In Puglia, oue regnausi il Re Pilmo. Tanto ch'un pofettor (ch'ui trovolla) Poiche l'obbe fiopera, e al Re portolla e

Come il cortes Re vide, & intese
La voltamente, el dolte endito siglio ,
le la progenie for siss sin passe,
E qualchausen men corso persis per
E qualchausen sin corso persis per
La venssi passe el carces,
E di spolarta as sin prescansis conAl Signon di sirio il sigliuno piacque,
El cortes Pilumno glici compiacque,

E cost Tolidette fue conquiumo
Condusti feco il bel figliud di Gione
Da apamoli viude a più belli anni giunto,
E di ini foro le fispende prone,
E di alco ere ribe al viudeve agriputa e,
E di al dole ere ribe al viudeve agriputa e,
Eb ag dole e viu si via ad amarilo, ogri un comone 3
Fis da qualche fosfetto austenato,
Chono gii folenasse ma diostaro.

Dopò lungo penfarfece un connito, Per torgil i se il husua l quello difegno. Per torgil i se il husua l quello difegno. Ad ogni husua di quell'fola più degno, Jiffe, poiche fe ogni un lieto, et ardira. Il liquor del vicin (Vetenfe vegno, Shaueff, so farei ben del rutto lieto, Fri dou, ghi vo tener nelmo fecreto.

es pena

A pena fu questa parola vilita, Cli ogi va da vero, e nobil caudiero, Mofrio la muente hauer promas, O ardita, Pur eli egli discoprisse il fuo pensiero, D opransi con il hauere, e con la vilia per Tere far, chaussesse il fuo contro intero. Mat Perso più à ogni altro ardito, e forte, Tremisse con più con d'an distro ofte.

Yo ginro (diffe Person) per quel Dio, Che mi vell quela terrena froglia, Che, per farir convento del doft, Chi afelo fi à ne la tua interna voglia, Chi afelo fi à ne la tua interna voglia, Chur che no porti macchia di honor mio, Sia ne la mimo tuo quel che fi voglia) I non manchero mai, ne fario fusia, Se ben volessi il capo di kieduja.

Celebre allbora di Meduja il nome
Era, ch'ogol un faces diuentar fuffo.
Afcolto il canto Polidette, e come
Fà giunto il dir di Perfoo à queflo paffo.
Diffe: 10 deflo le ferpentine chiome.
E quel mostro di vita ignudo, e casfo:
E puosi ra più do grin retnar tal prone.
Ch'ainto haurai dad tuo parente Gione.

Sc non l'heuesse i s'ave ( Che sec troppo shibit o legato, Ces sec pomesse and contento, Non so, s'hauesse apploacestate si Pur, sas i sauesse apploacestate si Disse, the promesse of an assay in sea Perso il mad Ethiopia and ito passay Doue il most in spelice ago won sinsses

Ma Mercurio, e Minerua, per faiture
Perfoo da mofro diffictato, e fello, Perche nol fiffe in fiffo trasformare, Non mancaro d'aire al lor fratelo: (te,
E doue, e come, e quando i debbia andaE come a quifi il viperin capello, L'informar d'ogni parte, di monitra,
Ckit rowed l'ango la lifettata fra, -

Del fampue, che da collo tronce franțe
Medula, în vn mouto fi formate și
Eimaneți à Terfreo ben guarnit apparle
Fror dogni fede, vn graor candlo alato,
Perfeo montouni, e fubiro diffranțe,
Che veder volle il mondo în ogul lato.
Si drizea contra il Sole, e non s'arrefla;
Tenna do in mondo în aful a sole și con a manda moffrunțe stepa a

Hor, mentre ver Lenaste il camin prende; E dirizza per la Libia il primo volo; E da Fanoni od Euro fi ililipro volo; E in merzo fi a fra I mose l'altro Polo; Occia la soli enimene, e l'Ingue vende Cravido l'African non fertil fivolo; Partori poi la Libia di quel fanyue Oqui più rudo, e più terrible angue.

No mai quel clima po il vide mondo
Di quei crutis, eptiliferi asimali.
Ci quane, è più infelice, e più fectide
Il seme ai noi miseri morsali.
Tersito, insughito di vedere il mondo,
Ter natro ali ped odstrier si patter l'ali,
Come nube agitata bor quinci, bor quinci,
y al venti s'esti, 'Australi, Hilbring', Itali,
'Australi, 'Australi, Hilbring', Itali,

Hor done nafe il 30%, drizza la faccia, 110 done nel tileferia e il ripone ; yede hor del Carve l'incrusa e traccia, 1111 ROFI, che flegena fuol fin Gimone. Tre volte vide, done il mar i registracia ; Erre, done fan erre le persone. Hor vola fia le silele. Er hor à atterna, 2 quand roda fai e si selle di ciril, quando la terra.

GIA ne l'effreno mar catena il giorno ; E cereaua allumar l'atro Hemifjero ; Re penfando più l'erefeo andra attorno, Ne creder fe volendo d'acer nero ; Penfa il notturno confinan gieggiorno ; Dou'è l'Africa oppofia al vegno Hibero. Che quiu gli fi fee li mondo ofeuro, E fi feopir col alter felle Aturno.

Reggena

Goccle del sägue di Medula in Icrpe, Reggens Atlante Poltimo Occidente, Quella terra godea , quel ciel , quel mare , Done innitar fuol Teti il più lucente Pianeta al fin del giorno d pernottare . Non bauea Re vicin , che più possente Potesse à le sue forze contrastare, D'imperio , e di più lieto popol moro , Di fenno , d'arme , di valore , e d'oro .

Va giardin fra due monti si nasconde, C'havolto à l'orto Hiberno il lieto aspetto. L'irrigan due dinerfe, e limpid onde, Ch'ambe d'arena, e d'or corrono il letto. Gli arbori, i rami, i frutti, i fior, le fronde Rifblendon tutti d'or forbito , e netto. Già ne rubò Prometeo al ciela on pomo, Quando il foco inuolò, che formo l'huomo-

L'ottenne poi dal suo fratello Atlante, E nel suo bel giardin sotterra il pose -Quel nacque, e fe moltiplicar le piante, Ma il Re le tenne anaro à tutti ascose . Mai non pose li dentro alcun le piante, Vi facena egli sol tuttele cose, Egli era l'bortolano , egli il godea. Et vn gran drago à guardia vi tenea.

Fea flare il crudo dente ogn' un discosto Del mostro altier, che in masorre stana : E, i'un vedea vicin, d'un volo tofto Dana le penne à l'aria, e't dinorana. Sol le figlie del Re ( secondo imposto Atlante al mostro hanea)non oltraggiana. Tal che d'un grossa miglio intorne al muro Solo à lui quel paese era sicuro.

Hebbe ventura il Greco, che'l dragone, Velendo allbor ne l'horto il cibo torre, Chegli portò l'anaro sno padrone. Lasciato hanea la guardia de la torre : Che l'infelice capo di Gorgone A tempo non bascria potuto opporre. A la porta de l'oro il vol riteme, Dose ad on groffo Pinlegole penne.

Non molto lunge à le superbe porte Vede il superbo Atlante, che vien fuore: E torna folo à la sua regia corte, Ne alcu gli viene incontro à fargli honore : Ch'ogni suddito suo teme si forte (Sia pur di grande ardir , fia di gran core ) Del rio dragon , ch'alcun non s'afficura D'appressarsi d' on miglio à quelle mura.

Con quella rinerenza , & humiltade , Ch'à dignità si deue alsa, e superba, Perfeo s'inchina à quellamaeftade . Che ne l'altiera fronte Atlante ferba . Magno Signor dal ciel la notte cade, E non vorrei le piume hauer da l'herba: E poi , che'l giorno qui m'ha volto il tergo, A la maestà sua dimando albergo .

S'huom di progenie altissimati mone, E fa, che volentier gli dai ricetto ; Se d'odir cose sopr'humane, e none Prende Atlante inuittishimo dilestor Alberga il giunto qui figlinol di Gione, Che di cose alte, e noue ba pieno il petto-E ben ereder me'l puoi ,cb' andando à torno Ho vista il mondo tutto in un fol giorno .

Stupilce Atlante , ch'on fia tanto ardite , Che non tema l'borror di quella porta. Che'l fuo dragone ogn' vno ha sbigottite, Tanto v'hagente auelenata, e morta. (to, Come ha it fuo inteto, e'l fuo legnaggio udi Con vifta il guarda difdegnosa, e torta, Che la firpe di Gione ba in odio, e teme Per quel, che già in Parnafo voli da Teme.

Verrà un figlinol di Gione un giorno Atlate, (Gli diffe ) one il giardin tant'oro asconde, Che foglierà le tue superbe piante De frutti d'or , de rami , e de le fronde . Però con voce acerba . & arregante A l'odiofo peregrin rifponde : Sia da te lunge Gione , e questo muro; Di tue none, e tueglorie io non mi suro.

Prega

406

Al fin crucciato il risofpinge, e sforza. Tanto ch'irati vengono à le braccia. Ma chi d'Atlate agguagliar può la forza? Perfeo trabe fuor la flupefatta faccia. Ch'à chi la vede, immarmora la scorza.) Egli portana al fianco ogni hor Medufa In un sacco di cuoio ascosa, e chiusa.

Non hail Greco di Palla il raro scudo. 000) Ch'à l'arcion Pegafeo legato pende, C'hauendol può mirar quel mostro crudo, E fa , che non s'infassa , e non l'offende! Hor quando il fa reftar del zaino igundo. Per ammutir quel Re, con cui contende, Chinde le luci, e'l tergo a' serpi volto. Gli oppone in faccia il dispietato volto . -

Come in quel vifo , in quei viperei cofchi ,? Che pendon de lo firto ignudi, e cash, Intende gli occhi incrudeliti , e foschi , Crefte Atlante di pietra , e un monte faffi. La barba, e i neri crin-diuentan boschi; .

E le parti più dure si fan sassi. Le vene restar vene, e ser nel monte Il sangue distillarsi in più d'un fonte.

Omi suo piceiol pel, c'hauea su'l dosso, 1 ? D'herba fessi humil piata, è verde arbusto. Dissenne va duro fasso il neruo, e l'osso : · La costa, il dete, l'anca il braccio e'l busto. I Fi cima il capo , e'l pie formar più groffo Le piante, atto sostegno al grane susto, Hor il giorno, e la notte al caldo, e al gielo . Tutto foslien con tante stelle il cielo . T

Come Perseo à Medusa ha posto il manto Aprele luci, estrinolea, e vede Vn monte, che non v'era, e s'alza tanto. Che fiel suo dosso il ciel si posa , e siede ; Pensa gir poi per ristorarsi alquanto, & Done scorge un villazgio, e mone il piede Verso il canallo a'ato, e'n aria poggia, E vi giugne in un volo, e quiui alloggia.

Prega il figlinol di Gione, & ci minaccia, Tutte fernito hancan la feura Notte Ad vna ad vna glà l'Hore notturne : El Aurora le tenebre banea rotte : "1013. Spargendo i fior con le fue mani eburne E togliea da le cafe; e da le grottem 1 119/ Tutti i mortali à l'opere diurne ; Quando fu't pegafeo veloce afcefe que I Perfeo, e per l'Ethiopia il volo preje

> Su l'Ocean fcoprid già il Cefeo lido la lis. Done Caffiopea troppo bebbe orgoglio Quando più d'un lamento, e più d'un ftrida 5'val tutto empir l'aere di cordoctio! ...) Perfeo vinolge gli orchi al flebil grido, E veile flar legata ad uno scoglio Vhainfelice vergine, che piange Per lo timor, the la tormenta, or ange.

> O sententia di Gioue , d sommo padre 31. 3 Come la tua giufitia , oime, confente, Che per l'error d'pna preseliofa madre Patir debbia vna vergine imnocente ? 1.6 Fi di bellezze già cofi leggiadre , a inih E di si altiera , e gloriofa mente La matte di colei, ch'à la catena Prange l'altrui delitto, e la fua pena : 3

> Che non folo oso die, the in tutto il mondo. Di belsa donna a lei non era pare; Ma che non era viso più Viocondo Frale Winfe più nobili del mare. Done Nevenno fla net più profondo Mar; fe n'andar le Ninfe à querelare, Doue conchinfo (ù da els acquei Dri Di punir l'arroganza di coleia

Mada d'accordo un marin mostro in terra Perche dia il gnafto d tutta l'Esbiopia ? Le biade egli, e le piante e i muri atterra. E falor d'ogni cola estrema inopia. Sepper poi da l'Oracol, che tal querra Si finiria, se la sua figlia propia Deffe al pefce crudel Caffiopea, Che bella sopra ogni altra efferdicea:

Cost

A:lante in Monte.

Cost per tilperare i popolysesso om i st D4 cast grasi o pericipio fome o Carjounzo in Andromeda quel lusto o Clifecosi huma la figuratora ha nome ) e è no uculo lacigio fopra il lito adfento i I gandala legeng al moltro o come Diffe significare del moltro o come Diffe significare formation del come

Terfeo fa, che, la vire i lita fiende,
E più da prefio le saccofa, e mede;
E più da prefio le saccofa, e mede;
E la contempla der dal capo al piede;
E la contempla der dal capo al piede;
E la gid fio la surve maggier mercede;
E i la fel fio la surve maggier mercede;
E i la fel fio la capi no più la capo de la la c

Donna del ferro indegna ¿che nel braccio Funn di ogni birmanich Lampoda « cinge, sha degna fund de Lampodo leccio; Che i più fedeli mariti abbraccia; e stringe; Controni, chi cho pode in quallo imparito. E quale descoppi avosi coltrosi. A farti lugumar fia diarro feoglio. Che l'Ilio, e lima fapi pianger dis cordorlio.

Contami il nome, il langue, el regio feno y Che cluendato per patria fommi Del. Chio segge o bos un do drio fereno La regislitare, ande difeca fici. Che de cuelche, un può no mi ver meno, "I fistra da quei nodi miqui, e rei. Chia cla il volo, e la commune tanto p. Che no ecce devigola acceptata pinnio.

E, fie i legami mon theurefier talen.

Le man, vedemdo ignulo i leopo taleo,

Le man, vedemdo ignulo i leopo taleo,

Celaso bamedos i legaminoj volto e,

Ligando fianco, la vergogna, e llatto

Tre tal la prega il Geco, she con molto

Pianto, e con poche mote il rende infirmato

De l'arrogamza de la madre, e god

Zulife fela patria, e maeggior finsi.

Eco , mentre che parla , un comor forge, E in vo baleno il mar tutto que bare. . Perfeo aleg ali cochie, metre i dis forge, Pargi va monte order, che folchi il mare. Quello è que feje a cue l'Oraco forgeò E infelice donzella d'altorare: E, quanto mar da quel lito fficopre, L'ancie de ventre fino ne preme, a capre.

La mijera fanciulla alz Con fieco « feniligrido il padre pienne s La madre faperote « grafia » grida » Sappreff sil pofe ingroda « londa frange Terjeo del fio vador tanto fi fida « Chad amba dice " Dal dolor " che si enge " o si traro i ma ben surrita « cho ffero Foffe il connubio fio permio al mio metto «

Perfecjon io, figliasi del fommo Gione, Nipote fon d'Acrifio, Argo è il mio regno. E, fo ban fleft am cui re hui progno. Io non farcidi voi genero indegno. Cefto, e la moglie è quel parla fi mone, E quella, e quei gli dala je per pegno. Che, je dul mure Andromeda ricote, Gli dara ni le con tatto il regno in dote.

Si come legno in met 4.
Et oggis sela inalberata, e picnis,
Et oggis sela inalberata, e picnis,
Et oggis sela inalberata, e picnis,
Eter fosfeder la deflata avena:
Coil quel motho s'en perflo e d'intena
Tres trangre fins fi delicata cena:
E brama poffeder la mato stito,
Tres cancionas ingrado campio apptitio.

L'inammorato gioume, che mira, Chel pefe con ingorde, che mira, che l'epfe con ingorde, che mipe voglie d'a que lla fuetta et foccio de fire a, Per torre à bui la con ucusta moglie; cli voda intentra, e intro no poi l'aggine, Per ottener da livi l'opime froglie. E, per virear da livi l'evir più fruto, Prunach impela, il rivono fettro.

L'ombra

L'ombra nel mar de l'huomo , e del destriero 1l ferro non trond la squama dura , Vede la belua mostruosa, estrana, E lascia il cibo sensitino, e vero, Per seguir l'ombra fuggitina , evana. Perfeo fu l'animal presto , e leggiero Verfo il celefte regno s'allontana: Cala poi , qual l'aftor sopra la starna, · Ma l'hafta nel fuotergo non s'incarna •

Qual se l'anvel di Gione în terra vede Godersi al Sol l'intrepido serpente ; E pensa por su lui l'anido piede , Gli va da tergo, e d'afferrar pon mente Con l'ynghia la ceruice , onde non crede , Che voltar possa il venenoso dente: Tal Perseo il fiero Ceto offende, e preme · In quella parte, onde men danno teme.

S'accorge al fin, che, se mill'anni stesse A percotergli il dosso con quel pino, O con lo flocco offender si credeste Quello squamoso scoglio adamantino, Sarebbe come, s'yn fender voleffe Con una spadal' Alpe, à l'Apennino. Tanto, che di ferirlo in parte loda . Ch'al mostro dia più danno, e a se più loda.

Quando egli tutto riconobbe intorno L'horrendo pesce, nela frontescorse Le due fenestre, ond egli prende il giorno, Ch'eran di tal grandezza, che s'accorfe, Ch'ini maggior à lui far potea scorno, E innanzi à gli occhi suoi subito corse, Lo smisurato Cete il morso stende Per inghiottirlo , e Perfeo al cielo afcede

La lancia gli hanea pria rotta fu'l doffo, Matenena à l'arcion sospeso vn dardo : ' F. con quel contra l'auerfario mosso L'akenta in mezzo à l'inimico squardo. Il pesce appunto, in quel, che fu percosso, Volle abbaffare il capo, ma fu tardo, Che con tal forza Perfeo il braccio sciolfe, Ch'i al, che'l me ftro il nide, il dardo il colfe. E penetro ne l'occhio alto . & intento. Tal che non fol fe la pupilla ofcura, Ma gli die tal dolore, e tal sormento. Che del tutto lasciò la prima cura . E diesh à vendicare il lume foento. Di vendetta defio per l'aria il tira Done volare il suo nemico mira .

Vorrebbe il grane pelo andare in alto Per pendicar la scolorata luce . E ne l'aria gli dà più d'uno affalto . Ma il troppo pefo abbasso il riconduce . E nel cader fa l'acqua andar tant'alto. Che pone in dubbio il valorofo duce . S'egli col suo destrier per l'aria vola . O fe nuota nel mar fin'à la gola .

Conofce ben, che l'inimico offefo Di vendetta desio preme , & inuoglia ; E, fenon gliel vetaffe il troppo pefo, Vendicheria la sua souerchia doglia : Ma s'alza alquanto, e poi cade diftefo, E men col salto và, che con la voglia . Perfeo mostra fuggir volando baffo , El tira in alto mar lunge dal faffo .

Come condotto l'ha lunge dal lito. Trende la pelle , oue Gorgon si serra : Che gli par quefto affai miglior partito, Daterminar la perigliofa guerra. Ma , pria , che fia del gaino il capo plcito. Volta le spalle al popol de la terra. E poi dinanzi al mostro alza la mano. E mostra il crudel volto di l'occhio sano.

Tofto, che vede il pesce il crudo aspetto. La carne indura, e'l sangue, e pietra fassi. Ele spalle, e la coda , e l'occhio , el petto, Con tutte l'altre membra si fan sassi. La pancia và a tronar del mare il letto. Son le spalle alte fuor ben diece passi. El diametro lor tanto si spande, Che fanno vn scoglio i mar saffofo, e grade.

Moffro marino is fcoglio .

Da

438. Dapoi che'l mostro più non gli contende, E c'ha di sasso il corpo , e spenta l'alma: Vola in vna isoletta, e quini scende, E lega il suo destriero ad una palma: Che prima, che si mostri al lito, intende Quini lanar l'insanguinata palma. Che'l pefce, c'hor nel mare è fasso esangue, Tutto farfo l'hauea d'acqua, e di fangue.

E , perche in terra offeso non restasse Il volto, che fe sasso la balena; Certe ramole verghe del mar traffe. E gli se un letto in su la trita arena. lo non credo, th à pena le toccasse, Che la scorza di fuor , dentro la vena ; Alterar si fenti la sua natura, E farsi pietra pretiosa, e dura.

Ma le Nereide , ch' mmortali , e diue Non han punto a temer di quella testa, Con altre verghe affai bagnate, e viue Voller toccar la serpentina cresta. Vistole poi restar del legno priue, Ne fer con l'altre Ninfe pna gran festa. Col seme ancor la vennero à toccare, E quel poi seminar per tutto il mare.

Cosi nacque il corallo, e ancor ritiene Simil natura , che nel mar più baffo, E' tenero virgulto; e come viene A l'avia s'indurisce, e si fa sasso. Perseo già mondo al desiato bene Abira, e serpi asconde, e in aria il passo Mone, e giugne in pn vol done su'l lita Altri'l genero aspetta, altri'l marito.

I lieti gridi , il planso , e le parole Sparfer di gandio il ciel tofto, che venne, Ogn'un s'inchina, ogu'un l'ammira, e cole Tosto ch'ei lascia le veloci penne. Cefeo, e la moglie inginocchiar si vole, Ma Perseo a sorza in alto li ritenne . Genero già il salutano, e gli danno Tutti i più degni titoli, che sanno.

Perseo le gata Andromeda ancor vede, V'accorre in fresta, e subito la scioglie: E poi con l'honestà , che si richiede, Saluta allegro la faluata moglie. Indi ver la citta drizzano il piede . Done il palazzo regio li raccoglie. Ma far lo sponsalitio ei non intende, Se prima à gli alti Dei gratie non rende.

Drizzò tre altari in pno istesso luogo Per Gione, per Mercurio, e per Minerua, E vi fe sù per l'hostia on picciol rogo Con quella cerimonia, che si serua. Vn Toro, che giamai non fenti il giogo, A lo Dio, the nel ciel maggior s'offerua, Sacrò fra quelle fiamme accese, e chiare, Ch'in mezzo stan nel più sublime altare.

A Mercurio vn Vitel ne l'ara manca Sacrò sopr'altre fiamme accese, e viue : Et vna Vacca, come neue bianca, A l'inuentrice de le prime Oline. Fatti quei sacrificii altro non manca Che goder le bellez ze vniche, e dine: E con allegro, e propitio Himeneo Colei, che liberò, sua sposa feo.

Fansi le regie nozze, e sontuose Con ogni forte d'allegrezza, e festa: Di seta, e d'oro, e pietre pretiose Si vede ogni ornamento, & ogni vella. Trag zon le donne fuor le gemme ascose. E n'ornano altri il collo, altri la testa. Empion voci, e flormenti eletti, e buoni L'aria di mille canti, e mille suoni.

Ne la fala real lieta, & immenfa Si vede il ricco, e nobile apparato, Done à la larga, e sontuosa mensa Ogn'ordine s'honora, & ognistato. E per tutto equalment e si distensa Ogni cibo p in raro, e più pregiato. E'ver, che Bacco, e'l suo dinin liquore Vollero in quel conuito il primo bonore

Verghe in coralli.

Pai, che'l dinin Lieo tutti i cor licti
Fatsiha, come di fuor mosfirano volti,
E che lafciar avodra gli aure i apeti
Ilini, che lor fur dipora talti:
Vi fur da lor più degni dil Poeti
Dolci ver ficentati, ma non molti.
Pai carca intendre Perfosi dina, el fito,
I coflumi, el vofiir, le leggi, el rito.

Come bebbe intefo di quel regno in parte.
Del gouerno, e del clima i propri doil.
Dife il piu gran Signor, e havelfe parte.
In quale troppo cade regioni.
Dimmi, i proce, Períoc, com qual arte,
Con qual salor vincefil le Gorgoni,
Come acquifufii qualla borribil fronte,
Che fe di qual yan pofe in mare von monte.

Perfec cortefe al casalitr stroule, Pasi se, the questien tote out von inteste: Da poi, che insaniura quest se mi vosse; Che mi he nortrio e, se s'aubbiose imprese se A sunorirmi mia sorella tosse Minerua, e, com hercurio m terrascese; E non mi lasciar porce d quel periglio Serzea l'ainto no y el lor compissio-

Lo feudo al braccio Pallade mi pone , Mercurio I ali 4 piò , la foada al fisucco. Troi diffe Palla, Il eapodi Gorgone Haurai fazza reflate un marmo bisuco , Souci il sol ne Utelperia fi princo , Souci il sol ne Utelperia fi princo Tufupra vitronum nel Lato munco, Done afficura due forelle >n murro , Che »ecchie fon , ne zionami mai faro-

D'on figlio di Nettano, Forco detto, Naquero, e come vicir del materno aluo, Cangiaro à ni trata i liperiti effetto, La canicia del volto, el capo caluo. Racquer del lumi meco priunte, excetto Ch'on occhio fol p'a due ne traffer falno. E como occhio fono d'agni cofiume (me. Arch lorgi code hor Vuna, hor la strai lu-

Permije quafto il los fiero defins Per dar caffigo al troppo empio pecate. Di Forco il qual contra il voler caining. Fà da fi obfecui viti accompagnato, Che fi congiuni e abra moffor marino. E nacquer di quel caito felleraro (cielo, Quafte 4 cie moftra vi acchio il girmo y'l Che fer cano in vai punto il volto, e'l pelo.

Oizze, canute, curas, e rimbombite
Si fer con large bocca, e labrafibine.
Coi mente in funo periofe, e singuistite;
Come foffer cent'anni flate vine.
Come le viale jader fi floridite,
E d ogui bonor, d ogni fortezza prine;
Del parriole flacació Coffesi (E. E. Le fe por sin La fireano lito.
E le fe por sin La fireano lito.

Ma non potè Pluton lor zio soffrire;

Che le nipot in tuto abbandonate

Penassir il larga poter morie.

Che sapas di immortali erano nate.

Onde, pro danno si orgra, e "ardire;

Andò la done attonite, e insensita.

Sedemo, e le doto di si gran prezio,

Che poi ma nipomo si hobbero in disprezio.

Quatro Cosservi al 44.

Quatro Cosservi al 44.

Le fer , da quali à piedi bobbers (fi fell à 16.

C'o dle son fel dapoi non fire florte, «
Ma giro à par de più veloci augelli.

La prous voler fare immantisente

Be'rari fluctetti ; alati ; eb blij:

E villo fi veloci bauere i vanni ;

Tutti facatiora lo va comi al jami .

Con quisse di cercar la cerca, el mare; E dopo pin d'un volo; e pin d'un gro, Nel Aclantico lito da babriare Incarco à gli borri Heferidi ne giro. Ha queste è d'enstire di rivouxe; S'alempro brami il roppo alto destro. Che queste datte Circ solici, in parce siano, che queste datte Circ solici anno.

Sanno

בירים בר

11. 3

Sanno ancora una valle amena, e bella, Ch'alcune Illustri Ninse hano in gouerno, Ricche d'un morione, il qual s'appella L'inuisibil celata de l'inserno.

L'inujibil celata de l'inferno.
Formato fu da l'infernal facella,
Et hebbe tempra tal dal lago auerno,
Che, fe la porta d'forte in capo alcuno,
Veduto esfer non puote, e vede ogn'ouo.

Ne fece gratia lor l'infernal Nome, Cou legge, ch'altru mai non fi crediffe, Se non ale due Gree, c'hemovon fol lume, Salcuna di lor due d'huopo n'humeffe. Fecel a Doug giovar fil'i nero fine. Platon prima che dar lor la voloffe, c'hel coua, e'l altra vetchiafua mipote Palle antor raliegar con quefica doce.

Se gingner cerchi al deflinato scopo,
Tiù d' vn da queste haner connienti ainto,
Ch'à le Ninse ti guidino, e che dopo
La Celata per te chieggan di Pluto.

Ma, se questo ottener brami, s'è d'huopo, Che vadi più, che puoi, nascosto, e muto: Che per promesse mai, nè per preghiere Non potresti da lor questo ottenere...

Ch'ale Gorgoni fon le Gree favelle.

D i Forco nate, e del mossiro marino.

E, per non sars al lor sangue rubelle,
Mai non timostrerebbono il camino.

Ch'essendos mossiros e, estetue, anch'elle,
Vras, perche peccò, due per dessino,
Si stumno in va deserva affitte, e triste,
E non si curan mosto desservate.

Hor, se tal coppia haser brami per duce, Che volam ii, chel selgore è pia tardo, E ellmo, chi mussibil l'home moduce, Councienti ad vna cossa baser riguardo, Che cerchi d'innolar-lor quella luce, Ondo à comune lor quella, sho rissi ali guar E (appi certo, s'innolar la puné, (do-Che da le Gere tarrai ciò, che tu vuoi.

Se l'occhio innolar puoi , no'l render mai ; Se non gibrano pria d'esse relse relactorta : E, spe re nezzo lor l'elmo non hai ; Che la gir innisibile chi porta. Perche , se serra alia vissibil vai ; Ancor che sia date Medusa morta, Da l'altra Estride destra , e da Stevone T'è sonza rimaner morto, è prissanca ...

Tu dei saper , che son aute immortali Le due, che son con lei , ssessi di Greco, et ambe d'Augula han veloci sil, E le zanne più lumphe assa il om porco E son si belliose, e s si fiatti Che, se non port il morion de l'orco , Essendo tu mortal nato , e non dino, Non te ne la siera partir mai vino.

D'on altra cofa ancora io ammonifio, Che, mentre intento voli al capa crudo, 3e d'imperiarii non vuoi correr rifie, Fa, che guardi continuo in quefio fundo. Che, fe qui dentro il crudo bafilicio Miri, non ti pno far de l'almaignudo. Con quefio fecchio ti configlia, come Thoi tor la vista à le remende chi ome.

Guerda qui dentro, e poi vanne à l'indietro; Et à lei giunto, d'un rouefic dalle: Che Laux e ipercoffo in quello overo, Ti moffrerà di perunerui il calle. Come la soci di legn del fretro, Che l brazi tolto il capo da le fhelle; Volzi ficuro à lei 10 finando, el perfor Che i brai lo findo, non ti può far falfo.

Poi che m'hebbe del atro à pieno instrutto, E di torre à le due l'onico lume, 10 me ne vado in artia divo condutto l'esso le Greedale Cilienie piume (seinto) Hor fotto bol mar, bou n'haggio il lito a-Ne m'arrosta aspro monte, è largo siune. Gingo al lor luogo, e sinòto in un bossibetto, Donen bluaux a uni as foresta desta

K 2 Stommi

Stommi in quith alberto ombrofo, e folto Fin the foon nel giardin per lor diporto !
Fin the foon nel giardin per lor diporto!
Frigardo per tutto e, nen flomulto,
Ch'ambe io le neggio paffeggiar per l'horto.
Miro Pafronde e bonto ad ambeil volto.
Jafín the Pecheio illuminato ho foorto;
Sto cauto, e,come commodo mi viene,
Volto dietro i celefo, the Pecheio tiene.

Nentre à la vectoria, onunque si diporta, lo son sempre à le solle, odo, che chiede Quell'oction, issuale allumina, bril porta, La Grea, che ne sa sempre, e che non vede. La sorella cortes, e poco accorta. Se l'auna da la sossa son sempre à l'altra il porge, Eddio din para son proprieta de la sorte de l'altra il porge, Eddio din percele in rele su accorge.

Allbor di un volo alquanto io mi difeofo; E toda ancor colet; che l'octivo vole. L'altra rijho de, bauez lido in man posto, E van molispitando le parole. In son poste ivere le rija; e tosfo Volan ver me per racquifare il Sole. Ma ne' Cotrrni bauecdo anchi le piame, Trende: son mi potean serza il lori lume.

Alfin, fe walter bechio, lor fud buopa
Di teofi wia d'ogni altra opinione.
Giurar condurmi al defliata o fopo,
Et impetrar la cuffia di Plutone.
Renda lar l'octio deflato, e dopo
l'oliam wer l'insufibil morione.
Sevuan le Rijufe al fato il giuramento,
E del dono informal me fan contento.

Dopo lungo volar ento, che dice Quella, che l'occhio hauser. Noi siamo di Si ave uden lamiafavella lite, (paflo., Senza che c'habita it rasformare in siflo, Guarda, che dorme l'à in quella pendica Re tu lawaw reder, i ten l'occhio basse. Nonvi quardio, resta Medusi à dietro, Ten so che vice cote entro al mio verro.

Come i bo nelo fiado, in terra femio, Le come il grantho verfo lei camino. Riguada ne fo feccion e el femo poendo, Tauto ch dei, che donne, maucino. Come vi giancoj lo traccio ni dera flendo; E col configlio, e col fauro dinino. Le tiro ma gran vanaficio fora del colo. E il trono, e le fo dar Pultimo ctollo.

Da l'arreviperco l'averso fido
Il tronce collo a gli occhi mi riporta;
Il tronce collo a gli occhi mi riporta;
Et ecco finto von l'agrimo fi firdo,
Che fa in aria colei , che l'occhio porta a,
Rijioma à penai meglo a, fishi di grido,
Atcluía, onae , la mia forella è morra de
Ch' oba anco l'altra vectria , che mo vode.
Che feo displít, e firdis è e l'amt folcei .

A pianti, a gridi lor non pongo mente, Ma prendo il tronco capo ; C. ecci niumbe Euriale con Stemon de le grido finte e. Corrono, el vuna, e lattra accrefice il pianto, Arronamo il portirio, y cendo del pe. E. fe non ma si condes i infernal manto ; Fidici caliuma violeo, e forte. Che singgita a gran pena baurei la morte.

Mentre guardando in terra al cielo afrire.
Per gire al tenie parti amene, e belle.
Et afacto ogni panto, ogni martiro ;
Che dicon le due Gree, con le forelle,
Vinifi il lamgue di Medufaniro ;
E fare altro colore, & altra pelle :
E in manco tempo, thio non l'ho contato,
Si fe guarnito von bel caudlo alaro .

70, che'l veggio fi forte, agile, e bello,
E tanto atto al maneggio, al solo al corfo,
D'un volo vo fil quadrupede angello;
Ch'i o vo'ucder, come shidife al morfo.
E il trona il talim, veloce, e fiello,
Che fi hii tutto l'aere bo willo, e corfo,
E dopo hauer cercato il mondo tutto,
A farmi figlo il vol qui m'b a condutto.

ested.

Dimmi, ti preghium. Terfeo, gli fu detto,
Perche de le re gioumi à fol oma
Fre molfbruofo iferpi il primo affetto?
Dl., fe fu fuo perceato, o fua fortima.
Perfeo, obe pria, che ggift al forriecto,
Volle ipare la forre de incleme a
E fupaca de le frepi, e de crin d'oro,
Colripto de la cirio flano;
Colripto de la cirio flano;

Dele tre prime, che d's
Forco prole
Furon, Medula fin nacque mortale:
Ma fis bem de bletzee wiche, e fole,
Stza hance a finoi giorni al mondo equalDinino il volto, ogni occhio vor muo Sole,
Onde fooccama ogni bor l'auraro firale
Cupido: e fopra ogni attra hebbe i capelli
Biondi, lumpii, fortili, ornati, e belli.

Vede il rettor del mare il fuo bel visfo, E gunuto l'acrea chioma arde, crisfiende, Pede gli cochisoni, ci d'aloce rifo ; Rè fi parte da lei , che se n'accende. Non gli occorrendo allhor majliore anisso , La forma d'an casullo approva, e prende ; E instamma d'un tratto lei di quel destro. Del quada exces Europa il Trov in Tiro.

Come ha il rettor del pelago il fuo amore Fatto montar fil Iras formato dolfo, Entra ne l'alto fuo (alato humore, Poi per le notte firade affecta il corfo, Efenza filir del Miciaro adove, In terra a fe medefino affrena il morfo, E, prefa la vivii floofia di prima, Fà sì, ch'ottien di lei a fivegliacpima.

Ma non bauendo luoy opiù vicino
Dafati fare à le venere voglie;
Ron riguardando al pio culto diuino,
Spogliata quella, e quel unte le fipolije.
Rel tempo di Miercuai li Re marino
Rel tele di Miercuai li Re marino
Rel e fue braccia igunda la vaccoglie.
Le non veder quel mal l'offo Nume
Lo sendo oppose à lo salegnato lumo.

Poi per punir d'un'atto si lafeiuo Colei, ch'errò mel fito pudico tempio, L'illufre en idel fito filendon fe priuo, Perch'ella foff, c'à altre eterno (filmpio. Diè l'almà al foto capello, e fello viuo, Fe d'ogni crine un ferpe borrèdo, et empio; E i legli occhi, ond. Amor già foeccò a rmi, Volle, chei corpi altru fancfier marmi.

E, per far , ch al 4 \*\* an i donna non tenti Lafeina a lei moffrare il corpo ignude, E per tervo de lei minche ganti, F è fealpir natural quel volto crudo, Compiliore de la compiliori (pre penti ; Nel fluo famolo, co honorato fendo. E per altrui terrore, e flua difesa De le fue infegne il fe pepetua imprefa .

## IL FINE DEL QUARTO LIBRO.





ENTRE
à più degni
Heroi de l'Ethiopia .
L'illustre caualier creco ragiona;
Un gran ro
mor d'huomini, e gri-

di in copia

Sorge ne l'acre, & ogni orecchia introna. Tanto che laftia ogni vu la fede propria, E pronta à l'armi acconcia la perfona, Che non è fuon di dolci voci, ò carmi, Per rallegrar; ma d'alti gridi, e d'armi.

La Regia fala è lunga, e larga tanto, Ch'à gran pena maggior far fi potriat: E'l Re, che Perfeo, il qual gli tolfe il pisto, Volle bonorar dogni alsa cortefia, V bauca invitato il tregno unto quanto, Evera il for de la fies Monarchia. Tai che la fala ancor confufa, e varia, Empiè di doppio fuon l'orechia, e l'aria. (ome talbor, fe'l mar fi gode in pace L'ampio fuo letro platido, e contento », E mentre suto bumil fine? onda giace », Freme ne l'uria un tempellofo vento », Honda alda « tormpe, e mormar la fice, so T anto ch'afforda il ciel doppio lamento : Cofi il lieto conuito al moso infilto Moltiplio tumulto con tiemulto ».

Fineo fratel di Cefro eral'antore
Del romor, che promelfo il Regli hauea:
Del romor che promelfo il Regli hauea:
Dedintomeda il comunho; e col finore
Quafi di tutto il Regno hor la volca.
E quei; sh'e raspiù degni; e di più core;
Nel padarzo Real condotti hauea;
Dapicche in fuor con arme d'agui forte.
Troprie per quella fala, e quella corte.

Gli Ethiopi trut i baucan non poco à sdegna, Amor che fosse il Greco vn gra garricro, Che la siglia del Re con tutto il Regno S bawesse à dave in preda à vn sorestiero. Però il fratt del Refece disgrao. (Seco bauendo il funor del popol nero) D'occider Perso. è cross ogni sospetto, Trià che il fuesse sposo e con le tetto.

Man-

Marda à veder con dignite turbato chi fi il vonore, il Re cantto, e bianco - lifa o cantto, e bianco - lifa o cantto, e bianco - lifa o cantto di Corco ha già rionato col capo afiofo di Medufa affanzo - Lo flacco, che Mercurio gli bianco alato, Nel fodro ancor pendes tale lato manco i Che la Red prefantia ini richieds, che in non debbia i federa; i altro non wede.

I Principi, che fur di quel comuito, Stausio come quei, ch'altro non funno, Del vicco ornato, e felmidio voltico, Pronti per imbriteciarla feta, el panno; Echielan, el filiperbo, e chi finartio, Chi fut quei, che da baffo il romor funno Chi puo, dai balton quarda in tha fir rada; E oggi un laman shi felto hà de la fpada.

La guardia del Signor , che sù l'entrata
Status ordinaria l'Improssife calita,
Dopò qualche contratio fu forocata,
Tutta diffatta fu non finca molis
Sirvage, chè cuni hatean fama abbalfata,
El ad ificia de la porte tolta.
Ma fur tanto affalata i a l'improssife,
ch'un dopò l'altro di fin ciajiun fu vecifo.

Come Fineo comparein fals , e grida Con arme hassate, spade, archi, e rotelle, E Teresso, e until i shoi minaccia, e ssida; La sposa, e altre assate minaccia, e ssida; Alzano sbigoritic ad telle strida; Ne il Moro vdir si può quel, che sauelle. Ma tosto on prende de le Donne cura, E tunte in altra stanza l'assacra.

Hor si wedra, se sei sigliuol di Gione, sinco agridar comincia da la lunga: Che i non sara, che tutto intenda e, umone, Ch' lo cre longei quella hasila non i spunça. L'ali del tuo destrire si rura e, none. Mon p. tran si volar, ch'io non si giunga. Tuttoi ledi non sara, ch'io non si sposite collecti via si um punto, e de la moglica.

Vede ci , mentre l'inginria , e d'ira freme, : Che in flat ignuda ogni un la fludta afferra : E però pen fa liqui trimquer enfigiente, E ti in battaglia poi far lor la guerra. Che, fa mon à come conniculi ; teme , Ch' à fluoi non tochi infanguinar la terra . E però afetta gli altri ne la fala : Li quai di manin man monta a la fala .

Il Refratzllo accenna con la mano, E corre con fimile, e debit piede, E gil duce deguardo di lomano, Quefia del merro dunque è la mercede? Scifado lei du mofiro horrendo, effrano, Come postiomancar de la mia fede? Perso ai enon hit eltra la conjurte, Bent hà imundant al mostro, cè ala morte.

Legata la vedefi al dimo feoglio,
Doue dal mostro offer douea inchiotitia:
Et u fuo fipolo, e zio di lei cordoglio
Non però hanesti; e non le defli aita.
Finco tutto ripine dira, e de drogosto
Tolta al Re in vun momen o havria la vita:
Ma, perche fiofar vuol la figlia, e ira
Sfoga contra il vituale, e vn dardo tira.

Perfeo, ch'attento fiana a riguardulo, Quello al ferro simico oppofe fudo, Ch'è finor é acciaio, e celatro di crifidilo, E felo firda refletto ignudo, Masil Orcoo gil lanciar noi. Volletin falo, Ma the contra Finco fera più crudo. Manda il Fiel do dardo a la vendetta, Manda il Fiel do dardo a la vendetta, Manca filica più faito, e mon l'afpetta.

Il dardo fende laria, e in fronte giunge D'un, che dietro era à Fineo, detro Reto, E tanto in dentro in quella parte il punge, Chel fie farz, duma riuer fare indreto. Il vecebio Re da quel finoro vil tunge, F protefla à gli Dei, nel diec cheto, Chal forte peregriu, cortefe, e figgio, Contra la mente fius fun quello cliraggio.

Perseo intanto gli Heroi di quella mensa (Per proneder, se può di qualche scampo) In fila con grand ordine difpenfa, E tutto prende per tranerso il campo . Squadra gli huomini,e l'arme:e metre pefa Come meglio ordinar puote il suo campo, Giugne una freccia ingiuriofa, e presta, E fora à lui le falde de la vesta.

Fin da l'estreino Gange era penuto Ati, un paggio di Fineo illustre, e bello, E forfe un simil mai non fu veduto Da la natura fatto, ò dal pennello . Da ch'egli nac que, banea il Motone banuto Dal Sol sedici volte ornato il vello : E solea ornar si vago aspetto, e dino D'un vestir non men ricco , che lascino .

Vada pur done vuol, da tutti gli occhi D'huomini, e donne à se tira lo sguardo. Altri non è, che meglio vn segno tocchi, Quado egli laciann pal di ferro, ò un dardo, Nel far, che giufto al puto po telo scocchi, Nel mostrarsi à canal, destro, e gagliardo, E'n tutto quel , che fa, mostra tal gratia , Che pista mai di lui non resta satia.

Trouossi Perseo appresso il vicco altare, Done fer sacrificio ad Himeneo : E nedendo un gran legno ancor fumare, Il prese,e l'anentò contra Fineo. Hor metre il mot d'un falto egli schinare, Colse contra lamente di Perseo Nel vago viso, ed ogni gratia adorno . Metre egli à l'arco ancor tendenail corno.

Fra la fronte, e la sempia su percosso Il misero garzon dal lato manco, E non basto al carbon far nero, e rosso Di sangue il volto suo splendido, e bianco, Magli ruppe la fronte infino à l'offo, E batter gli fe in terra il petto, el fianco = E dopo un rifbirar penofo, e corto U misero resto del tutto morto.

Quando il vede cader Licaba , un Siro , Il qual l'amana affai più che se stesso, Fà con un dolorofo alto fospiro Conoscere à ciascun, che gli è da presso, Ch'egli bà di quel morir maggior martiro, Chefe fosse il morir toccato ad esso ; A piangerlo l'inuita il duol; ma l'ira Alavendetta, & à la morte il tira.

E ben mostrò l'amor non effer finto , Che'l nerno, che quel mifero bauea tefo, A punto in quel momento, che su estinto, Prese di rabbia , e di suror acceso. Lo strale incoccase poi, che l'arco ha spinto Col braccio manco, più che può disteso, Tirail cordo col destro, e, pria, che scocchi, Drizza à l'istesso segno il dardo, e gli occhi-

Scoccala freccia, e batte in aria l'ale, Lo guarda il mesto Siro, e grida forte, Tutto'l ciel non farà, che questo strale Non vendichi la sua con la tua morte » E, quando l'arco suo non sia mortale, T'veciderò con arme d'altra forte, C'hai scolorato un viso il più giocondo .. Che sosse mai veduto in tutto'l mondo.

Schinaegli il colpo, e quel, che traffe, cede Chedi nuono minaccia, e l'arco tende. Lascia le squadre unite, e gingne, e fiede Il Siro, e d'un man ditto il capo sende. Quel gira, e và, ne puo tenersi in piede. E'n tanto nel garzon le luci intende Gli cade appresso, e se felice chiama, Che muore à canto à quel, che cotato ama:

Dal Greco d pena il Siro supercosso, Che Fineo, emille suoi tutti in un punto Se gli auentaro con mille arme addosso,. Ma atempo ei ritirosfi, e non su punto .. Hor I pno, e l'altro effercito s'e mosso, E quel del Moro, e quel del Greco è giunto: L'pn Duca addoffo à l'altro altier fi ferra, E sono i primi à cominciar la guerra. Mostra

n prima Molfo, e dopo vecide Enone, E Clito, e Elegia il essalire ofterno; E di ciafiun, è da fio fino ri oppone, L danai vm colpo, o date mida di inferno. Segnon lui dar fetti Brotze, d'Amones, E O dite, che del Regno hauca in gourno, E con aumo inuitto, e faggio aufo. Fecer di mono dor moltrarei dofo.

Mai atori, che refar dal'altro leto, Pedendo querreggian nel como manco, El defivo fella muto abbandonto, Strinferfi inflene, e à Pesh der per fianco. Come side con poche felle ferre bianco, Come side control de querie bianco, strinfer que santon, che fea ficuro, (ro. Quinci yn signeto armarioc, quind il ma-

E à qui, che feco li fi ritiraro, Diffe, Armar pe consien d'inuitro core, Sevoi mé fait e tanto di riparo, Chi iopoffatrar di quesfo facco fuer Lempia Medig, softerà dor caro. E al traggia, che ul basefatro, el dishomore. Vi trarrò tutti d'or tratto di periglio. Ma al primemonto mio chindre il ciglio.

Jeguaci di Finco fiefohi, e molti Fieri combatton contra pochi, e flanchi s Mai Perfi con gran cor mofirano i volti Dapoi, shesi hamo afficurati i flanchi. / Di quei, che finor di quel caston fire colti, Multi ne mandar giù pallidi, e bianchi. Molti, che fin piu fieri, e meglio accorti, In vu' alro canton fi fecer forti.

Fra i quali O dite fu<sub>s</sub>che l primo grado Leuaro quel del Re nel regno hautea, Finco I doissa à morre, e di smal grado D i quel del fungue regio eglo il tenca. E D ER C H E vien l'occasion di rado i Pedando, che con pochi e i difinalta La fonte d'un carton rillretto, e forre, dadò per darci di fina mante. L'adio, che porta d'Odite, e la paira, Che n'ha per quel, ch'eipu) col fuo fratello. Fa, che de l'odio antico hi margiore una, E i abilia per allbor l'adio nouella . Perfeo instanto a colei, che l'homon indura, Hanca fioperto il viperin capello . E gli amici sulsiri, el l'empo tolco. Alzò in fronte al nimico il erndo volto.

T effulo alzala man per trare »n dardo"; E dice , Armatipse di più fort arni , Chio favò te ci two moftro bugirado, S ed altro contra il mio ferir non t'arni , Polle findare il braccio, ma fix tardo , Che tutti i membri fuoi fi fecer marmi , C el braccio deltro alzaco, be s'arretra , E col piè manco innanzi e fi fè pietra .

Neleo nel tempo i fessio il Greco vede, Che con altr'arme al arvittoria assirira, Eche mostra quel capo e, e che si crede, Che debbia marmo sur ciassum, che l'mira 2, Vuola per gino il serire al greci lipited, E trous, che l'gram psia abbassio il tira. E accor l'immarmories, e supido sil. Mostran, che correr voglia, e che ni possi-

Erice, ch'à quei due, chaucan la feorza.
Dimarmo, cra vicino, e combattea.
Co fadatai d'arefoe, che per fort su dec,
Cos motti altri in quel cauto entre notes.
Mentre, che thimma ainto, e poli la forza,
Fede flupidi i due, ch'appreffo hauca.
Gli guarda, e voud c'o suar la prouafarreE in forma floid falfo e note d'actre.

Ms

Ma quei puniti fu meritamente, Che fer votra di cortefe canaliero 3. Ma Aomos, bedi quello rea innocente, E combatta per Verige andiro, e fiero, Toflo, chimatto ad moftro pofemente, La came trasformà, pende li ponfiero. Afiage fi credea, che vino foffe, E d'on mà dritto in esflampio il percosfe.

La finda lampergiando il capo fiede,
E finica mi fallo, e il si si balza, e s' arretta.
E finica mi fallo, e il si si balza, e s' arretta.
E faramigliato il colpo ei guarda, e vede
Pina ferita effamene in si la pietra.
Hor mentro vanol tocarrilo, e feno il crede,
E fi sunto configo, ambi ei s'impetra.
Done amor guarda attoniro, e flordito,
E la ferita fua tocca col diro.

Ogn's mrefliëne l'atto, ou era intento, Quando il capo crudd venne à mostra si Na faria troppo à dime, e cento, e cento, Che per tutta le fala crano spars, Per-Perspo cistra Perspo, in va mamito Fur visit i util quanti i ras formas si Perspo infatem pi al si ho mostro, e intata Combatte s ente autor ne l'attro canto.

Finco, disposso vecidar il nimico , Con Climeno, e molti altri à quesso invēde: Et ei con più d'on sorte, e fido amico Valoroso in quel canto si disende. Il volto, che nel tempio si impudico ; An cora in parte silà , che non gli osfinde. Il Greco andar wi vuole, e silà consisso , Che d'ogni intorno l'han le statue chiuso .

Secondo, ch'era interno affediato,
"Në molto pria da gli bizmini, eda l'arni,
clif poi, che califum fit reaformato,
Reflo chiufo in quel canto da quei marmi,
Non fi tronamdo allhor il piede dato,
Mona fopra van flatua, e vedero parni
Quei, ch'ilevole imitea fanno col fato,
Quei ch'ilevole imitea fanno col fato,
Quei ch'ilevole imitea fanno col fato,
Quei ch'ilevole funcio forna thoi fornata matto.

Climeno intarto, e Fineo haueana mort?
Odite, e gli altri, e Searso i sicati
Li donei Perfis team fatti forti:
Ma, quando vider tauti faffi armati
Supialim attifar ali mille forti,
Reflar com effi attoniti, e infenfati
E allhor fi ricordar, cobel ecus o Greso
Il fafficio mostro hauea o qui hor feco.

Mentre Fino con lui si marauiglia, E pensaseo andar verso la scala, Vede, che sgli uno hate più le ciglia, E che lo spirto il gorzo non essate Subito chiude spi cocci ; est consessa D'abbandonar la ssupriaria sala . Non sà done si sa le servo Duce; Ne per saperto aprire o sa la luce.

Dapoi, che'l canalier di Grecia fege Da'marmi, che gli baweä ferrato il paffo, Dritto ne và done il contraffo intefe, Ng' vi troua buò, che no fa morro sò faffo. Poi vede il difleate, e alforrett Finco, che mone brancolando il paffo, Ele man flende imanzi, chi paura Del volto fer, chi alrui le seune iluaria.

Gnardando stasse, et em le visa à pena , Che spession qualche stanue vot a la movo. E, perche immors; onde la fala de pina , Spessio stanue minospare , e gir più piano , Epiù sche quel camino in luogo il mena Dai dessiderio sso moleo lontano . Che a per singgir vorria trouar le state , e quello si mundate , vi

Hor come di quel moto, e di quel rifo
Fece Latenta orecchia il Moro accorre,
crebbe il immoce, prefe un altro autjo,
Per non veflare è fimolacro, è morto,
Di mon aprir mai gio cichi al crudo vifo,
Ma confessione di monimico il torto
E fatta a i imidio cichi vui altra chiafa
Cou tutre ducle le man cossi fi fujia:

Deb

Deb Perfeo contentateni haner vinto ; Deb nascondete il venenoso mostro; Perch'odio à preder l'armi no m'ha finto, Nè desio di regnar nel clima nostro: Ma bene vn'amor nobile , e non finto , Marmo contra il maggior merito vostro, Per quella, ch'à voi sposa il valor diede, Et à me il padre, il regno, e la sua fede.

Dinon l'hauer ceduta à voi mi pento, E in tutto à me do torto, à voi ragione. Deh non mi fate l'horrido frauento Veder de la sassifica Gorgone . Quest'anima, ond io formo questo accento, Lasciate ancor ne la carnal prigione: Non fate questa vita un simolacro, E tutta al vostro Nume io la consacro.

A quei si caldi preghi si commosse Il cortese, e magnanimo guerriero: E discorse fra se, che ben non fosse Di perder cosi nobil canaliero. Ma ne la mente un dabbio gli si mosse, Che'l fe sospeso alquanto nel pensiero . Ch'ei fol potea, d'ogn' un più illustre, e degno Porgli in dubio ogni di la fofa, e'l Regno.

A chi nacque di Davae , e pioggia d'oro : E da l'un canto il domina il sospetto Di non perder il doppio suo thesoro, Dal'altro il mone un virtuofo affetto Di compiacere al supplicante Moro: (CHE non è ben, ch'un vincitore offenda Vn, che (i chiami vinto, e che s'arrenda.)

Ode, che Fineo alza la voce, e dice, Oime, c'hò fatto, e in là la testa volta. E, mentre ancor pregar vuol l'infelice, Sente, che più non hà la lingua sciolta. Etoccandogli il collo, e la ceruice, Trona, che'l sasso gli hà la carne tolta. Ancor tien con le man gli occhi coperti. E'ver, che v'ha due diti al quanto aperti. O che fosse la voglia di scoprire Chi sia colui , ch'a perdonargli essorta, O pur perc'hauea voglia di fuggire, Ma non sapea done tronar la porta ; Come volle la luce alquanco aprire, Vide del Re del mar l'amica morta: E fattosi da se del tutto cieco, Ogni sospetto tolse al dubbio Greco.

Perseo vittorioso il zaino prende, E vi ripon la testa infame , e truce : E lieto a suoi conforti il giorno rende, Che chiusa insino allbor tenner la luce. Poi l'amor de la patria si l'accende, Che seco la consorte vi conduce. Non và su'l Pegaseo , che s'erasciolto ; Ne sapea done il vol s'hanesse volto.

Seppe per via , che Preto , empio suo zio, D Argo,e del regno hauea tolto il gouerno A quel, che più d'ogni altro iniquo, e rio Co la madre il die i preda al mare, e al per-Malatto empio, e mortal posto i oblio (no. De l'ano immeriteuole materno. D'armarsi contra il zio fece disegno, E l'ano ingiusto suo ripor nel regno .

Mentre dubbio pensiero ingombra il petto L'arme non gli giouar, ne la gran forza. Ch' Argo contra Perfeo già non difefe, Che'l mifer fe di marmo vn'altra scorza, Come ne l'empio crin le luci intefe. Poi nel mare alternò la poggia, el orza, E ver l'iniquo alunno il camin prese, Il qual con empio fin gli diè consiglio, Che s'esponesse à cosi gran periglio.

> Non fu raccolto Perseo con quel viso, Che gli parea, che richiedesse il merto: Anzi , quando egli diffe , fu derifo , D'hauer quel mostro seco, ma coperto. Diff ei, Creder no puoi, ch'io l'habbia uccifo, Polidette Ma te ne voglio dar pegno più certo. in pietra. Subito afferra in man Choribil angue, E fallo dura selce senza sangue.

Preto in faffo.

Fineo & cópagni in laisi.

Dal dì, che da quessi jola si tolste Petsio, per gire à si dubbiosa impresa. Abbandours non mai diamenta il volste. Ma si troub per tutto in sia disfra. Come pai ne la patria ei firaccolst. Il nuendo ella la mente al trone intesa, Lusicia il fratello, e verso il stato monte. Le la si si con esta la somete.

Com'ella giugne al eleusto tetto Di gomme adorno, el attificio, e do oro, E vode infeme il bel mimero eletto Del ficro, dotto, e vocarabil chero, Con quella diginitat el fino concetto Apre al le Des, che al cicamienfi, e alaro, E con parole figgie, e grato modo Cofi dificole al la fina tinguali nado:

Di woi talmente in oqui parte fuona La fana, prudentiffime forelle, Chè celebrare il monte d'Elicona Tirato bauete tutte le fauelle : Ma più dogni altra cofa fragiona De le nou'ac que criflattine, e belle, Chè quell'angello qui far forger piacque, Che di Medoffa, e def fuo fonyee nacque.

Del fangue di Medufa egli formoße
Inum batter di citiglio, e' le vidi anch io,
E poi che in Ethiopia egli involosse
Nasicolimente à un fratel vostro, e mio,
La fame m' uporto, che qui volosse;
E coi piè zappò in terra, e nacque yn rio;
Il più chiaro, il più puro, e' più giocondo,
Che fosse mat veduo in tutto di mondo.

Ondio, che più dogni altra veder brame.
Lé voltre marangië, e pregi voltri.
Lé voltre marangië, e pregi voltri.
Lé voltre marangië, e pregi voltri.
Le voltre marangië, e progi voltre de mo Penntafovo à dotti ornati chiofiri.
Eper quie phare, che comme babhiame,
Pi prego in cortesta, che missima babhiame,
Pi prego in cortesta, che missima chiara,
Li abras coja in quello monte e trans.
Li abras coja in quello monte e trans.

Ferle cortes Dee con lieto volte
Talife à la pullea, e s'argia Dea,
Chel virigna collegio jui raccelo
Pronto cra à tutto qué, ch'ella chiedra
E verso l'raine ogé van al ciglio volte,
Che no Cenato allhor tal grado haute,
Tutte con gran rispetto attestre, ch'ella
Fosse la proma a s'ioglier la fauella.

Qual fi fia la cazion, ch'al monte nostro
Lieta [le disfe Prania] hoggi vi rende;
Laque gli matri feluci prat; le lichostro,
Quanto il nostro dominio f'distende,
Tutto s siggià Tritonica, il monte e Postro;
Nasli ad vostro desio asi si contende.
Tar dienzi il Pezgleo qui batte la geEl sonte è, c'hord vedar vi cale.

Nume me l'ulto veggo io non conosco, .

Che ne potesse rivrouse più pronte :

E s'haurete piecer di venir nosso, .

Non sold vi mossirerem la nona sonte, .

Rai l'empio, libri, le ghirlande, el bosco, .

Et ogni altro thoso, ch'eterna il monte, .

En con caltre n'andar vesso quell acque.

E con altre n'andar vesso quell acque.

Sorger la Dea d' m vino fuffo rede Quel fonte, rino, crifiallino, e bello; Che nacque l'appambo con un piede Il nono Medufo veloce augello. Loda il vofo capace, è furge, e fiede, Loda il defino, e lucido rufello; Loda gli antri, le felue, i prati, e i fort, E tutti gii altri lo pregi, e ponori.

Felice monte, ella fogginale poi, ...
Che fi abete forelle abodis, e chiad.
Che fav. che gl'infinit pregi suoi
Nan rellan, come gli ultri, inculti, e rudi.
Degne ben fiele Dec del loco voi.
E degno è il loco de bie voftri fludi:
Foi calto, illuffre, e celher it rendet e
Et ei vi dà il diparto 3 che vedet.

O poà

Da' (riftofe allbora vna di quelle)
Ben faremmo felici, è n pregio hauste,
Sad opre più magnanime, e più belle
La volfra non v'ergelfe alta virente;
E fia le volfre e rimied forelle
Foffero le volfre amne conoficine,
Si che le menti nofte, e calle, e pure
Da l'infolentie altrui foffer ficure.

It tempio, il fonte, il fito, e l'aere è grato, Lo fluido aito, e dinin del noftro carme. E farebbe felite il noftro flato. Se vois foffe fra noi con le voftr'arme. Non è mai dì, che qualche feelerato Contra la noftra casflicianon rarme: Che vedendoci imbelli bà ogn'un coraggio Di machinarii infide, e furci oltraggio.

DI Tracia venne în Focide on tiramo, Ilmagiyor non fu mui fopra la terra t E prefe con la forza, e con liagumo Daulia, ona populata, oricca terrat Non eredo, che regnato haufig ova cono, che mosse a trus l'accessor de la conocidente E batter le costrinje in aria i vanni, Ter uta siggi da suoi troppo empi ingini.

Andando nai vecfo Parasafo en giarno
Ter parger vota di sio famoso tempio,
Ningombra tutto il ciel di mbei intorno
Fin Anisto, che si seus oscuo, che empio;
Nimulai misso di su sesso como, che empio;
Ter sa di tutte en vergognoso essempo
Questo crude, che Vierio nomo,
te si su te en vergognoso essempo
Questo crude, che Vierio nomo,
te si si tutte en vergognoso essempo
Questo crude, che Vierio nomo,
te si si che la pioggia, el giel pussuo sosse

Noi, the veggjam d often nembi il cielo, E di grandine, e pioggia elfer coperto, Mofig dal minactato borrore, e gielo, E da l'inuiso in quel bilgmo offerto, Tanto, che quell ofteno, e borribil velo Hausffe à l'altra pioggia il grembo aperto, O volto al nosfro cielo bausffe il tergo, Credium nos sifes al sicono da durga.

Nimita intento il flipo peufer maluscio,
Ch'appar nel volto amabile, e modello,
A veder de l'iponte à moj palgo,
Lo fluprida artificio, ond è contello,
E hawêde da quel tempo borrida ogui agro o
Con parole correft, e modo honeflo
Seppe fur à 1, vàr imirar la pivegia
X andammo ne la fua più alta loggia.

Ma, poi che l'Aquilon chimo, ch' altero c'harfe in giofra contra il torbido. Anfroj El fect con quel nembro ofeno, e, nero Naflonder fotto il mar nel noto claufiro, Exutor allegro queflo benigleo pullo La coperto delfol lucido plaufiro, Lui ringatalmamo col migliore añó, Che fan le nosfre lingue, e'l nosfro vifo,

Ben shel Barbaro rio noi conosfessife, E Clio, Calliope, e me chiamasse Dea ; Non però vissi, sh ei riguardo bauesse Al suiun, che n'eterna, e che ne bea. I nua saleo di noi al alma gli oppresse E preche chiuse già le porte hauea, Cereò di sarne sorza, e ne conneuno, Se volcamno singgir, vossi la penne.

Battiam veloci, e fuelle in aria t ale,

E lafizim tempio boffel, cerchiamo i pio augellis.

Lo ficaco albora, e mifero mortale
Noss accorgendo, c de inno era em Dio
Nej prenetardos i fio prepinque male,
Mosfio dal troppo ardente empio defio
Salio fiuro de la loggia al volo intento,
E fido itempo foo più graue al vento.

Con la parte celefte d'ivilo afrira,
Ter iguir noi famante iniquo, e flolto s
Mala aterra vivin, c'in internal tira,
F.3, c'h' L'antica madre c'ib stre il volto.
Da lui lo fipira in poco tempo fipira,
E ver l'inferno vi libero, e ficiolto,
Del fampte iniqui lo baundo il terren into
Il corpo, pria che foffe in tusto effinto,
U 2. 2. MEN.

MENTRE l'accorta Musa ancor raziona Crebbero, e si tronar queste donzelle De la caduta del crudel tiranno, A tutte vn gran romor l'orecchie intona Di molti augei , ch'al ciel le penne danno . Corron per tutto il bel monte Helicona, Poi volan sopra un faggio, e li si stanno. E senzamai tener la lingua muta Guarda ogni augel Minerna, è la faluta.

Prima, che gli vedesse, ella pensose, Ch'vn'buom da l'arbor ragionasse seco, Quando il saluto pio , che'l ciel percosse , Fe l'idioma suo conoscer Greco . Minerua ver le Muse il parlar mosse, Non so, se quegli augei ragionin meco, Che , se'l sapessi , io non rifiuterei D'aggradir lor d'altri faluti miei .

Guarda, d'accordo allbor differ le Muse, Fà, ch'ad voso miglior la lingua serbe, Non ascoltar le lor querele, e scuse, Che non fur donne mai tanto superbe. Del volto human restar pur dianzi escluse, Essendo ancor d'etàmolli, & acerbe, Dal nostro allhor troppo oltraggiato choro Per l'arrogantia, e per la gloria loro.

Dentro del Macedonico fentiero, Peonia vna prosincia il volgo appella, Vi nacque Euippe moglie di Piero, Ricco, e deeno huom de la città di Pella. Di questa donna, e questo canaliero Nacque quell'animal, c'bor ti fauclla, Che , ome io disi , a ritrouar ne venne Per arricchire il ciel di noue penne.

Non credo mai , che de la madre alcuna Più prospera nascesse, e più feconda, C'hanesse nel figliar miglior fortuna, Che trouasse Lucina più seconda. Fece vna figlia ad ogni nona Luna, Più bella una dell'altra , e pin gioconda . Tal che in men di nouanta Lune noue Con gran felicità n'acquistò noue.

Cresciute un canto hauer tanto soave Che sopratutte l'altre essendo belle, E'l lor verso ammirado ogni huo piu grane, Esfendo , come noi , noue forelle , La lingua di parole armar sì prane, Che per tutto d'hauer si danan vanto Di noi mazgior dottrina, e miglior canto.

Evn di lasciato à studio il patrio tetto, Venner con grande audacia al sacro monte. E innanzi il nostro virginal cospetto Disser con folle , e temerario fronte: Trouate altro diporto, altro ricetto, Che terrem cura noi di questa fonte: Ch'effendo nel cantar miglior di voi, L'officio vostro bor s'appartiene à noi .

E, se tal confidentia in voi si trona, Che'l postro canto sia di voce, e d'arte Più soane del nostro, e che piu mona, Ritiriamci à cantare in qualche parte, Che vi farem veder per chiara prona, Che siam migliori in voci, e'n viue carte, E siam contente, che le Ninfe unite Debbian d'accordo terminar tal lite.

Ma con patto però, che fe in tal gioco Al Amadriadi addolcirem più l'alma, Che voi n'habbiate à ceder questo loco, Questa fontanagloriosa, & dma ; Ma, quando il nostro cante sia più fioco, E tocchi à voi di riportar la palma, L'Emathie selue de la madre Euippe Contraponiamo al fonte d'Aganippe.

Se bene oprane par di Dee non degna Venir contra mortali à tal contesa, Di gran lungane par cosa più indegna, Che si possan vantar di tanta offesa. Dele Ninfe troniam l'illustre insegna, Le quai, poi, ch accettata hebber l'impresa, Per lo stagno giurar fatale, e nero Dar la sententia lor , secondo il vero.

In on bell aniva on 6.

D'intormo fa molis homorati feggi .

D'intormo fa molis homorati feggi .

Lyrimi a pramer vante Nijne accorte .

Come dal gindicar voglione leggi ;

L'altre fanga fegnarlegge an legre,

Come deunsi in virth son le pareggi .

Eche deunsi in virth son le pareggi .

Eche dittire no il poca fiima .

Ci'occupar la man defra, e cunter prima .

Dalor leletta à cominciar lor canti Al fino d'un non clopeucle ifirmento In difreçgio de Alymé eterni, e fanti Dié fivor al primo fino profano accento, canto gib borreadi ye perfisi giganti . El periglio del cido, e la financio s' L'accontra gli Dei (Bouribi) guerra De figli d'i Tiano, e de la Terra.

L'empio fuo rerfo graffourano houore

of gignati endes, tutto in difregio

Del padre alpro daiffine morore;

Ede Ceterro fuo dinin collegio.

Ede ceterro fuo dinin collegio.

Ede ceterro fuo dinin collegio.

Ede baurt dado di cilanggio servore.

Dana d'Ifeo fagil attri il formo pregio.

Pertò l'e is, d'a gli Dri tal Errora dido.,

Che la fainte los fidmo di piede.

E che ogni bio, dal roppo corpo afflitto "
Perduta nel fuggir tutta la lena "
Raccalo fu dal Nilo, « da Ligito s;
che per dar vefigerio à fugran pona,
Dogni vinanda più prefinat a ditto
"Apparacchimo una fuperba ena;
E come s'inutero ogni buomo più degno,
Ogni più hella donna del lor regno.

Ma the goder non la poter : che quando Ermio per mampia fentir i ifeo Che per l'Egite vgia gli Dei cercando , Per dargli al fuo flagello ingiullo, e reo. E E che come il fentir , leva flatro ortando, V olle orgui Dio fuggir, ma non poteo t Che flendo gio civin fia à tutti forza , Ter fallandi da lui ; compia a faorza , Ch'à pena con Tifeo i sul dir ecco,
Che per lincemparabili or paura,
Sifé Giouse va montone, e Bacco on becco.
E gir con l'altre beffie à la paflura.
Ch'appaloa nabie ji é de la bocca un becce.
E tutto fi veffi di pirme Girna.
E fatto no crova lui, decreacio su bis,
Volar con le cornacchie, e con gli nibia.

Che visto ciò Giunon, temendo auch ella, Vna comuna vacca si si dopo: La acciatrice Das, del Sol forella, Si si di solle ammal, che caccia il opo si che l'imputata Dac suon disp, shelt.) Loude, che sur sia muntate, shebbe per (opo; E visto l'hnom, che de la terranacque, Entrò sia vangele e s'aussissa e l'acciata.

Ogni calumia, che troub magejore, Ord dir de gli Del fommi immortali. Al diffe pure un refio in lor fusure, Me come fur dapoi gli Egitti tali, Che con fommo del tiel pregio, che honer Nel or tempi adorar molti mimali a, Mè come fosto il vello d'ru montone Venerar ne la Libia Giose. Ammone.

Ma ogot m, che la rijohlahaussse inruso. E di Calliope le dostrina, e Laste ; E came hebbe i honor di questa impresa, che la pena, che a hebbe i datra parte ; sapria, che chi con noi vende contasa, Rel canto, con honor non se ne parte ; Ma sosi non bia cropo di sclotarmi, Ch'io farò volrti i sinoi più dotti carmi.

Anzi ten so proger la Dearifole.
Chio bramo un tenso far co sul joggiorno, az goder quelle belle felue ombie.
Ein che paffi il calor del mezzo giorno, e fa ben su casi berba fi jungo.
E fa ben, des al berba fi jungo.
E fa ben, de sal berba fi jungo.
Ciafuna di guifa di bleatro intorno:
Chio fi pro di goder con quello emifo.
Dena il datto parlar, di mire ti vido.

Poste à seder nel bosco ombroso ; e fanto .) Cosi la Musa il suo parlar riprese, Por che Calliope hebbe da noi eol canto

Cura di terminar le liti prefe ; · Tolfe la dotta cetra , e tiro alquanto

Hor questa, hor quella corda infin ch'intefe Da più d'un lamentenol lor ricardo, Che tutte le forelle eran d'accordo.

Percote bor folo vn nerno, hor molti infieme La destra, e molto bor fa veloce, bor lento; E'l noruo hor fol fe ne rifente , e geme. Hor fa con gli altri il sno dolce lamento. La manca trona à tempo i tafti, e preme ; E con l'acuto accorda il grane accento Es ella d' suon , ch'in aria ripercote , . .. Concorda ancor le fue diuine note.

Prima Cerere allhuom la norma diede. Onde col curno aratro apri la terra. Prima gli fe conoscer la mercede Del seme , se con arte il pon sotterra :

"Prima le leggi die d'amore , e fede Da viner fenzalite, e fenza guerra. Prima die à l'hnom la più lodata fica . A l'alimento suo si dolce amica.

Duefta cantare intendo , e piaccia à Dio > Di dare il canto à me si pronto, è certo, . Ch'agguagli di prontezza il gran defie, De la Dea di certezza agguagli il merto, Che, fe fard fi chiaro il canto mio, Che quel,c'hò detro al cor,mostri scoperto; Farò peder , che fra gli eterni Dei · Tocca del fommo honor gran parte à lei .

Poirche dal dinin folgore percosso Tifeo cadde ancor vino in terra ftefo. Gione, perch'ei, da troppo orgoglio mosso. Il cielo bauea di mille ingiurie offeso . Gli pose la Sicilia tutta adosso ; Perche granato dal fonerchio pefo . Steffe in eterno in quel sepolero ofcuro, Per fare il ciel dal suo terror sicuro .

La deftra ver l'Italia del gigante " de me Sta fetto al promontorio di Petero Di d La manca, ch'é rivolta in ver Leuante Pachino av grana un'altro promontero. Softengon Lilibeo l'immense piante . Che gnarda fra Ponente, el popol Moro Etna gli preme il volto ; & è quel loco l . Onde aucor resupino esfala il foca 10 1)

L'altier gigaite , che granar fifente Dal pefo , che softien la carne , e l'offa , Con ogni suo poter se ne risente, E dà tallrer fi fmifurata fcoffa, che'l terremoto la terra innocente (1) Apre, e fafi profonda, elarga foffa, Ch'ingbiotte dentro à regni infami; e neri I palazzi, le terre , e i monti interi.

Vede una voltail Re de le morte ombra 1 T neto intorno tremar ciò ; ch'è fatterva ; E che p tema ogni empia Erini,ogni ombra Cerca fuegir del cerchio , che la ferra : Subito tal paura il cor gl'ingombra . Che teme, che la troppo aperta terva . 1 Non inghiotta l'inferno, e chi v'è dentro Più baffo s'effer può, che non e'l centro .

Dapoi, chel terremoto venne meno; 13 Lo shigottito ancor Re dell'Inferno Faporre à neri fuoi caualli il freno, . A Monta ful carro, e lascia il lago auerno; B mbito, che scorge il ciel fereno, Splender vedein Sicilia un foco eterno E tien, che'l terremoto habhia per certo Fin dentro il Regno suo quel monte aperto.

Vanni , & ode, che'l foco, ch'ini folende, E'il fiato d'ira acceso di Tifeo. Onde intorno à veder l'ifola intende, Per laper , s'altro mal quel moto feo : E quando danno alcun non vi comprende Tornar penfa, one el crucia il popol veo : Ma nel girar , ch'ei fe , cofa gli auenne, Che'l fuo camino alquanto gli ritenne. NE

NE LA Sicilia un monte Erice è detto, Done e facrato un tempio à Citheres . Quini la bella Dea stando à diletto Col fuo dolce figlinol ch'in brazcio hanca, Vede il Signor del tenebrofo tetto Guardar, fe la gran machina Tifea Fatthha qualche voragine in quel siso, Che torni in danno al regno di Cocito .

Venere, c'hanea orni bor la mente accela Di crescere à se nome, imperio al figlio, Proferpina vedendo effere intefa A corre, e à inghirlandar larofa, e'l gielio, Le cadde in mente on bonorata impresa, Evolle ner Cupido il lieto ciglio, Et accennando in questa parte, en quella. Glife veder Plusone, e la donzella.

Era ancor yma tenera fantiulla Colei figlia di Cerere, e di Gione, Hor menere coglie i fiori , e fi srafiulla, Cofi il parlar la Dea verso Amor mone. La tua potentia ogni potentia annulla Nel cielo, e ne la terra, eccetto done Regna colui, c'hor qui ti vedi à fronte. Il quale è Re del regno d'Acheronte.

Già tre parti fi fer di tutto il mondo. Coffui per Re la terzaparse offerna. Tuacquiftiil Re del regnopih profondo, Se fai lui tuo foggetto, e lei tua ferna In vedi ne l'imperio alto , e giocondo La guerra, che ci fa Delia, e Minerna, Tal che s'habbia nel ciel perduto in parte, E ben, che ci allarghiamo in altra parte.

Preudi dolce amor mio quell'arme, prendi, E poi, che danno alcun non vi comprese (Non ci perdiam si anenturosa sorte) Onde & huomini , e Dei fouente accendi E fai soggetti à la tua altera corte. stendi à l'inferno ancor l'imperio , flendi . WE fa del zio Proferpina conforte; Fatti soggetti ancor gl'inferni Del, I Tu vedi qui Platon . li vedi lei . ) in 3

L'ale il lastino Amor subito stende, E tropaturco, e la faretra, e guarda; E fra mille factse una ne prende , Più giufia , più fienra , e più gagliarda: E che salmente il volo, e farca intende s Ch'ogni forella sua fa parer tarda; Et agguzzatoil ferrod un duro faffo', i Ferma col pie sinistro innanzi il passo.

Lo stral nel nerno incocca, e insieme accorda E la socca,e la punta,e l'occhio d'un seguo: Poi con la deftra tira à se la corda, E con la manca finge innanzi il leono ? La destra allenta poi , la stral si scorda ; E contra il Re del tenebroso regno Fendendo l'aria, e fibilando giunge, E doue accenna l'ocebio, il coglie, e punge.

Stà non lontan dal monte, ondesce il foca, Di prati vn lago cinto d'ogn'intorno, Con fiori di color di minio , e croco , (no . D'ogni fpledor, che far può un prato ador-Ma quei, che fan più vayo il nobil loco, I boschi fon , the dal calor del giorno Difendon que bei prati d'ogni banda, Efamo intorno al lago una ghirlanda.

Hà di Pergufa il nome il lago, done Con altre uaghe, e tenere donzelle La vergine di Cerere , e di Gione Teffea le vaghe sue ghirlande, e belle. Quisi cerco, come banca fatto altrone. Quel , che dà legge à l'ombre ofcure, e felle, Per veder, se Tifco fatto ini hanesse Damo, ch'al Regno suo nocer posesse.

Pensò tornare al suo scuro ricetto: Ma nel girar del carro i lumi intese In quel leggiadro, anzi diuino aspetto. In tanto contra Amor l'arco gli tefe ; E; come io diffi, il colfe in mezzo al petto; E passò il colpo sì dentro à lascorza, . Ch' ei senza altro pensar venne à la forza.

La tenera fantinilla, & innocente
Tutte let a coglica quelfo, & quel fore,
E quinci, e quind banca le luci intente,
Correndo a quei, c'hancampih bele colore.
Quell era il maggior fin de la fan amene,
D'hancer fia le compagne il primo bonore.
In tinto il nono amante, chi tovi narro,
L'afferrò un braccio, e la trib fil Lavro.

Ella , che tusto basea velto il penfero 
"A le ghirlande, e al fir, cone fi vede 
Prender da quel cofi affirmato, e mro ,
stridendo a le compagne ainto chiede Plusane in totto al fuo infernal impera 
Gl'infiammati canalli infliga , e fiede ,
chimna la molla Penjine in quel corfo 
Pid dogini altra la humadre in figo foccos fo.

E volendo appigliar pet tener fi

A su ieguo con le man, vede che cade
Il lembo de la velle, e i for discrit
Tiste adornan le poluer ofe firade z

E in tal femplicità la lei é cader fi
L'affetto de la fina tenera etade,
Che de Laduri flor son men fi dolfe,
Che de laduri, or vol d'organità i talle.

Jutoja il Re de l'Orea di fino contrato
L'oi y lepful carro tien l'amate fome,
E simple, quel caude chiuma per nome,
E simple, e quel caude chiuma per nome,
E grida, e folto moimo, e finaceta
E finote lor le redine, e le chiume.
Strid ella, e volge die compagne il vijo,
Che corrano dia madre diarne anijo.

Ma firider ben potea, che ni difesso Da la lure il Re infernal tronolla, e prefe, Et elle bancom tanto il pensire difesso A foni, e tanto in lor le luci intese. Et ei fè il ucarro (so flam fisso). Che di tutte vua non la vide, ò intese E gia calcuna il sol verso la sera. Quando tutto à accofer, che non vera. Quando tutto à accofer, che non vera.

r effection fiel for correction of 18 M. 1

DA quel forge non lunge on altra fonte, P'è di dd nome fin Ciase l'appella , Kinfa,che bai neufodia à pie de moto. Che preme di Tifos la manca afeella . Coffei emendo alibera alte la fronte. Fino di emendo alibera alte la fronte. Fino di emendo alibera alte affonte. Fino di emendo alibera alte Gione. Fide portar con violentia altrone . Colsi, di vigli di Cener, edi Gione. Colsi, di vigli di Cener, edi Gione. A

E de la madre amica, e de l'honesto
Al Re de l'Orco atraverro la strada
L'al ge de l'Orco atraverro la strada
L'alige con novolvo arco, e mooleo;
Ann passera per quella mia contrada
Che pria non lagis il prio manissisto
Es pra quella vergine l'argrada
Dei Cercer priegra, che te la dia;
E non terla per forza, e singgir via.

Farfi genero alcum ma non dourebbe.
Se il joereo à reflar n'haueffe offe à
2 avon à le gran cole agynatin debbe
Le picciole, suche Anapo reflò profo
bime, qual u uni vedi e floja m'bebbe,
Ma ben con modo benefimente introi
Cofi dicrado flende mbe le braccia.
La causili hos grida e, minaccia.

Temendo il Re del semebro fo inferno.

Che i Atmadriade, i Tamit, e le Napee,

E quelle, obe del mare bomno il gonerno.

Et altre affai de le dolci acque Dec

Non concorrano a fargli dano, e febreno

Prima, che torni a lombre ingiuffe, e ree,

Batte la Terra, e le comanda poi,

Che i arpa fini al cantro, e che i ingoi-

Ubi

Ubidifice la Terra al fuo tiranno . E la strada apre , ch'à l'inferno il mena. Et ei sferza i cuvalli ; e quei vi vanno A roder lieti l'infernale auena. Con dolor, con angoscia, e con affanno Resta colei ne l'oltraggiata arena: E può l'ira, e'l delor nel fue cor tante. Chepiù che u'ha il pefier più crefce il piato.

Stillar fain acqual'uno, el'altro lume. La grandira , e'l dolor , ch'ange la mente , Ene l'onde medefine , ond'era nume, A poco à poco liquefar li fente : Ciane in Tal che fa di fe fleffa on picciol fiume; fonte. il piede è gid tutt' acqua; e folamente Si tien ancora un poco il nerno , el'offo, Se ben non e si duro , ne si grosso .

> Piegato haureste qual tenera verga L'offa, che non fter molto à tiquefarfi: Ne membro v'ha, che l'acqua nol disperga, Qui poco, che dentro ofa attuffarli: Di questa, e quella ma, ch'entro v'alberga, . I diti son nel fonte in fonte sharfi, Visibil restan'anco il volto, el petto, Ma affaitrasfiguratone l'aspetto.

Perche fur prime le sue chiome bionde A la fontana à far più colmo l'aluo. Che cadder di ruggiada in mezzo à lande . E le lasciaro il capo ignudo, e caluo. Al fine il petto, e'l volto anch' ei si fonde In acqua , e membro in lei non resta saluo : E done pria fu de le linfe Ninfa, Si fece poi de l'altre Ninfe linfa.

Quando tornar la madre non la vede La sera in compagnia de le donzelle, La qual con tutte ne ragiona, e chiede E non è, chi ne sappia dir nonelle; Mone per tutto il dolorofo piede. Cercandula hor col Sole, bor con le ftelle. Fà poi con a'se, e dolorofe strida Pelefe il gran dolor, che in lei s'annida.

L'Aurora già diruggiadoso humore Sparfal'arida terra hauea due volte, Et altrettanto il Sol col suo splendore Haucatutte à i mortai le stelle tolte : Due volte ancor nel tenebrofo borrore L'alme città la notte hauea sepolte Col manto suo caliginoso, e nero, Del nostro , e de l'Antartico Hemispero.

Quando per tutta la Trinacria bauendo: Cercato, fenza hauerla mai trouata. E fuor del fno costume non essendo Al infelice albergo mai tornata; Congiunfe i draghi borribili piangendo Al carro , in tutto afflitta, e disperata : Ma due gran Pini pria nel monte Etneo Accese ne le fiamme di Tifeo .

Dapoi , c'hebbe la Dea la faci accese , Monto sul carro, e diede i draghi al polo: E vide ( in tanto ciel le penne stefe ) L'Hibero, il Gange, e l'uno el'altro Polo. Benche più , che cercanne , men n'intese . Le mancò la speranza, e crebbe il duolo; E in boschi, antri, palazzi, e in ogni loco Entrò quando col Sol , quando col foco.

Al fin da la flanchezza; e da la fete Vinta, col carro in una felua scende. Legagli stanchi draghi ad pno abete, Eforchio e'l piè verso un tugurio intende: E d'acqua desiofa, e di quiere, Col pie la bassa porta alquanto offende. Vnavecchia vien fuor, ch'ode picchurla: E la Sicana Dea cofi le parla.

Se chi può , quelle spighe faccia d'oro, Che concede la terra à la tua forte, E renda gli amituoi, come glà foro, Lieti, erobusti, e te vinace, e sorte s Di con un poco d'acqua alcun ristoro A queste membra stacbe, affliste, e morte: Riftora quell'humor, che'l Sol m'hatolto, E fattonel camin pioner dal volto.

Non hauea ancor la Dea fermato il detto Che la cortefe vecchia, benche lenta, Mofa da la pietà, dal fanto afpetto Cerco farla reftar di fe contenta. E del pin , che nel suo ponero tetto Tenena, e d'onarustica polenta, C'hauea per voo suo fatta pur dianzi. Con fede, e con amor le pose innanzi.

Al palato la Dea fente fi afcintto . . Es ha di riftorar fete fi grande. L'afflitto corpo da l'ardor distrutto, Che poco hauendo à tor l'altre vinande. Del vafo terreo il vin fi beuetutto. E poi de l'altro vin da fe vi fpande . Poi getta dentro al vin le fpighe cotte, E il vino, e forzo ingordamente ingbiotte.

VN fanciullo era fi souerchio ardito, Anzi secondo il suo stato impudente, Ne vifto bauendo mai fi bel veftito , Ne fronte si dinina , e rifplendente , Stana à mirarla attonito, e ftordito: Vistola poi mangiar si ingordamente, Rife, e guardo la vecchia, & additolla, · E troppo ingorda , & auida chiamolla .

E seguitando il suo dispregio, e riso, Fu forza , che la Dea si risentisse , E quella zuppa gli auento nel viso, E con grand ira, e gran disdegno disse : Perche non sia da te più alcun deriso, Io vo, che porti eternamente affiffe Queste viuande, onde mi foregi tanto, Per nota del tuo ardir fopra il tuo manto.

Tueto gli macchia il vino, el grano il volto, E in un momento tutto il corpo ubbraccia: Taranto-Si fan d'un animal breue raccolto la. Due gambe picciolissime le braccia. Non dal Ramarro differente ba molto Il corpo, i piedi, e la coda, e la faccis . E più picciolo affai di ftelle pieno, Es ha , ma non mortal, qualche veneno .

Vien detto Stellion da molte felle, Che il manto cofi vario gli han compofto ; E che l'impresser sopra de la pelle Ter uno sdegno la polenta, el mosto. Piange l'afflitta vecchia, e guarda quelle Membra fatte si picciole , e si tosto . Vorriatoccarlo, e teme, e non sà donde Debbia afferrarlo, & ei finge , es afconde.

La Dea ritorna a' draghi, e in aria poggia Sotto il torrido cerchio, e fotto il gielo i Vede oue il Sol fi lena, e done alloggia, L'huom di quanti colori ha il mortal pelo Non teme Sol, ne grandine, ne progeia, Ne il troppo freddo,o il troppo ardete cielo E tanto in giro andò di tondo in tondo Che per troppo cercar le manco il mondo :

Al fin torna in Sicania, e guarda, done Stanacogliendo i fior con le compagne. Quini non la vitrona, e cerca ditrone, E tutti fcorrei boschi, e le campagne. Al fin verfo quel fonte il passo mone , Che il torto di Pluton continuo piagne, L'hanria ben Ciane allhora il tutto detto, Ma le mancava il suon, la lingua, e'l petto.

E non potendo più con quelle note, Onde à Pluton gridò , scoprir la mente ; Dà quegli înditij à lei, che dar le puote, Come la noua forte le consente : 3. 6 Mentre frinse Pluton l'anare rote Co fior cadde à la vergine innocente Vna cintura, done il fonte nacque, E questa Cianele mostro su l'acque.

Come la madre sconsolata vede La preciosa fascia, e in man la piglia Come le faccia indubitata fede . 1 1 1 Che cadde nel fuggir , che fe la figlia , Il trifto , & innocente petto fiede , E l'inornate chiome si scapiglia: E stride, e fa sentire i suòi lamenti . Con questi afflicti, e dolorofi accenti.

Mak

Stelle in

116

Maluegia terra, e di quei frutti indegna; I curui aratri, e i vomerilucenti, A de : Ond ho fatti i suoi campi alteri, e lieti ; Onde ridottat bo fertile, e pregna' ..... . Da le nobili biade , che tu mieti : Abi quanta ingvatitudine in te regna Daboi, che non l'opponi, e che non pieti A chi danno, & inginia mi protaccia Con ogni tuo poter , ch'egli no'l faccia .

lo cerco di gionarti più , ch'io posso; D'ornarti d'ogni pregio, e d'ogni honore; Per porti un ricco, e vago manto addollo. Varia l'herbati do , la spiga, el siore : I u poi vedi un contra il mio fangue mosso. Che lamia figliacoglie, anzi il mio core. E beneficio sal posto in ablia, all so Tuil foffri ; e non ti cal del danno mio 1

Ne mi puoi dir di non l'haner veduta. Ch'ecco la fua cintura, ecco qui il pegno, Che in questa parte d nel fuggir caduca; Quando rapita fu da questo regno .. . ) Che non mi dici almen , perebe fiai muea. Don'ha l'inuelator drizzato illegno ? Come ha paffato il mare, & à che volta. Come ha nome il ladron, cheme tha tolta?

Sicania più d'ogni altra empia contrada. Ingrata, e degna d'ogni gran supplicio. Terranon v'e, per cui la miglior biada Facesse mai più liberale veficio : Ttu foffrifti , che per quefta firada , Scordata di si raro beneficio. Fosse condottamisera, e infelice La figlia de la tua benefastrice

E per farmi maggior l'onta , el offefa, Al desiderio mio muta ti flai , Non vuoi dir done sia, chi l'babbia presa, Ancor che certa io fia , che il tutto fat. Giamai maggiore ingiuria non fu intefa Di quella, che m'bai fatta, e che mi fai. Ma di quella mercè sarai pregiata , Che fi conniene à la thamente ingrata.

I rastri, e gl'istrumenti d'ogni sorte, Tutti rompe , e distrugge , e gl'innocenti Huomini, & animai condanna amorte: Comanda poi , che sterile diventi Il fertil campo, e frutto non apporte A chi'l feme in deposito gli crede . E manchi de l'ofura, e de la fede.

La Sicilia le biade alse, e superbe Non rende più , che Cerere non vole : La fecca, fe talbor crescono acerbe, Hor troppo lunga pioggia, hor troppo Solet Vedi il seme marcir, seccarsi l'berbe, E reftar le campagne ignude , e fole . Vi corron, s'altrui foarge in terra il seme .Tutti gli augei del mondo vniti insieme.

Laterra; non più matre, anzi matrigna, Ogni herbaggio nutrifce, infame, e strano; E fa , che il feme buon manca, e traligna, E dinenta di nobile villano. Fà, ebe l'inespugnabile gramigna, -E che il loglio . e la veccia affoghi il grano. Se la pioggia il carompe , il Sole il cuoce : Là terra, il foco, el acqua il ciel li nuoce.

L'A fonte allbor, che fu prima Aretufa; Che sa chi tien la figlia , e done , e come , Alza da l'onde Elee la testa infusa Dal volte allarga poi Chumide chiome, . E come meglio sà, la terrafcufa , Per lei ferquar da si dannose some : E stando fuor de l'acqua infino al petto. Cerca mouer la Dea con questo affetto :

O de le biade fanta genitrice, a 1011 E di quel vifo angelico, e giocondo, Che del marricercando ogni pendice, Trouata ancor non hai, ne in tutto il mon-Rendi à la terra mifera, e infelice (do; Il manto, come banea lieto, e fecondo a Ch'al furto de la figlia , che t'addoglia , Aperle il trifto fen contra fua voglia.

Non

Non da l'amor de la mie patria finita Ti prego, essorto, e simplico per lei, til ronca mi mella Grecia, devi eviencinta Da Cerritto, e dal mar ne campi Elei; Ma ben dal giulfo, e da si honesto vinta Ti riscordo, test fa suel, che non dei: Che togli è quel, aterra i pregisia; E la visua i pomir del fillo altria.

Non per la parvia o mo proprio interesse Ti ètro sur ver la Sicilia lumanta, ch accor chio virgibi In Trinacri messe. To sin qui sirvistima e non Sicanta, Che sin te membra anie da prima impresse Ne campi Elei, donio macqui Visina, Ben che questi solo di mi quella quila, che ma la partira Elea vientudio in Tisse.

168
Et in scoress in the spin litera fronte,
'Et ur hausses diletto di goldarme,
'Et ur hausses di ditto di goldarme,
'Et comtere', come io mi pagi ins sonte,
'Et come venni in queste parti al flarme.
Basla per hor, che la vazion ti conte,
'Ch' in sanor de la terra ha flatto armarme.
'Et io romerò in tel sosta apieta.
'Et la tromerà in a d'io si furò te liteta.

Suppi, the queste freishe, e limpid onde, che für gou qui not us Sicanio lito, Neu nasconio nel cue ferri li sonde, Ma ben nel primo mio materno sito, Quiui litere mingibiotre, emi ungionde, E mena per lo regno di Cacino La done lustici o sombre ossare, e felle, E qui i sirro qui ariunder le felle.

Hor mentre fostoil mas per molte vaigilia L'onde nafeofic vaie conduco mèco, u
l'oveggio state i aformal famiglia, ,
Evio, che fannel più profondo foco:
Evio, che fannel più profondo foco:
Era gli diriv boedune la vas figilia,
Ma vecima del vegno opato, e cieco;
Ma sche comandad l'infernal magione;
Ma sche comandad l'infernal magione;
Ma sche comandad l'infernal magione;

Si che non fol non des pianger fiforte
Dhaure per magglor ben perduta lei
Ma, chi ella babbia acglitar on sul conforMi par; che molto rallegrar ti dei.
Her qual potentanggion ritroure forte;
Qual maggior nobilità pagli diti Dei
S'ella chiama marita il Re notireno,
Giunon cognata, e foccro Saturno?

E col erin feapiglian o, hirto, & incolto Si fermò innanzi al tribunal di Gioue; Lei diagnine fapro housedo di vulto, che il continuo dolor diffilla, e pione; Poi che lo firto adquesto hune vaccolto, Cofi la voce articolare mone. Gione, de gli alti Dei Signore e padre, Afouta apusta aumadra.

O sengo al ruo fublime tribanale ,
O de gie eterni Del fubrum Dio ,
Ruo giò per accufar , nè per fur male
.dlrui , per odio , ò o ordice defio ;
Ruo, sperè di tuo giudici o materafle
Punifica l'offenfor del fangue mio ;
Rio perdair, chonge i or mos pio, perplano
Offano l'agane suo finder la mano .

Di quefto io lafiteró cris a to chii; che debbe prosecter al commun damo, che ho ino no porto ollo; primierita altriu, se bene in me la forma vifa, e l'imgamo. Tufa pia prate io fon qual fempre fui. E quanto m affaitibi introl'amo. Per proseder e fruit più pregiati. Lauca di gli bonefli; ppi quisto e glimpati.

Non

Non ho la mente fi maluagia , e ria , Che m apporti contento falrui doglia , Macerco, che ragion fatta mi fia , Che dal tuo tribunal non mi fi soglia ; Che donna io fia dela forma mita , Toi che vì chi per força mene floglia ; Kendafi à me quel , che mi appartitme ; E il ladro, el malfattore habbia ogni bene.

La mia figlia infelice, ch'io perdei ,
Arril la tua, da me cercata tanto ;
La figlia , che di re gid concepei;
Che fu creata dal tuo Nume fanto ;
Fra gli fipris bory fili damani, e rei ,
Nel regno de le tenebre , e del pianto a
Tronata I ho ne l'inferna deferto ,
Se tronar si può dir, perder più certo.

Se trouar li può dir Japer dou ella Per forza ll'à, Jenza poterla hauere . Pluton rapi la milera dorzella , Fuor del rilpetro tuo , Juor del douere . Hor non ti dimando altro , che d'hauella Come prima l'hauea nel mio potere . Che flarà tanto meglio al mio gouerro , Quanto è più ben nel ciel, che ne l'inferno. 1729

Sod quefto à te nel tuo fanto collegio Chiedo, non men per me, che per te flesso E, se tunto langue non t'è punto in pregio, Mouatt il sague, and hai di parto implio. Non disprezza del cielo il germe regio, Aucor che fosse il minovile, e rimesso, o Mon che fosse in nol può d'assistamadre, Mona la se sua men l'osfo padre.

Fà duaque come Dio giufto, è clemènte, Ch'un prego honeflo, pio no fia fibernitos. Ch'un prego honeflo, pio no fia fibernitos. Che il celle figuidicio non confect. Chi alcun debbia goder dun ben vapito. El apiet no mondo, ch'una inmocente Figlia, ymo involutor chiami marito. Se tal ragione ogni giudicio moue; Ben mayore de pria fini figlia (fonc.). L'Imperaror del fempiterno regno
Cou dolec occhio guardo la dolec amica :
E disanere in memoria le f. f. gruo
La grata lor beniuolentia amica :
Comune è quella niguria, quello pegno
Commune è la vendetta, e la fatica,
Riffosf poi, commune è di fino cardoglio ;
Ma dal forecchie à quel, che dir si vogglio.

Se noi vogliam confiderare il vero; Tud dirf allbora ingirirojo chraggio; Che l'ingirira de nol stot, e nel penfitro; E qui biggan bauer l'octho al coraggio; Sva tragge in alco va filo; e von caudiere Percote, giunto à cajo in quel viaggio; E in mente il traditor non ha l'ingamo; Ingirira non gli fa, ma gli fa damo.

183
D'oltraggio io non faprei dannar Plutone;
Di danno finel pegno amato, e fido:
Che inno vi ando con quella intentione;
E lo sforzò la fuce di Cupido.
Anzi lo facei di ferma opinione;
Di dan Reginsa di terteraneo li do,
E conforte a colul la noffra prote;
Che il terzo tien del viniurofa mole;

Jo il cil Metunoli mar, il regno hais ello, Che de gli altri è più immobile, e più fereno basello, Poi che nel mondo ei tien la terza corte ; Et emio, come di, vimior fratello, Nel d'attro cede à me, the dela forte : E quielo furuo, y mo pio nho cura, Non è damo, nè ingiuria, ma ventura.

Ma, se pure il desso, che si conduce, Cerca dissar questo comunito à latto e Ritornecà Prospirnia da la lue parto, Se nel passe de l'infernal duce Non ha del cisto ai gusto sassissistato: Ma non, se i sputti Sirgi ha già gustari. Chec sos locos di contro de l'arche i stati.

186: 11 Era l'irata Dea disbosta in tutto Di dar la figlia al ciel , totla à l'inferno ; Ma non vollero i fati, che gid vn frutto Gustato hauea contra il decreto eterno. L'hauea il sudor tanto il palato asciutto, Che, vitrouando nel giardino Auerno Molti pomi granati, ne prese pno , E ruppe prima il pomo, e poi il digiuno.

ORFNE già piacque al torbido Acherote, Ogni parte cercar, ch'ingombra il mondo La qual Naiade fu de le mort acque, Ninfa la giù di non ignobil fronte, E in quei scuri antri al fin co lei si giacque . Di questa donna Stigia, e questo Fonte Ascalafo nomato on figlio nacque. Costui mangiar la vide, e al Re Notturno Accusò la nipote di Saturno.

Non penso allhora Ascalafo all'errore, Che il corno fe,ne a quel, che gl'internenne. E, perch'ei fu cagion, ch'à lo splendore Del più lodato regno ella non venne, Sdegnò la Dea del tenebroso borrore. Afcalafo in Gufo. E tutto il fe vestir di smorte penne ; E gli fe in quel, che l'amantar le piume, Più picciolo ogni membro, eccetto il lume .

> Fece del molle labro un duro rostro Curno, e d'augel, che vina de la caccia; Fa, che fra gli altri augei raffembra mostro La grande, altera, e stupefatta faccia. Non moue anezzone l'infernal chiostro Di giorno à polo mail inerti braccia... Si fece un Gufo, e aneor fuo grido è tale, Ch'ounnque il fa sentir, predice male.

> NON è chi sia nel mondo pergio visto D'un, che rapportació, che sente, e vede; Ne più dannojo, e scelerato tristo, Senza amor, senza legge, e senza fede. T Tal che, s'ei fe di quelle penne acquifto, Conforme al merto ottenne la mercede, Cofa, che non anenne d le Sirene, Ch'in peggio si cangiar per oprar bene;

CHE come è ver le virtuose, e belle Sirene in questa parte il bene opraro. Fur tre gratiosiffime sorelle, Figlie al fiume Acheloo, che si tronarq Cogliendo i fior con molte altre donzelle Quando l'eterne tenebre innolaro La figlia di colei, ch'ancor commoue Con pianto, e con parole il cielo, e Gione.

Queste afflitte sorelle per tronarla: Volean ne l'aria gir, nel mar profondo Fra i pesci, e fra gli augelli à ricercarla: Ma ritronar, che il lor terrestre pondo Impedia lor la via da seguitarla: E, fatto à gli alti Dei di questo un voto, Benigni à lor donar le penne, e'l nuoto.

Tosto questo, e quel piè si fa di pesce, Due code atte à notar ne fusi sali. Ne l'una, e l'altra man la piuma cresce, E fansi ambe le braccia due grand ali . Il vifo fol del fuo folendor non efce, Per non prinar del lor canto i mortali. Fur si felici, e nobili nel canto. C'hauean per tutto il modo il grido, e'l nan-

La cercar poi fra i pesci, e fra gli augelli, Volar per l'aria, e s'attuffar nel mare : Ne fra gli spirti apparfe aerij, e snelli, Ne fra l'alme, che'l mar suole informare. Perch'ella fra i demonij ofcuri, e felli, La madre innanzi à Gione era à pregare, Che non facesse il suo santo decreto La sorella scontenta, e il fratel lieto,

Dal Re del più felice alto soggiorno Le liti al fin fur giudicate, e rotte. Fralei, ch'ancor piangea l'hanuto scorno E fra il rettor de le tartaree grotte : E fe, the steffe fuor sei mesi al giorno, Sei mesi dentro à la perpetna notte Proserpina, bor fra lor l'anno bà partito, Est gode hor la madre ; bora il marito . .

Sirene in vccelli e pesci.

Ralle-

Rallegraro d la Dea l'interna mente L'enozze, e la vittoria, e dienne aniso L'occhio rafferenaso, e rifflendente. E la grata fauella , e il dolce rifo .. Cosi talhor le nubi a! più lucente Lume de! ciel fan trifto , e ofcuro il vifo ; Ma poi, s'ei scaccia il nebo horrido e folto. Mostra il cor vincitor nel lieto volto.

IN terra vien dallo stellato monte Col rallegrato cor, col primo honore: E va lieta à trouar l'amica fonte. Che conoscer li fe l'innolatore . Deb di nono Aretufa alza la fronte, E come ti fillafli in quefto humore, Contra (la Dea le diffe) e fammi note Le tue fortune, e le tue dolci note.

Restan di mormorar le lucid onde, Et ella mostra suor l'insusa faccia; La verde chioma poi, che il viso asconde, Di qua, di la fin'à l'orecchie scaccia . Poi con gran macflà cofi risponde : De la Vergine Dea, ch'ama la caccia, Io fui già Ninfa , e ne l'Achino lido Hanea fra le più belle il vanto, e'l grido.

Ninfa in Grecia non fu , che conoscesse Meglio le selne , i piani , i monti , e i passi ; Ne che le reti meglio vi tendesse Ne che mouesse più veloci i passi. Le leggi, nel mio cor di Delia impresse, Non foffrian, ch'à fin rio l'alma in voltaffi, Ma, scacciato ogni fine infame, & enipio, Sol cercana di lei feguir l'essempio .

E, done ogn'altra Ninfa altera andana, S'altrui la fua beltà fea marauiglia : lo se la forma mia qualch'un lodana. Per vergogna tenea basse le ciglia. E, se talbor qualch'un mi vagheggiaua, La guancia à un tratto si facea permiglia : E cosi rozza in questa parte sia, Che vitio mi parea viacere altrui.

Tornando lassa da la caccia un giorno Sola, che le compagne bauea lasciate, Veggio di pioppi , e salci un fiume adorno Ambe le fonde, e d'ombre amene e grate: Solo era il loco , e'l Sol girando intorno Sul carro bauea la porigliofa State, E il faticoso di cacciar diletto Di doppia State ardea lo stanco petto :

Quel fiume Alfeo fi chiaro era , e si mondo . E senza mormorar gia cosi lento, Che si potea contar nel maggior fondo L'arena, ogni suo gran d'oro, e d'argento. Era infocato in ogni parte il mondo, Spirataera ne l'aria in tutto il vento ... Tal che mi moße à diquazzarmi un poco L'ombra L'acqua, il niaggio, il tepo, e'l loco.

Sfibbio la vaga, e ben fregiata fooglia, Ch'à me fa il fiance adorno, altrui l'afcade ; E doue veggio più foltala foglia, La poso, e lascio in su l'herbose sponde. Poi dal desio, ch'd rinfrescar m'inuoglia, Spinta fido il mio corpo à le fals' onde, C'haurian sommerso il mio terrestre peso, S'io non bauessi al mio sostegno inteso.

Le braccia, e i piedi à tepo incurno, e scuoto. Disteso hor tego il corpo , hor più raccolto. Conle mani , e co' piè l'acqua percuoto, E la discaccio col fosfiar dal volto . Mi diletta dapoi di cangiar nuoto, E'l volto, e'l petto, e'l grebo al ciel rinolto, E tenendo à l'in sù drizzato il lume ; Mi lascio alquanto in giù portar dal fiume.

Indi come và l'huom per terra in piede Mi drizzo, e su le braccia mi sostegno, Poi torno al primo nuoto, e'l petto fiede Stefo tutto fu l'acqua come un legno. Zappo poi l'onde, e, come una man fiede, S'inalza l'altra, e di ferir fa segno, Et alternando nel zappar le braccia, Come bi percoffo t'un, l'altro minaccia. Mentre

Metre fo mille scherzi i mezzo à l'acque, Già corfo infino al mar ver Pifa hauea E fuggo il caldo Sol con mio diletto : Vn roco mormorar ne l'onde nacque, Che m'empì di pastra , e di sospetto . Quini ad Alfeo la mia bellezza piacque, Che mi vide oltre al uifo il fianco, el petto, E à pena gli occhi cupidi vintese, Ch'in mezzo à l'onde sue di me s'accese.

· Habbi vergine bella, egli alza il grido Con caldo afferto, e parlar dolce, e roco, Merce del nuovo amor, che in me fa nido, Anzi del nuovo insopportabil foco . Tofto io vò fuor nel più propinquo lido, Per fuggir quel amor non cafto gioco. Milera io falto ignuda fuor de l'onda, E le mie vefti son ne taltra sponda .

Anch'ei salta su'l lito, e à me rinolto Con benigno parlar la lingua fnoda. Io dono i piedi al corfo, e non l'ascolto, Pur fento,che mi prega, e che mi loda, Ei d'ogni altro pensier libero, e sciolto, Mi seque intento à l'amorosa froda, Con quella fame mifers, e infelice, Che fa l'altier terzuol l'humil pernice.

Come l'ingordo veltro ardito, e prefto Suol ne campi cacciar timida Damma: Cosi cacciana ei me, dal poco honesto Spinto, e folle defio, che'l cor gl'infiamma. L'effer nuda arroffimmi, e forse questo Accendeal amor suo di maggior fiamma . lo pur correa, non mi trouado altre arme, Done meglio credea poter faluarme.

Chiedea tutti in fanor gli eterni numi, Chiamana il loro ainto, el lor configlio, Chemi saluasser da gli accesi Fiumi, E cercasser di tormi à quel periglio. Per piani, e monti, e strani hisbidi dumi Passo, e sepre al peggior camin m'appiglio . E saltai mille spine, e mille arbusti Che mi farfer di fangue i piedi, e i bufti .

Elalma d'ogni forza era si sgombra, E sivicina banea la sete Alfea, Che egli inazi al mio piè facea già l'ombra: Ricorro, come io foglio, à la mia Dea, Per lo troppo timor , che'l cor m'ingobra, Che'l propinquo scoppiar sento del piede, El troppo acceso firto al crin mi fiede.

Salua Vergine santa la tua serua. Che perderai, s'aiuto non impetra. Colei, pudica Dea, Vergine serua, Che suol portarti l'arco, e la faretra. Coftui, di tenimico, e di Minerua, Da l'amore, e dal corso ingiusto arretra : Costui, la cui lascinia, e mente insana Vnol darmi d Citerea, tormi d Diana.

Al giusto prego mio la Dea s'arrende : E redendo che'l ciel di nubi abonda , Fà, ch'una, one son'io, tosto ne scende, La qual tutta mi copre, e mi circonda. Gli occhi l'acceso Fiume intorno intende . E cerca ou'io sia gita , ou'io m'asconda . Due volte diffe , Oime dolce Aretufa , Oime dolce alma mia , done sei chiusa?

S'aggira, e guarda in questa parte, e i quella D'intorno al nembo il troppo ingordo lupo . E cerca questa suenturata agnella Per esca al suo appetito ingordo, e cupo. Col cor ritorno à la mia Dea, perch'ella M'inuoli al crudo dente del suo strupo. Egiaccio muta ne la tana mia . Perche non sentail lupo, ch'io vi sia.

Qual se trouar col finto il can procura La lepre fra cespugli, e pruni, e ciocchi Et ella giace muta, c'hapaura Del can, che no la scopra, e non l'ambocchi: Tal egli intorno à quella nebbia oscura Il mio misero piè cerca con gli occhi: Et io migiaccio muta entro d quel nembo; Perch'egli no mi fenta, e toglia in grembo .

216

Eieres, e, non si parte, perche vede, Che più luneg mino pi el sampa non sorma. Es io si a la fatica, che mi diede Il sormassi vedence in terra l'orma; Es fia il timo, che mi tormeuta, e siede, Veggio, che in humon si eddo si trassforma La carne il sinoque, e os si el curace chiome, E non mi resta faluo altro, che l'nome.

Come son le mie membra in acqua sparse, como se la dado Dio.
Comose l'onde amate il caldo Dio.
El a forma, c'hamea, quando m'apparse, De l'hump pensa cangiar nel proprio rio, Perpotre meco alum dietto del pense se l'entre de como se l'onte mio.
E meser l'acque su nel sont emio.
E secondo il pense se sont al tem corregini onde.
Nouella moia al tem ic vergini onde.

Percote con »m dardo allibor la terra
Diana, e fa che s'apre, e abe m'innola,
E mi conduce più delmar fioren
Per ma cupa, e tenebrofa gola:
Non ferra del condotto, che mi ferra,
Timor, che non mi lafe venir fola,
Ch'efi non pra al Dori il fero aurac.
El dolte fonte mio non renda aurac.

E pai, ch'un lungo tratto hebbi traftorifo Per quel conducto perigliofo, e fir ano, Qui venni al giorno, e qui concessi il forso De le mie linse al popolo Sicano. Qui die sina Arctussa di no distorso, E rinchiuse in se fissa di notro humano; Il vende crin, la cristalina fronte Artussi come pria nel proprio sonte.

LA lieta Dea di nono il carro ascende, E poggia in ma, e lassia il fonte folo, E versi o Forteneti leamin preme il carro preme leamin premo e, Fral Leancro, el Lecrebio del più noto polo, Gilgora da Morca ne l'aria prode, Vede, e p.1/a Corinto, e ferma il volo 'Nel le parti bonorate, eccesso, e chiue, Douc Palla signato il eprime oline ani E, perche far sopra ogni cosa brama
Del some son sutto il terren secondo,
Tristolemo om su diegra chiama,
Gli dice poi: D'ni bomorato pondo
Graunt iv ober datti eterna sima,
Che cerchi sil smio carro tutto l' mondo,
Tere le parti di merze, o se per soleme.
E che le starti starta del mio semo.

Få ful Learo montar l'alumo altero, Poi gli da vn »a/o d'o non molto grande, Pièn del fuo per piè lodaro, e »ero: El vafo elempre pero, fe ben fi funde, Leta egli il draço à vol prefa, e deggi ero, E dona al mondo le miglior vinande: E dopo hanerne fi arfi tutti i fiti, Ternenne à linco, al gran Re de gli Sciti.

Non ligi al regio albergo entra in vn bofco Per non dar në terror, në maratisëfia « la citi të de vaghi; e del lor sofço. La doue il morfo dor toglie, e la brighte: Quiti gli alberga, sinfa che la refoio Scacci l'Atmora candida, e vermiglia; Poi vi col vafo di Re, ch'empie il terreno Delfieme de la Dira, në vine mai meno.

Quell' bumiltà, ch' à tanta monarchia Comienți, imazi, à Linc il Greco offerna, Pro i diece: Alis Signor, la partia mia E la citta prudente di Minerua. Trittolomo di mio nome, e, qui m'inuia La Dea, che me nutrifee, e ne conferna, Accia che migi il tuo regno di quel grano, Ch'è proprio nutrimento al corpo bumano.

E, per empire il mondo in ogni par e
Del nobil gran, che Cerere possede,
Non bò vareato il mar con remi, ò sarte,
Ni per la terra m hi condotto il piede.
D'andar siletarro sino mingrapo l'arte
La Dea, che per ben pubblio mi diede.
E, perche alcun non tema de lor tossibi.
Legati hò i d'agbissioni vivicin bossibi.

M Di

....

Di qu'i dal monte l'mavo hoggi per tutto
Ho la tua serva ingrassidata, e sparia:
Onde del più lodato, e nobil s' patto
Al gravde imperio tuo non s'amai seasse.
E, perebrm ha la motte qui condutto,
Ein che la nona lune sia compassa,
Ti chiedo aborgo, e lutri surio poi
Dimen di la dal monte si segui tuoi.

Equ-flo vafo d or per farti accorto,

(b' è il mio parlar mirauxifio), e voto,

(b' è detto l'iradoro, e meso porto,

Burd del mio parlar giúnicio interes (

che in quefla lorgi, ou bros al ituadipor

l'ogliaghel (ciglia suo grane, e fisuro,

conofía, che più biada egli ha nel fondo,

Che non fa di bifogno à tunto il mando.

Tofto rimolta il rafo, e cerfa l'efa; Cò'elge thum dopo le prime ghiande. La pioggia allbor ad gra più gon bor rinfre Tanto n'acquilla l'or, quateone finde. (l'a, Tal che forza è, chel most en terra refa. E che per ogni via venga più grande. Toi diffe al Re, Conofei al gran, ch'afterzo, Che foi per lo tun ben it cibiedo albergo.

E Imperator come infentato refta;
Quando vede cader la ricca piorgia;
E che l'undo pioner mos inverfla;
Anzi c'uli pione gosi merza la loggia;
Abbraccia il Greco, e fagi bosoner, e fefla;
I faro i menfa il pon, feco l'aloggia;
E felju dice, Tutto il mio triforo
Noto portio mai pezar quel Prodoro.

Jo laina Dea ringraio, e te non namo, che fi grato qui la mus o forgiorno : Mata dei figura con la muso forgiorno : Mata dei di regiora esper già fluno o, Efendo homa per tutto andato interno. Et dangue, e poli il reacquista offano, fin, che il Arvara apporta il nono giorno : Cofi mol il Greco è rirroma le giame, La pena citto y fig., che chief el lame.

Uide I imperador, vicatre fè parte
Il suffa dora à lui di tanta feme,
Che fe flupido quy va, che in quella parte
Era, e de gram in lui fondò la fleure.
Hot reme, come fan le voci flurre,
Che i principi, e la plebe vuiti infleme.
Alen bizamon do Dio d'accorda puil l
E non gli dian l'impero de gli Sciti.

Et , oltre the fife and lofgetto
Signor del fino diferofe empio , e profuno;
Signor del fino diferofe empio , e profuno;
Troppo aumo penfer linguantro di petto
Dihaner quel vafo do r., chorende di grano.
Come ede, che vafo do m. pelficie il letto;
Le ricche pinute fue laficio piano piano.
E do ri ammanitati con refine flami.
Tutti di Soli datori "chi riccui».

Oneflo fuperbo, e gloriofo Scita
Lletto per impreja los le hanca,
El agra floquia fina ricca, e gradita,
Di richi Soli, e vary riflemdea.
New bance woce calla fina imprefa unita,
Matreppo chiaramente fi vedea:
Che voica dir, che nel a terrea mole
Fra gli derri lamai regu egli era il Sole.

In man april corte, a sunt to ferro prince, Che finel cinto porter dal defire lato s

E per todi il loipetto, che f e finde,
E per haure quel majo il preziato,
Sicuro va, bel Greco non l'intende,
de lociejo fonno in preda dato s
E il mosocone acciar muto minacia s
Cobèl cor gia país, e l'homoticial yaccia.

Trittolemo non ful d'amore accefe dis huminiri per le fus fertile pioggia, Ma oga imme, fujlo e legao, the l'intefe, E vide il bon promefo in quella loggia. Hor quel progazi, e tin bonorare imprefe Salva fernire il Re, chel Creco alloggia, Amando quel Sigono correfe, e faggio. S'alliè per quito e i può di fangli oltrarggio.

. . .

Stà duro il ferro à l'empia, e ingiusta mente. E si moltiplicar nel loro orgoglio, E non vuol vbidir, se non lo sforza. Alza egli il braccio infame, & impudente, Perche'l mifero acciar fera per forza: Ma l'alma alunna sua santa, e clemente Al Re crudel cangiò l'humana scorza, E'n quel, che'l Re lascio del Re l'aspetto, Lasciò il pugno il pugnal cader su'l letto.

Cadde il pugnale, el fino ferir fu vano, Ch'oprò la Dea, ch'à lui foccorfo diede, Che tutti i diti à l'homicida mano Fuy tolti in on momento, e si fer piede, Il volto, che fu già fero, & humano, La figura di pria più non possiede. Fugge thuman da lui, rimane il fero, E si fa l'animal, detto Ceruero .

La vaga, altera, & ben fregiata vefta, Da tanti Soli illuminata, & arfa, Tusta dal capo al pie s'incarna, e inesta In quella forma nonamente apparla: E fecondo di rangi era contesta, Ne riman tutta ancor fregiata, e frarfa: E ancor lo Scita, e Barbaro coftume Mostra l'andar superbo, e'l siero lume.

Come la fertil Dea l'hà fatto belua . Fà, che l'alunno suo quindi diloggia ? E ratto và ne la vicina selua . E donna à i draghi il volo, e in aria poggia. Lascia Linco i suoi commodi, e s'inselua; Vine al Sole, à la neue, & à la pioggia. A gli animai, che puote, ancor fa danno, E vine di rapina , e da tiranno .

QVI fe Calliope punto al dotto canto, E con gindicio ben pensato, e saggio Dier le Ninfe à le Dee del monte fanto, E d'arte, e d'armonia lode, e vantaggio. Di questo si sdegnar le Ninfe tanto, (gio Ch'al pno, e à l'altro choro onta, & oltrag Differ , via più che mai crude, & acerbe, De la lor vanagioria ancor superbe. IL FINE DEL

Che, dopo banerle sopportate affii, Io fui sforzata i far quel, che non foglio; E dir , fe non restauan mute bomai In si misero stato, in tal cordoglio Io le farei cader, che più giamai Scior non potriano à la lor linguail nodo . Per farsi honor con si orgoglioso modo.

Este con folle, & impudente volto Ridon del grido mio, eb'altier minaccia. Poi con pensier piu scelerato, e stolto Per volerne ferire alzan le braccia. Cade il braccio à l'ingià libero , e sciolto , Manon però, ch'à noi danno alcun faccia. Vede una, mentre ancora alza le pugna, Vscir le penne fra la carne, el'ogna.

Ritrona, come meglio vi rimira, Che per tutta la man la piuma cresce : E . quanto il dito in dentro si ritira . Tanto la pennain fuor s'allunga , & esce : Pieride in E per tutto, one gli occhi intende, e gira, piche. L'aereo acq la, e'l terreo ogn'hor discresce ; E quel, the più le par, c'habbia del mostro, E , che vede le labra esser già rostro.

Color ceruleo à tutte il corpo impiuma, Color dipinto, e vario il braccio impenna: La coscia, e'l percoh's la più debil piuma, Il braccio, e l'ala ha la piu forte penna. Mentre ogn' una s'affligge, e si consuma, E ferir con la mano il feno accenna, Il petto con la man più non offende, Ma per le scosse braccia in aria pende.

La penna inespugnabil lor nemica Sotto vn corpo l'asconde aereo, e poco, Tanto chi entra ciascuna in vna Pica, Orgoglio ancor d'ogni siluestre loco : Fanella hor più , che mai , fe ben s'intrica . E gloria ha del suo dir garrulo, e roco; Et ancor vana, insipida, e loquace D'imitar l'huem fi fludia , e fi compiace . QVINTO LIBRO.

AN-M 2

Linceo in Lupo Cer ucro .

## ANNOTATIONI DEL QVINTO

LIBRO.



A zuffa di Fineo con Perfee, è mera historia . però non vi si può raccorre altra Allegoria', che quella, che fi scopre nella descrittione de'l fatto . nondimeno fi potrà bene andar raccogliendo qualche artificiofa deferittione dell'Anguillara, che fia sparla per l'opera, effendone egli abondantissimo, come sarebbe queita de'l tirare dell'arco di Licuba, che è molto vaga, e propria; che incomincia nella flanza , E ben mell'i l'Amor non effer finto . come è bella ancora, eraccolta in pochi verfi la descrittione di

quelli, che fanno le forze di Hercole in quei , Menta fopra una flatua, e veder parmi ; Fineo e quelli che rimafero, cangiati in fassi poi, possiamo dire, che tono quelli, che malignamente e piens d'inuidia vanno ad affalire la Virtù, la quale non più prefto è fcoperta da gli animi basti, e vili, che à viua forza fi vedono à fimiglianza di pietre rimanere freddi, e duri, di mantera, che non fono più atti à poter essequire più alcu na di quelle malignua, alle quali erano ipinti dal caldo defiderio d'offenderla. Trasforma la virtù medefimamente in Arbori quelli, che non le danno fede, come non . daua Polidete à quella di Perseo, però per suo castigo su trasformato in vna selce.

CHE Minerua habbia fempre accompagnato Perfeo nell'Imprefa di Medufa, ci dà ad intendere, che la Prudentia non fi fcompagna giamai dal valore nelle grandi imprefe. Che ella fahife poi al Monte Parnaso per vedere il fonte di Agamppe, e le noue forelle, ci fa medefimamente conoscere, che la Sapientia ama di traitenersi con la Glo tia, che è la Musa Cho; co'l piacere, che si trahe dall'honesto; come significa Euterpe jama di effere ancora in compagnia lieta, e che ritroui ogn'hora vaghi concetti, e nuoui , come fa Thaha : ama ancora la foauità dell'harmonia , che è Melpomene; come è ancora Terpficore la dilettatione, ch'efta fi piglia del fapere, & Erato l'Amore, ch'ella hi fempre alle vere scienties e Polimnia quel fuauissimo canto, che rende i poe ti immortali; & Vrania, quella celefle f.dicità, ch'ella gode fra gli alti fuoi concetti, e divini. come ancora è Calliope la bellezza meltimabile della scientia. Si trattiene molto Minerva con queite noue forelle, come quella, che non può quafi flare fenza effe, ne effe peffeno effere lenza Minerua; fono le Mufe ancora tenute per la mufica harmoniosa delle Otto sfere del Cielo, e la nona è quell'harmonia generale, che formano tutte infieme. Contendono le Noue figliuole di Pierio con le Muse co'l Canto,

e lono trasformate in Gaze, le quali imitano la voce, ma non però l'ingegno dell'huo mo, à fimiglianza delle figliuole di Pierio, fono alcuni ignoranti, che fpinti da va fouerchio detiderio di diucnir Poeti fi danno à fare verfi (cioccamente, e peníano, cofi fi compracciono di le fletsi, di effer tenuti perfettilsimi compositori ancora da gli altri, ma quando poi sengono al paragone de i veri Poeti, lubito diuentano Gaze, che non fanno altro, che imitare la voce altrui. Non lono molto differenti da quefli poi quelle, che fimigliano Pir neo, che tenta di rinchiudere, & isforzare le Mufe nel fuo l'alazzo; quando tentano con belle librerie, e con apparenze di dotti dar'a credere, che posseggono bene le Muse, che non sono altro, che le scienze, enon le hanno però altramente, che ne i libri, perche non hanno beuuro, come douerebbero, volendo effer tali, quali amano di effere tenuti, al Fonte Castalio. Vaga descrittione del suono della Cethera, o del Liuto è quella della stanza,

Percuete ,

Percuete, ber fele un nome, ber melte infeme.

Come è ancora vaga quell'altra descruta del tirare de l'arco, nella stanza,

Lo firal nel norue meeces, e infirme accorda.

L'ALLEGORIA del rubbamento fatto da Plutone, di Proferpina figlinola di Cerere; è chele ricchezze, delle quali Plutone è Dio, vengono da i frutti della terra, e specialmente del formento; Robba Plutone Proferpina, e la conduce all'inferno, e questo è quando si vien à far il raccolto; e che si ripone il formento, nelle foffe fonerra come fi coftuma in Sicilia, doue fu rubbata Proferpia na figliuola di Cerere, che non è altro, che l'abondanza; effendo il paese di Sicilia abondantissimo di formento s è guardiago dell'inferno casa di Plutone Cer bero , che è vo cane fierissimo da tre tefte : il quale non ci figura altro, che l'Auaro diligentifsimo guardiano delle cofe ripofte, le tre teile fue fono le tre fue con dicioni, l'yna quando defidera l'oro con ogni mamera di sceleragine . l'altra è, quando con grandilsime fatiche e fudori, merte le ricchezze infieme, e le tiene rinchiufe, guardandole con ogni diligenza, e non ferue giamai per tuo beneficio, nè meno à beneficio d'altri. la terza è poi quando ha per heredità de'inoi maggiori le ricchezze, e non ha ardire di toccarle; male tiene sempre nascose, e lotterrate fenza alcun commodo fuo, ò d'altri. Hà Cerbero alcuni ferpenti intorno al collo; el'Auaro hà alcani continui penfieri venenofi e mordaci dell'Auaritia, che non lo lasciano mai. Le ruote del Carro di Plutone, co'l quale rubba Proferpina, non sono altro poi, che i continui giri di quelli, che desiderano arricchire; sono tre, perche fignificano la fatica, il pericolo e la instabilità della fortuna, intorno l'arricchire, e impouerire. Ha Proferpina per fentenza di Gioue da star sei mesi nel centro della terra co'l marito, & tei mesi disopra con la madre, perche il formento feminato flà fei mefi fotto terra prima che incominci a mostrare la spica; stà sei altri mesi con la madre sopra la terra, prima che ritorni fotterra, feminato da i lauoratori, e se tal'hora non natce per esser fouerchiamente affaticato il terreno, e di modo, chel fia vuoto dell'humore, che ha virtù di produrre; Cerere all'hora (pezza gli instromenti rusticali, cono fcendo, che sono stati adoperati in vano s per questa cagione è poi persuala da Gioue a mangiare il papauero, che hà virtu di far morire, che è, che fa bifogno all'hora l'afciare ripofare il terreno fino che ripigli vigore, dandofi al ripofo del dormire .

N.A.R. A.N.O. alcuni, chel' rubbamento di Proferpian non è fauola, ma hir foria antichiùma; e fra gli latri Theodontio dicendo, che Cercer fu figliuola di Satunto, e mogliera del Re Sicano, e lu Donna di grande ingegno, perche ve dendo i popoli dell'Iloda di Sicilia andra vagabondi per le felte, per levalli, e per i monti, & che viucuano folamente di ghiande, e di pomi taluatici fena alcuna legge si fia prima, che risuosale l'Agricoltura in quell'iloda, ge gongefe i buto i totto l'aratro, e incominciaffe a l'aprager il feme in terra, e neogliefe i frusti. Ondegli il homonito posì di dedero a patrici e terreni, a da baiva inifiane, & di viuce più humanamente. come feritue Vergilio, can farari la Cercer la terra di chianti di produccio di chianti di c

LA fuola di Stelle, trasformato in vuo flellione, ci dè ellempio, che no dob biamo farci (cheroa delle cole celle); come hanno ardire di fare alcum [pritti grallegni, & hetetici, che, non hauendo ri jento ne a Dio, ne alla Religitone, mer tono ogn'hora le loro bocche in Cielo, brafmando i Santiismi riti della Chiefa Carbolica.

L A trasformatione di Alcalapo figliuolo di Acheronte in un Barbagianni, per hauer'acculata Proferpina, di hauere mangiati tre grani di pomo granato 3 onde per legge de i Fati, non poteua piu liberarfi dall'inferno; ci da effembio quanto dobbiamo fuggire l'occasione di hauer ad accusare alcuno, per esset que tto vificio di huomo maligno, & odiato ; per non diuenir quell'infelice Barbagiani apportatore in ogni luogo di trifusimo augurio, come figliuolo di Padre, che è priuo d'ogni allegrezza: e fi come questo vecello fotto vn gran mantello di piume rinchiude vn piccelo corpo, cofi gli accusatori maligni sotto longhi giri di parole vane, il più delle volte chiudono poche cose vere, tode, e probeuoli . come quelli, che non fanno, che stridere, come stride questo animale; e fi come questo ama di far il suo tardo, e picciolo volo per le sepolture de morri, cofi pli accufatori, con i loro falfi riporti, e maligne accuse, non folamente offendono i viui, ma ancora attedono à ruinare le facoltà de' morti, facendo ogni opra di far rompere sestamenti, & contratti di quelli, che sono passati all'altra vita per prinar i veri heredi della loro propria heredità. Si vede in quella fauola la bellissima sententia morale propria dell'Anguillara, doue dice,

Non è chi fia nel mondo poggio velto .

LE Sirene poi, che sono tre, secondo alcuni Parthenopea, Leucosia, Ligiz; trasformate in mostri marini, sono secondo Palefato le meretrici, le quali, per la loro infamelibidine, fi pottono dire veramente mostri; e i nomi loro ci danno lume delle loro arti; Perche Partheno voce greca, fignifica vergine, onde le meretrici, che sanno l'humore della maggior parte de gli huomini, che sono più inclinati ad amare la Virginità, o la Cattità, ò almeno l'Honestà, che non sono vna dishonelta, e sfacciata lasciuia; si fingono, per coglierli, e pure donzelle. ouero femine caste con tenere gli occhi bassi, arrossire a ogni parola, meno che honella, che fi dica loro; e non fi lasciando toccare cofi di prima giunta lascivamente; viano quefte & altre fimili arti per coglierli nelle loro reti, e farfi magpiormente amare, e desiderare. l'altra si chiama Leucosia, che vuol dire bianco, figurato per la purità dell'animo, finta accortamente dalle Meretrici per co prire l'arte, laqual'è odiata generalmente da ogn'uno. la terza è detta Livia, chè s'interpreta giro, e viene à fignificare i lacci, le reti, e le prigioni, nelle quali tengono autluppati gli infeli ci innamorati . habitano à i lidi del mare, perche le parti Maritime sono più date alla lasciuia, che quelle, che sono fra terra, per questa cagione hanno finto i Poeti Venere effer nata de la spiuma del mare : han no voci e canti foquissimi, che addormetano i miseri, che passano per la, e addor mentati gli affogano, priuando di tutti i beni quelli, che danno nelle loro manii Vanno le Sirene cercando Proferpina, che fignifica l'abondanza; perchele Meretrici non fanno giamai metter freno alle loro dishonestifsime voglie, anzi le vogliono contentare abondeuolmente. folo Vliffe fugge da le loro infidie; perche la sola prudenza sa spregiare le dannose arti delle meretrici, chiudendo l'orecchie à i cantiloro .

DOPO che Cerere rimale contenta di goder la figlinola, per sententia di Gioue, sei mesi dell'anno per pigliare qualche riposo dopò hauere scorso rutto il mondo cercandola; fi fa narrare ad Arethufa la fua trasformatione in fonte, essendo seguitata da Alpheo siume, che era inamorato di lei, che ci dà altro questa trasformatione, se non, che la Castità fuggendo la lascinia, è conosciuta chia ra, elimpida, comel'acque chiare di vn fonte, doue nella descrittione dell'Amore d'Alpheo, e della fuga di Arethufa, si vede quanto felicemente habbi deferitta l'Anguillara l'arte del nuotare; nella ftanza,

Lo braccia, e i pieli à cempo incurna, e feuete, e nella leguente, come ancora ha propriamente fatta la comparatione del Cane nella ftanza,

Coma

DEL V. LIBRO.

183

Canetingrale Vietre, a ville, sprefix.

A fauela di Trittoelmen, feccado Finlocoro è mera hifloria i ellendo flato Trittoleme antechsimo Re di Athene se diede occasione di fingere questi fatuo la perche nel tempo di van grandisma carellà ggi i dal popolo amazzato ino padre, che vedendo morire tuttele gensi di finne, dusa epil folo abendanni-finamente da mangiare al fasilumolo. Onde espi, luggendo fopra van ause, che haueua per infegna vin ferre, & ellendo caputato in parti lontani, e monto abon dani, stroroli hoto nella partir carecio di formeno, e folietubi i popolo da quella etterna carelta, e ne cacciò Lineto, che haueua occupato quel pacie, sippiando effo l'imperio di quello flato, a juayate moltro anora Ivó di cioliume la terra, e di far i facrifico i Cerere. La qualerdego Lineto nei Bolchi, come indegno di vuetre, e domanze fra le gent, haueudo voluto far morire quei po poli dalla fame, e dapoi far morire ancora l'apportatore della faltute di quel Regno.









coltato ba uea la saggia Dea Il canto de la Musa al tero, e degno ; E de le Dee vittoriale

bauea Senimas ente lodato il giufio sdegno. NE flà ben , ch una donna infima , e rea S'appuagli à gli alti Dei del santo regno. E giufla & Vira del dinin collegio. Se noce à quei, obel cielo bano in diffregio.

Ben può , dicea , ciascun lodar le Muse D'baner dato cafligo al loro oltraggio; Ma chi fard, che me non danni, e accuse, Pai ch's fi ginflo sdegno anch'io no cargio? Ogu'un ois sa, quanta arroganza boggi nfe Aranne, che ofa porfi di mio paraggio, E sio la Lafcio flare in queflo inganno ; Quanto lodo le Dee, tanto me danno.

IN LIDIA già formo l'humano aspetto A questa Aranne il colosonio Idmone . Questi singea nel suo ponero tetto Di più color la spoglia del montone . Colei , che nel suo sen le die ricetto, Già paffat'era al regno di Plutone . De la piccola Hippea i padri furo, Ch'al mondo la donar di sanque oscura.

Ma su ben nela Lidia in ogni parte Famo anel Palladio almo artificio. Nel far fil de la lana, en ogni parte Che serue al necessario lanificio, Tutte ananzò le donne di quell'arte Di bontà, di folendor, d'ogni altro officio. Ma, quanto ogni altra superò costei, Tanto la figlia Aranne auanzò lei .

Lasciaro spesso il monte di Timolo Con le piante vinisere Liee Di tutti i numi abbandonato, e folo Le Driade, & Amadriade, e le Napee; Sonence abbandonaro Hermo, e Pattolo Le risplendenti , e cristalline Dee ; Sol per veder, come la dotta Aranne L'elettissime sila insieme impanne.

Te che

revite non fol la tela ben contefla
Face a lupir e ogriv ni di maraniglia,
oude fi vora vojta più di vona vojta,
ch' à rimirar vi fi perdean le ciglia;
Mar eder cone va fil con l'atro innella,
Se fila «come il tende « e l'affortiglia»,
Rèdena ogri un, che u hanca l'occhio intèto,
Tutto in va punto flupido, « contento.

Stupide le Napre diceau fra loro, Con figran flusio ellai fluo fludio offerus , E nufecco fibe na fata , e foro , E tutto quel, che farte amplia, e conferus, che mofira benche dal cefele norò Difesfa ad infegnarle fia Minerus . Ella fuperò si luega , e tienfi offed Dibauer da figran Dea quell'arte apprefa.

Denga, dieca, la Dea faggia, e pudica, Sofa di flarmi al par, qui meco in prous, Che conogni flu induffria, ogni faitea, Trouerà l'arte mia più rara, e noua. Buona fu già flu fu fictita antica, Mai il mio lauor l'ufo moderno approua. E, fe meglio la Dravuol, ch'i og liel mofiri, Armifi, e companifa, e meco giofiri.

Come da monte pio Atinerna fende , E lafeia l'immortale alma forefla , E l'orgoglio d'Arame aucora intende , E come l'arte , e lei biafinar non rofla ; D'yna attempata vecchia il volto prende , Crufia la pelle fa, caluala rofla , Cuna , e debil ne và carca d'affanni , E moftra al volto hauer più di cent anni.

Regge fopna un baston l'antico sianco, E và, done la vergine lauora, E con inchino humil, debite, estanco, Con ogni mostra esteror l'honora; Toi come quella, c'ha qui estat imanco, Che balso samo andar l'accento suora, Al zaido verso lei l'assistio aspetto, l'assison varticolò non mosto sictieto. Se ben l'età fenil debile, e inferma Infinit diffrega di vecchio apporta, Shaper opinion fondata » e ferma, Che non bà in tuto à riputar per morta ? Perche la prona, one fi fonda « ferma, La fa de l'altre età più figgia , e accorta, Si che non diffrezzar, ma di l'orecchia Al confessio fedel di quella vecchia a.

Nonsi può dir senha abe troppo ardista, Sia che si sia qua giù nato mortale, che con paosie indohe s'arrigida Di chimarsi à gii Dic elesti eguale Onde perche levror tuo non punssia, A la vergine sa gi. e- immortale, Chiedi merce, dapoi che tu nonsei, Si come ti sei satra, eguale à lei.

Bafliti bauer nel mondo in ogni parte Fra le genti terrene il primo bonore In quella , che trouò tant vitic arte La Dea de la prudenza , e del vultore. Ma cedi à l'immortal foror di Marte Tu , che fei nata nel mortale errore, E duolti feco bomai del troppo orgolio s Ch'ella mercede baund del tuo cordoglio

Guardo con torte , 14
Guardo con torte , 24
L'allivor dalci non consigiuta Dusa
La troppo affata , e temeraria figlia
Per lo troppo faper del fenno prinat
Poi con quello parlan feco s'appoglia ,
Con quel firor , c'in i el lo facero annina q
E à gran fatica ritener fi puote
Di pervotere à lei le crefte gote .

Put troppo è ver, che la fouerchia vita
Prina l'homn del più nobil fentimento
Pedete qualle vocchia rimbambia.
Che dur configlio à me prende ardimento
E hen conner, che fia de flenno vitita,
Che mofira hauer de gli ami più di cento.
Il configlio del vecchio è bunon, faggiog
Ma non di quel 3 che viue di vantaggio
Ma non di quel 3 che viue di vantaggio.

Qualche tua pronipote, ò discendente La voce tua fastidiosa assordi: Ch'io ho tanto configlio, e tanta mente, Che non ho punto à far de' tuoi ricordi. S'atta à giostrar del par la Dea si sente, Le fila à figurar l'historie accordi. Maso, ch'ella tal proua non defia, Che sa, ch'in questo affar la palma è mia.

Sdegnata Palla del fouerchio orgoglio, Che in questa infana vergine ritroua, Minaccia , e dice , Contentar ti voglio , Minerna io fono , e vo venire in proua . E già di questa pellemi distroglio, Ch'in me tutto i un tepo è vecchia,e noua; F quel , c'hor tengo , valto antico e schino, Cangia col mio sembiante antico , e Diuo .

Come la Dea palesa il suo splendore Con la diuina sua fronte, e fauella; Le Ninfe Lidie , e le propinque nuore, Che stupian del lauor de la donzella, Tutte s'inginocchiaro à fare bonore -A la presa da lei forma nouella, E improviso terror ciascuna oppresse, Se non l'altera vergine, che tesse.

Ever, ch'un improusso sangue tinse Di vergogna, e rossor l'inuitto volto; E duro alquanto , e poi quel rosso estinse Il primiero vigor nel corraccolto. Cosi talbor l'Aurorail ciel dipinse D'offro , ma quel color non durò molto, . Che tolse il rosso al cielo il Sol , ch'apparse, E di suo natural color lo sparse.

Fa, ch' Arame al suo fato il corso accende, La fiolida vittoria, che la mone, E superare in quella impresa intende La figlia incomparabile di Gione. Più la sdegnata Dea non la riprende ; Mavuol venire à le dannose proue; · E le vuol far veder quanto s'inganni Con suoi perpetui, emanifesti danni.

Conchiuso c'hanno il singolar certame L'alma inconsiderata, e la prudente, Gli ordimenti apparecchiano, 'e le trame, Et ogni altra materia appartenente. Il più lodato poi di seta stame Fan nel pettine entrar fra dente, e dente, Il filo il dente incatenato lassa, E poi per molti licci al subbio passa.

Tu: to d'un fol color fan l'ordimento, E del par fila ad ogni dente danno : Ma la trama vi fan doro, e d'argento; E d'altri affai color , vaghezza al panno. Le calcole vicine al panimento, Ch'ubidiscono al pie, sofpese stanno, Son molte, e corrispondono in quest'opra-Ai molti licci, ch'obidiscon sopra.

La vergine terrena, el immortale, Secondo ne duelli vfar si sole, V combatter si de con arma equale, Voller del pari hauer colori, e spole. Hor per hauer lapalma trionfale Penfan formar figure vniche, e fole. Onde ogn'una di lor molti canelli Veste di color vary, e tutti belli.

Chiude il canello il picciolo spoletto, E poi la spola in sen la canna abbraccia. Elle poste à seder sopra quel letto, Cheserne à chi l'on fil con l'altro allaccia: L'animo intende ogn'una al bello obietto: Con leveft alse, & con l'ignude braccia Fan, che la trama per l'ordito passe, E sil passato fil batton le case.

Questa calcola, e quella il piede offende, E, mentre preme lor l'attenta schena, Fà, che'l liccio, e l'ordito bor sale, bor scede, E che la trama misera incatena, La spoia una man dà, l'altra la rende, E questa e quella man le casse mena, Emetre il pugno bor perde, bor si riscuote, Gira il canello, e'l fil disuolge, e scuore. Per alutar l'historia col colore. Varian le fole , on è il color ripofto : E'n quella parte appare il fil di fuore, Che serue à l'opra, e'l resto stà nascosto. Mouer fa il piè la parte inferiore, E'l liccio intede, e fa quel, che gliè imposto. E latrama informante in parte scopre, Ch'al lanor gioua, e tutto il resto copre.

Tingon nel opra bistorie e questa, e quella Varie, si come è vario il lor pensiero, E fanui ogni figura cosi bella, E con cosi mirabil magistero, Che sol manca lo spirto, e la sauella Al vino gesto, e dogni parte intero; E del vario color, che'l panno ingombra, Vn fa il mato, un la carne, vn'altro l'obra .

Palla nel panno suo soperbo, e vago L'alma città d'Athene adombra, e pinge, E vi fa il promontorio Ariopago Sacrato à Marte: oue colora , e finge Di Gione la dinina , e Regia imago , Che con dodici Dini vn' arco cinge: E l'aere di ciascuno ha si ben tolto, Che qual sia ciascun Dio , dichiara il volto.

Gione nel mezzo imperiofo fiede, Gli altri sedono bassi, egli eminente. Quinil Rettor de le Nereide fiede Il fertile terren col suo tridente; E del suo grembo vscito effer si vede Vn feroce destrier bello , e possente : E la terra arricchisce ei di quel bene, Per dare il nome à la città d'Athene.

Discudo, e di celata arma se stessa Con l'hasta in man religiosa, & alma: Tien nel petto d'acciar Medufa impressa, Ch'ignuda à lei mostrò la carnal salma; E per la gratia all'huom da lei concessa Lieta si pede riportar la palma: Ch'ella à la terra, allhor di quel ben prina, Fè partorir la fruttuosa Olina.

Veggonsi in atto star gli arbitri Dei, Che lo flupor dimostran ne le ciglia, E coronar de la vittoria lei, Da cui la dotta terra il nome piglia. E per farle veder di quai trofei Dee trionfar la temeraria figlia, Fà quattro bistorie d'huomini arroganti, Che d'agguagliarsi osaro à i Numi fanti .

Hemo già Re di Tracja hebbe conforte La bella Rodopea figlia d'un Fiume. Questi armò di superbia il cor si forte, Che fè adorarsi qual celeste Nume. E.questo vano error cecò di forse Alamoglie, & d lui l'interno lume, Ch'egli chiamar si fe Gione, e Ginnone Fe nominar la figlia di Strimone.

Sdegnato il ciel del glorioso affesto, Lor trasformar la troppa altera fronte, E questa, e quel con glorioso aspetto Domino i vicin colli , e fessi un monte. L'angol superior destro fu eletto Per far quest opre manifeste, e conte. Ne l'altro incontro à questo si vedea L'orgoglio de la mifera Pigmea.

Già questa altera madre si diè vanto D'effer più d'ogni gratia adorna ,e bella , Nel tempo di Giunon dinoto, e fanto, Di lei del maggior Dio moglie, e forella. A l'iraconda Dea dispiacque tanto, Che le tolse l'effigie, e la fauella, L'allungo il collo,e il pie, l'impiumò poscia, Dal rostro, che le se fino à la coscia.

S'era à coftei pur dianzi ribellato Quanto il regno Pigmeo dominio serra. Ond ella hanea per racquistar lo stato Fatta vna lega, e mossa vna gran guerra. Poi, se ben le fu il pel trasfigurato, I popoli affaltò de la sua Terra, I quai son'altivn piede, e mezzo, ò due, Et hoggi ancor la guerra ha con le grue:

Questo

Quessi is superior angulo manca
Tinge lator, wa si destro inferiore
Mostra, cho Antigenea non hebbe manco
Fano sperbo, e glorio si core. (bisco,
Tivistillus he gago si out io vermiglio, e
(Disso) e di mediade, e di spendore,
E di mill altre partra direre, e mo
Dela gelos Dea moglie di Gione.

Ma se sala Pigma a venire un mostro en mostro en mostro en tropettu a ilei noia , e urrogona la Bentosse à quella anoro le perte, e coltro Per la tropp alta qioria, où ella quegna . Le se sistili o sittoro, il colto , el rostro, e la forma te diè d'una cicogna . Rè le gioud Lullhor tenuta mano Del padre Lamedonte Re Troiano.

l'angulo inferior delfro dipinge L'ixa celefiad, la cofici pena. Ma il manos inferior figura e pinge, Como Giunon vi altro orgoglio difrena. Quato l'imperio Affirio abbraccia, e cinge Fra il regno Medio, e la Tigina arena, Cimar arfle gia lieto, e felice, se mello no! renda Giunone vitric.

Fur gid for sights, e gratisfs, e bulle
Le figlie del Re Conara, e fi dine
Quant altra, alciui il mondo boggi fauelle
Oper wori Remane, o wori Argine
Ma fur bort empire à par d'ogni altra, felle
E d'ogni ben de l'intelletto prine,
Ch'ofar dirfi più belle, e più leggisabre
De la di Marte, c'd Hiebe ditera made...

Troppo prende la Dea dira , e di fdegno , E forçad , che lo stoph ; e che lo fogora . Po fostifare al Potro animo indegno (Diff.) fécondo il fine, ond egli adopra , Evo , che ogra wi bhome di doytor reguo, Et ogni altro stranier vi zappi fopra . Quebel, c'hauet ed mio Name prepollo , Po ; che adogni vi lo fie fla fottoposso.

Innanzi à le gran porte del fuo tempio
Con rabbia « e un furo le cora «, flende ,
E con ler tropeo obroròrio ficempio
Scale del tempio fuo le forma, « rende.
T al che fill fallo to difo il binono, « tempio
E quado entra, e quadi (ese, hor fale, hor fe.
Quell' miche belleze alme, e finpreme (de.
Ognimalifereto più cahpella « pereme.)

FRENTE alteri Iteroi l'igiufio orgoglio
Con vn ben forte, e ben tenace freno,
Armate il cor d'amore, e di cordoglio,
E non d'ambitione, e di veleno,
Si che l'ira di Dio non dica, lo voglio
D'ogni buó più abietto, e vil farni da meno,
E de l'honor vi prini, e del reame,
E faccia obietto ad ogni rifo jn/am.

Come al mifero padre fi riporta,
Che l'infedite figlie fon disaflo,
E be, chi va per la farrata porta,
Ton fil lor doffo il non pietoffo paffo,
Piangendo ad abbraccir la firetta morta
Corre, erefla di firiro ignudo, e caffo,
Statu of fia, che fi confuma, e d'ange,
E sù le figlie immarmorate piange.

Hauca si ben la Dea tutta disinta

Ng la bell opra quessa bissioni antera,
che non i bauressi de etta ombra dipinta;
Ma ben vin attion vinues e, e vera.
La margine d'on seçà verso di tutta;
Done ramo con ramo intreccial era,
Del fruto, che i pacessi in pregio hanno;
E con l'ambore sina di si fine al panno.

L'altra mosfirò con bel compartimento
Ne la fina dostra, e ben intesfa trama
Gione tatto di Amori laficio intento,
Che la figlia di Ceo vas beggia, & amo,
Bene che renderno l'uvodi di el contento
La vergine, che Afferia il mondo chiama;
E firsa giorma in aquila, e la sforza.

Dipinge.

Dipinge l'altro mad, che poi l'arenne, che Gione fegul antro quest'infeliec. Ma pro piri a gli Di el deire le ponte, E la cangiaro in sua cotamice. Al fin fil mare l'esto il vol ritenne; Ma lo flegnato Dio con mano vilvice, Poi che l'ino amor di nono non impera, a La fa fopra quel mar motar di pietra.

Iloda, datta Ortigia, in mar la forma.

E. perche à Gione Il Ino fregeri diffiacque,
Non foi mentre l'amop de present orma,
Na, poi, c'hud dorfo fio la penna nacque,
Polle, chè qualin quella nous forma
5 n'i mar fregisfe dal frour de l'acque.
Cofi notando andò ferza governo
L'Ortigia va tempo, onte màdolla il vernos

Per far chiara apparir pone ogni cura La sfreasta libidine di cione , E la fas tropo barbara natura , Mentre fe veffe , e altria di forme none. Lédan de pano poi treffe , e figura , Efa , ch vin biasco Ciproin fon le cone: E mofira, che l'angello è il maggior Nome , C'ò diondei in vor cor con biasche pinme .

Tindro Re d'Ebdis fu conforte
Di Lèda, la qual Tessio bebbe per padre.
Gioue in forma di Cigno oprò di forte,
Che d'un buoco e, et re sigli la se madre:
Fra gli altri di que knou vivi la morte
De le superbe già Troi are squadre:
Dico colei, c'hobbe si raro il vostro,
Che ne su il mondo fottospara volto.

Uifi colei, chì il tird de lifo bella: I'n Mondo appresso del pinse, th' ardea; E ne la man i poso; and facella, Onde le dava il soco, el facendea. Volle mostra el folida domogella, che dal persito Vicureo, che rendea. Non sieggio il Re del regno alto, e giocondo, La rima a rifeca del basso mondo.

I due non pinse già , che l'usus sesso de la Diè siora , che su Guere , e Possineet Chareche se rou ne tellimonio espresso che da diuino amor nusce la duec, e bo giva un li ori franzasso mano , e messo Nel eccrònio del zodiaco, sul amoro luce. E s'abbracciamo ancon se si servo, e l'usus come se di deven, e l'usus care se di deven, e l'usus carectimo duecen se di deven, e l'usus carectimo ancon se di deven se di deven devenir dev

Mostrò poi come Sairro si seo. E con la bella Antiopea, che nacque Ry Espida di testo di Nitreo, Moglie d'un RC Teban con soote giacque: Tinse il repadio antero del Re Liceo, A cui la moglie poi tanto dispiacque; Che se con altra il nutti d'eonutto, E la sul Re sur prizion serva marito -

Cranida di due figli fa in prigione
Starla Licco poi, che l' connubio feioglie.
Dipinge poi come d'Anfitrione
La forma' wol per inquanar la moglie.
Seco la cafla «Almenta in lettoil pone,
E compiace innocente à le fue voglie.
E con queste dificiale; a questi inquana
Rola à pesfer di Gione empl, ci tranni.

Dipinge poi, come la bella Egima
Figlia d'Afopa madado yn giorno à caccia
Ne la flaggion, che la gelata brina
Ne pin picioli giorni il mondo aggbiaccia,
Effendo da la gelida pruima
Tutta trafista à cafo al za la faccia,
Done sit yn colle in vono ombrofo loco
Seorge fa stronco, e tronco ardree yn foco.

Subito và la mifera donzella
Per difembrar da fe l'horrido verno
A virrouar l'incomita facella,
Done il foco filende anel bosco intorno
Perfa di fiamme hausa forma nouella
Ter goder quefla Epina il Re fiperno:
Si fadda, e fl 2 la gelida fauciulla s'
E col cello di Gione il verno annulla.

Mentre

Mentre cò illa si fenda, e maranigita, come laccefa framma arda si fola, come laccefa framma arda si fola, cione la vora sina simoireza prista, Et al Egina il siere cirgineo innola. Cravida lascipa ola bella figlia, Et à l'imperio suo comento voda. El a pittora è si dossima, e certa, che tatta quossa si mostra aperta.

Moster poi , come in sorma di Tassoro La bella Nimolma ingame, e gode. La bella Nimolma ingame, e gode. Evitimo, che da fuor , di Ciona anore Distrine di più insania, e di più fiode , Che afet pe areata via à 3 ma vale ar lance. Che del più vio non si vagiona, di s'ode z. D'una asse il se l'amme l'eat. .
D'una asse si si se de l'amme l'eat. .

Mentre gode Trof spina la luce
Del pianets a più chino o, po in giocondo,
Simamora di lei Tebereo Duce;
Quel, che del seme suo la dieste al mondo
Regel animal si soma ei che conduce e.
Serpeudo attero il suo terrestre pondo 3
E done vode lei seder sisi lorba.
Serpe do com la testa alta, e siperba.

Nen teme la Regina d'Acheronte
Dal ferpe altier del lucido, e de l'oro,
Cho per l'imperio, c'h di Flegetonte;
Al Erinni comanda, e à ferpi laro,
Poi che non sì, che la riperca fonne :
Rafenda il Re del fempiterno choro,
Pelopidiario, fe paò, l'attenda di varo,
Ch' arrichir vasol di lul o l'igio parco;

L'eté pigliar si lacéa :

Piacer di lei , che se la poste in freo ,

Piacer di lei , che se la poste in freo ,

Pa de de son solligato , che laccends,

Depsilo ogni inpreo empio veneno,

Con 1a forza eccife la distrate

Sopra l'briboso, e morbido erreno ;

E si vedea nel pomo mamisto

Pa si nel anda , c obbrobrigo incesso.

Scoperti c'higlingimiofi dami.
Del maggior Dio, che l'uniuerfo mone, pringe mill altri forti empi, e tiravni, E fivude a Nettuno, e lafici Ciover.
C'hanh e i rinuto a mulleiri ni scumi.
Ogai di fi vellia di forme noue.
Si fe un Viin nel regno di Sicano,
Doue ingamol a Dea del miglior grano.

Che toffo, th'is fe la fenti fil'l dorfo,
Commissi al sarend a posfergiare,
La traffe al fin contra il volet del mosfo
Finor del lito Sican per l'alto mare,
E fopra ma dure fegilo fend il cosfo
Per l'amorofo, fino dello siggure.
Pringe la lama poi, la feta, e l'ero,
Come l'illesso Dio fiseron toro.

Pinge più giù come n'il finme flesso Cangiato il Re dei mar si i aurea arma. Lagnam moglie d'Aloo si tra appresso. E com l'igundo braccia incatena : E come egià aequità di quello cocciso Due figli cosi grandi , e di cal lora, C'à di ciel ser guerra , e temero in dispate Tredici most imprigionato Martes.

Colora . come in forma d yn montone La bella figlia ingama di Bifalto , La qual ful biarço flow colo fo pone, Et egi entra ne, aare , enuwa in alto: Lunge lattera poi dale perfoas ; Efeco vicus ai amorofo alfalto . Finge lo lleffo poi Rettor Marimo Postan sitelanto in forma di Delfino.

Ma

Ma lafeiato da parte il Re del onde. Il bio volo Apollo trasfigura « pinge Che o i vapito cochi, e con le citiome biode Ina Nijila Antifect linflamma, e firinge. Tutto è fis fintere piume il copo alconde, E vola , e innavzi è lei flavulet fi finge : Ella il prêde el marige, è accessi a fronço D'un ditra forma por la notte il trona.

Scopre come in Teffaglia andando à caccia Vna formofa verzine Nepea, Con vuo orfo crudd venne a le braccia, E, s'ainto vn Leon non le porgea, Tutta gualla Lavaria l'off, la faccia, MacApolla, che Leon quivi parea, Vccife in fuo fauor l'horribit orfo, Poi laficia tuto lumil meterfi il monfo.

Ginrò già di fequir fenza conforte

La legge di Diena, e di Minerua
Coffei, cho liteta e de l'Orjina morte,
E shauer quel Leon, che in caccia iferua.
Ma, come il fonno à lei le luci bà morte,
Di Venere il Leon la rende ferua.
Si fegglia di quel pel famante ignoto,
E là per forza à lei rompere il voto.

Azgiunje à questo on altro tradimento D'Apollo volto à l'amorose trame, Ch'issa, a la vigi morrissa, e spento Hanea il lassino amor santo legame, Fingendo à lei volte guarda s'armento In jorma di pesso l'assessa de l'amoro El voto satto à Della vomper seo Ala spelia già pia di Macarco.

Vi tesse ancor, cono el Bimatre Nume
De la siglimola d'Euro s'accende,
E sí sorma vavigna, e sin auxo il imme
Ne s'una che vi sa, la siglia inteede;
Ella, siguendo di cionimi cossiume,
Quanta ne cape il sen, tanta ne prende,
E la porta contenta al patrio testo,
Ma la notre quel Dio si trona mi letro.

D'hedera il panno s'ftremo un fregio ferra Fatto a grotte(hi induftrio), e belli, Doue cerchio con eccrhio in un s'afferra, Pien di femicentarii, e femiucelli. Pai, per dan fine d'la Palladia guerra, Fan parangon de figurati velli: E fè ben quel di Palla era dinino, Dipoto gli ceda Lofranneo lino.

Quanto lodo la Dea d'Aranne l'arte, Tanto damo la fia profiana bifloria, Che, finça officate la celefte parte, Ban acquillar potea la flefia gloria. Tutto flraccia que pamo a parte à parte, De celefli peccati empia memoria, Per non mofirera descri monelli Gliccecfif de gli 27; padre, e, fraelli.

Poi c'hebbe à le figure illustri, e conte Tolto i boner, c'haucan dal vario laccio, Si troub in man del Citorica monte Da misrarei lin resulto ou braccio 'i' E due, e tre volten el Araman fronte Alzando più, ch'alza si spossibilitatione Lassicà cadare il Citorica e arbusto Con dezivo premio al suo luvoro ingiusto.

Maggior non si può fare onta , ò dispetto, Ch'opra schemin; ch' un s'a, conosce, si lima . Linsfaite donzella , che negletto Vede , e stracciato un vel di tanta si ma . E percosso si cono si cono cono cono cono cono Trede vna fune, emota à un banco in cima . Col laccio amoda il collo , ch' y na trave ; Pa is fada al lino attoro il corpo grauc .

Ma pria, che foffogaffe il nodo l'alma; Soccopò à tempo à l'in felice diede. De l'alma Deala vinctire pama, d. Chebbe del pender fio qualche mercede. Dierba, e vocue la fia terrene faima. Spaffe con prefl'amou dal capo al piede. Toi d'ifje, V'n nono corpo informa, e prèdi, à viui vennofa; et effi; e pendi.

A pena

Arannoin, Cherolfe al corpo il grade, il drece, esgno.

Co picciol capo, e serre à un tratto apparfe

Vn animal lanuginofo, e brene.

V n annual laugenojo, e brene.
V n annual laugenojo, e brene.
C n e pende al testo rijupino, e leue.
Dal pictiol corpo il lin rende, e lostane,
Et incatena ancor l'antiche trame.

Tutrala Lidia già fème, e rifuona
D'Arame, e de la Dead iroma, in torma,
E che la telpici e di Mona
E llericia il fuo in fotto altra forma
La fama, e le di quello il mondo introna,
Stampa da Lidia ogn'hor più lunge l'orma.
Cerr per tatto il medo al Sole, e d'ombra,
E del mifer fuecefio il mondo ingombra.

Ogni vn fi sbigotiste, ogni vn vijolue,
Che offender lbuom non deckelefte Name,
Fereb cejt io Gofinafore in forma volue,
Che feque in peggior. corpo il fuo coflume;
Oucro il fa varier centre, e polut,
Ofaffojenzamente, e fenzalume.
Si sbigotisfe il nobile, e la plebe,
Eccetto Njobe allon Regina in Tobel.

PRIMA, che il matrimonio eelebrafie...
Niole col Re dolciffino Anfone ;
E. che Moonia, e Frigira abbandanfle,
che leir Affinia, e Frigira abbandanfle,
che leir Affini della carnad prigione,
y l'ilopiù volte banaca L'Aranace caffe.
Percoter fu la spoglia del Montone,
E. con piacer non poco e maranuglia
Conobbe in altra et al apartia figlia.

Nanon però la pon La fama, che la Dea fargia le diede, Del fio fiperò co erla rende accorta; Del compia ambition, che la pofficele; Anzi santo la fornida trafforeta; chi a quei, che fion del acelefte fede, Cerca inpoiar gli turo, el più cofinne; Ten arrogato al fio non yero Nume. CHL troppo de gli Deital volta impetra, Disroppo alta inperbia arma la fronte. Ella vin maria banua, che con da actra. I fassi dispiccar facea dat monte: E tanta co li no fino condysse pietra; Tanto pin , tanta fabbia, e tanta fonte, Cho; con rocche elenate, e forti mura La fina Regia ditri ronde serva:

Superba andaus affia di questa forte ;
Mamolto più , che il luo terrifre velo ;
Equal da ficultimo conjore ;
Origine trabacan da Re del cielo ;
Lameno reguo fuo fertile, e forte ;
Sotto temprato ciel fra il edato , el gielo ;
Tien da bachiaria ; e di militi e , el arte ;
Nel gade orgoglio fino volse aucor parte .

L'animo levadat non muo altero, C'hanea fivaro, e nobile il fembiante, Che non bausa ne l'artico emifero Più venerabil volto, e più preflante; Badi quelche fi più indegroi li poeffero, E men confidento, e più arrogante, Fur l'oficite da lei membra leggiadre, Che felice la ferfopra ogni madre...

Felice lei, se conosciuto tanto
Non hausse il liso prezio, el liso fasore i
E di guel, obte capri può il carval manto,
si los contentata humano (sonore
si che partado lindonina Manto
Creduto hausse di lindonina Manto
Creduto hausse di lino fatal furore,
Che ammonendo di hero, i, aplibe, e lei,
Cosi (sopi il sopie et gli di al liso per dell'al sopie d

Hoggi è quel lieto, ét banorato giorno, che Latonadië fivor Felo, e Dima, Onde del Sole il di rimaje adorno, La notte de la Dea caffa filmana. Però cinga d'allor le tempie intorno Col popol fio la nobilità T hebana, E le madri, e le mogli e i figli innochi, Danando i grati meenfi a facri fochi.

Le Diane gli och i mei rufija, e mira, 1 puffaper le inci, el nor mi socat 2 mif puffa end, chò da dir, miligira, E fiopre il fin voler pri la mia hocca. Treò l'arvec. ("organt, e latti Tuttempia d'a vionia l'finezia roccat E fiferi ogni modo, ogni aire pia. Che fiole franci mi vaterra e vio.

La fut di fiells di Trefia à pens.
Hatte di quello fuon l'acre cofferfo,
Che ogni morred, che bene l'onda dimena,
Di i fede al fuo vaticimato verfo.
Ci la principo de paez e d'unta piena.
Bianmera di popolo, e dinerfo,
E v' ban tre dira electri dorni, e belli,
Pion a l'anadre, e el diro si dan gemelli.

Ogni etade, ogni fiffo il fato ademple, V-fle egy's nle più riches ormate floglic, Del vorde dilvo ogni mo orna lettemple, O fia medre, è fia vergine, è fia moglic. Di finosì, e fia policatii voci i emple Laria, i ornan levie di fiorti, e foglic. Copron le muezi i nazzi, e i fimolari, Arbasi di aco, e min ai jnobolistiri.

Intanto vien la Imperatrice altera,
Spettabile di gennie, e d'ofro, e d'oro.
Laviphendante vifla dana, e feura,
Seda paras dal fempiterno chero.
In mezzo và divid bonorata felicira
Con macilla, con gratia, e con devoro,
Ma lo Jdegno, e havea nel lume accolto,
Toglica qualche pierdore ra fuo bel volto.

Quido fuinmerço à l'ampia piarça ginta, Doguintorno giro i ditere lui , (ta, E poi da imidia, e da fisperbia punta Cofi dè legge dpiù honovati Duci. Ta nobitis da ten Det diffigura, Che l'ignorante unio popol conduci, Porgi forecchi è ant. Idela di simpa Tria, che la greggia mia più fi corrompa.

Qued folle vánità, quai penfier fitocchi Dentro, ed iner v bălovle vi doppio lume? Che credita ed gli vencho i paloba edition-Nel ventrare vo non veduto Nume? (chi Nel scheme) delevero elama e given tocchi i taliar di Latone il foco alliume : (chi Ezio, vifibil Diuni elama, v a fionfi, chen filo fone allama, e a fionfi,

Eacciam pur paragen di cutts, e tanti Diti pregi con fii bouns, eb adornan lei. Sel origne fius vien de Gipanti, Nafecia nine dal Re de gli altri Dei : Tartalo è il padre mio, s be foi fra quanti Mai furo bounniri al mondo, e Stanidel, Pedistro fin ne la celefte parte A la monella monghar fia Gious, e Marte,

Colei, che nel fino fen già Nijobe alberga ,

E de la fete Pleindi forelle ,

Atlante è l'ano min , le ni gran terga .

Softengon tarto i ciel con tamte fielle .

L'atro ano è quel, lac in paffente verge .

Dà nel ciel legge à l'alme elette , c belle ;

E per maggior min bono t'ffeffo Dio :

L'avalle à l'a beb for forero mis

ommque levices Afin dons il letto
Af ande Frigie, il min nome corregge
La region, chi d'admo divinetto,
Di Albek e d'Anfion firma la levge
Di Albek e d'Anfion firma la levge
Nel fuffo, done albergo il miglior preige,
Tatto vegzi o flendor, tutto e Groo,
Offro, perde y twin, mandad d'orio,

Aggingni à questo il mio splendor del voso, bet mosfra col Diniu, che vi risplande, biv del cierce fon del paradig. Come si ogni va, chi in me le luci introde. L'aberge è tutto gioia, e i tutto risp. Altro, che cavto, e simo mon visi introde. La prote mia destata di gni bonore sette garcii alperta, e sinte more: ...

vi

Vi par , ch'argiunga à l'alta gloria nostra Quella , à eni tant honor rendete , e fede ? lo parlo de la Dea Latona voftra. Che sì mendica al mondo il padre diede: Che del sito, ch'al ciel la terra mostra. Mentre egli intorno la circonda, e vede, Negò di darne i lei tanto terreno, Che hastaffe à sgrauar del parto il seno.

Darle un ricetto minima non polle Ne la terra, onde vici, ne il mar nel cielo. Sol la sorella instabil la raccolse, Quell'ifola, che poi fu detta Dela. La qual dal volto human zià si disciolse, E pinma aerea fe del terren pelo. E poi , si come piacque al margior Nume , Vn nobilfallo in mar fe de le piune.

Yagar vedendo Ortigia la forella, E ch'ogni loco, ogni terren la scaccia, Mobile effendo, & wagsbonds arch'ella. Ficino al liso, oue correa, fi caccia: Poi rompe in questi accenti la sauella: Sirocchia mia , co piedi , e con le braccia Sostienti , e nuota , e monta su'l mio tergo, Ch'io ti darò su'l mobil dorso albergo.

Ben hebbe il suo ascendente quando nacque Ciascaduna di noi mal fortunato. · Vogabonde ambe fram , si come piacque Al wostro infausto, ineuisabil fato; Tu vaghi per la terra, & io per l'acque, E fermar von postiamo il nostro flato: Ma , fe il mio mobil dorfo il tuo piè preme, Ce n'andrem per lo mar vazando infieme.

Cosi l'effule Dea vostra mendica Da va altra fuenturata bebbe ricetto. Vi monto su con pena, e con fatica, E senza altra ostetrice, e senza letto Lucina banendo al partorir nimica, Che tenea il pugno incatenato, e firetto, Dopo mill alsi stridi , e mille duoli Fece al mondo veder due figli foli.

ACM!

Veder se al mondo la settima parte Di quella, che gli bò fatta veder io . Confiderate dunque à parte à parte. Qual'e margior, ò il suo splendore, o'l mio. D'ogni più rare don , che'l ciel comparte, Che può felicitar lo flato d vn Dio. Son felice bor , fard felice fempre , Mentre ruotin del ciel l'eterne tempre.

Chila-felieità negar presente Puo ? chi può dubitar de la futura ? L'ana, el altra farà perpetuamente, L'abondanza del ben mi fa sicura. Tanto besta fon , tanto possente , Che del destin non tengo alcunz cura: Perch'io margiore affai fon di quell'una. A cui non pudfar danno la fort una .

E, quanto à questo mio stato tranquille Voglia l'empia fortuna effer molesta, Non potrà mai talmente connertillo, Che non sia più del suo quel , che mi resta Poniam , che contra me fbieshi il vestilla E che mi toglia ancor più d'una testa:, Non però vincitrice la farei. Che perdendone molti, ancor n'haurei.

E saccia pur l'estremo di sua possa Con l'arme di Pandora, e di Bellona: Non sarò mai si ponera, e si scossa, Com'è la vostra mijera Latona , E quando ingonibri ancor l'ottana fossa L'illustre germe de la mia curona: Non m'aueggio però, che tanto io cangia Che più figli di lei sempre non haggia.

Togliete al postro volto il verde alloro, : . Ch'in cost vano error v'orna le tempie, Toglicte à queste mura i razzi , el oro, Taccia ogni suon, che l'aria assorda, & em-Taccia de Sacerdotiiijaro charo, (pie, Ogni uno il dir de la regina adempie. Contra sua voglia ogn' pn lastia, e intervi pe Le venerande, & impersette pompe.

At non resta però, cli entro col core, E con tacito mormore non faccia Ala figlia di col a turba borecia. Ancor che le parole afconda, e taccia. Pedel la Dra, con qua prossimo errore Colci da l'altir sito la poupa fraccia: E sil gunta, e serma al i bodo in Delo, Dissa al la companio esta con consensa di podo in Delo, Dissa al la companio esta con consensa con con-

Ecco io , che di ime stessita andaus altera

D haire dei meggior lumi il modo adonno,
Danishi voi mia progenie ilustire e vera ,
Ond haus il suo sipo simila si moto con con 
one, che suo rotto cateis, che à dutre impria,
Non ecdo ne l'eterno alto soggiorno,
Son da donna mortale inigistire, e rea
Posta nel modo in dubbio , sio son Dea-

Ne folo à l'alter mio fatt have oltrategio Di Tentalo la figlia empia, e rubella , Ma ète, che fi al ejemo wito raggio, E al culto ab-la sua finita forella, Con parlare orogoligh, e poco faggio, Montrerentei con pompa ornata, e bella A noi tre l'alima Ti bebei flavrovoto, Coft all l'ega alpio popol domoto:

Lasciate il sacrisseio di colet,
Che partori in Ortigiai dine gemelli,
Ren date incessi, come à cossiri Dei,
A i due, che vicit di lei lumi nonelli,
Sarrate à me, che som aggiore di lei,
A sigli mici più splendidi, e più belli
Del nome mio se il suo mazziore, e poi
signi si spin splendidi, e più che li
signi spin somazziore, e poi
signi spin somaziore, e poi
signi spin somaziore, e poi

L'hà fatto à tanto pergolio al zare il corso
L'hàmr ville datato opti fio pare
Di qualche din, che fa u mortae datoro,
E dopo i dicce haur: contato il quanto,
Che com no peca nofira ingiria, e formo
Meche il lune à la moste, a di comparto,
Che da Lanta à l'ombra, ai giornali Sole,
terile hà nomantas, e fecarpolio se

Ben s'affoniglia al semerario padre, Che à menja fu del fempiterno Duce; E poi qua fui fa el ter enero [quadre I fècreti ed ciel diede à la lue; Toi c'o dro da chiamar la vora màdre De l'ona, e l'altra necessféria luee; E in non temer la dignit s'inperna. Cerca imitar la lingua empia paterna.

Volca pregar la Dea che del fuo orgoglio-Tumir voleffe la Regina limena; Alt diffe. Applio. Il tuo lumpo cordoglio Altro non fa. che diferir la pena. Sopra di me quefla vendetta io toglio. Ma la Dea 5, che le tenebre afferena; Diffe, ella anche oltra ggiato bi di nome mio.

ll gemino valor , che 3 marque in Delo ,
Di ffrait empiri il ruvcaffo , c barco prende.
Posi fa fiendere va nuavolo dai cileo ;
E vi sigionde dentro ; e in aria aftende
Perfo ponente il nono apparfo velo.
Il corpi offretta, fopora Eubos qii pende ;
Quindi dietro ale findici il mar fi laffa ;
E verpo la cirid di Cadmo paffa ;

Non lunge flà dal muro che fondato
Fi da la cetra y eda la metrica arte,
Distunca citto von pian y che fi gia prato,
Chor ferue d'efferitio al frevo d'arte.
Qui fi vetel atela, y lo fieccato,
Ingombrano i tornei quell' dira parte,
Qui fi prato è da totar a, li cerebi ; e calit.
Che fermano d'amazegio de caudilè. a

Quei, che nacque di Niobe, e d'Anfione, o Di cor, vit voit o, e di virtute alteri, Eran venuti di marride Agone S à i più fiperbi lor regy defirieri, Ter far del lor voit o quel paragone : C'à afficara è causali; e causileri? E à pera fir nel definato loco, Che dier principo di virtungo gioco.

Dama-

Damelitane appur si y n traco bianco ,
Macchiato sutto il dafio à mofehe nere:
Si ferman gli altri, el daffro lato, el manoco
Ingombrano in due life per ordere:
In tout el more il altro facco
In va medefino tempo il casual fere,
El morfo allenta, e al corfo il affresta, 'f
Che mus ulf è deloce una facta.

Come il gioname accorro al fegno giugne; Non lufica più al eaud la briglia feolta; Mal lefrancel figh sologe à ma define cil pacal pic finiltro, è un mometto il sucha: (psi come fiampa a devotrario in terra l'ogne; Là il pinge, onde part) la prima volta: Giugne; el l'afferen; e poi ne la defri anca Tugne il defiriero; el fig evolge à ma imaca.

Doue la groppa bauce, volge la faccia, Le come l'attro termine rimira, Nen gli de tampo alcun, di noso il caccia, Le come giugne al fego, il fres ritira, Lo fiologe, e innia per la medigna traccia, Ne fin al mon repulon relpira, Done il ferma, che sbuffarra, e relenca L'haus per luperbia, e rode il freno.

Di Spagna ad ou villan preme la fella Sifilo, ch' al fratel punto non ecde, La fioglia ba il fuo caud nutra morella; Dietro alquanto bal'zano bà il maco piede, D'argento van minnta, e vaga fiella In mezzo il volto altire filender fi vede; E zappa, e rigne, pare che dicasto cheggio, Che no forga più indugio di mio maneggio.

Con gli sproni, e le polpe egli lo stringe, E soltena in un punto alta la mano, E con un salto in arci inmarci il pinge, Quanto può con un salto andar lontano o Com la poi fatto un passo, il vicosfringe A gir per l'aria à racquisfare il piano; E come il mare endez gia bor basso por alto, E fempre dopò il passo il mone al fatto.

Con mifra e con arte il tempo e i prende, Meture fl., che s'alterni il fato el 1960 s El buon cand, chel flo volere intende, Si mone tutto in aria, hor tutto baflo : Fin al decimo flato il crofi fende e, Poi per mon farlo il canalier fi lafto, ch'offende s'artfo pi el, la forte lena, Al equallo infimmato il falto affrena :

Assence ne vices sopra vn lectedo
Gimestosh argentato hane il mantello ;
Chi leggiadro andar, spervo il gundo
Dal capo al piè mirabimente bello .
A contest un vicus, soure, extado ,
Pei spicat vn fatro in ania agile, esuello ,
La conteste de sour popo ce acto, è mprime
Leona dello o caler ne l'onne prime.

Ritorna poi dalfalto à le cornette,
Etutto il pofo à più di dietra appogia,
Le ben piegat bractain iteramente,
E depo à alquanti paffi in aria pogoja;
Toi quando che i atterri, al più permette,
Il velligio di prima il pieda allorgia,
E la cornetta à poco appoco acquifa
Tanto, be giuggra el capo de la lifla.

Done giunto il district non sa non orma; Che l'alto, el cornetta essi vien conteso. Ma sien, secondo il caudier l'informa; Dimarzi il destro piede alto sosso; Econ questa al caud non nona sorma Sosten sopra tre piè antro il sno pso. Toi piace al caudiero, che muti stato, Et alga il primo piè del mano lato.

Mentre lagamba manca egli isen alta, Fà dargarlo d'mun defira ferza va piede, Fai jetonola laverza, e' fai fe fallista, Pofica da defira, e l'altra altra fi vede, E fai objene de mon defira danza, e falta, E fació, che lo firone, e la mune chiede. Al fin il causalter ferma d'fino gioco, E tode al quatro attegatares flora.

N. 3 Hmeno

fineno di più tempo, e più fierro,
E di più nemo, e n quel moffer più faggio,
Rom vien montato (pora un baio oferro,
Ter dare i quel maneggio il quanto faggio.
I due Patenopei patenti fino.
I de fosti, e di magnarimo coraggio
Formano a quel corfere la fogetiu, e l'ama

Con on trotto dificilto s'apprefenta Sopra il canal, che [ivagheggia, ilmeno, To ifa, che ilmano ipmone il delivire fenta, E gira do un tratto in vor la deliva il ferno, Difialto in falto il bono canal s'autenta, Don'egli il volge, e cinge un picciol feno: Forma il canal il giro, e vi l'Ita dentro. E l'humo pificio ogni hor il diffio centro.

In wa baster di ciglio il giro abbraccia
11 buon canal, mentre vuidific, e ruos
Già tien la groppa, que tenca la factia,
Et in due falti fa tutta la rota:
Pure à man defire il canalier oil ca cia,
Finche l'aparto girar perfetto nota,
Ne in otto falti fa manco, ò foccerbio,
Ma proto il più co di ci piusipio al exchio.

Toi verfo la finifica il fien gli tira;

E tatto a en tempo il punge col pi defteo;

E l'acada, che l'intende, i en reato gira

Co finoi falti à man manca agile; e deftro;

Et ad agni due tempi il punto mira;

Che di è principio al fine crethi arrefras

Toi lo finolge à mà deffra, giugne à finanto

Capi ficcado filte a firmino punto...

Come al fin del giran preme l'arena, Con gli fironi, e le polpe egli lo firigne, El morjo alego, el cando li trateda a pena, che con yn prefto fatto al ciel fi firigne. La verge il tocadalhor dictro à la ficheria, Cli fironi var patura lunge da le signe, L'Laund, mentre ancer in aria pande, Vina coppi al calcia el cel fillente.

Ogni narice hauca 18's.
Et ogni fore fue di mode appres,
Et ogni fore fue di mode appres,
Evo gni fore men fiferia contata,
Ogni mufulo fue suto feoperto.
Come rifam pa i piel aroma amata,
Non gli da tempo il sundiero effecto,
Con gli foroni, e col frem feloli et nato;
Co i cali in aria nifimo al terro fallo e.

E finopre she'l email a seriafiche.

Tien la medefina areina occulia, e oppreffa, en cl'orna medofina pone ii pide.

Lagnale hanca teav latiro (alto impreffa; e per quel, e banca teav latiro (alto impreffa; e per quel, e banca ijudica, e a crede, e Chi viffa prima banca la prona illesfa, Haurebo fatto il quarto falla o, el quinte.

Se roca bancife un dardo lifeno oblinto.

Con la forella inimio arriva Apollo ,

Che l'arcotten nel oltraspiata palma,

Et ecceou adaco , e paffa a l'inrevo it collo,

E gli soglie il tuaneggio , il forque, e l'alma

Cam getta il e anti con m fol crollo

Da fie la fue poca pietofa fama ,

Si mette mi sego, ancoro è alem nol socchi.

E innela in my printo altiti gli octhi . )

Sipilo, che cadet vode ilfratello
Da l'impressife l'Ital percoffe, e morto,
Nos si delente, s'ei favont à redello,
Per dargh (s'anco vine) palemenforto,
O fe cerchi il francio mispo, s'efello,
Pervandicas fopra di his quel verto,
EE ecto, mentre ei ne dimanda s'e grido,
Pédatro fina di shunbo homicida.

Passa

Tuffalo firal à l'imacent el petto,

E fic caderio appresso di sio germoro;

Quel, chè sul turco, con piesoso afferso
Ter non mancar d'officio fende al piano;
E come perme di singuino festo,
Fini darda vien da la minica mano;

Gli dà nel tergo; e giugne fangue,
a dopo out termar corro il revute es fangue,

Per torre dameno Alfamore dalente
Gli datri fratelli di non veduto ing avno,
sprona il candi e da configi gente,
Li douc gli datri due la lotra flumo.
Il luano Gimetto, che ferir finete
Da l'vno, e l'altro fivoni argenteo pamo,
E prona più bonigna y e dolec il margi.
La rota o gri vn. a quant'e vedoce il corfe.

Tanto urloci i pir moffe illeurio ;
comei doppio calliga il fauco intele
comei doppio calliga il fauco intele
charaica facto parer quel fajore rardo,
che relia, Ojia cir Olimpo in terra fleție.
Ad munico più die lui fur perio il durdo ;
Chim mezzo al corfo al tui le figalte oficie,
Chi maria ofi dat klomiteda membo .
E morto il fe cadere al fiori i in grembo !

«Macchie di caldo faques i fort ; e berba, E mentre hatteil fianco in terra ; e more ; Contra la lotta dodecmente acerba Passfacta vien con più firore ; E pasfa irvuscoable ; e liperba Al vin la defira poppa ; l'altro i loce Che na lo tarea in quello i fiello punto Haucan petto con petto ambi conzimuto.

Manda Tantel to to "Ale offrido, Come nel lato defiro il tele il fora s'
ka non può gis celimo digre il tele il fora s'
ka non può gis celimo digre il treito,
chi in so momento il telemo l'accora .
bi que, ic bibrari in Nighes il primo nido,
il giorno llioneo godenameora ;
il qual pina cendo ambie le braccia aperife ,
e quali caddi pregiro di cirio oli rive.

Sommi celofti Dei zvoi prego tutti,
E voi zeheflare a queffeçilue intorno,
Qual fi fulat ezgivo, vbe vbid condusti
Ad ofemare a fié fuettii il z iorno,
Laficiate adquento a ĝis furbii il z iorno,
Laficiate adquento a ĝis furbii maniilutti
L'anima mia nel fuo mortul foggiorno,
A me uson gid, mua fun o pietafo padre;
L il sificie mia Regina, e madre.

Gil perbeu mio l'uticio non vi cheggio, ,
Che altro per l'auteir non fia , che piunto,
Angi ameri, tant bo à timo del pegio,
Di giacer morto a' mici fiarelli d'emto.
Perede mas l'apte mio nel regal fregio
Va fino figliaco la legio marro,
Prego ajduare di ranti on figlio folo,
Che fia qualche comforto di roppo diole.

Hen commone la Dio, che nacque in Delo,
Il preço del garzon , come l'intende,
Marimoca l'irenocadit telo
Ron può, chè già l'occato, e l'aria fendee,
Ron può, chè già l'occato, e l'aria fendee,
E, mêtre ancora i pregat, e guarda al cielo,
La fronte d'Infelice il dardo offende,
E I alma, some in terra ai batteil tergo,
Col Jangue lafidi l'in terremo abbrego.

Del popolo il dolor del mal la fama Di Niche al infelice orecchie apporta , che la fuccellor, a che il tran orana, Giace fu l'herba infanguinata, e morta . Subito pon la fonifolata e, e grana. L'addoinato pir fano de la porta. El patre, che l'internatione de control de Ambei ai gono finantardo porta.

Come la madre infraita arrina
Al Infelice Martial diporto,
En ela prole la par diang zinta,
Fedei liame del giorno effer già morto,
Refia di ogni virità del fengi prina,
La filendor vine del cost o giarro, e morto,
Est morotità appreffo al figli cade
Su le vermiglie, e adorno filme.

N 4 Non

Non tramortific il mifero Anfione, Se ben fi dual, che l'amino ha più forte, Ma del puppat al core oppone. E di fia propria man fi dila morte. Dele figiie del Re, dele perfone, Ch'aviare hor fon di cofi eruda forte, Priange (Phomo, e fi duclo modificate). La donna alza le firida, e fi percote.

Con acqua fossa, e altri ainti in vita.
Cerca tormar la dolorosia gente
La Regina dissola, e tramortita,
E dopo depunto spato si ristrate,
E dopo depunto spato si ristrate,
E striate, e corre, e done il duol l'imita,
Chiama questo, e que l'aglio, che non sente.
Ne piance men daligirera menta
Lo spos morto sio, e de morti Padre.
Lo spos morto sio, e de morti Padre.

Ani quanto quella Njobe era lontana
Da quella Njobe , è hebbe ardire in Thebe
Di facciar ver tre Dei folle , e profana
Dal dinin culto i nobili , e la plebe ;
Quella , è for miferabile , go infana ,
Vinta dal gran dolor vacilla , Go bebe,
Inuidista già da pin felici ,
Hor da moner piechne fino immici.

Mostrala passion, che l'ange, e accora Con parole insimilate, e indegni gesti, the forpara l'arte plora, the forpara signi, hon sopra si patre plora, E trous, e bacia, e chiema hon sili, hor sissi, Cogui empia, ogni prossima ali na da seora Estimmia contra i Limii diti, e celessi, E risoi, gendo si i octi, intrat dictio, Cossi danna la Dra, che regna in Delo :

Qual fo fia la cagion , che l'habbin moffa ; O trifla innidia , è vendice deflo Latona empir, e su perba, à render rossa Quest'iberla, e questi for del sangue mio ; In zul fillma sei quanto fi possa. Tri che seglier non fai l'empio dal pio: Qual vazion danna il fangue de mues figli A fare è questip parti fi por vermiglie

S'inuidia hancui à me de la mia prote , 5 regia ; fi magnamian, e fi bella : Doneui contra me l'actefo Sole Moure con la pellifera forella, Ver quella funcionata, c'hor fi dole, Doneun tirare la freccia ingiufla, e fella: C'harrieno d'inuidista ti girun l' C'harrieno d'inuidista ti girun l' Tolti, e gli bonor fenza far danno altrui .

Se defio di wendetta di ci i i finife.

Inguiliffum flegeno il cor l'accepe.

Cel l'ggio un los tau vendetta effinife,

Ch'impoente e leal mai non i offeje.

E, fe pur la mia glovia ti coffrinife,

Donasi contra me valeger l'offeje.

CH lin instru inguillo e de hi vedetta prède

D'un iche fi flà in difparte, e non offende...

Ecco hai pue tutto hausto il tuo contento ; Satasi del mio pianto, e del mio duolo . Poi chi muio dino il vital lume hai fiento Dal primo infino à l'otiemo figliuolo . Godi da poi , che più fiftura mo fiento Per dargii il mio bel regno, figlio folo: Reli vedendo i miei ginofi luoghi Moftrare il lor dolor con feste roghi .

Trionse poi c'hai vinto alta , e superba, ;
E sano i miei lamenti stuoi trojet ;
Anzi il mie homer ancos slavo si freba, che son dane sano slavo si freba, che son dane spisi stuo; son stete i miei ;
E sano inagtis mia futura acerba
Maggior di te , che sortmata si;
E anora in queste sorti aduerse, e atre
Di più sigli di te mi chimo matte.

Mentrecontra la Dea Niobe ragiona, ,

E. thisma le fine woglie inguille, & empie, 
superja vangla tat in arce finen, 
ch' ogui altra, finer che lei, di verrori empie, 
La feccia de la figlia de Latona 
Stride, e percore Fisie ne le tempie, 
La qual convilo fingrimofe, è bello 
Sopra il corpo piangea d'un fiso fratello.

Con west of even missee, e dolenti Eran cosse à weder tente avains; Empirendo it cité stried, e et l'ament; Le festie de la missre Reina; E con disers; e dolarres (accent). Sopra morti tencer la test a china, E parlamen di crop (enga et land, Battédo il petro, è vosto, a paima à paima.

Come la freccia in giurio fa offende Innanzi a la fontesta gentrice, E morta l'innocette fight armoite fice Nomello oltraggio al fuo flato infelice; Dira maggio contra la Des accende, E la biafina, l'ingirira a maledice; E la biafina, l'ingirira a maledice; E esco al imprensió o malero finde Paffa Pelopia 3 e giugne male a male...

Coi crini sparsi il lagrimosolume
Haucanel primossissi intento, e, ssio, e,
Quando battendo il dardo altier le piame
Ferille il capo, e, scolorolle il viso.
Che mon otracegi più li ritato Nume
Prega Njobe Neracaton saggio ausio,
E con vine ragioni la consforta,
Che cervini di faliam chi mon e morta.

Mentra l'accorta vergine Nerea Mona alquanto la madre, el corde tocca. L'irata man de la triforme. Dea L'arma terza mortal dal arco focca, E, mentre seylò i ciel la fam elmera Le ragion, elò dia figlia sicon di bocca , Taffa la firale il core è la domzella, E le toglic la vita; e la fauella.

1600
La fuenturata madre, che fi vode
Toglier dal terzo fizila i terzo fizila;
E che i futuri calumi prende,
Si grafia, fi percote, e fifapiglia:
E, montre fixacia i terne, el petro fiede,
Rende del fangua fiao l'berba vermiglia
Vitaltra più innocente, e più faunilla.
Vitaltra più innocente, e più faunilla.

Ucde dopo cofici cadar la quinta;
Dopo la quinta infanguinar la felfa i
Dopo la quinta infanguinar la felfa i
Dopo la quinta infanguinar la felfa i
La madre in tutto differata; e mofla;
Tromando l'acciata; nitonata, e feinta;
L'afenate fotto il lembo de la vofla;
E di fe falle; e de la vofla feudo;
E piange; e dice al membo oftmo; e tridor

Deb moniti d pietà , contrario membo, chi amini fi erudeli afiendi , e ferri , E prega per coffei , cho fotto ul lembo , Si che nona facta non fatteri . Di quaterolisi germi del mio grembo Salsane un fol da gli nimici ferri si che non picchini elvitima radice . Di quella finenti radice . Di quella finenti ratira cantiere.

Deb chiedi nembo pio quello per mereo, Se forie gli empi Dei cicil di Delo, D'haner tenuto illoro arco coperto Deutro del Suo caliginolo velo. Delia intanto di la cocca il pegno aperto Dato banca il volo d'inflice telo. Fendo l'irco frata il tielo, e firide, E la coperta figlia d'Niobe vecide.

Tofto, che ne le fulle amate, e morte Ferma la madre mijera la luce, E idola; e icari fuoi figi; e conforte Vede çucer diffest, e lorza luce; La flupor, el dolor l'ange si forte, Che più per spil occhissio è cononiuce, E la stupore in tei fi fa li nienso, Chessibapio spoi le sogliei il fusio

16;

glerin, she fhar b barra pur dian zi il vento,
Hor fe vi firra, ben mucer non puote,
Stuffine evili kuni il lume fiento,
Le lagrime di marmo ha nele gote.
Il palato, la lunyas, il dente, el mento,
Hore, il fingre, e l'altre partigonte;
Son sutti vu marmo ye fi di fenjo è prino,
Che Limagine la multh di vimo.

Niobe in

Daragionar materia al mondo offerfe L'elfirpata prolopia d'Anfone, E contra Nichoeg y un le thura aperfe, Che troppa lubbe di fe prefuntione. Ma quali l'une, Le teru, el ci ci disfierfe L'orgoglio del Eolia regione, Ter quet, che Euro, p'osiumo, c Subfolamo De la moglie portar del Re Tabolano.

Poi ch'àla menfa il Eolo affai parlato Fu de lightimolopeudi, è di les , E da tutti di lou orgolifo ile damato , Ch'otò di far fe pari afommi Dei : Il vento Oricotal tutto inflummato Forfe de fousifirmi Liei , Quefla parola ingimiofa, e ficocca Si laftiè con grandira rofei di bocca :

Treppo è fiperbo, troppo fi prefime Quéflo popol d'Europa altres, d'empio, Poi chofa torne al già beato Name I factifici, i fiacredoti, el tempio. E ben predato banca finte no lame Coftei, deçna di queflo, e mazgior ficenpio, Toi è bebbe ardir di compararfi à quella; che dieda di mondo il Sole, e la forella.

Edel ciel maranigliomi non poco, Chel motor, che la ni regge la verga, Mon dia tutta l'Europa d'ammas, à foco, Eco i folgori fuoi non la differga.
Enon le tolgo, il yiorno, el proprio loco, Enol più alto mar non la fommerga, Si che per l'aneuri non parturifa (Chi anto l'prefana, e tamo ardifa

Non paté fopporter Fanonio altero L'infolente parlar del fuo fiatello, Alé chel papo del fuo fiatello, Alé chel papo del fuo fiatello impero. Empio nomare ofife, e à Dio rubello. Da gionare en parti, e da leggiero, Cli dific con va figurado o femo, e fello, E danni la mia patria migullamente Tui denote, e più pia de l'Oriento. Biafmando l'alme mic, le une condamni, Perthe colei, c'hebbe Latune à fleton è, Fludat ad giorne, c'he agh bunnen affamni Da la Frija me l'affa entre al tuo rezoo. Sel vuffik afraj ei revre paume. In Thote fl'atto profino, c'indegro, (Dif Euro) e approfeà differez ar i Nimi Da gli alteris Luvopa empe cafrani.

Difero allbor Faunnie, Africo, e Coro, Che festou da fi barbare parale. I Occidente bissimum le patria loro, La patria sho gui fera alberga il Sale, Petrohe pola vacier lo Sciia, el Moro, che il memo, che est piante anco fi ale, pal el fish pière primire manori erreno, Facciomila anden per l'aria al patrio feno.

E cofi faluerem con força várice
L bonor de la contrada Occidentale,
E ogu on vadra, che l A fae la radice
Del difreção celofte, e logui made.
Sorride allbor d'alumo, E levor, dive;
Sel nofiro irato foffio il marmo affale,
Farem veder la flatua di colei
So in monit d'occidente Prirenci.

I fuperbo parlar, fira, él furere
Moltiplicó di forte, e quinci, e quimdi,
Che de l'abergo d'Esdo volar fuere
Braumado i venil Occidentali, e g'Irndi.
La fuperbia d'Europa in dishènore
De l'afiail fafto rio vuol moner indi,
E dario almonte fuo per l'aria à volo,
Se ruinar douncfe il oppe pe occidentali, e

Eolo, per porre à quell orpoglio il morfo, Li richiamana al regio albergo in vano, Ma quei per l'aria banean già 176 il 'coffo, E faccan remar Lipiri, e Vulcano. Hebber gli obtenta di in los faccosfo L'berribi! Borea da la defira mano. Ng la pugna à man manca bebber conforte L'innuction de la poffe, e de la miorie ...

Come

176 --

Come lulier Fanonie entrato fente 
Sirocco, & Aquillon con gli Enri in lega, 
Fa chiamare in fanor de l'Occidente 
A l'Auftro da man deltra e fec o il lega, 
Da man finifica feiro dinoto confinte 
A Cro, che con caldo affetto il prega 
Diffosti in untro por la fastea finnte 
Sul patrio, ondryfei gli Sipilo monte.

Fende vn meridiano il mare Egeo, Che pon fra l'Affa, e fi a Europa il Jegno. Che pon fra l'Affa, e fi a Europa il Jegno. Che ci qua i prata la man homo il lor regno. Contra il fivon del fifio Nedacco. In fauor di Funcio amma lo siegno. Ma que i side veo fi «Min ham lor ricitto». Ter gli Eurii il fifio lor traffer dal petro.

Il caldo Noto in 1974.
Il caldo Noto in 1974 et intra mon volfe,
Ne il fredeo oppollo akin settentrione,
Ma di flan neutro vino, e la latro tolfe
de gunnida de la propriarezione.
Toi cit ognion nel fino regino fi vaccolfe,
Trima, che fi centific al paragone;
Neto, il cui grembo, e trin continno pione.
Tecce del los onto Vultime prono!».

Con procelle accibissime, e se sequenti Mandan e l'acce un empsoso gido, E par, che dias a sil sissata i venti, Nem date mica d mio siperbo lido. Alcun in damo mio sissamo metrati, S'ama sissamo sina mostrati, S'ama sissamo sina gosti simostrati, si En questa guisa eggli simostrati, si Per assistante se da l'altra si forza.

Settentrion, che l' 1940

El tempolar, ch'allo horribil fonte,
El tempolar, ch'allo che, coferna il giarno,
ch'irato offende il hos responyoffente
Per drista linea in fino diffregio , e fiorno ;
Con ogni fino poter fi ne refinete,
E officia in dishomor del mogzo giarno.
E mentri, che voltan firafi un diffente,
Somprimi de opvincipio de freo Manté.

Fasonio de l'occafò Imperadore, Che vode i due, e lo a già impóbrato il ciela. Tenfando un aria atgar in lor difinore Colei, ch'in I'ebe aficonde vu fafico velo, Moftra coi cioliqui il fipo finore Comtra lei, che finezgo già Dei di Delo, Enell'incontro un verice, un fracafo Fan, che per forza in aria algano il faffo.

L'Imperador contrario Subfolano , Ch' apunto bauca diffoli i fuoi conforti, Accio che lí fofio Etibero col Germano In Aflail marmo berezico non porti, E vegga il mondo maniffolo e piano Che i suenti Orientali fion più forti, Soffia contra Occidente per vectare A La flatua infielel, che pafii il mare.

Chi potria mai contan' orgoglio, e l'ird,
Che laserra difragge, e' licelo aflorda l'
Nel mondo degoi lato il neuta fira,
Nel mondo degoi lato il neuta fira,
Con vabbia tal d'haser l'houore ingonda,
bet nel fisperò in contro a farca gira,
Mentre il nimic cal fino voler diforda,
Che poi, b'i apero il paffo aleun non troua,
E forza, b'i agira i una l'atto monga.

Alza il sapido gira de globe, E van per l'arti, come hauesser l'ai: Tuttimalzavo al ciclo intron à Thebe. I sussici, gli aratri, e gli animali. Le pia debiti cest de la pelte Cadono adasses de l'aratri, e con l'aratri, e si si bene de l'aratri, e con l'aratri, e si si bene si con l'aratri, e con l'aratri, e l'aratri, e si con l'aratri, e con l'aratri, e che solo da tanti impeto seuro.

La fipperhia d'Europa, che vuol porre Le figigie di colei nel patrio monte, Comincia compisi forza il fista de ficierre Contra l'opposto al fio corfo arizonte, El marmo di colei, chel mondo abborre, Ha gid finito nel ciel di Negroponte. Contraffam gil Euri, e l'inflammata guerra. Le felue, a tempi, e le citta da terra.

L'Occi-

186 : L'Occidental pollanza ognibor rinforza De figli superbissimi d'Aftreo, E passano Enbea tutta per forza, E tortano colei (n'l mare Egeo . La fanad a Orientale ancor fi sforza Scacciar da l'Afia il marmo inginfto, e reo: E. mentre forra il mar l'on l'altro affale. Fan gir fin'à le stelle il fufo sale.

Fanonio hauria, per por ne l'Asia il sasso, Da Thebe fatto'l gir verfo Andro, e Tino, Ma puol, che drezzi à la sua patria il passo Ver Greco alquanto il torbido Garbino: E giafa l'Aquilon parer più laßo, Ch'à la statua impedir cerca il camino, Già mal fuo grado altero, e pertinace Ver l'ifola di Scio drizzar la face.

Il rapido givar, ch'in aria fanno, Tiran per forza in su le maggior naui, Et à l'altissimo ethere le danno, Ancor che sian di merci onuste, e graui: Altezza in lor le Cicladi non hanno, Che'l mar non le souerchi, e non le laui 3 . I vortici de' venti ne' lor grembi Portano vn'altro mare in feno a' nembi .

Nel più profondo letto il romor fente L'altiero Dio, che'l mare haue in gouerno . Emostro il capo fuor col suo tridente, E parla à quei, che fan l'horribil verno: Varmatantafiducia, empi, la mente. Che dobbiate il mio nome hauere à scherno. Per bauerui vestito il volto humano La superba prosapia di Titano ?

Detto-hauria loro ancor: Dite al Re vostro, Il mormorar de venti è di tal suono, Che l'imperio del mar non tocca à lui, Ma'l tridente, e'l marin gouerno è nostro, Eche'l concesse già la sorte à nui : Regga egli i quei gra fashit sasseo chiostro, Done imprigiona à tempo i venti fui: Quini chiuda d'Astreo l'altero figlio, Quini possail suo imperio, e'l suo consiglio.

Ma à pena egli di fuor le prime note, Che l'impeto de venti con tal forza Le tempie , il volto , el tergo gli percote, Ch'à ritornar nel cupo mar lo sforza. Tre volte fuor de l'aggirate rote Vede portar l'immarmorata scorza, E tre volte và giù, ne vuol per forte, Ch'll lor giro il rapifca, e in aria il porte.

Sparfe l'a'me Nereide il verde crine Nel più basso del mare atro soggiorno, Piangon l'irreparabili ruine, Che firuggono il lor regno intorno intorno. Portuno , e l'altre deit à marine Non pensan più di riuedere il giorno; Ma che sian giunti i tempi oscuri, e felli, Che'l Chaos, the fugid, si rinouelli.

Strugge il furor, che l'Occidente foira, Ouunque ha imperio , la contraria parte, E fa, che'l primo mobile non gira. E più veloce andar Saturno, e Marte. Gione faper vuol la cagione, e mira Tutte l'opre terrene in aria sparte, E buoi , pesci , er aratri, e sassi , e trani , E in mezzo al foco ftar l'onde, e le naui.

Riguarda meglio , e vede , che la guerra De gli Euri , e de la parte à lor contraria, Distrugge à fatte gli huomini, e la terra, El regno salso , el foco, el cielo, el aria. Subito in mano ogni saetta afferra, Ch'effer più shole à noi cruda auersaria, E perche ogn' un del par la pena fenta, Folgori quinci, e quindi à on tratto auenta.

E'l foffio è si veloce , ofcuro , e forte, Che'l balen non appar , non s'ode il tuono ; Anzi glivati Dei foffian di forte, Che rimand ti al cielo i fuocbi fono, E fe foffer gl: Dei foggetti dmorte, Lapatria in modo vrtar superna, & alma, C'hauriano à più d'un Dio leuata l'alma. Confuso

196

Configio Giouchi con gli altri Dei ,
Ron han rimedio al lor propinquo danno ,
Il fo'cor più non val, che i venir rei
Contra il folgorator tornare il fauno ,
Rontra il volen dei venir (Nebatei
Ci Iberi al Affa gia la flatus donno ;
Ch ad onta del terribile Aquillone
Sopra Fritzen Libecchio al fin la pone .

Quints l'Orgoglio 1977
Quints l'Orgoglio 1977
Quanto manca la forza de rimici ,
Gil fine contra i voler de l'Oriente
Volar colci shi le Smirner pendici.
Reflar non pun più Borea à l'injolente
Africa, che finaramie empi , e felici
Volar contr'i termo, e si i il nimico infella ,
Cir alfini film nume sipilo Larmone sipilo quanto si il nimico infella ,

Vedendo Subjolano il marmo pollo - Su'i monte patrio de la donna altra , - Buttando in vi momento il lip propollo , Fa vitivar la consiunata (bitra . S'acchetà ancer l'Imperadore oppollo , E fer l'aria reflar vaena, e leg giera . Cominciò alibora il pioner de le tratu, pe faffi, d'ammi, d'humini, e naui .

Fecto à gli antri 1999
Fecto à gli antri o regi Sicani
Lafera venti al lor Signor ritorno ;
Chirato qli afferò con le fine mani —
E li ferrò nel folito forgiorno
Fan sin attiva quel leggleri, e vani
Hor pace, hor guerra mille volte il giorno,
Nel Elol la prigione horrenda, e fixta
Rendre pol laggia mani la lor mattina.

Ogn'on, ch'in torre bon fondata, e forte,
O in qualche fofa fotterwarea, o fiscus,
Da venti refigliane, e da la morte, ; (co;
Frema ancord i quel tempo borrêdo, ecicE rende gratie à la celefte corte,
'Ma moto più di natri il Frigo, el Orico:
Chefan; chel marmo influ di colei;
Timoge ancord a counteta de gli Dei; i

Oedemo tutti, esol 1
Sparfedi Jangue Regio bauca le glebe,
Sparfedi Jangue Regio bauca le glebe,
Di novo vitornaro di Jacrificio (be,
Run fel la danna, el buom, el babita in TeMaromento a honorare il flatto officio i
Da tutta Grecia i nobili, e la plebe
Done Jacrar cost estri, odori, e lami
Tre altara i dre da Thebe officio Rumi.

E, come auten ichel più prossimo essempio.

Torna imemoria altrus le cose antiche ;

Torna imemoria altrus le cose antiche ;

Diecan vidatte inon canto nel atempio
Moli anime prudenti al ciela amiche ;

Ch'ogo m, he ecenca e ropo pa sipilo e e ten
L'alme elette del ciel fas si unimithe: (pio,
E viccodasaa molit ossempio pe pene
Successi par e contrapor si ab ene.

Sedea yn weechio fia quei molto prudonte.
Chanea grane luferto, e le prote,
Ben ch'al mondo il dono do djeura gente.
La ferili vegion, che ancor fi dole
Del moftro nelegnanbile, e policare,
At wil lend Bellerofonte il Sole.
Mal ech, e la prudonza e il ricco pamo
Degno il fatea d'ogni honorato feanno.

Quefli, feconda i vecchi ham per cofiume ? Di raccontar lecofede lon tempi; Dife n Di queflo, e quel derijo Ryme Infiniti comar fi poano estempi: Mas, poi c'horgei Latona , el deppio kaue Honoran quefli altarit, e quefit i empi; Vi vo' contar come nel Licio regno Vi vo' contar come nel Licio regno Vinfe la file madre va durco figura,

Eßendo il padre mio già care d'anni, E me vedendo este adulto, e sorte, Kè pià potendo qui soffirea alguni, Onde igià migliorò la mestra sorte, Olse i più di minima propringa morte, E ben, the quel riposo vade su vini-, Doni al tuo veccho padre, e ten prink.

700

fo vo per kanenir dari il generno Di quelle facoltà, chi alcolfra firato Ferro a copilitate dal fador paterno Con modo razionemole, e lodato. Andar connienti in un parfe efterno, Ma non funca però del Licio flato, Ma dosse boggi il mercate il pafio intende, Però chi diriri compra, altri un vande,

Tu fai, c'ho tratto fempre quel fostogno, c'he chied à noi la vita, a la natura, ba quel chat culto, ville, e degno, che feme al l'arte de lagricultura.
Astara bor de hori quel l'acternato legno, chi fila piatta il vomero più dura, c'h' al caldo sol de la slugion, che miete, sentre foatezhoa caldo, et roppa fetc.

Questa chiane è custodia al poco argento, Che del senduto gran trass pur diacre, Quest aire pon del vino, e del s'umento e To glicie tutte, e reggi por liamangi. Dammi in vecchierza mia questo canteto. Fà, che l'uno sindio al mio consiglio ananzi. Prouedi à gli actosi aratri i buoi, Toi reggi si parimonio come vuoi.

Secondo ci mi comanda, il pofo io prendo
Di rinouar de brooi la mandra morta.
E fipra un picció mic ronziona quícudo,
Come lo flato mico dallor comporta:
Le donce ci diffe, al mio camino micodo
Con rua, cho em idé, prudente fiorta:
Questi era agricolar di qualche merto.
Nel rurale effectacionato co florto.

Oegejamo in mezzo à un lazo il terzo gior-Pa ben compollo, co cleuato ultare, (mo che pols fopra un pieclella dostro Di marmi, e di calonac iliufiti, e rare, Tal chè il e camaci alia regletare intromo Priù di due braccia fuor faperbo appare Amonta del fuo ronzino il Duca mio, L'inginachia a mustra quel Dio.

Anch'io, figuendo aliAnch'io, figuendo aliSmanto, m'inchino, e fijo intendo il lune,
Edico-ver laienç, che uno ha tempio:
Qual tu fi fa non coguito à me Nume,
Fa, ch'in quello usego il il lade, e l'empie
Ver noi manferui il fino erudo coflune.
E la fifo fa di fron pareda fide,
Chofenza dire è la mia faggia guida.

B e N. é quel patre aurenturofo, e feggio, che cerca prouedre al rozzo figlio.
Di foorta, c'habbisad Dio volto il Lanaggio, p. E c'homorato à lui perge configlio.
E c'homorato à lui perge configlio.
C'o il al a cagino, che nel morat vinagcio.
Non exerca humer dal cial textra o figlio.
E nel coffetto altrui sal mosfirail core;
Chel fa dispandi lande, e dogni homore,

Mentre per vimontar leucatte il piede . Per gire al mio camie von l'altrui pinnte ; Fe giro un, deverfo noi camina a piede , E, come al fanto attar fi rede aucatte ; China l'humil ginachio, e merce chicalo, Ma come mol·lafciar le pietre forte. L'affilo, C'ale crecchie gli appresant l'unia nono adfo con quallo accento o

S al prego, ch' à l'altar paluffre offerto His col ginochie bassal, colcer desorto, T al dal pregato Dio fia datoil merto, Che fastefaccia al defiato vaso: Cortefe pregris rendimi circo to De la Dio de l'altar, s'egli ii è noto-Et ei, che conofical altare, e l'acque, Con quefla voce al mio defir compiazgne:

Parisono à di questi morti Dio Quel del dium fricamente adorno. Quel marmo è di colci, che partorio A. La notte la Luna, il Sole al giorno. La quando di Japres habbi della prese hono per che non gli tronar miglior fottirro. E perro bi l'abrivation in quel patamo, Con un miracol fuo tel farò piano. COME fippe Cimon, che l'alma Dea, A cui l'altern fui ny nello flargoo erect, Del fiso marito grave il feno bauca, E che l'empo del parto era perfetto , La sterra larga, epia fe avara, erca, Ng vollè, ch' al da Dea desfe vicetto: Twe l'accetto l'Ortigia, ch' bebbe quini La palma fra le palme, e fa gli oliui.

Poi c'hebbe flaren 19 m del nobil pondo Contra la forte fluc cruda, e maligna , E dato i due più tairil limi di mondo Contra il gelofo cor de la marrigna , Giunon; volendo pur mandral i nondo; La difeacti da ti fola bentigna , Forgrine la linic con l'impaccio (cio. De i due, che fatti bauea ; facciulti in brac-

L'ardor del mergo giorno, el lungo corfo, El latte, che i fasteilla housem fucciuto, L'hauden di tanto himnor primato d'Arfo, E di fingorda fete anfo il palato. Che sorfe d'appe de param per darai yn forfo, E già il wifo, e'l ginocchro hausea piegato: Ma, quando pensò far le bocca molle, L' fu chi fe l'oppofe, e che non solle.

Quint was molt in valitie per core
Di gimchi, e falci da legar vinizifi:
Hor, come veggon, ch à lo flagno corre
Ter ber la bella dopma, cha i due fixti,
comincia gii coch ilipordement e à porre
Hu quei vogbi color bianchi, e vermigli i
E, vedendola fola, yn defir cieco
Gli prefi, e gil diffole âl asto bieco.

E di configlio poneri, e d'ardire, l'adrido à lei d'humor la bocca prima Penjar lo flagno à lei vetare, e dire Di non laficar la ber ne la lor rina; de prim non promette di confemire A la lor voglia obbrobriofia, e Rhina. Tanta c'he le vetar le publich acque, da Sal'arichiel in merz ei leis fi acque. Comincian bene à die, Ti n non benai, Se son, mal vejd spoi dar finor non Jamo: Che ifight humani in lei redutir. Nel mezzo del parlen tater gli famo. Deb monstip fine, die Gla, homai, Se non di me, dei due, che in fen mi flavon. Che 4, dunin, che le membra io no conforti, Mantando il late è me, refleram morti.

Come communi (on l'aura, e la luce, Cofi publiche fon Lacque, e le flonde. Il Sol per utile (squal nel ciel riluce, L'aura do ogni mortul del por rifionde. I'al chivajulpe i il defin, che vi conduce. A dinegar à me le ripe, « l'onde. L'auratio à ber nel vofiro lago io venni, Corfi al publico dono, e non l'attend.

Par , fe bene è commune il lavo, el flune; Supplico à voi, come fi fosse voltro, Che con cortée, el librat collume Pogliat compiacer al prego nostro. Noga fare, che lardor più mi consume Ebumor, che matir vivo il carnal chiostro. Che, fe par ci mi on prego il cerv i monte, Ambrossa, e Petetar non invitalo à Giote de la companya e per supplica del consume Ambrossa, e Petetar non invitalo à Giote e

Beneficio farà, tal vo chiamario, Sio net voftro pantetà fipezzo lafete. E forife parto nel trimunerario Talmunte, che di me vi loderete. Pedate ben, chi gran fatta io parlo Quefle poche parole affitte, e chete. Si le tama e pi, e fibe firrio ho laffo, Chi aprir non ponno al debi fiuono il passo.

Per voi conoscerò d'hauer schuate
L'dma, che più spirar non può nel petto,
Perchela viù ain viù inacrerata
Ng l'acqua, che da voi propinqua aspetto.
Ng solo ain viù rinacrerata
Ma à ancstidae, c'har dad mio sono illettos
E, se pome od smor uel cur v'allo zgla,
T'e vire salutri con poca pioggia.

226 Chi mo Bo non haurian le dolci note, Che dogni affetto banean l'aria cofpersa? Ma l'impudente stuol mancar non puote De la natura sua cruda, e peruersa. (se OVANTO più preghi il rustico più seno L'orecchie, e più s'oppone, e s'astranersa: Quel, ch'egli vuol da se, rispinge, e scaccia, Ne sà quel, che si voglia, o perche l faccia.

Prega ella: & ei , se ben conosce, e vede , Che manca del douer, se non consente, Perche da pria no'l volle far, si crede, Che ne vada l'honor, s'egli si pente. Anzi, quanto la Dea più prega, e chiede, Più diuenta superbo, & insolente, Ne gli bastanegando esser seluaggio, Che viene à le minaccie, & à l'obraggio.

Dapo l'ingiurie l'odiosarazza Salta per tutto il lago, e turba l'onde, E con piedi, e con man le rompe, e guazza, E di mille sporcitie le confonde. Tofto la Dea la turba infame, e pazza Sott'altra scorza infuriata asconde. Che quel non'atto tanto li dispiacque, . Che le fe prolungar la sete, e l'acque,

Et alzando la man, come potea, Impedita dal sen , che i figli porta, Diffe. A quest union maluagia, e rea Perpetua stanza sia quest acqua morta. Gia tutto ottien quel, che defiala Dea . E già l'humana effigie si trasporta; In on folle animal picciolo, e strano, Amico de lo stagno, e del pantano.

> Quato più acasta il pesce, più l'huom perde, E più picciol divien, suor che la bocca, La schena punteggiata, e tutta verde, La pancia è del color , che'l verno fiocca: Non si trassorma il collo, ma si sperde .Tanto, che il nono tergo il capo tocca. E ancor s'alcun va à ben, la sciocca turba Salta nel morto stagno, e'l mesce, e turba.

Hor l'animal fott' acqua si nasconde, Hor gode fopra il ciel la tefta fola, Hor col nuoto, bor colfalto ei scorre l'onde; E, se ben l'impudente è senza gola, O sia sost acqua, ò sit l'herbose sponde, Dà fuor l'ingiuriosa sua parola, E d'ogni intorno assorda il cielo, e'l lido Col suo pien di bestemmie, e roco grido ..

Poi che'l nouo miracolo si sparfe, S'ordinà di parer di tutto il regno. Che per placar la Dea de l'ira, ond arfe, Di fede, e bonor le si mostrasse un segno ." Tanto, ch'oue la Rana al mondo apparfe, Fabricar quell'altar superbo, e degno, E ogni anno nel suo giorno il popol Licio: V'ha fatto, e farà sempre il sacrificio.

Parlato c'hebbe il fido peregrino , S'incaminò ciascuno al suo viazgio. Si che scaldiamci al pio culto diuino Con fanto, e non colpeuole coraggio: E non seguiam l'essempio contadino, Ne de l'altier di Tantalo lignaggio Maveneriam con fe l'officio fanto, Come ne profetò la fatal Manto,

Sozgiunse un , che fra lor sedea nel tempio, Di presenza, detà grane, e di panni: Bastar dourebbe il raccontato essempio A far saggi i futuri huomini, & anni : Pur po un'errore anch'io contar maco epio, Ch'afflisse il malfattor di maggior danni. Ch'oprò senz'altrui danno opre men felle, E vide il corpo suo star senza pelle.

FV Marsia in Frigia un Satiro nomato , Fra i musici più degni il più persetto , Ne le canne da vento il più lodato. O sia trombone, è piffero, è cornetto. Mentre fe Apollo a buoi pascere il prato, Hebbe di questo suon molto diletto; E fama fu, che Febo in questa parte Sapeffe più , che non discorre l'are Venne

Villani in Ranc.

Venne à goder dopo cent'anni, e cento Questo Marsia , ch'io dissi, in terra il lume. "Ch'd dare a flauti, & a cornetti il vento Apprese per natura, e per costume, E preferirsi à Febo hebbe ardimento ; Per donare à la patria un nouo fiume, Che, come hebbe di questo Apollo nona ; Scele dal cielo in Frigia, e venne in proua.

Stupifce il biondo Dio, tofto, ch'intende Il dolce fuon, che'l Satiro da fuora; Che, metre un dolce spirto al corno ei rede, Hor col suon si rallegra, hor's' ange, e plora. Quanto più vien lodato, più s'actende Di gloria, e nel parlar se solo honora, E dice à Febo: Homai conofcer puoi , Quanto auanzi il mio fuono i merti tuoi .

Quato ad Apollo il suon di Marsia aggrada, Tanto gli spiace il suo sonerchio orgoglio . E dife a lui : Latna pirtu fi rada Fà, ch' ammonir d'un grade error ti nogho. El capo gli adornar di nona fronde . Per far, che'l two valor teco non cada ; Prendidel tho father teco cordoglio; E dl con humil-cor, come ti penti D'hauer biasmati i miei più dolci aceemi .

vna di

Ch'io giuro per quell'asqua; che mi sforza, Che , s'oftinato flai nel tuo pensiero , Con dir, che l'arte tua sia di più forza, Tal dar caftigo al tuo parlare altero, Che vedrai il corpo suo flar fenza scorza, Ma, quando tivanegga, e dica il vero. E che del fallo tuo cerchi perdono , . To vo gingner dolceg za al tuo bel fuono.

Non vorrei dal tuo orgoglio effer costretto Far perir l'artetua, ch'al mondo è fola; F., quando di sentirmi habbi diletto : 1 Eà dinentar humil la tua parola: che per lo flesso stagno io ti prometto Divento à questo corno empir la gola : E de la cortesia di questo legno Effer l'accento muo saprai più degno.

Le Ninfe, i Fauni, e gli altri Semidei, E i Satiri fratelli eran d'intorno A Marfid, che cedesse d i sommi Dei, C'honoraffe lo Dio , ch'apporta il giorno : Vo', che siano i suoi canti i miei trofei, Risponde il folle, e giugne scorno à scorno. Irato Apollo il legno al labro accosta, E fida al boffo altier la fua rifposta.

La lingua, il labro, il legno, i diti, el vento Di tempo in tempo phidienti à l'arte Si dolce fean ne l'aria vdir concento, Che si vedea, che da l'Etherea parte Era disceso il nobile istrumento, El'antor, che le note, e'l suon comparte, Tal che l'alme soggette al caldo, e al gielo Donar l'honore al cittadin del ciele .

La Ninfa, il Fauno, e ogn'en, che'l suono Di consenso comun chiaro riftonde, (vdio. Che'l fauno è vinto, è vincitor lo Dio, Romper non posso il giuramento, ch'io Pur dianzi fei per l'offernabili onde , . Diffe lo Dio pentito, e vn ferro prende, Cheprinar de la pelle il vinto intende.

Deb, Marsia allhor dicea , deb non è tanto L'error, ch'io fei, che merti si gran pena Che spogli à la mia carne il primo manto, E ch'apra il quado ad ogni fibra , e vena . Apollo laftia à lui fare il fuo pianto, . E de la scorza il prina , e de la lena , E tanta pelle à la sua carne invola, Che tutto il corpo è una scrita sola.

Stilla il fangue da musculi, e da vene, E'n sutto il corpo suo rossegzia, e luce, . E fan fanguigne le montane arene, E.d mifero Silvan toglion la luce, Tal che ciaseun ch'in lui le civlia tiene . Difilla in pianto ! una , e l'altra luce , I Sariti fratelli , c le Napee , I Fauni, l'Amadriade, e l'altre Dec.

Ogni

Ogni Frigio pallor, ch'in quel contorno
A paler fi trono gregge, od armento,
Y paler fi trono gregge, od armento,
Y celando offere i luitento ti giorno,
Che fuca loro valir fi bel concento,
E reflar del fuo fuon rachono il corno,
Et ogni ditro fuo mufico dirumento,
Concorfe i lagrimarlo, el ciel già chian
Oppofe vu flebi nembo a vuoto amaro.

Di Marfia il farque, e le lagime flutte
Da' Semidei, da gli buomini, e da ciclo,
Render la terra moli ei aquella parte,
E la terra moli ei aquella parte,
E la terra de giomar rinolto il Zelo,
Marfia in Sifucia il tutto, e dillillando parte
flume.
Il bianco, e chiaro humor dal rofto velo,
E ne le vene fue fillato in finum
Thi balfo di quarto il fi vedere il lume,

em ougu adquisso o 13 s seusce is somme.

Diftilal impeliffim od in mont e,

Etien di Marjia il nome, e tanto fiende,

Seco tinado più d'sa l'rigio fonte,

Che Don' in fien albavacca, e glido i rende,

Con quefle biflorie manifolte, e conte

Turda il aggio not tempo e, duogo initate,

l'in predicendo a ogn' un malangio, e via,

Che per fiu, fia non bà il timo di bìo.

TV TI del vecchio Re piangean la morte, De figli la fortuna auerfà , e tert e; Ma nessima i colei pixipea la sorte , chel sino misro sin piange di pietra . Tur dad fratte se la Trebana corte Yn lungo, e messo pianto il fusio impetra , Di Taxado il siglinos Pelope solo Legrimò il sao sono quessigo duvolo .

Quanto al mio padre pio d'obligo porto, Tanto di voi mi doglio, eterni Del; Toi c'hebbe i lum ontal I zonalo feorto, Che i giovit miei douca far trifli, evei , sti feri'l core, e poi che m bebe morto, Y arie viuande fe de nembri miei , E mi dic cibo u voi ne miei prim' anni, Tee tormi d quaffe penc, è quof alfamsi. Mavoi dal padre mio Nemi inuitati
Al emie carni accortiui di reello (it
De neumbi mice, che in perzi eran tagliaDi nosoi l'ecopo mio felle contello.
Per farmi, como bascra displosi i sati,
In ituti zigoru mici dolente, e mello.
E mandaffe Mercurio al lazo Auerro.
Ter ritor l'alma mia, che ra a l'inferno.

Hauesse almen di voi sato ciascuno, Come Cerere se, che nov accosse Del cio homano, e vint ad digimo LA mia salla similtra eleste, e morse. Che, se tutti i miei membri instro ad vino Mangiati bauesse, non harriumo sosse Totuto varirui voi altra volta insseme, Ter darmi in preda a se migiere esteme.

Ben che si come allhor mi rifaceste
La spalla, che mangiò la Dea Sicana,
Di dente deleghate, e la giugeste
Con la già cotta mia persona humana:
Cos rifatto aucor sutto mi haureste,
Tere i bauesti aveder a laus thebana
Trina de la Reina mia sprella,
del si fuero mi discordi.

E de la fuo progenie il luftre, e bella.

21 de Trina di trutti i figli. 21 de de conforre 
Prina di trutti i figli. 20 hor e, fe bene è pietra, 
Penfando à l'empio fio dellino, e forre , 
Le lagrime da 160 anch loggi imperra: 
Quanti era mè per me linfernal corte, 
Però che la prisjone eterna, e terra e 
Ngon dana à l'alima mia fi gran rominento, 
Quito bore, bit ogo di si Jou pronog, si tro.

Cofi con duolo infolis, e infinito, De l'alme de l'imperio alto, e giocondo. Pelopp fidoles, chin qual comirio L'hanester tolto al Restaro, e prosondo. Come sin per la terra di caso valto, Le estri del acrecia, e i Red mondo, Come sinol fari in simili dolori, Manda per consolarlo ambasciadori.

E Cipro ,

Peloned vna spal di can ne ottio vna di i uorio. I Cipro , e Creta , e Rodi , e Negroponte, E ogni altro Regno , che da! mare è cinto ; E tutto quel, ch'e dentro , e fuor del ponte, Che fra due mar fal'Ifmo di Corinto, Mandar de l'eloquentia il miglior fonte A consolare il Re del germe estinto: E manco fol di quel , che si conuiène (Chil crederia?) la più prudente Athene.

Ma seusamerta la Palladia corte, Se poca à tanto officio intefe cura: Però, ch'allhor la Barbara cohorte Facea terrore à le Cecropie mura. Benche dapoi da un Barbaro più forte Ful Attica città fatta ficura . Tereo gli empi scaeciò Barbari andaci, Firlinol di Marte, Imperador de Traci :

Fiaccato che'l foccorfo haue le corna A la nimica, e Barbara infolenza; E faluato quel fen, che'l mondo adorna

D'ogni arte liberal , d'ogni fcienza ; Tereo non prima al suo regno ritorna, Che'l grato Re de l'Attica potenza Per colligar più forte il Trace feco L'auinse sposa al sangue Regio Greco.

Hebbe due figli , Prozne, e Filomena , Di fi leggiadro, e fi dinino aspetto, Che non cedeano à la famosa Helena. Tereo con Progne fè commune il letto, E confermò la coniugal catena. Pronuba lor Ginnone effer non volfe Ma ben con Himeneo lontan se'n dolse.

Non vi comparfe l'on, ne l'altro Nume, Ma fra lor fe ne dolfero in difbarte . L'alme tre gratie à l'infelici piume De i don, che foglion dar , non fecer parte . L'Erinni , hauendo in mon l'insernal lume , Poser nel letto il successor di Marte Con la donzella, e lasciò il gufo il nido, E fe fentire il suo noioso strido .

Ma, come quei , che non sapeano i pianti , Ch'vleir donean del coningato amore. Con giostre, e con tornei, con suoni, e cati Si fe in Athene à le lor nozze honore. Tutti noui (plende ano i vary mauti Di valor, d'artificio, e di colore. Scopri ogni donna allhora il suo tesoro, La perla oriental, la gemma, e l'oro .

Tereo fatte le nozze non s'arresta, Matorna con la sposa al patrio lito, Done la Tracia rinouò la festa, E salutò il suo Re fatto marito . Con pompa coronò la Greca testa, E noue giostre fe, nouo conuito. (ganno, Ab, quanto intorno al bene è il nostro in-Come spesso n'allegra il proprio danno.

Non prenedendo i minacciati scempi De lumi , ch'à mortai volgonsi intorno , Tered ordino , che ne futuri tempi Fosse honorato il mas inteso giorno, Per tutte le città, per tutti i Tempi, Che die principio al nuttial soggiorno . Iti un suo figlio dopò al lume venne, E'l di del suo natal se ancor solenne.

D'ATHENE il Re, che Pandion fu detto, Dal di, che Progne il padre Pandione Lascid con Tereo, el Attica contrada, La madre de la moglie di Plutone Donata al mondo hauea la quinta biada, Cinque volte il figliuol d'Hiperione Fatta hauea per lo ciel l'ufata strada, Quando Progne con modo allegro, e dolce Cost Insinga il suo marito, e mole:

> Dolce conforte mio, s'io dolce mai Tifui nel'età mia più verde, e bella, Concedimi, ch'io possa andare homai A rineder la mia cara sorella, A la felice patria, ch'io lasciai; O fa, ch'one son'io, se ne venga ella: E,s'al socero tuo paresse greue, Prometti à lui di rimandarla in breue.

Molo

Onde la dolce sua consorte il prega, Se ben non vuol, che lasci il Tracio tetto, "La seconda dimanda à lei non nega. E, perche non gli sia dal Re disdetto, (Tanto l'amor de la consorte il lega, ) Ch'in persona vuol gir su le triremi, Per por, se mancail vento, in oprai remi .

Come l'altro mattin surge l'Aurora, A questa impresa il Re di Tracia accinto, Del porto di Bisantio vscendo fuora, Hor rd da! remo, bor và dal vento finto, E hauendo à mezzo di volta laprora, Silibria à destra man lascia, e Perinto, Poi col corlo del mar veloce, e preflo Taffalo firetto, ch'e fra Avido, e Sefto.

Dal pento il buon nocchier (pinto, e da l'on». L'amor de le prudenti tue figliuole Ver l'isola di Tenedo camina, Vi gingne, e lascia à le sinistre sponde Troia, ch'allhor de l'Asiaera Reina. Ecco on scoglio si mostra, un si nasconde, Mentre fendendo và l'Egea marina, L'Icaria acquista, poi perde l'Egeo, E giugne al promontorio Cefareo .

Quini à Libecchio poi volta la fronte, E lascia Andro ama maca, el camin prede Ver l'estremo Leon di Negroponte, E ver la dotta Achaia il corso intende, E tanto innanzi va, ch'al Sunio monte Il soffio di Volturno in breue il rende : Verso Maestro poi tanto si tiene, Che'l porto di Pireo prende, e d'Atbene.

Fit il Tracio R: dal focero raccolto Con quella hilarità, con quello honore, Che l'affedio chiedea, che gli hanea tolto, E'l nouo parentado, e'l gran valore. Poi c'hebber man'à man con lieto volto Giunta & Achino, el Tracio Imperadore, Con trifto augurio trattifi in difparte, Cofi parlo il figlinol, ch'ofci di Marte;

Mosso il marito pio dal caldo affetto , . Se bene Amor m'banea l'alma infiammata . Quanto si potea più, di rinederti, Si per l'affinità, c'habbiam legata. Si per li tuoi maranighofi merti: Non però questa la cagione è stata, Che dar m'ha fatto i lini à i venti incersi. Che, se ben'io p'hauca tutto il mio affettos In Tracia mi tenea più d'on rispetto .

Quel , che mi fa lasciare in tempo il Regno , Che per varii accidenti io non dourei E che mi fa fulcar l'onde sul legno Per venire à smontare à i liti Achei. E' il caro, fido, e presiofo pegno, Che piacque, e piace tato à gli occhi miei. Progne, la figlia tua, la mia conforte, Per mar mi finge à le Palladie porte.

M'han costretto à passar nellito Greco: Che la conforte mia riueder vole L'altra figlinola tua; che restò teco . E, se mancassi de le mie parole, n Io non haurei mai più concordia seco: Ch'io le promisi qui trarmi in persona ; or E di questo pregar la tua Corona.

Se de la figlia enacerchi il contento; Se del genero tuo brami la pace, Fà ch'io possa condur col primo vente L'altra figlinola tua nel regno Trace. -Metreche'l Re di Tracia apre il suo inteto, E disporcerca il Re, ch'ascolta, etace; Fra molte Filomena ini rifblende, . E la fanella sua nel mezzo fende.

Come sa, che'l cugnato è già in Athene, Di Progue la bellissima sirocchia, Con ricco babito , e vago à lui ne viene , E giugne, e piega il ciglio, e le ginocchia. Come il Re Tracio in lei lo fguardo tiene, E le dinine sue bellezze adocchia, E de begli occhistioi la dolce fiamma, D'amoroso desio susto s'infiamma.

Come

Come talbor le belle Priadi vanno
Con la più bella affai dina di Delo ;
Cofi ne va cofici rieca del pamo o,
Ma molto più del bel corporeo velo ;
Fra donzelle fi fiendide, che famo
Frede pa noi de la belta del ciò o,
Ma di beltà , d'adommento , e d'oro
Tiù bella e nuezzo d'o le Della loro.

3i dan la man da questo, e da quel lato, 51 fan glinebini, e i fanti abbracciamenti Fre la evrejue bella « flino capita. Come «fan rimedendofi saremi: E, poi che l'ono de latro ha dimandato Di molti lor conquinti, e conoscenti, Ter man l'Atrico Re di nono piglia il Tratio, e fa, che siede et, e la figlia.

Quarto hapiù mi lei Tereo le luci mtefe, L'anto più i immorora, e più l'accrode, Spinto da la natura del paéfe, chè à Venere ogni cura, ogni opra impende. Ngo nuo fa stabet riffarmian, nu fipela; Ma di goderla in ogni modo intende; Se best douesse fife francia esto intégro, Se best douesse fife francia esto intégro.

Troppo gli par doner effer felice; Si può venir ed deffato intento Con quella felie po pol a la do beatrice; Che folo in tutto il può render contento. Puol corromper Laf en la nutrice: Quanto può Tracia dar d'oro, e d'avgento. D'ornamenti, di gemme, e d'ogni bene, Tutto al parto vuol dar del Red Attone.

s'altro non può, condi torla à la fita terva: Preforçae datla al fio Regno inacondo, E per florbat à fe prender la quendio Contra tutta la Grecia, e tutto l' mondo. A 11, the mon of Armor, fe beni afferta,; Quido puffi per gió octo la cor profonto d' Accesso de la Regidia i la foro s. Chel petro à tunta firamma e piciologo.

Più Jopportar non poù i indugio, e fisiça
Di noso al foo mandatola fauella,
E per la figicia IR ce colorat a, o prega,
Che possi riveder la suis forella.
Amor fictuodo i lace, e non qui nega
Ogui Jorna di dir più nega, e bella.
E, mentre mostra far ferivitio altrui,
L'instammata a matao prega per idi.

E, se pur nel pregar passa thomesto,
Sopra la moglie (ha sivila il ho torto),
Edice, I on onlarie tanto modello,
S'io non hanessi in some some some of corce di dodo spragiame in questo
Foder nassa come in the similar trace accorco,
Comitin questo possiones on questo
Foder nascander mostra il Trace accorco,
Comitin questo possionato, ond egit vede,
E acquista al cupio cor suggento fede...

Ofommi Dei, che senotrojo inferno Ingombra un petto mijero mortale, Come gli fa ficie oi liume interno, Che conofer non fappia il ben dal male, Terco dal gello, e dal colore Glerno E gindicato pio, fasto, cleale, Effendo emplo, C'ingiullo, e pien di fode, E dal delitto acquilla honore, e ledel.

Come la bella. Filomena intende Quel, chal padre il Re I racio perfiude, E che comdunte à vocer Progre intende, Nel medefino voler concorre, e cade, E quante il virginal flavor fi tlende, Terge a bumilimente la fan medleta, E, mentre per fino bene il padre alleta, Contra quel, ce fino bene il padre alleta,

Terro, che medeil gratiofo affetto, ondeil padee di fio fin moure procaccia, E forge, che la tere degno rijecto. A non legarii il collo con le braccia, Aggingen none famme a l'argio pe tto, E mille volte col profier l'abbraccia, El padre effere verifa per legar lei, Nepro'i juoi penfero non meneri.

Tante moffer ragioni hor quello, hor quella, Maben ti vò pregar per quella fède, (ti, Che dal doppio pregar conninto fue . Ellaid ringratia, e quelle cofe appresta, Che seruir denno à l'occorrentie sue, E s'allegra per due, per due fa festa Di quel ch'effer donea lugubre à due. Tereo il ringratia, ancor via più contento Per quel,c'ha dentro al cor, lascino inteto.

Hauean tanto à l'ingiù gia preso il corso I caualli del Sol, ch'egli à gran pena Regger più gli potea col duro morfo, Tant'eran presso à la bramata arena; Quando bauendo i due Re molto discorfo Chiamati furo à la superba cena, Done fanno à Lieo l'honor, che ponno, Poi vano à dar le mebra in preda al fonno.

Mail Tracio Re, se ben da quella è lunge, Che gli hauea Amor scolpita i mezzo al co No però men quel desir cieco il punge, (re; Ma contempla lontan l'Achino amore. E seco imaginando si congiunge, E hauedo in mête il bel, ch'appar di fuore, Quel, che non vede, à suo modo si finge, E con vano pensier l'abbraccia, e stringe.

Già tolta al ciel l'Aurora hauea ogni stella. E lodana ogni augel la nona luce, Eccettoil Lufignol, la Rondinella, Che fotto altro mantel vodean la luce. Quando per menar via la figlia bella Tereo, ch'al fonno mai non die la luce, Vedendo effere apparfo il nono lume Co'l medesmo pensier lasciò le piume.

Fece dapoi sentir gli vltimi accenti Al focero, e da lui commiato prefe: Il qual nel far gli estremi abbracciamenti Fè, che queste parole estreme intese : Tereo, poi che d le voglie troppo ardenti De le mie figlie il tuo parer s'apprese, Anch' io dal voler tuo non mi diparto, Anzi al terzo parere aggiungo il quarto. Che'l ginfto vuol, ch'al hua da l'hno li por-E per la fe, ch'al laccio si richiede, Che insteme n'ha di parentado attorti, C'habbi di questa vergine mercede . Si che sicura sia da gli altrui torti ; E, perche ritornar mi possa illesa. Sia con paterno amor da te difefa.

E, poi, the la piet à m'hane disposte A lasciar dipartir dame coftei. Tu ancor (fel giufto, el pio no t'è nascosto) Tenuto à rimandarla al padre fei. Però del volto suo quanto più tosto Contenta i lagrimofi lumi miei . Porga il genero pio questo conforto A la vecchiezza mia pria, ch'io fia morto.

E tu, cara mia figlia, habbi rispetto A l'età mia, che quafi al suo sin giunges. E, come satissatto al caldo affetto Haurai di quello amor, ch'à gir ti punge, Ritorna incontinente al patrio tetto, Bafta; ch'vna di due da me sia lunge . Cosi dicendo, le baciò la fronte, E fe , co questo dir, d'ogni occhio un fonte.

Mentre di pianto il padre il volto tinge, Risponde al lagrimar la regia prole, Ma il lutto, el fospirar tanto la stringe, Che non può dar risposta à le parole. Promette il Re infedel, lagrima, e finge, Che, pria, che scaldi il quarto segno il Sole, Datriremi sicure, e fide scorte Sarà renduta à le Cecropie porte.

Poi che le frarfe lagrime vedute Hanno à lor volti irruggiadar le gote, Pregal'Attico Re, che si salute L'altra figlia in suo nome, e'l suo nipote . Sciolte le mani poi , ch'eran tenute L'una da l'altra, fer tacer le note, El sopragiunto à Pandion dolore Porge al presagio suo maggior timere. Monta

Montail barbaro Re fiel miglior legno, Ma la fanculla Acboa prima vi minic, Le fopra il palco più eleusto, et demo, Ob'ème la poppa, vuol, che fees fiin Feec quei, che vi vuol del Greco Regno La bella Filonena in compagnia, Montar fii m' altra fienturata prora, Da due donzelle, e la untrie un fivora.

Poi, che da cento remi il mar furotto, El lito indictro ribattuto, e fintto, E fin el 'dia toma l'arbor coddato, Diffe il barbaro altero : Habbia già vinto i Il vota in poter mafro habbiam ricatto, Ne tener può in officio il silfo finto : allegra, el moffira, e differifica di pena Quelbe, che fiera, e livo il Traccia il mena.

Gli occhi dai volto pia mai non rimone , E gode baueria fine di ogni periglio ; Come gode talibor langede di oises, che la lepre , chauca nel cumo artiglio ; Re l'altifimo cerro ha polit, done ... Ferma nel fuo trofeo l'altero ciglio a E gode, che l'indo alto, one la viene , Nulla di la prode di fone c.

Comanda à un capina a lempio tiranno, Che ne la fius galea nefanda porta La Greca compagnda; chi n' Tracia vanno Per fure à la donz ella honore, e forta, Che, some de la notte il urro panno Faccia l'alma del di rimaner morta, E col fio mito il mondo al modo affonda, I Greci ad ma de un dia modo affonda,

Einclinato corfar fempre à far male , Come Bleuder nel cicl vede le flelle, S'allontana da gli altri, e dona al fale Gli huomini ad van o di van , e le douzelle . Le tre, ch'eran nel legno principale ; Smontaro à venerar "Netuno anch'elle , Che l'vlimo feren , ch'in mar si rique , Eur tolle al legno, e si nonte à lacque . Come prendon di neste il porto infido ,
E godon di toccar Lumais terra,
Ngon ode l'inomen alcun fa'i lido
Il linguaggia parlar de la fue terra,
Chiam atto lamtrica, e più d'on fido
Creco, che morti il mar nafondo, e ferra
Creta che morti il mar nafondo, e ferra
E fià, che la fanciulla il grido intenda.
E fià, che la fanciulla il grido intenda.

Per man la prende, 30 s.
Seco, edi darla al Regio albergo dice,
Eche i fino i frecio, el darle gio albergo dice,
Eche i fino i frecio, el darle file compagne
Intanto ne verran con la nutrice.
Paffan con posibi paffi le camp agne,
E conduce la vergine infelie
In oma antica felua, one va palazzo
Il Resemplo lape prino folazzo.

Quini vn ferraglio di Re barbaro hauca Cinto di groffe, e d'alte imma incomo, E le fanciule belle, che potea Tromar nel Tracio, e ne l'altrui foggiorne, Da gli Emmelti gunedate ini tenca, E vi folena andra quafi ogni giorne s E godea per antico fuo cofilma Con quella, che frieglica, l'infami pinme.

Saper fe il Re, comenel porto fiefe
La giunta al caffellan per un fito paggio
Il qual venne si montrare un fito accepe
Il Re con gli altri in mezzo del viaggio.
Pei abe l'albergo il Re crudele aficie
Diffe, Fin che non efic il foltar raggio
A fare ogni altra fiella ofeura, e vana,
Ren obto ni vurbue la tuna germana.

Si che possamci nosse de dhergo alquanto, El somo sessiono cochi dia quel, c'hauer dime se E volto di teglio ver due vechie intanto, Di quel, c'hauemo i far, lor sec ecno. Le vecchie esperte, che conobber quanto Il Re chiedea, passa la siglia semo In una slanza, one ra un rico letto, dibergo unive o di barbaro riecto.

O 4 Come

Come le luci la donzella intende Ne l'adornate riccamente mura, Si stà sospesa alquanto, e pensa, e prende Maggior dentro da se noia, e paura: Ch'ella si posi , da le vecchie intende , Manegando ella Stà, nè s'afficura. . Pur con falle lufinzhe tanto fanno , Ch'ignuda al letto barbaro la damo .

Pensa il perfido Re maluagio, evio Goder anini il suo furto, e farla donna, Quini serbarla al suo folle desio, Ma per velarlad la Tracense donna, Prima, che'l biondo, e luminofo Dio Sorga à scoprir la sua splendida gonna, Vuol, che l'armata in mar riprenda il corfo, E vada al Re di Cipro à dar foccorfo.

Cipro allhor da Sidonia hauea la guerra, Ela Tracis possanza hauca chiamata. Che, come amica à la Venerea terra . Mandasse in suo fauor la Tracia armata. Hor , poi she la sua classe asconde , e serva Ogni huom, che sà la donna effer rubbata, Vuol, che vada à tronare i Cipri porti, Perch'ala moglie sua non si rapporti .

Hanea, prima ch'interra il Re scendesse, Importo al General del Tracio legno. Ch'alcuno al noto lito non rendesse, S'ei non gli dana un certo contrasegno. Ma, come il fegno imposto il conosceffe, I asciasse incontinente il Tracio Rezno. E visse à riparare a! Ciprio danno, E Steffe al suo servitio intero un' anno .

Scrive egli in Cipro, e dona il fegno, el foglio E, coperto del lino il corpo ignudo, . S A quei , che feco pscir de le triremi . Discioglie il lin con general cordoglio Il Capitano, e dona à l'acque i remi, E vanno à ritent ar l'ondoso orgoglio Sol del Re, e de la donna i legni scemi. Val'armata ver Cipro , emena feco Orn'un, faluo il Re Tracio, e'l furto Greco .

Riferiscon le vecchie al Re contento, Ch'ella si stà nel letto ignuda , e sola: . . Corre egli à l'amorolo inganno intento ! E'l fior virgineo à lei per forzainubla. La figlia vsò con vendice ardimento Laforza in sua difesa, e la parola; 1.1 Ma folanon pote fancinlla, e ignuda. Vincer l'eta viril , tiranna , e cruda .

L'amato vadre in van chiama fouente, Souente Progne , e più gli eterni Dei s. Ma de la moglie sua, ne del parente. Terco conto non tien , ne men di lei . Come sfogati baner l'empio si sente Gli abbracciamenti suoi lascini, e rei, Senza punto indugiar lascia le piume, Acciò ch'ella si plachi , e chinda il lume.

Come presa dal lupo humile agnella . Da pastori , e da can tosto rifcossa , Trema ancor de la gola ingorda, e fella El giel corre, el tremor per tutte l'offa : Qual la colomba bumil candida, e bella. Cui volle far l'aster la piuma roffa; Trema, se bene è suor d'ogni periglio, E d'effer parle ancor nel crudo artiglios,

Tal la Stuprata Achea, poi che si vide Fuor del letto saltar l'empio tivanno, Tremana ancor de le fue braccia infide . 3 E la Steffa fentianoia , & affanno . Ma, come meglio misera s'anide' . Del tolto bonor , del ricenuto danno . Le chiome fi Stracciò, feriffi il petto, . 1 E lasciò l'odioso, einfame letto.

Già bello, e casto, & hor corrotto, e bello. E fatto al corpo , e al lino un'altro scudo . D'un cinto , sciolto , e mal disposto vello . Alzale meste luci al volto crudo, Stracciando ambe le man l'aureo capello. Escinta, inconta, lagrimosa, e trista Con questo duolo il Recontento attristà:

O Bar-

O Barbaro erndel, Barbaro infido, Barbaro erndel, Barbaro infido, Barbaro per l'effetto infame, & empio. O dogni ofeno vivito infame, de empio. Hor quando s'edi mai fierndo fempio l'Austia è, cradel, la fi è, che delli al fido Soccro toto d'orni pietade effenipio l'Austia el mio padre pio la data fede, Leando piamendo air fidomani, e diede l'Austando piamendo air fidomani, e diede l'

Ahi come, tradutor, it foffr il core,
Tal ver la tuacognata vfar oltraggio,
La quad nel sem ann fido il ho bonore,
Che tenca il Tracio Re leale, e figgio.
Cime, non moffi il tur cor, traditore,
La mia wirginità il mio lignaggio,
Thi che macchià con vergognofo fegio
La data fede, el fangue Attico Regio.

Per dar hogo à vodere ingordo , e cieco Printat am ha di que liete foggiorno , Chefatio in Tracia harrico flague Orteo, Che da parenti miei fi adato al giorno . Hor come poli oi più tronami freo , Crudel, Co questa macchia, e questi o formo . Come vovo più , che mi ettarecze, e m ane, se pellice il tesso forta ti macchia . Se pellice il tesso forta ti ni famo.

Hai rotto di fical quel giuramento, Che dee fernare ogn humm, fatto marito; Beinde Lhai fatto cento volte; e cento, Colume antico al tuo Barbaro fito. Ma quello torto, e queflo tradimento Potea ben contentar l'empio appetiro. Con tante, che tu n'hai leggiade, e belle, Senza far quello formo due forelle.».

Prima mancali i , perfido , à te flesso.

Dopò al Repiode l'Attica coborte .

Traditi me , e vis fue da te promesso .

Che illes viueda i la patria corte .

Ma non minor poi commette siti eccesso .

Verla pudica , a sagria tua consorte .

Tal chan prini d'honor l'empie uve vogli e

Te, la cognata, il sieçvo , e la mogli e.

Te, la cognata, il seco , e la mogli e.

Abidel two homo natico, e del mio fangue, Perche non rogli à me faura, e l'acconto o Ond è, abel capo mio non rende flongue? Perche nol doui al oditimo tormeno è Matu wedi, comi e pinemedo langue, E farebbe pietà rogli il lamento : E non rouis fire di lin l'otimo fermpio , Perche v fando pietà non fareffi empio .

Piacesse à Dio , che la mia miser alma
Tolta à quel corpo bacesse; che l'adombra;
Tria, che l'infome tua noios paina
Desse principio al duol, che l' cor n'ingobra.
Ch'à l'altravita sporios, che motra.
Scarca d'erro s'inita pallat a l'ombra.
Ma, ; b'on la rossi di fluo caran le geme;
Non seneva più coregue; ma infame.

Ma, fi alhorg li Dei volgono i lumi
A topre nostre, al lor pensier fecondo,
Se qualche cola son gli eterni Numi,
Se non è col mio honor perduto i limondo e
Spero vedre de tuno serio collimanto
Portunt tal pena al tuo terrestre pondo,
Che dogni ben, che ti contenta, prino
Haurai misero in odio deservivo.

Che i gious atcemami, ò farmi vezzi è lo pur de voler no troppom accorgo:
Ja non fia mai, che e no no dio, firzzi e la roppabarbarie, chi in te fiargo.
Ter la troppabarbarie, chi in te fiargo.
E, quamto più m'accemi, e m'accarezzi, chanto fai bi pianto mio più como il gorgo, che mi torni a memorati duolo, el darmo Agta dad fino tuo primico riagamo.

Rè fol non tacerò la tra menzogna, E ogni vitio teo, mentre fon vina; ha, afopto in ripetto, e la verogna, Di pinzza in piazza andrò, di rina in rinat E con ogni acerbifima rampogna Scoprio l'opra tra mel anda, e fibina, E che tradi la tra barbarie ingrata Il foctro, la moglie, e la cognata. Se flavò chiufa in questo albergo infido , In queste falue firane, si questi mont ; Il mio dolente, cinipariojo firido Mouerà fuffi, gli arbori ; ele fonti ; E tatti i viti tuni di gridio in grido Farò à quest'aere manifelli , e conti. E pregoi, s'alcun Name in bai fi cela, Ch'afoli il pianto mio , la mia querela.

Tre diero affetti affatto al Tracio petto Tutti in un punto, "dmor, Timore, el Ita-Amor gli pone imagri il gran diletto, Che fila nella bottà, che in lei rimira, Il timor, che mon (copra il filo diffetto -Atoria al mondo il con barbaro infiria -Accorde nel fuo cor l'ira dafezzo L'ingiaria di colei, l'odio ; el diffrezzo .

Può nel Signore inginito il timor tanto, Che in diabbio Ità, fe dee shandir L'Amere. L'accende dicolei inginiria, el pianto Di defio, di vendetta, e di finore . Il calor natural s'incentra in tanto, E fa bollire il fanque interno al care . Da la circonferentia di centro corre . Col foco il Jangue, e al fion defio foccorre .

Mentre chel foco intorno al core accefe
L'ardor , chi alcopo estremo venue mano;
Quel formes, chi afue control corio profe,
Laficio il volto crudel pallido, e bianco
Mail cor poi con l'ofira al foco refe
At volto, nel fu mai firofo vapuanco;
E de l'ira, che in lui fi fe perfetta,
Rende ogni estremità turbata, e infetta.

Poi c'hebbel ira accela il furor mosso. E fatto il sen à lai men sho, e staggio, E l'abes pe verir di bienze rost e se E l'apergiargii ogni occhio, come en raggio; Trinò del servi slotar, e cost e adossi A lei, the strida ancor per sarle olivaggio: Ma Amor nel so bel volte à possi vene, E a sino cruso fivor trono be semme.

Ella, chel ferro in aria filender rede,
D affitta, e fronfolata wien contenta:
E, perche dubia verklerafa frede,
Liberamente il collo ii apprefenta.
Liberamente ii collo ii apprefenta.
In tratto Amero, che nel fino volto fiede,
Contro ii frene di Terco von dardo essenta:
L'empio à qual colpo ii fuo feirritia della
L'empio à qual

Lira, el favor di nono in lui s'accende, E faor d'ogni piet à la prende, e lega, E non afolta. Aomro, e non intende, Che nel fao vijo il vilufinghi, e prega. Hor, mentre c'ola fivida, e lavigned, E i vitij finoi con più fiperbia fiviga, Le poneron lega on bocca, ande non puaco Serrada più , nel più formar le nota.

Fa il legno il ponte, e toglie la parola
A les, i denti mijeri non ferra:
Poi non rò donde vona tenuglia invola,
E la liporeba lingua invitta afferra:
In fiora la tira, e fin preflo da gola
Col ferro empio la taglia, e gitta insterra,
La qual per l'orma berni l'aggra, e ferpe,
Come coda fioso far tronta dal ferpe.

Per quella via penso l'empia tiranno
Vendicarfi di lei ; che lo fichernina ;
E per fragge l'emorare infamas, el danno
c b' ei viera per hauer, fa fifeoprina,
E per poserfi lei gode r qualch' anno,
E ben fraga parlar la tene avina.
O guslitira di Dio, como permetti
si nefamia pentire ne l'optire petti.

O ferina lufcinia, o mente infame,
Più woltedopo (à penui il vedo) ei wolfe
Seco sfogun fue l'encere brame,
Se beu con warj motit i du fei dolfe.
Siemo il Be, pe piu non fiviciume,
De latei, ond eravinta, statificiolfe.
La qual con mato, e lagrimolo duolo
Sparfe di pianto, e fungue il petto el l'imo.

A la più alta slave a fin la guida, E quiui à sutti gli occhi la nalconde, Ad vana vecchia poi le chiare fida, La qual con ceuni foli ode, e riftonde: Tarla accumando il Re, chi ul camida, Perchi altri à vecler lei non venga altronde. E ch'à lei ferna, e glachi il fue cordoglio, Mache non te dia mai i michighe, el foglio.

Ordendo il Re l'Astrora aprir le parte Ne l'oriente di vaggio matutino, El bauendo flatal as fua corre Per foccorjo di Cipro al mare, e al pino, Quando yolle tornum il ale conforte Scongiciato monto fipra sol voltino , Copri col manto il volto, e volfe il tergo Ai rio ferraglio, e giungie al teggio abergo.

Sopra l'obin gianfe al palazzo, e fesfe Con due Haffieri Esonochi, chi indi rolfe. Cone la gianta fua la mogte intele, Con la cacoglicuze debite il raccoffe. D'interno Progue intanto i lumi insefe, E fibito al parlar la lingua ficioffe, E d'imando de la forella, e poi Di l'acchio anco, s'altan vodea de' fuoi.

Detto che l'hebbe , come la fua gente «A l'isla di cipro haven amadata, Let dia qualche foscorso di lar parente, Ch'itomo al Regno haven la Trita armata Laficando vigin do no fisiro andette ; Diffe . M'havan la true fivelle data !! ginllo padre tno cortese, e pio Per fatisfare di tuo contento ; e al mio .

140
Già possibilat armata il mare Egeo,
E credas d'acquislar quel giorno Seso,
Quando un Boras importuno il mar endec
Si grosso, che se ogni un turbato, e meilo.
E, come pia, que al stat iniquo, e reo,
Perebe a clast antenna non si proslo,
Il pin, ch'esta premea, col popol Greco
Attalo jata caqua, e o qu'u nomares se challo consumersi pero.

? paggi, le donzell 4, se ? paggi, le donzell 4, se gli altri Achiui, Che feco il padre tuo mandati basea, Faro inmodati al mareno de viui Ter mio perpetuo mad ela fonda Egea. Che, da che fine di lei gli occhi miesi prini , Ter larana virib, che in lei fif-tondea, I on erimafi addidotrato tanto Che diro da indi in qua hom lui, che pianto.

Con fospiri, e von lagrime accompagna Iltradivore il gello e la parola ; El fluo volto hongirado irriga, e bagna, Esche acquissa il amentita gola. Da lui ila mella Tregone si foompagna ; Atutti gli occhi subito i imnola ; E dele sianze sue coli gono porta ; Tunge morta colei , che non emorta.

Quiui ella apre la firala al fuo lamento ,
E chimma il nome fuo più volte in namo ,
E chimma il de la rivore , e del sento
Si duole ; e dal fuo fato acerbo , e l'Irenos
Si duole ; e dal fuo fato acerbo , e l'Irenos
Ne manca d'accordar l'afflitto accento
Con fuon, che vende il batter mano à mano.
E non fuor di ragion per les fi dole ;
Ma non già con le dobite parde Ma

Che chiama (oue daman dooria il conforte)
Crudele, ingiafio il vesto, il marcel fato.
Doue piange la fue mentita monte.
Piamger daverbbe il fino piu crudo flato.
Si cefle sutta d'brano ella, e la corte,
Al tempio vid pami oferri ornato:
El otto el fequie a la fals ombra.
Fa sil tumul coutre, the nulla ingombra.

Hor the far'd le fisa piants germana, Che fillà me la torre imprigionata, Chi fla me su de Todigla tana Chi fha in sulfodia, il muro, e la ferrata . Lemanca per tidir la voce human Iltotro, c'ha il Refatto à la cognata : Per far'o al fin fapere à la firocchia, Le ferui tillabbio, il fufo, e la conocchia. 346
Terrimaner dal gran dolor men vinta,
E fuggir lovio, hauce laffitta volta
Banella cruda, efeta vifua, estinta,
E infliridotta, e intorno al fufo anolta.
Poi ne fece vota etda, one dipinta
Hanca del Re fingineria inframe, e stolta,
E v bane al tedo fuo talmente impreffo,
c'hec hirro [leggea untol [urezfo]o.

Quanto contrario di suo defir l'effetto Fis nel formus l'indufriso panno. Tu per alleggiri la pona al petto, Ti desti tutta d'fubbio intorno à vul amo. Ma pingendo il tuo mai, l'attra difetto Ti ricordo ogni punto il biafino, e'l danno: El telfer, che l'i uso duol douca for meno, Ti l'à trigra di doppio lutto il fri di prisono.

Con foshirimfiniti, e amaro pianto Libitivoriat a tela di fin conduffe. Indi pirofula e le fi interno or manto, Perche villa per via d'alcun non fuffe. Paicon ceuni, e lufinghe operò tanto, Ch'al fin la mutta di fuo voder riduffe: E copacela fe, the quel prefente. Portafie la Reina d'ofomente.

Lieta l'afinta vecchia il roglie, el porta, che d'acquisitame il beurraggio crede:
E come fipriolog, e bene accorda:
A la Reina il dà, chi alcam nol vede:
E accemna, chi antro y'è cofa, chi importa,
Ervicompenja qualche coja chiede.
La liberal Reina il canno intende,
E contexta la muta, el pamo prende,

Come poi le fue luci apron le porte
Al miferabil verso, che discopre
L'obvorbrio di incesso del conjorte;
Er tutte l'altre sine malestic lopre 2
Danto entro l'in al idad l'except forte;
Mostra il morto color , che il voito copre;
Benth'à camzian i il sine color tich poco;
Einfarma ai vogliuo d'une, edi poco,

Ben di sfogare il danti
Che deutro la confinna, e la disface:
Ma per non fi loppir non ne fi agroo,
Ma frona il pianto, el grido, e duolfi, e tace.
Come on rischio accolo acido di la fornace si
Cofila doglia in lei chinfa, e viftertta
Rende pia acce fo il core di la vendetta.

Hauca suto'l zodiaco'i Sol trafcorfo', E dato il ghiactio , e'i foco al moltro lida', El ognifgino in quel viargio occorfo Gli bascaper treuta di conceffo il mido; Et era giunto il di, c'allenta il morfo Al malebre irragioneus grido; Il d', nel qual le donne infinoe vamno, E ch'al bimache Dio l'officio famno;

Quando l'affitte Greca Ilaneancora
Racchinfa, anzi fepolta in quellatombe,
Hor mentre il rito poi, che Bacco bonora
Per tutta la cita finona, e rimbomba,
Et opii donna del fino aborgo finora
Scainfa il argio, il timpano, e la tromba,
E vanno tutte giubilando intorno
La notte dell'intanta infino al giorno.

Progne, che in mente banea gia slabilito-Di vendicar di fia foro to ficenpio Contra finccituofo, e rio maisi con Con ogni modo più nefindo, & empiotide, che quella pompa; e apollo vito Can quel poter andar di notte al tempio; Era vio occasion molto possimenti di "Tere signi, la fight tropo propia mente",

Come

Come la notte à lei scopre le stelle, E che l'altro Hemisbero acquista il lume . E fan sonar le madri, e le donzelle L'othone, e'l boffo al folito costume ; Progne d'una ceruiera illustre pelle S'orna, e di tutto quel, c'honora il Lume, E corre con le serue al grido insano, Col ferro cinto al fianco, e'l Thirfo in mano.

Per honorar l'illuminata notte Da fiaccole, da torchi, e da lanterne, Insieme van le caste, e le corrotte, O fiano cittadine . ò fiano esterne . Tanto ch'allhor aperte hauean le porte, Et accrescinti i gridi, e le lucerne Le infami donne del serraglio regio Per goder l'antiquato privilegio.

Da Filomena in fuor non v'e ; chirefte . Che sola stà nel suo perpetuo affanno, Che non corre à honorar l'allegre fefte, Ch'al'inuentor del vin le donne fanno. Le violate femine, e l'honeste Di quà , di là con la Reina vanno , Ter le parti di mezzo, e per l'estreme, Che metter vuol le sue vassalle insieme.

Ver l'infame serraglio affretta il piede. E fa cader la vitiofa porta, E corre done la sorella siede Imprigionata ancor, ma senza scorta. Come in flato si misero la vede L'infelice Regina , come accorta, Che non si scopra, accenna, e'l laccio rope, Ma segua lei con l'opportnne pompe.

Le gitta intorno subito una vesta, Per quei misterij accommodata, e buona, E seguir fa la strepitosa festa, E tutta la città corre, & introna. Al tempio van per far quel, ch'a far resta. Si fa l'officio pio , si grida , e suona, Poi si torna à l'albergo , e sol ritiene Progne l'afflitta giouane d'Athene.

Accortamente la trasfuza, e toglie, E a l'infelice camera la mena. Piaugendo smanta le festiue spoglie, La bacia, e con le braccia l'incatena. Non bacia, e non risponde à le sue voglie L'afflitta , e sconsolata Filomena: Ma il volto abbaffalagrimofo, e fmorto Per hauer fatto à la sorella torto.

E volendo scusar la carnal salma. Ch'à forzavenne à gli atti obsceni , e rei E che, fe'l corpo erro, non peccò l'alma, E non fe torto al sangue regio, e a lei; In vece de la voce alza la palma, E gli occhi eflolle a' fempiterni Dei , E con più cenni misera si sforza Giustificar, che le fu fatto forza.

Di qua, di là la prole Attica piange, E del Re inginfto fi querela, e dole, E scopre il mal, che la tormenta, & ange, L'yna con cenni, e l'altra con parole. E'ver, che questa, e quella il grido frange, E chetafi tamenta, che non pole Effer sentita, el Re s'accusa intanto Con taciturno grido , e muto pianto.

Poi che'l chiamar più volte,empio,e scelesto, E maledir la sorte iniqua , e fella , Alzando Progne il volto irato, e mefto, Ruppe con più coraggio la fauella: Mai frutto alcun noi non trarrem da que-Lamento, e duol, mestissima sorella: Mail nostro mal, se trar ne uoglian frutto, S'ha da sfogar co'l ferro, e non co'l lutto.

Non hai punto à temer, che non si mande A fin da me questa venderta tosto: Che non è sceleraggine si grande, Ch'io non vi troui l'animo difposto. O ch'à queste pareti empic, e nefande Dard foco una notte di uascosto, Si che veggiam, per satisfarci un poco, Ardere il malfattore in mezzo al soco.

O gli trarrò quelle impudiche luci, Ch' al imnor (celerato aprin le porte, E al Cmpio Re fur configiere e e duci, Che facific voi error di questa force: O tronchrol to mani inframi, e truci, Che officier la cognata, e la conforte, Che fecer torto di contiguale amore, E con la lingua al te tolger l'honore...

Perche altra donna più non fia tradita
Dalhi, perche impiniti o non ne vada,
Nanvellevò, sti o gli toro la nita
O col foco, è col tofco, è con la finda.
Mentre con quello dir folfe innita
A far chel offenio punito cada;
It fi molla, va imnocente figlio
Di Trogne, e prender felle altro configlio.

Uiene à tronar la 3040.

Diene à tronar la madre irata , e mofla
III (cof il nomar) con lieto vojo:
E, per haure da lei carezçe, e fefla,
I.a. guarda , e madre appella, e mone il rifo.
La madre i efinirata il guarda e contra la più e contra la riformena la Dife com maggior rebaixe margior permeta.

Quanto (minjin al padre empio, e tiramo Quella imfin da fauciulio iniqua vista, Quana vuol far andre i vergeograf, edamo Attrui, se gli amii ma del padre acquista, Anche gli tendre con fora, e ingamo La moglie, e la coguata assimi, prosle, pi chi thomo ti tosse, con Di chi thomo ti tosse, e parole.

Bagna di doppio pianto allibor le gote La forella mimor , che le fouene, Quanto bramo veder questo nipote , Quando las veder questo nipote , Quando las lidica la mal lafriata . Athene. Hor vede lui , sente le balbe note, Evorria fargii vezza e si ritine. L'amor del sangue a ciò l'instige, e accèder Masi odio, e l'error Tratio la riprende. .

E tanto più, che vote il fero aspetto;
Oude la madre inpiri ria il mira;
Che teme nou le dar noia; e fosteto,
Tal che per cagion doppia si ritra.
Si girta dispera ospeta ospetto,
E con doppio dellor piange, e sopia,
Done in Grecia pennò, che quel fanciullo
Esperadore in Tracta il son vrafiallo.

Si china intanto l'empia genitrice, E diflende al figlinol l'imique braccia, Tere fia la fectora gime infelice, Ch' al figlio, e al genitro dumo minaccia. L'innocette figlinol fi porge, e dice Trià volte, Madre, e poi dolce l'abbraccia , E, non fapendo il mal, ch' ella l'approfa, La bacia, le regionos, e fe la figliogone,

Come il dolce figliolo la lingua moue
Ver lei vinta da l'îna ; e da la doglia,
E le fa mille febrezi; e mille proue
A fin che dolcemente cila il raccoglia;
Van mous piete fi la commone,
C he la fa lagrimar contra fita voglia;
E l'ira , che nel volto hauca dipinta,
Fù danous pieta flacciata, e vinta »

Marinolgendo à la forella il ciglio,
Che fi daulfenza lingua, e finzza bonore,
Nen può inici travel a lejet del figlio,
Quanto il doppio di lei damo, e dolore
L'indiga l'ira al primo empio configlio,
E la nona piet faccic ald core
E b aucendo in quella, e in quelle luci intege,
Diffie in 'aucon' de le non' ira excelle luci intege,
Diffie in 'aucon' de le non' ira excele

Quefli bà ben per chimmar la voce humana 'Madre' l'affitita moefli di Terco:
Ma quefla non poi çi do himmar germana
Colei, che feco viel dww wentre Acheo.
E farebbe piet i tropp inhummar
Viare ad huom piet malnagio, è reo:
Contra lo fiolo mio di piet i ginudo
sara pietade eggin atto borrendo, e crudo.

Come

Come tigre crudele al bosco porta Il parto d'una damma, o d'una cerua: Cosi done men puote esfere scorta, Porta il figlinol la madre empia, e proter-E à lui , ebe madre chiama , e la conforta A perdonargli, el'accarezza, e osferna. Mentre più l'allufinga, e più la prega, Co'l'ferro baccanal la golafega.

Bastò »n sol colpo à la sua debil carne. Hor Filomena, à cui prima ne ncrebbe, Vedendo da chi il fe tal firatio farne. Scacciò quella pietà, che prima n'hebbe, E volendo co'l grido indicio darne . Manco la lingua, e la sua furia accrebbe ; E corse anch'ella infuriata, e in fretta A far di quel figlinol stratio, e vendetta.

Scopre il suo core allbor l'ingiusta madre, E d'accordo di pasta un vaso fanno, E le sue membra già vaghe, e leggiadre . Tagliate in mille pezzi al naso danno, Ch'in mensail voglion porre innanzi al pa-E dopo farlo accorto del suo danno, (dre, E per lo fallo altrui si taglia, e spolpa Il mifero garzon, che non n'hà colpa.

Senza scarnarla sol lascian la testa Perihe vederla intera il padre possa. Tutta macchiata è la stanza funesta Del'innocente fangue, e fbarfa d'offa. Tofto l'asconde, e chinde in una cesta Colei , che del parlare è ignuda , e scossa . L'altra segretamente al foco accosta La pasta, che la carne entro bà nascosta,

Acosastà nella macchiata cella Serrata à chiane l'infelice muta, E intanto l'altra troppo empia forella L'incauto sposo suo trona, e saluta. E con la dotta sua Greca fanella Sà far tanto co'l Re, che non rifinta Di far il baccanal conuito feco. Secondo il patrio suo costume Greco.

La done suol ne l'hora matutina, Che segue dopo il celebrato officio, Gire à mangiare il Re con la Reina De varu cibi offerti al facrificio: Ver l'infelice flanze il Rc camina , Che dier ricetto à l'empio maleficio . Quini s'asside à le mense nefande, Don'eran con Chimane altre vinande.

Reftar fa ogn'huom di fuor l'iniqua moglie , E fa seruire il Re da le donzelle, Dinerfi cibi anch'ella in bocca toglie, Ma non le paste insidiose, e felle. L'incauto Re compiace à le sue voglie, E vi gustando hor queste cose , hor quelle : Tal che'l misero al fin per suo consigio, Apre la pasta rea , ch'asconde il figlio.

Gode l'empia conforte, quando vede, Ch'apre l'iniqua pasta, e puol gustarne, El infelice padre, che le crede, Nutrifce se de la sua propriz carne. Del figlio intanto il miser padre chiede . Che spesso à mensa suol diletto trarne. Dimarda done sia , perche non viene Adolferuare il vito anch'ei d'Athene >.

Diffimular può à pena il petto infido Progne, e rifrode per maggior fuo fcorno : Tuo figlio è teco entro al tuo proprio nido . Da gli occhi il necebio icanto d'ogn'itorno. Poi ridice, lo no't veggio.ell'alza il grido; Ben'hanno gli occhi tuoi perduto il giorno: Può far , maluagio , e rio , che sia si cieco, Che non vegga il tuo figlio hauendol tecos

E, dundo forza al grido infuriato, Lafeia l'ufanza Greca infetta, e quafta. E segue: Il tuo figlinolo empio hai mangiato Secondo egli era cotto in quella pasta. La forella esce allhor da l'altro lato Con la testa ch'intera era rimasta. La mostra al miser vecchio, e'l braccio sciol Fà, che percote il figlio al padre il volto. Subito

Progne , & Filome na in veceili.

286 Subito affalta il Re Megera, e Aletto, E sa la mensa rinersar su'lsuolo, Ne potendo dar suor quel , c'bà nel petto , Vendicar cerca il misero figlinolo. Lascian le Greche allor l'iniquo tetto, E van fuor d'un balcon per l'aria à volo, Le quai , volgedo à le lor membra il lume , Si veggono men grandi hauer le piume.

Il dolor co'l desio de la vendetta Rendon l'offeso Le si crudo, e insano, Ch'anch'ei fnor del balcon si lancia, e getta Per punir quelle due co'l ferro in mano; E, mentre, the per l'aria anch'eis affretta, E si sostien per non cader su'l piano, Come à le Greche insidiose auenne, Vede le membra sue vestir di penne.

Lascia il servo crudel l'irato artiglio, Et à la boccavn lungo rostro innesta, L'armano molte penne intorno il ciglio, Et hà l'insegne regie ancora in testa. Tereo Re E dimostra it dolor , ch'egli hà del figlio, in Vpupa. Con la sdegnata vista atra , e molesta, V pupa alza la cresta, e bieco mira, E mostra il cor non vendicato, e l'ira .

> La Greca, che resto senza fanella. La lingua hoggi bà spuntata, e corrisponde In parte à la sua sorte iniqua , e fella. Piangendo và il suo duol di fronde in fi ode Con vna melodia soane, ebella. Tie del suo incesto ancor pergogna, e cura, E non ofa albergar dentro à le mura.

Progne, che diede à la vendetta effetto, E fu d'ogni altro error monda, e innocete, Il nido tornò à far nel vegio setto, E non hebbe uergogna de la gente. Del Singue del figlinol aucora bà il petto Macc' iato : e , se talhor le torna à mente, Tanta pietà per lui la mone, e ancide, Cle si querela un pez o, al fine stride.

Come corre à ingombrar l'Astica corte La trifta fama, e'l miserabil caso. E come fersi augei di varia sorte, E del cotto fanciullo entro à quel vaso ; Occupò Pandione il duol di forte, Chelfece innanzi tempo ire à l'occaso: E, poi che fu donato à l'orna, e al foco. Fu dato ad Eritteo lo scettro , e'lloco.

Questi con tal prudenza il regno resse, Tanto benigno fu , tanto cortese. E contra ogni nimico , che l'oppresse , Si valorosamente si discse, Che, qual titol d'honor meglio à lui stesse, Qual fosse in lui maggior, non su palese, De le virtà , che si lodato il fenno , O la giustitia, à la fortezza, d'I fenno.

Costui di quattro gionani fu padre, E d'altrettante figlie adorne, e belle : Fra quai ve ne fur due tanto leggiadre, Che aggiugner non v'hauria posuto Apelle. L'amato da la Dea, d'Hespero madre, Procri sposò di queste due sorelle : L'altra, detta Orithia, di maggior zelo Vide accender di se l'auttor del vielo.

Nel più propinquo bosco entra, e s'asconde, Ben'è maggior l'amor, che Borea accende. Poi che'l fa più superbo, e men leale. Vn dì, mentre per l'aria il velo ei stende Tusto dighiaccio il crin, la barba, el ale, Et toglie (tanto il freddo ogniuno offende) Quasi à gli occhi del cielo ogni mortale. Con altre affai questa fanciulla vede. Che fan su'l zbiaccio sdrucciolare il piede .

> Mentre di rimirar gode quel gioco, E per non le turbar non fossia, e tace, In mezzo à tanto ghiaccio accese il foco Nel freddo core Amor con la fua face: E si cresie la fiamma d poco d poco, Chelgiel, c'hà intorno, in pioggia si disface. Tanto che'l giel, che si risolue, e fonde, A gli occhi suoi quella fanciulla asconde'i

Ritorna

Altorna in Tratia 318
E fintendo la fiamma ogui bor più arête,
E fintendo la fiamma ogui bor più arête,
Si configlio di bided per confige.
La vergine, ond egli arle, ad livo parente,
La vergine, ond egli arle, ad livo parente,
Jubiro fe, che lambalitata porte.
Fra tutti i fivo i valdul i i più prudente.
Il qual con grand buoro giusto in Albene
Dimanda al Re la figlia, e non l'ottiene.

Juin ogni tempo antico odio, e rancore Knil Janue Tratio, e i. Attico lignaggiore Mal odio Greco banca fatto maggiore Il nono fatto di Filomena oltraggio. Tal che il nono de Greci Imperadore Lambafisadore vidi con mal conggio, E, ferta e celta odio, o firme ficile. Le nozze Tracie à la feoperia gleige.

L'ambafitador rapporta al Tratio vento L'odio, el differezzo da l'imperio Greco: E che pregis, promeffe, vos, d'arfanto Non poter far, ch'imparentaffe feto Gaurdo Trato Borea, emal contento Per Grecia con va guardo ofemo, e bieco: Efettoppolo d'ire, d'al offige Costo figura fino feto pale 22 -

Deh, perche l'arme mie posse bà in oblio, El mio poter, chi oggi potentia s sorza è Perche vo visar contra il cossemita s sorza è l'usimple, e prephi, in vece de la sorza è lo son par quel tenuto in terra Dio, che soglio al mondo ser di giel la scorza: che quado per lo ciel batro le piame, (me. che quado per lo ciel batro le piame, (me. cago la proggia in neme, e spiaccio il sur cago la proggia in neme, e spiaccio il sur cago la proggia in neme, e spiaccio il sur

Tutio d'immenjatera imbianco il feno, Quando in giù verfo il mio gelido fembo: Quando in giù verfo il mio gelido fembo: E, come alla mia rabbia altrosi il feno, Apro il mar fino al fino più cupo grimbo: E, per tendere al mondo il cil fereno, Saccio da I aera eggi cupore, e nembo: E, quado i gioffra incontro e chel perceno, Placo, qua batto qi inno borrito Nevo. Quando bargoglio mis per larid irato Scaccia indis veri Anfros foffica e fomo, se el forme in fested des dires los distribuis de preme e le che quello e quel munolo e sproyeto Nel merco del camin do vitari informe i lo pur quel fomo, che con borribil finon fo volcrae il pose quel fomo, che con borribil finon fo volcrae il foso, la factar e il tuno e

Non solo il sossio mono atterna, bia la palazzo pur sonato, e sorte. E sie talom nescono, e sono e sono e Rel tetro carcer de le genti morte: Fo di intorno trema tutta la terra, si o trono al "piermi ochinie le porte: E, fin chi onon essa di menti. Distremore empio il mondo, e di speneto.

Non domes farlo mai, nel si conniene
M mio pote ne vigar usingube, o prechi,
Chiedre la siglia d von pieco la Red Arbiene,
E dangli occasson, che me la neghi.
Raps si disice d me, che atano bene
Cantro il voler di sui mi vvista, e leghi.
A me si a bene con simili persone
Pfar la volonnità per la regione.

Subito (suote Lai 1,00 a. 7 a. 11 grido). Tremaper tutto il mare, t apre, e muyges Erende polureoji Gielo, el libe. Ele biade, ele piante atterra, e firugge. E vede in Greca apri flo di regio undo Lei, che dal fuo furor con mole finger. La toglie in grebo, e volte a Greci il tergo Etorna con la perfondo parte perfondo parte de presenta de p

Crefie per l'aria il fore, che entro il coce, hetentre und grembo fie la firinge, e porta. E l'inférie factivilla d'a fa voce. Che fi comofe abbandhata, e morta, la tanto il ventro rapido, e voloce. Con prepis, e con fufinghe la conforta, Tanto, che fa pirgarita d'aracripiot, e E fa faprime foot, e mode.

Madre

Fancivilli di fattezze alme, e leggiadre, Che nel bel volto gioniale, e lieto, E in ogni membro assimigliar la madre . Ma non fu il materno aluo si indiscreto, Che non gli assimigliasse in parte al padre. Calaino Die lor simile à Borea il volo, el corfo, & Zeto E due grand ali à lor pose su'l dorso. in vecel li.

. Madre la fe di Calaino e Zeto,

Nacquer ben da principio senza penne, Comegli altri fanciulli ignudi, e belli: Ma come à quella età da lor si venne, Che suol dare à le tempie i primi velli; La pisana, come il padre, ogn'uno ottenne, E cominciò à spuntar come à gli augelli, Tal che ne primi lor giouenil anni Batter non men del padre in aria i vanni .

Fatto hauea fabricar Giasone intanto (Tutto banendo à la gloria acceso il zelo ) La naue al mondo celebrata tanto, Che posta fu fra gli altri segni in cielo,

Per gire ad acquiftar quel ricco manto, Onde il Frisseo Monton d'oro hebbe il pelo. E'ver, che Pelia il zio con finto core Gli hauea l'alma infiamata à quest'honore .

Ch'esser douea Giason de la sua morte Cagione, à Pelia vn di Temi rispose. Ond egli per fuggir la fatal forte, Il suo nipote al dubbio honor dispose. Era Giason tanto eloquente, e forte, Ch'à pena il suo grancore a' Greci espose Che si deliberò d'unirsi seco Tutta la giouentù del Regno Greco .

Fra quai scelse cinquanta caualieri, Contando se per vno, i più perfetti . Hor , fent endosi forti, atti, e leg gieri Quefli alati di Borea gioninetti, Appresentati anch'essi arditi , e fieri Sen'andar con Giason fra gli altri eletti A quello acquifto gloriofo, e degno Per l'incognito mar su'l primo legno.

IL FINE DEL SESTO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL SESTO LIBRO

A contentione, che nacque fra Pallade, e Aranne intorno il teffere, e ricamare, ci da essempio, che non dobbiamo giamai per eccellenza, che paia, che fia in noi, agguagliarfi, gonfij dalle spirito della superbia, a Dio, & insoperbie fi di modo, che non riconofcendo il tutto da esso, la sua bonta diuina, mossa

dal giusto sdegno, habbia, facendoci traboccare in qualche gran miséria, a farci conoscere, che non siamo, che debili, piccioli, e vili animali, allontanati che fiamo dalla gratia sua , e che non sappiamo far cosa alcuna, ne intellettiua, ne mecanica, qua gid, che non fia fragile come vna tela de ragno; come s'auidde Aranne, quando, effendo ftara vinta da Minerua, fu trasformata in cofi picciolo, e vile animaluccio, che continuando nella sua offinatione non cesta di tessere le sue vane, e inutili tele, forse per suo castigo, dan dofi perauentura ancora à credere di effere in contentione con quella inuittifsima Dea ; laqual è dipinta con l'occhio fosco, con vna lunghissima hasta in mano, e con lo scudo di Cristallo, e con il corpo di corazza, che hà dinami di rileuo il capo di Medusa. l'occhio fosco, è il continuo pensiero, che tiene l'huomo prudente ne i discorsi delle cose humane, facendofi l'occhio fosco quado s'hà il pensiero fisto in qualche oggetto, che ci preme; l'hafia lunga ci dà a credere, & à conoscere per veruà espressa, che non può essere prudente chinon mira le code molto di lonzano, e maggiormente ne i maneggi di guerra; douendoñ ri e parare all'indicide de minici, e centelle molto co o l'haltà lunga lontane da noi, la foudo di ralla lo, è per ufosprire l'immino; che ci (opraguene all'improssito, e l'oprendado tutto à va tem po fiperimenticimente. Il capo di Medula nel petro non é, che la protestia nelle nolle resolution in di nolle resolution in di solle resolution in discontinuation in di solle resolution in discontinuation in di

CONTENDE Minerua con Nettuno intorno il porre nome ad Athene, e rimane vincitri ce, quando per sententia de gli Dei hebbe percossa la terra, e che ne vici l'Oliua, si come per la percossa di Nettuno medesimamete ne vsci il cauallo, che è animale, che ierue molto alla guer ra; come ancora l'Oliua fignifica pace; dandoci à vedere, che le città, & le adunaze de gli huo mini amano molto meglio la pace, che non fanno la guerra; onde le fu potto il nome di Athene da essa Pallade, chia nata dalle voci Greche di quetto nome. Ricamò Pallade ancora la paz zia di Hemo, e di Rodope, che hebbero ardire di farfi chiamarel'vn Gioue, e l'altra Giunone. onde furono trasformati in dui Monti; fogliono i Monti effere figurati per la superbia de gli huomini di picciola fortuna, che hanno l'animo gonfio di superbia, ma non hanno poi forze di far, che gli effetti l'accompagni, come quelli, che fono immobili per le loro poche forze, co me i Monti. Tendono tutti i Ricami di Pallade à far auertita Aranne, che non voglia contendere con esta lei, perche non le succeda quello, che successe ad Antigone, che, volendo preporre la sua bellezza à quella di Giunone, su dalla Dea trassormata in vna Cicogna, che è vno de i più fozzi vecelli, che fi vedano. Narrano l'historie, che, hauendo Hercole amazzato Laomedonte, del quale era figliuola Antigone, la giouane fuggi nelle cannuccie di Camandro, e vi fie trattenne molti giorni per non este e amazzata da Hercole, come gli altri suoi fratelli, o forelle: onde questa sua fuga diede colore à questa fauola, amando le Cicogne di habitare fra le cannuccie. Dipinfe Pallade nell'angolo dell'opera tua poi la trasformatione delle figliuole del Re Cinira, le quali, insoperbite per la loro molta bellezza, hebbero ardire di agguagliarfi à Giuno ne, e per quelto furono da effe trasformate ne i gradi del luo iempo, che sono calpeffati da ogni vno , perche, chi s'inalza con l'ali della foperbia , farà humiliato con la sferza della depreffione . Bella e lententiola è la conversione dell'Anguillara, nella stanza,

Frenste altieri Heroi l'inginfto orgoglio.

FINITO l'opera di Minerua, Aranne incominciò la fua, dalla trasformatione d'Afferia figliu ola di Ceo, la quale, effendo amata da Gioue, per goder dell'amor fuo, fi trasformò in Aqui-la, & ingravidolla di Hercole. havendo poi fatta vna congiura Afteria contra Grove, fu dal fu rore de lo sdegnato Iddio trassormata in una Coturnice, e dapoi nell'isola Ortigia; questa trasformatione è tolta dall'historia, che narra, che, essendo vinto Ceo, & amazzaro da Gioue, fu refa Afteria ancora da effo ; e perche l'Aquila è integna di Gioue , hanno finto , che per goderla Gioue s'era trasformato nell'Aquila portata nella vittoria contra Ceo. Segue la trasformatio ne di Gioue in Cigno per godere dell'Amore di Leda, la quale non ci da altra Allegoria fe nonche la dolcezza delle parole, e la foaustà del Canto, fono potenzilsimi mezzi per hauer vittoria di qual fi voglia bellitsima Donna. però fingono Gioue effere trasformato in Cigno per hauere goduto con l'arteficio delle parole, e có la foauità della voce dell'amata Leda. Segue poi Aranne come fi trasformò in Sauro per godere dell'amore di Antiope, hauendola poi lasciata grauida di Amphione, e di Zetho, che ci mostra in quante forme si lascia cangiare l'huomo . da que-Ro naturale defiderio del congiungimento, seguendo la trasformatione del medefimo in Amphitrione per godere dell'amata Alemena, tutti effetti, che sogliono fare gli arditi inamorati per dar compimento à i loro focofi defiderij. bence ne da vu chiaro essempio il palafreniere. che l'accocò al Re de 1 Logobardi, & fi cangio ancora in fuoco per godere dell'amore di Egina. fignifica quella trasformatione in fuoco per hauerla ingravidata di quella flirpe valoroia d'-Achille, e di Pirrho, che furono fiamme del valore. Si trasform ò ancora in vn Paftore per ingannare fotto il fallo alpetto l'incauta Nimofina; come fi trasformò ancora in Serpe per cogliere Proferpina. E' feritta molto felicemente quella trasformatione dall'Auguillara, come la descrittione del Serpe, e della maniera, che si lasciò ingannare Proserpina. Nella stanza.

Reseme la Rena d'Achteonte, e nella feguente.

FINITO che hebbe Aranne di tiffere le trasformationi di Gioue, fivoltò à quelle di Nettuno, come quando fitzasformò in vn cauallo di Anda per godere di Cerere, hauendola tolta
fopra il dorfo, e portatola in vn fcoglio: e come fitzasformò in Toro ancora per godere Ar-

ne. Laquale humado partorito invas italla de listo in Neuponto, diede carjone alla finoli della trateformatione nel Toro. Si trataformà aucon and funue faispre, come ferine Homezo, per subbate Tiro figliulo di Salmoneo, vara di paffeggare foueire alle fiounde di quel finume, porra diquale in meccifino didio ribbbò pluy, e n'ubelo della faz gravitara finiliara di Gigat, ti, Ephishe, e Oeto, che furono fulminara da Gioue, per chebbre ardire di faz querrad Cita. In gamò Nettuno ancora Techno, humendo i trasformata in van percora, e le defici in va Montone per godere dell'amor fuo, ingananado i l'voci, i qualifurono poi trasformati in lum piperche humano voluto amazrare la Pecora, e finedio proprio del Lupo di affilire la Pecora; i grando Nettuno ancora Nelanzo in forma di Defino i tutule fietti, che fivegono constituo amora la lifeti, per condurera fine i loro dishonetti finimi appetiti.

LA trasformatione di Apollo poi in vno Sparauiere, per ingannire l'amata Ninfa, ci clè ad intendere, che il lafciuo non è molto differente da quefto veccilo, in procaccicaire cofi di Acrompinancia al beramofi leuropoli, o goli not aco no noua preda, come quello procaecia di fatisfa: alla fame con nouce apredagle, a trasformò anora na Leone per far aquillo della figliuola di Micareo, Vergine voranta, e facinata a Dianar che fignifica, che fabiliognoche l'e, inamorato fia forte, & ardio, come il Leone, fevuole violate la vergine amata, frou dido la man da i pendire a moro di. Dipuge anora Aranne nei fui co lauror come Bacco, trasformato in vua, gode della fagliuola d'icaro, che non fignifica altro, fe non, che l'uno be vutuo alqua no tole marente, ha forza da mettere in qual forgia minio callo, penferi memo, che honelli.

L'ACCONITO colto nel monte Citoriaco, e spario sopra Aranne, trasformata in ragno, è quello sdegno, che ingombra quelli, che veggono spregiare, e distruere l'opra sua, sac-

ta con molta industria, e con longa fatica, come era la tessitura d'Aranne.

L. A fauola della superba Niobe trasformata in sasso è nella medesima Allegoria di molte. altre dette di forca di quelli che fi fono voluti come (uperbi agguagliare à i Desonde fono rimafi priui di quelle cole, delle quali più fi gloriauano, e infuperbiuano; come fi gloriaua Nio be della fua felicità, nel generare, hauendo hauuto fette figliuoli, e akrettante figliuole, de quali tutti rimafe priua dalle faete d'Apollo,e da quelle di Cinthia. Amphione, marito di Nio, be, che col suo suono edificò le mura di Thebe, ci dà à conoscere, che la soquità delle parole proprie, e che esprimono bene quello, che l'huomo vuol dire, prononciate poi quando dol comente, e quando con vehemente efficacia, hà forza di ridurre eli hu omini da vna vita fetina, e tutta bestiale, à vna lieta, e ciuile; che non è altro poi, che edificare le mura delle città, riducendo eli huomini à viuere quietamente insieme. Si vede con quanta vaghezza habbi de scritto l'Anguillara, che'l tenere le dita delle mani incrocicchiate, ouero il pugno chiuso donevna donna partorifie, rende molto difficile il parto, come Lucina voleua rendere quello di Latona, nella franza, Cofi l'effulo Dea, voftra, mradica, con non meno vaghezza, e felicità, &c. arte ha descritti diuersi maneggi de Cauallu che sa vedere con la sua penna quello istesso, chel fi vede con gran piacere far'a a caualieri migliori, quando montano fopra ben creati, e ben'intendenti caualli, di maniera, che la penna quiui fa conofeere, che hà molto maggior forza, che non ha nno i penelli i guali, guidati ancora da artificiofa . 82 effercitatifsuma mano, non faprebbero rappresentare cofi viuamente il maneggio d'un cauallo, come lo rappresenta l'Anguillara, nella stanza, Damasithone appar su va Turco bianco, e nelle seguenti. Oltre, che va dipinge ancora i veri fegni, e mantelli. de i buoni, e generofi caualli; come è ancora vaga-. mente del'critta la contentione de' Venti, e i danni, che faceuano al mare, & alla terra, con iloro foffij fdegnofi.

DIEDE mareria alla fauola dei Villani trasformatin Rane, vna zuffa, che fu fatta 2pperflo vna ligano fra ikodiani, et i Licip perchepcido on adria quelli de Dolo, che s'erano mofo fin fauore dei Rodiani, a pigliare dell'acqua allo fiagno, i Villani Licip non vollero confent tre, che pigliaffro l'acqua, ani mitorbidando ja, editendendo la, facciano oggiopera, che non godefiero di quell'acqua i sfegnati i Deli più amazzorono tutti nello fiagno, innica quella guerra poi rivorando allo fiagno, e non vestendo alcun vettigio dei villani morti, e fent tendoni tolamente le roche voci delle Ranef, fidiciero a credere, che le Ranefolfiero le anime vetto delle rano della fiagno, e la materia della regiona della region

3. A suola di María ci di ad intendere, che, quando veglumo contendere con Isdio, son lo timendo come deut efficiente, la fia; munique con Life prito conoferre, che fia no più flutibili, che non è va fiume, toglimdoci tutte le forze col primarci della gratia fia; alimedo, che, cadendo in terzal dioffio vigore, ficonatrie nell'acqua del fiume, laquale non fi forma giamai i come nonci potiamo fermar noi, quando fiamo forcatti da Dio, che fole è la fermeza monte.

L A fauola di Tanula, ci dimo fira l'humono auaro, che intento ad adunare Tefore, non laficia à dietro alcuna maniera di fauica, per fatisfir al defiderio fuo conde fi dà all'agricolutra, e feminando il grano amazo da effic, più, che fe gli folle figliuolo, per l'vilic, che ne trahe, il lafaia mangiare ai corpi cefelli aj quala, accompagnando il Sole, la vengono a mangiare, e dopo ai ndurem pi pione lua prima forma. Il caligo di Tantalo e il medelimo, che hanno gli auaria, che fono nelle ricchezze fin alla gola, e non le godono, & hanno tutte le maniere de commodie, non fe nefanno valeze, però à famigliana to il Tantalo molono di fame, e di ferenmodie, non fe nefanno valeze, però à famigliana to il Tantalo molono di fame, e di feren-

LA fauola di Tereo, e di Progne, Philomena, e Iti, e le loro trasformationi, sono tolte dalla historia: perche Tereo, come quello, che era di natura fiero, non pigliaua cosa alcuna, che per forza, per questo era detto figliuolo di Marte. isforzò la cognata, e non hebbe mai ardire confiderando la fua grandifsima sceleragine di apprelentarsi alla mogliera, la quale flaua di continuo firidendo e ramaricando fi vettiva di nero dell'infortunio della forella, ilche diede o ccasione alla fauola, che la fosse trasformata in hirondine, come ancora la forella nel lusignolo, che ci dà à conoscere, che quanto più il vitto tenta di sopprimere la vertù, tanto più ella s'inalza, e fa conoscere la sua dolcezza; perche hauendola Tereo priua della lingua, perche non ilcoprisse la sua sceleraggine; le su prouisto da' cieli della più soaue, e dolce sauella; e del più diletteuole canto, che fi posfi vdire. La trasformatione poi di Tereo in Vpupa, vccel lo vile, e che fi pasce di sterco, fignifica, che l'huomo empio, crudele, e scelerato, non fi palce, che di viuande immonde, fozze, e flomacheuoli. Iti poi cangiato in Fagiano fignifica la fem plicità, e innocenza del fanciullo, come quello, che non era colpeuole delle sceleraginis essen do il Fagiano vecello incauto, e lemplice. fi vede nella descrittione di questa fauola molte bel le fententie, comparationi, conversioni, vaghe descrittioni, e spiriti affettuofi dell'Anguillara, sparfi giudiciolamente in questa trasformatione; come ne gli vltimi verti della stanza,

Tree fatte le morte n'un carrefin. bella è la comparatione della flanza, Gome prefu dal liene humila apulla. Come è vaga ancora la conversione della flanza, o Barber crudel, berbare infide. Bella flanza, o Ferina la ficiale, à mente infiame. Vaga la comparatione della flanza, a Come Tagre crudela el before perio, a come è vaga ancora la deferittione dello fidegno.

di Borez nella ftanza, Deb perc'hol arme mie pette m oblie .

11. rubbamēto di Orinhia fatto da Borea, ed piacere, allegoricamēte, che frubba con la prelezza, non falcriando faggirel Pocafione, calaiz edeo, the cacciano le Arpie dalla cauola di pineo, è il cieco dall'ausaritia, che ha accessivurii fuoi figliuol, non potendo il caco autre, haure penfer'alcuno, che ono fia ceco dal fouerchio deliciferio di adunare riccher
ze. Le Arpie forize, che gli huano le viannde, cii modo, che non può mungiere, fonosi continui, e pungemismi "timoli dei riuparmo, che non lo ticciane gultare ne che, ne beunndamas ergono partici quelli, che cacciano, di nienzare à i fore coltumati che del milero fineo. Quanto fia odatard gli humoni, e dal mondo l'infame ausiria, none è alcuno, che
non la conolez, come ninuez d'ogni humana feicicale e tradice di tutu i mali, come lettife
Papofole.





nono mar la пона пане Hauea la nela, il vento, e'l mare intefo, E con foffic hor tropp'al

Coane

Sopra la Tracia banea quel Regno preso, Nel qual Fineo senz'occhi, e d'anni graue Era da l'empie Arpie continuo offeso : E già con ricchi doni, elieto volto Verastato Giason visto, e raccolto .

Done i figli di Borea alati, e fnelli, Per fat is fare à tanto obligo in parte, Scacciati baneano i rei virginei angelli, Co quai venner ne l'aria al fiero Marte.

E i vēti hauedo hanuti hor bnoni, hor felli, Epofto in opra hor l'anchore, hor le farte, Eranne l'Asia a! fin seesi în quel lido, Ch'era al bel vello albergo antico, e fido.

I A per lo Hor , mentre allegri al Re de' Colchi vanno. E che Giasone il suo pensier palesa, E tutti intorno il Re con preghi stanno, Che lor conceda il vello, e la contesa, E ch'ei rimembra le fatiche, e'l danno, Che lor succeder può da questa impresa, Medea, figlia del Re, che vede, e intende L'ardito canalier, di lui s'accende,

pro, bor più Mentre ella tiene in lui ferma la luce. E sente quel, che'l padre gli rammenta. Ch'à manifesta morte si conduce, Se di quel vello d'or l'impresa tenta: Pensa di farsi à lui soccorso, e duce, Perche tanta beltà non resti senta. Et aiutar quel canaliero esterno Contra il nimico à lui pensier paterno .

> Poi c'hebbe con gran gloria, honore, e cante Frisso sacrato d Gione il ricco vello, Done si fece il sacrificio santo, Apparse m'arbor d'or pregiato, e bello: Subito appefe il pretiofo manto Friffo a l'apparfo d'oro arbor nouello, Alzando à Gione poi le luci, e'l zelo, Biando con questa voce i preghi al cielo:

Tu (ai , quanta auaritia alberghi , e regni Fra noi mortali, o Re del fommo choro, E quanti rei pensier, quant'atti indegni Faccia I huom tutto'ldi fol per quest'oro. Perche mortale alcun mai non disegni D'innolar questo tuo nobil thesora, E perche in honor tuo qui sempre penda, Blada qualchu, che'l guardi, e che'l difenda.

Non fu giail suo pregar d'effetto vano, Ch'à pena il suono estremo al prego diede, Ch'ini apparuer due tori, à cui Vulcano Hanca fatto di ferro il corno , è i piede . Ben'opra effer parca de la sua mano, Che'l foro, onde lo fpirso effala, e riede, D'ineftinguibil foce ognibora ardea, Simile à quel de la montagna Etnea.

D'eterno foco un drago ancora apparse, Di veneno, e di sguardo oscuro, e fosco. E' ver , ch'alcun mai non vecife , od arfe . E non curò d'oprar fiamma , ne tofco , Se non s'alcuno in van velle pronasfe D'inuolas l'aureo pregio à l'aureo bosco. E per far Gione il loco più ficuro. Tutto cinfe il giardin d'un fatal muro .

Le chiani ad Eta Re de' Colchi porfe; Che fu padre à Medea , con questa legge , Che, s'à quei mostri alcu chiedea d'opporfe, Per torre il don, che'l ricco albergo regge, Per porlo più del raro acquisto in forse, Giuraffe sopra il libro, che si legge Sopra il dinino altar , di far la prona . Che Cadmo fe ne la sua patria noua.

Quando al fonte il dragon sense di Marte Quel, c'hor l'erbofo ficol serpendo preme, Palla, e'l fratello la metà in disparte Poser de' denti insidios insieme, E dopo il Re de la beata parte Ad Eta diede il perigliofo seme Per sicurtà del bel giardin , ch'asconde Il pretioso vello, e l'aurea fronde.

Et hauea ben qualche rimordimento, Che si nobil guerrier resta, Te morto: Ma troppo egli facea contra il suo intento, Se prino di quel don gli rendea l'horto. Però pria, che gli desse il giuramento, Del seme , e del periglio il fece accorto : Ma scortol poi d'ogni timore ignudo, Con occhio il fe ginrar nimico, e crudo .

Ma, se guarda Giason con crude ciglia Il Re d'ira infiammato, e di dispetto; Lo guarda, e l'ode l'infiammata figlia Con occhio dolce , e con pietofo affetto . Brama ei veder di lui l'herba vermiglia, Ella il brama goder, consorte in letto . Egli il porria veder restar senz'alma, Ella di quell'impresa baner la palma.

Mentre con sommo suo diletto il vede, Passa per gli occhi al cor l'imagin bella t La doue giunta, imperiosa siede, E scaccia l'alma fuor de la donzella : La qual nel viso pallido fa fede, Com'ella dal suo cor fatt' è rubella ; E mostrar cerca al bello amato volto, Come l'imagin sua l'haue il cor tolto.

E par, the vogliadir, S'ho dal cor bando, Per dar luogo à l'imago , one il lum'ergo , Nono ricorfo, e patria ti dimando In quella luce , on'io mi specchio se tergo . Perib'io non vada eternamente errando . Donami entro al tuo feno un nono albergo . Se in bado io son per te giusto è il mio grido, Se chieggo in ricompensa un nono nido .

Oime, che in tutto io fon fuor del mio core, E pur penso, discorro, & argomento, E bramo d l'amor mio gratia, e fauore, Perche del suo desio resti contento. Questi son de miracoii d'Amore . Ch'io son prina de l'alma, eveggio, e sento. Queste son cose pur troppo alte, e none, Ch'io nino fuor del cor, e non sò done.

Hor come la fanciulla accela forge, Con che guardo nimico il padre crudo Sul libro il giuramento d'orco porge, Perche refti il fuo con de talma sgundos Maggior Lamo, maggior la petet forge, E penja farfi alin riparo, e feudo. Ter faluar guale membra alme, e leggiader Penfad "opporfi a quel, che debbe al padre.

Ter lo giorno feguente la battaglia
Tromette il Re, poi che in èl tatto vago, p
E porto dentro a la fatad muraglia,
Contra i tori fatali, e contrail d'ago.
Eus érea accorto il guerrier di Theffagglia,
Ch'acceja era Medea de la fua imago;
E per transe fauor, gratia, e configlio
Mofito fempre ve lei cortef li ciplio.

Per albor fi licentiaci de la sorte, Trima dal vecchio Re, poficia da lei. E le dice pian pian: Ben la mia forte Felice fopra ogn'nn chimaar potrei, Si op patifi haver voi per mia conforte, E condurui mia doma a' Regui Acbei. Terò date fauore del defi ruofiro, Teò i come piace à voi, me fate vosfiro.

Nonpuò celar le piaghe alte, e profonde, Nel lafinza paffon, sche la tormenta, Neleda: vim lença fauellar rifona Co imodi, e coi josfir, ch'ella e contenta, Partiti fiva del altro; tella sche altro; tella sche Ne la camera fua, chi altri von fenta; E datafi à l'amore in preda in tutto, Cofi devatco à le parole, e al lutto;

Mifera, qual fu mai fi gran cordoglio, Che pofia d'adolor mo far paragene Elio On forçata, e faccia di, ch'io voglio, Ch'io (pai forçata, e faccia di, ch'io voglio, Doppormi d la pietade, e a la ragione, Ben di ragione, e di pieta mi fioglio. Sel vador del magnanimo Giafone Lafito perir : ben hò di igree, e d'orfo H cor, scio pofio, e mon gli do focceró, La fina beltà, la fina fiorita etaie, Lambolità, il valor, l'ingeno, e l'arte, E tante altre virtà, chel iciegli ba date, Chel Jimmo à mofiri tempi va mono Marte. L'amor promejlo, e le parole grate, Ondio di tanto ben debbo baser parre, Oqui più crudo cor douriam far pio, più drago, e dale, e maggiormente il mio «

E, quando ei fosse aucor mortal nimico Di me, del padre mio, de la mia gente Per faque septro so, per odo antico, Per qual si voglia passo montes Di tante grate la banendo liche amico, Dourevive questo cor trovar elemente , Che non mandasse et sisse de la terra . 1 tori, el drago, e i sigli de la terra .

Hor, s'egil è ver, ch' ei m' ami, come ha detto D'où amor f bleetto, e fi forte, Che mi giudica degna di quel letto, Cha dellinato per la fua conforte: Se sono amo antivo la di a pri affetto, Sio non linuolo a l'euidente morte; Nen fon più ingua, a perfida, e crudde, Che mai s'obificia tragiche querele; }

Ma, je da l'amor moss, ondio tut' ando ; E dal valor , ebi in lui rauto commendo ; Con pietoso acchio il mio Gisson riguardo , E la mirabil sia belta dipado ; Vert affetto paterno il piè vitardo , La paterna pietà del tutto ossendo ; Ch'un, che vuol torgli , a suavrierio vogno, Il più rico thefor , c'habbia mel Regno .

Mifera, à che rifolio il dubbio core è Quarto ci penfo più, più mi confondo. Fanorrio chi quel vuol torci bonore , Che celebri ne fa per tutto il mondo è Vn, che con oggi fio foro, e valore , Per primar Larbor d'or del ricco pondo , Ven fi da lung'i, e s'empici il fio desfo , Per prepuo forno fi adi pade e, emio . Hanea l'amor già ributtato, evinto, E gid fermato hanea nel suo pensiero, Se ben douea Giason restarne estinto, Di darsi in tutto à la razione, e al vero. E havendo al casto fin l'animo accinto, Fuor del palazzo hauea preso il sentiero, Per visitare à piedi il tempio santo D'Hecate, ond hebbe gial arte, elincanto.

Non hane ne gli incanti in tutto'l mondo Maggiore alcun mortal dottrina, e fede Di lei , c'hor face il suo terrestre pondo Verso il tempio portar dal proprio piede. Intanto, più che mai bello, e giocondo Giason, che vien dal tempio, incotra, e vede. Humile ei la saluta; e fa, ch'anch'ella Gli rende l'accoglienza, e la fauella.

Qual fe l'ingegno humă gran foco ammorza, S'auien, che un fol carbon vina, e si copra, Poi gli apra il vento la cinevea scorza, Tanto che in siama il suo splendor si scopra, Racquistail vino ardor, l'antica forza, E come pria dinor i legni, e l'opra : Tal l'ascosa scintilla à l'alma vista Di lei l'antico suo vigore acquista.

Come vede il suo amato, el'aura sente Del dolce fuon de la foaue voce , S'infiamma il foco occolto , e si risente, E, come giàfacea, la struggee coce. Tal ch'ella al casto fin più non confente, Ma si di in preda à quel, che più le noce, E tanto più , che quel , ch'à ció la chiama , Tutto giura offernar quel, ch'ella brama.

Gli porge accortamente un vel da parte, Con lo fimolo i tori infliga , e preme, Done eran chinje alcune herbe incantate. E poi gl'insegna le parole, e l'arte, E'n qual maniera denno effer vfate . Sparir l'altro mattin Saturno , e Marte , Et bauea il biondo Dio le chiome ornate, Quando Giason, di quella guerra vago, Compacfe contra i tori , e contra il drago .

Connengon tutti i popoli dintorno A rimirar l'insolito periglio; Std in mezo il Re di scettro, e d'ostro ador-Con empio core , e disdegnato ciglio . Compar di ferro intanto il piede, e'l corne Contra d'Esone il coraggioso figlio . La fiamma de due tori empia, e superba Abbrucia l'aria e strugge i fiori, e l'herba.

Come visuona, e freme una fornace, Mentre maggior in lei l'ardor risplende; Come freme la calce, che si sface, Mentre che l'acqua in lei l'ardore accende t Cosi mentre la fiamma empia, e vorace De tori il campo , e d'ogn'intorno offende , Nel petto, ond ha il principio, e'l pprio nide Con perpetuo eshalar vinforza il grido .

Zappan co'l piede il polueroso sito, E fan correr per l'offa à Greci il gielo, El ciel di lungo empiendo alto muggito, Fanno arricciar à gli Argonauti il pelo. Poi corron contra il giouineto ardito, Per torlo sù le corna, e darlo al cielo. Gli attende il Greco , e dice i versi intanto, E getta contra lor l'herba, e l'incanto.

Verso il forte Giason veloci vanno, E danno ogni hor per via più forza al corfo, Ma giunti appresso à lui fermi si stanno , Chel canto di Medea lor pone il morfo . Visto ei, che non gli poffon più far danno, Lor palpa dolce la giogaia, el dorfo, Etanto ardito bor gli combatte, bor prega, Ch'al'odiofo giogo al fin gli lega.

E col vomero aunto apre la terra, Elono, el altro bue ne muzghia, e geme: Mail crudo giogo d lor l'orgoglio atterra. Giafon vi frarge il venenojo feme, E poi con nouo folco il por fotterra . Singravida il terren, ne molto bada, Che manda suor la mostruosa biada. Ornati

Ornati i metallo il capo, el fianto,
Molti escri el la terra hommini armati,
D'asfesto ogni fiser, di cor fi franco,
Che di Bellona, e Marte parean nati.
M Greci fer venir pallido, e bianco
Il volto, poi chi ferri bebber chinati,
Tutti risfretti in ordine, e in battaglia
Contra il guerriero inuitro di Thessagia.

8da à più d'ogni altro se palido il risso. Ala siglia del Re. se ben sapea. Chenon potea daloro essere vecso. Se del incanto sione memoria hausea. Si sha Giason raccosto in sul tausso. E poi, secondo g'insigno Medea. Yn siglo in mezzo à l'inimito situo duenta se compe tutti un colpo solo. Auenta e compe tutti un colpo solo.

Come in mezzo de l'ampo i l'alfo stende, El verso e dice magico opportuno, l'en frate contra d'atre in modo accende, che fan di lor due campi, dou era vuo. L'infammata Meda "che non tinende, Che debbia il vechio Eson vessir di invano, Trid don verso aduitor di ce con sele, Secondo l'are flu comanda, e viviled.».

L'incatto, che il lor primo intento guassa, Instamma al sievo Marte ambele schiere; Tal, che l'om contra l'altro il serro, e l'bassa Con gridi, e con minaccie abbassa, es fere: E con tad odo, e rabbia si contrassa, Che san vermiglie l'berbe, e le riniere: E i miseri state di varia sorte Ter le mutue percossi banno la morte...

On percoffo di fired sià l'briba vorde
Cade, que di fiputon, questi di fiada
Tanto, che tutta al fin la vita perde
La già fiporba, & mimara bioda:
L'animofo Giafon, che vuole bauer de
Limprofe il fommo bonor, prende la firada
Però il troncon, che di doppio no d'estra
Circuit (moda de go, chi si guardia l'hate.

A venenoso drago atza la testa, Quando vede venir l'ardito Greco, Costero i guado in pumo, e, che s'appresta Ter lo vello de l'oro à pugnan seco; Cliva l'uperòn incontra, e e il arresta, E con l'herbe, e o i vere si il rende cieco. Gl'incanti, et e parole tamo pomo, Che damo il misser drago in preda al pomo.

S'allegran gli Argonauti, e fanno bonore Al los Sepor vittoriofo, e degno : E moltra apero ogi va nel volto il core ; Oga vall vador fuo loda, e l'ingegno Corre [condo i patto il viniciore , E roglie il ricco pregio d'aureo legnos No! fofire volentier quel, c'hui regge, Al anon vodo contraporfi à la fina legge.

La barbara fanciulla anch'ella brama
D'honorare, e abbracciar l'amato Duce,
Mat honeflà da queflo la richiar
Ng' wol, che l'amor flo (lopra à la lace,
Peco dopò con quel, c'hel la tamar mae,
Su'l legno afcofamente fi conduce:
Spiega Giafone al vento il lino attorto,
E prende utcol letto d'patrio porto.

Come la naue vincitrice torna Con lo vello de lor per trato mare, Di Phellapile ogi madre il crine adorna, E porta incenfo, e mirra al faro altare. Indorano ale vittime le corna I vecchi padri, e fan I altar fumare, E al ciel dan gratie, che da tai perieli Habbia faluati coraggio fi frei

OGNI ordine, ogni estre al tempio venne
A unerarel lanto lerrifico,
Eccetto il vecchio Flou, che gli consenne
Manca per li rroppi ami à tanto officio .
La decrepita et à per furça il tento officio .
La decrepita et à per furça il tento difficio .
E fu cazion, che'l fuo pietofo figlio
Prendeff à lanto mad quefto configlio.

Rinolto

Rinoto I la dolciffum conjorte, Scopegé il fino penfercon quello finono: Del vecchio padre moi gi laggio, e forte Ng Lume, e ne configit oferto, e busno, Per effer tropp proffino al ante Le forze amicho e e le finenze fino Perdute, e finor defemo; tr in vorrei Dare vna parte à lud eg fi ami mies.

Sebenei merti tnoi fon tanti , e tanti ,
Che debitor perpetuo mi ti chiamo ,
Es posson nano tuoi ilupendi incanti ,
(Ma che non ponnoi ) voi altra gratia io brav
Vorrei de gli anni mici donnee alquati (moc
A quel , cui tanto debbo, e cui tant amoc
Si che , kendrò di lu lo schivo aspetto
Di vigore donnalsse e di melletto .

Non potè vdir la moglie fenza slegno ,
Ne fenza lagriman gli accenti su
Palfa i tun pitta, spoi diste, si legno ,
Se sen giusto , spoi diste i si.
Sen si mon al mondo alcun di te più degno ,
Ne gli anni è e vò tor per dargia alrua.
Al arte maga, ad Heuste non piacia.
Ch' al si mi missiri tun di turto i saccia.

Mafard ben non men gradite prone, Per adehnp penjer fi zuflo, e, pio, Pod th'à maggior prietate flon mi mone, Che mon fe mai l'amor del padre mio. El tartiforme Dea quella im me joue Gradie, d'è proprio ainto al tuo defio i, 10 por r'ò lui fi aque i, che pomo, e famo, Senza ch'à gli amni moi faccia alem dino.

Tre volte il biòdo Dio, chel' mòdo aggiorna, Hanca magollo il laminajo reggio si Tre volte bauca la Dea, di fille adorna, Fatto (pora i mortali il luo viaggio; Egia congiunto bauca Ciribia e corna, E Lina del fio lame il maggior faggio ; Quando Med. a legiò l'amante piame , Pla propitio vi si notsurno lame . , Difiinta, escalza, e con le chiome sparte Sopra gli bomen incenti ella visi sola Ne stora, chi cela spin di esta parre la Del ciel la motte, e in ver l'itssperia vola Quando più gravo il suo lancomparte Il sanno, e che a mortai la mente invola, Quando pen suffro commodo, e quiete Ne spare i sons di liquo ri l'ette.

Ne l'huom, ne altro animale il piè non porta, Mato, & attorto fili l'aureo ferpente; Humido tace l'aere, el aure à morta, Ne vuna fonde pur mouer fi fente; Soli ardon gli aftri, a cui la maga accorta Tre volte atrò le man, gli occhi, el amente; E tre col fiume vivo il crin cosperfe; E tre (pixa partar le labra aperfe).

Con le ginocchia al fin la terra preme, Edi nono alza à la parte alta, e belle. La mente, gei locchie, le ma giunte injeme, E con fonmelfo lion cofi fauella: Tongete ainto d'arte, on dhoge lo firme Di rendere al Eson, l'età nouella, Tu s fida Neste, e voi propinqui Numi Di mont; e dolchi, e d'onde falle, e finmi-

Evoi tre volti, ch' vn fol corpo bauete
Ne la tri fome Dea, non meno inuoco;
E voi, che con la Luna aurea fplendete.
Lumi del ciel dopo il diurno foco,
Al bumil prego moi fauor porgete,
Che ecces wolfe, anni opportuno foco.

Che cercar possa oeni opportuno loco ; Si ch'io ritroni ogni radice , & herba , Che può rendere à l'huom l'etade acerba .

Porgi dna i "fasta Dea, propisto il bractio, Ti keb i noi maghi, e lberbe, e l'arte infegni, Si che per l'elta imprefa, c'hora abbraccio , Possia cercare i necessilari regni lo pur col tuo fasnot le unbi faccio Dal cieto , e scopro i suoi siderei segni . Celtso fanor (quando il contrario adopro) Tatti i limai del ciet coi nembi copro . Dal ciel gli scaccia, e sa tranquilla l'aria.

L'ombra fo da sepoleri vsciir fotterrat:
E tali lineanto mio forz'ba , che puoce
Lusa tirar tec ol tuo carro in terra,
Se ben del rame il fuon l'aria percote;
Onde mi cercan gli buomini far guerra,
'Per impedir l'emie possenti note;
Le note, onde pur dianzi tanto sei,
Cho etcenti tetti in Colo i votti miel-

Co i versi, e col sauor, chemi porgeste, Feichië disson non nocque il soco, el toro, E quelle, che di terra armate i soco el Fisico, vecidar sei tutte spa loro. Fei, che i somo abhasso di attere creste. Al drago, e diedi al Greco il vesso, e loro el trove di presenta sei presenta di presenta se pero verire a fin di quel chi to bramo.

E tofo io l'atterrò, che chiaro veggio Propitio il defin mio l'andor foprano, Eche l'ethere stelle à quel, th'io chieggio, Non har mofirato il lor filendore in vano. Poi che formo dal ciel venir quel feggio, Che puot eil corpo mio condar lontano. Vn caro nel formar di quelli accenti Tirato in giù venita due fepporti.

Con larghe rote in terra il carro fiende
Dal mondo gloriofo de lo Stelle.
Medead inou al ciel gratie ne rende,
Alizando gli occhi à l'aime elette, e belle.
E poi lieta, e ficura al carro algende,
Allenta il fera, percote l'airea pelle
Con la sferza opportuna, ch'ini trona,
E fa del allo l'a nota prova.

Al notturno maegior di Delia lume
Per la Theljaglia ferili; e, egioconda
Fa battere a dragon faurate piume,
E tutta far fajcorre, e la circonda.
Et hop prende did monte, e'hove da fliume
L'herba, che brama, e'n quelle parti aböda:
De le quai con la barba altran feite,
Altran eta gilda; e vuol finga cadice).

En Tempe, en Tindo, en Offail carro feb Scender, doue de therbe in copia colfe, E dopo verfo, Anfilo G. & Empeo, E verfo giá altri fium il carro volfe. Ven lafeto immune sperchio, no Temeos E tante herbe troud, quante ne volfe: E poi algúnod adtero il fium e, el monte, Ver l'albergo d'Efon drizzò la fronte.

Quando l'herbe opportune ella hebbe colte « Sécondo l'arte fus comanda » e vuole, E che l'hebbe fil carroi n'u n'accolte Con le propitie » e debite parole. L'ombre del bafo mondo ofjeure », e folte -L'haucan nowe fiate afcofo il Sole, E l'herbe », e i fiori », onder si d'arro adorno, Fer quella maranigha il nono giorno.

Il grato odor de l'incantate foglie, Che continuo [entir gli anrati augelli, Fecer, che que gistra l'antiche floogle, E dimentar più gouoni, e più bolli. A l'albergo la donna il fren raccoglie Di quel da cui vuol dar gli anni nonelli. Non entra per allhor dentro al coperto, Ma vuol che fai fio tetto il cicio aperse.

Fugge il marito , é l'oningal diletto , E di due belli ditari ornala corte, Déquali il deltro ad Ecat fe aretto , L'altro d'ext più gioune, e più forte. E poi ch' que li ornò di fopra il letto D'orbe e di fior d ogni propita forte. Scelfe ha modti arieti sno di più bello , Chunca dal copa più d'eltro il viello.

Coi

Co i crini sparsi come una baccante Prima, che col coltel l'ariete vecida, Gli afferra on corno, e con parole sante Tre polte intorno à i sacri altari il guida. Innanzi à l'are poi ferma le piante Fra l'una, e l'altra Dea propitia, e fida, E fa del sanzue suo tepida, e rossa La fatta à questo fin magica fossa.

Sopra gli altari poi fe, che'l foco arfe, Indi di latte una gran tazza prese, Vna di mele, e su'l monton le sparse Pria, che'l ponesse in sù le framme accese. E dopo fe, che'l vecchio Efon comparfe, E fopra l'herbe magiche il diftefe, Co'versi hauendo pria, che ciò far ponno, Datel antiche membra in grembo al sonno.

Tutti i serui, e Giason fa star lontani, Per l'innanzi d'altrui non cerca officio, Nen vuol, ch'à ve der stia gli occhi profani 1 misterij secreti, e'l sacrificio. Chinail ginocchio pio, giugne le mani, Egli occhi intende à l'infernal giudicio, E. mentre arde il monton sù l'altar fanto. Placa gli Stigij Dei con questo canto.

Le Stigie forze tue Plutone amiche Rendi à la mia rinouatrice palma, I non voler, ch'indarno io m'affatiche Per far noua ad Eson la carnal salma, Non voler defraudar le membra antiche De la vecchia insensata, e miser alma: E, se ben toglio il sangue à le sue vene. Non dar lo spirto amora à le tue pene.

Mandati questi preghi, alzossi, e tolse Faste per questo fin faci dinerse : E, doue il sangue del monton raccolse, Tutte con muto orar le tinse, e asperse. Et accese, e locate, il canto sciolse, Et à Pluton di nono si connerse, Tre volte humile à lui piego il ginocchio, E tre volte drizzogli il prego, e l'occhio.

Fatto ogni zesto pio, detto ogni carme, Che placato rendea l'Inferno, e Pluto, A la Dea maga, & à le magich'arme Paga con altri preghi altro tributo . Poi prega l'altra Dea, che per lei s'arme . E non le manchi del suo sido aiuto . Tre volte il vecchio poi purga col lume Acceso, e tre col zolfo, e tre col fiume .

Nel cauo rame intanto alto, e capace L'acque, i fior, le radici, e l'herbe, e'l seme, Per lo calor , che rende la fornace , Tutte le lor virtù meschiano insieme : E,mentre il foco, e'l fonte il tutto sface, S'alza la spuma, e l'acqua ondeggia, e freme E l'ode andado, e l'herbe hor sopra, hor sos-Fanno vn roco romor perpetuo,e rotto.(te

De faffi, c'ha de l'ultimo Oriente'. E quelle arene ancor con l'herbe mesce, Che laua l'Oceano in Occidente, Mentre due volte il giorno hor cala, hor cre E del Chelidro Libico Serpente, E del noturno humor , chestilla , & esce Da l'alma Luna, aggiugne al cauo rame, Con l'ala Strigia tenebrosa, e infame.

Del lupo ambiguo poi, che si trasforma, Fra l'herbe rare pon , che'l bagno fanno Di ql,c'hor hà di lupo, hor d'huo la forma, La qual suol prender varia ogni non anno. Fra tanta strana, e innumerabil torma Di cofe, ch'entro al rame si dissanno, D'una cornice il capo al fin vi trita, C'ha visto noue secoli di vita.

La saggia, e dotta incantatrice, come Tutte quelle fostanze ha in un ridotte, Con cose altre infinite senza nome, Che seco dal suo Regno hauea condotte, Pria che toglia ad Eson l'annose some, Vuol far l'esperientia, se son cotte. D'olino un secco ramo, e senza fronde Vimmerge, elberbe volge, alza, e cofonde.

Ecco

Ramo di Ecco, che'l ramo secco il secco perde, chuo fec- Tofto che'l bagnan l'onde uniche, e dine . com ver-Ella il trabe fuor del bagno, el troua verde, E dopo il vede ornar di fronde vine : Ma ben La freme in lei maggior rinnerde, Quando il vede fiorir d'acerbe oline :

E mentre ella vi guarda, e se n'allegra, D'oglio ogni oliua vien granida, e negra. L'humor, che nel bollir s'inalza, e cade,

Epaffa fopra! orlo , & efce fuori , Gocce di E per la corte fà diuerfe strade, acqua in Tutte le fà vestir d'herbe , e di fiori . fiori. Fan la flagion fiorir de l'aurea etade Il minio, il croco, e mille altri colori. Per tutto, on'ella sparge il succo, e'l proua, Nasce la primanera, el herba nona.

> Medea, che vide maturar l'olina . E dherbe, e vary fior la corte piena, Stringe il coltello, e fere il vecchio, e prina Del poco humor la stupefatta vena . Poi nel grato liquor , che'l morto auina , Il vecchio in tutto essangue infonde à pena, Che'l facro humor , che bee la carnal falma, In pn punto il vigor gli rende, e l'alma.

Coni entra per la bocca il grato fonte ; E per done il coltel percosso l'hane, La crespa, macilente, e debil fronte Perde il pallore, e vien seuera, e grane. Par, ch'ogni hor più le forze i lui siz prote, E che la troppa età man: o l'azgrane. Egli il centesimo anno hauca gia pieno, E più di trenta già ne mostra meno .

Esone di Il volto dele crespe ogn'hor più manca. S'empie di succo, e acquista il primo honore. vecchio Giàtanto la canicenon l'imbianca, giouine. Anzi più vino ogni hor prende il colore. Labarba è mezza nera, e mezza bianca, Già la bianchezza in lei del tutto more, E' ver , che quaiche pel bianco ancor resta Fra i noui crin de la cagnatateffa.

Com'effer giunto ad otto luftri il vede, A gli anni, c'han più neruo, e più coraggio, La dotta Maga il fà saltare in piede Per non lo far più giouane, e men faggio . L'ama di quarant'anni, perche crede. Che quel tepo ne l'huomo habbia vataggion Perchel'età viril , dou'ella il ferba, E' più forte, più saggia, epiù superba.

VIDE Lieo da l'alto eterno chiostro, Gli occhi abbaffando in ver l'Emonia corte. Questa alta maraniglia, e questo mostro. Che fe Medea nel padre del conforte . Scende tofto dal cielo al mondo nostro Done ottien la Medea l'ifteffa forte : E dà gli anni più belli , e più felici Al'innecchiate Ninfe sue nutrici.

QVESTA maga dottrina, e questi incant Non opran sempre il ben,ne redon gli anni. E veggasi à glipoi commessi tanti Dala cruda Medea mortal inganni. Dati hauea di Giason pochi anni auanti Due figli à sopportar gli humani affanni Quando volse Medea l'arte, e l'ingegno A ratquistare à lor l'oppresso Regno .

Quando per la souerchia età s'accorfe. Hon , ch'era mal'atto à gouernare , E che Giason troppo fanciullo scorse, Non volle quel maneggio al figlio dare , Anzi lo feettro del fuo Regno porfe, Perche'l poteffe reggere , e guardare , A Pelia suo fratel per tanto tempo , Che'l tenero Giason fosse di tempo .

El zio poi ver Giason empio, e rubello L'oracol, che gli die sofpittione , Ch'occidere il donea più d'on coltello Per apra d'on , ch'effer credea Giasone ; Però prima il mandò per l'aureo vello , Per darlo in Colco al Regno di Plutone : E poi , ch'ei diede à quella impresa effetto. Hebbe del fuo valor maggior fofpe: to .

Lico p giouca Mentre con modo, e con parlare honesto, Colrispetto, c'hauer si debbe al zio, Giason, chiedendo il suo, gli su molesto, Ei cibò ognihor di freme il fuo defio . Dicendo , S'io no'l rendo cofi prefto , Moue giusta cagion l'animo mio. Giafon di creder finge, come accorto, Poi che gli è forza à sopportar quel torso .

Che Pelia in mano hauea tutto'l teforo, Ogni cittade, ogni castel più forte. Al nipote affegnato hauea tant'oro, Quanto potea bastar per la sua corte. Quado ando contra il drago, e cotra il toro. Perche in preda pensò darlo à la morte, Per infiammarlo meglio à quella impresa, Non gli mancò d'ogni honorata (pefa .

S'accommodò Giason come prudente Al animo del zio con finto core, E à varij modi hauca volta la mente. Che'l poteano ripor nel regio honore. E con la moglie ragiond fouente Di far morir bingiufto Imperadore . La donna diede al fin contra il tiranno Effetto al lor pensier con questo inganno.

Ne vi con finte lagrime al castello Del zio, verso il suo sposo anaro, e insido: Done stracciando il crin sottile, e bello, Scopre il finto dolor con questo strido : Oime , ch'io feci acquiftar l'aureo vello A questo ingrato , e gli diei nome, e grido: E rea contra il fratello , e'l padre fui , Per hauer poi tal guiderdon da lui . .

Commanda il Re, ch'innanzi non gli vegna E con preghi gioneuoli, e con quanto La moglie del nipote, che si duole: Che sà , ch'ella è qualche querela indegna , Che fra marito, e moglie auenir suole Ma, mentre che la lor discordia regna, Che debbiano , comanda à le figlinole , In qualche appartamento d lor vicino La conforte raccor del lor cugino .

Le figlie, desiose di sapere Da Medea la cagion del fuo lamento ? Riceuon lei con le sue cameriere In vno adorno, e ricco appartamento. Contando ella il fuo duol, mostra d'hanere Del ben fatto à Giason rimordimento , E che l'hà colto in frode , e l'hastria morta, S'ella non si fuggia fuor della porta.

E riprendendo l'adulterio, el vitio. Ch'al nodo coning al non si richiede, Dicea mille parole in pregindicio De la fua lealt à , de la fua fede : E rimembrana ogni fuo beneficio, Ogni aiuto, e consiglio, che gli diede: E ch'à tradir colei tropp'era ingiufto, Ch'al padre hauea ringiouenito il busto.

E che tal torto far non le douea. Renduto hauendo à Ffon robusto l'anno: E di quest'opra sua spesso dicea, Perch'era il fondamento de l'inganno . Tanto che l'odio finto di Medea Chieder se à le fanciulle il proprio danno, Ch'al troppo vecchio padre, e fenza forza Volesse rinouar l'antica scorza.

La paterna pietà, la ferma spene Di megliorar l'imperio , e la lor forte , Se l'età più robusto il padre ottiene ; Se s'allontana alquanto da la morte; Il non veder , che'l modo , ch'ella tiene , E'perripor nel Regno il suo consorte, Fe la mente d'ogn' una incanta, e vaga D'ottener questa gratia da la maga .

Sapere è in lor , prega la donna accorta. Non rispondella, e stà sospesa alquanto; E mostra in mente haner cosa, ch'importa. Noi non dobbiamo vfar l'arte, e l'incanto, Se uenhabbiamo il ciel per nostra fcorta, (Diffe poco dopo)mas io ben noto, Tofto propitio fia de cieli il moto .

Quella

Quella piet à paterna, che mimone. A me talmente ha intentrio il petto, che Pelia vo volfit di membranoue, Ringiouenir fi l'anino, e l'affetto. Ma vo', chi n'un monton prima fipone, Se può l'ineuto mio far quello effetto. Pria, che'l fangue di Pelia fiprio fia, pi' voglio afferme de l'are mia.

Secondo che com anda ella , s elegge ; Doue flana l'oni fuor de cafello , Il più vecchi monton , che flane gregge, Per rimoungli la perfona , el vello : Intento ful fino derfo il frou recegge Il rame , che vuol far l'ariet egpello . Medea 13 , the di fotto il foco donda . E faconfiuma therba , efemer l'onda .

Ella di quelliquore hause portato,
Ele già prinuerdir lafecca chius,
Ele già prinuerdir lafecca chius,
En hause a tanto in quel volgo gistato,
Che dan potea di montoni l'età piùviua.
Toi pre le corna hauendolo afferrato,
Del poco fangue, ¿ ba, le veue prina :
E, come il pono filmene, e morto,
Saniua e l'onda manglà il corno attorto.

Môto acin Le corne attorigliate e, gli anni firugge, agnello.

E già li monto l'etate ha più liperba.

E quà li mon figure a cquilla, e, linge, rave a conse a

Allegrezza, essupor subito prense, com vede l'agnet, la regia prote. Sparsa ella del supor la terra rende, E germogliar sa igili, e le viole. Talche l'imissol doppio ogvima accende d'origina ella promessa de la respecta de promessa ella son potre conduir l'altropra fin che la rerza notte il Sod non copra-

Già il corpo ofeuro, e denfo de laterna Tre onte à gli otchi loro hausa fut onguando volundo in era anda fotterra (bra, Medea di Telia ingiufo il corpo, e lombra, D'ogui vinè contraria de la guerra Fatta husea la culdaini gruda, e figombra, E tutta piena husea la rumea forma D'on puro funte, e d'herbe funça força!

L'incanto, el fonno banea co'l Relegata
La corte fias ne l'otiofo letto,
E Medeacon le vergini era entrata,
Douc doucan dur luogo al crudo effetto
La finda igmula ogo una bunea portata,
Con cui paffar volcano al padre il petto.
Medea, mofirando il Re dal fonno oppreffo,
Cofi le fijing al pravicida ecceffo.

Ecconi il vostro padre in preda al sonno, E i vostri pugni quei respon cultelli, Ch'à lui votat l'antiche vene pomo, Semen, che i langue fuo si rinouelli. Se de la via ci si apiù rempo donno, Semi riobulti ci sa de gli ami imbelli, Mirate, quanto migliorar potete Negli sposi propinqui, ch'attendete.

Del padre infermo la vita, e l'etade Alberga ne la vostra armata palma a Hors fein voi regna punto di pietade, Samor punto per lui vi punge l'alma, Trietose verso lui le vostre sipade Trium al fangue rio l'antica falma. La prima d quei conforti il colpoimates Et empia vivo per voler elippia.

E ner, che volge in dira parte gli occhi Nè vond veder ferir l'audae mamo -L'altre con questo ellempio alzan gli flocchi To glitcho gli octivi al copo empio, profumo cone fun fangue i paricida e ficiocthi Ferrirella l'incanto, el l'omno vano : si fineglia il patte e, e vede; colsprendi , El e figlie d'intorno , e i ferri gunti: D'alzar la carnal sua ferita spoglia Cerca per sua difesa, e dice : O figlie, Qual nova crudelt à v'arma la voglia A far del sangue mio l'arme vermiglie ? Tofto ch'egli da fuor l'ira , e la doglia , E per difesa cerca, one s'appiglie, Vien fredda ogni fanciulla, come un ghiac-Etrema à tutte il ferro, il core, el braccio.

Vede l'Eolia Pitane in disparte, Dragone Là done se il dragon di marmo il dorso i in faffo. E vaga di veder , quindi si parte . E ver la selua d'Ida affretta il corso. Done fe Thioneo con subit'arte D'un toro un ceruo, e al figlio die soccorso Ceruo. Toro in E per torlo à la morte, e à l'altrui forza Ascose il furto suo sott'altra scorza.

Medea, che quelle vede afflitte, e smorte, In quella arena poi le luci intese, Che far vacar doueano la corona, D'età, di membra, e d'animo più forte, Mentre brauando il Re non s'abbandona. Gli forail collo , e datogli la morte, Ardita il prende su la sua persona, Et à le meste figlie dà coraggio, E dice, che'l farà robufto , e faggio .

Che die sepolero al padre di Corito. E doue sbigottì, quando s'intese, Di Mera il latrar nouo il monte, el lito. Corfe dapoi done le corna prese Ogni donna , e fe vdir l'alto muggito D'Euripilo nel vago , e fertil campo , Allbor, ch'indi partissi Hercole, e'l campo.

Cocrido in fepol-cro: Mera i ca-Donne in vacche.

L'ancor credule vergini per quello, Che vider del decrepito montone, Ch'effendo morto vici del rame agnello; E per lo rinouato in prima Esone, Credendo, che rifar gionane, e bello Debbiail lor Re la moglie de Giafone, L'aiutano à portar con questa speme, Done nel cano rame il fonte freme.

Paßò done gli horribili Telchini Hebber si fiero l'occhio, empio l'aspetto, Ch'in Rodi , ou eran magici indouini , Tutto quel, che vedean, rendeano infetto. Cangianan gli animali, i faggi, e i pini, E ciò, ch'a gli occhi lor si facea obietto. Gioue al fin gli hebbe in odio, e gli disperse, Ene l'onde fraterne gli sommerso.

Telchir | scogli.

La Maga, che quel Re ne l'onde vede. Ch'occupana al suo sposo il ragio manto, Per non dar tempo à la vendetta chiede Il veloce dragon con nouo incanto. Pon sopra il carro il fuggitino piede, E lascia le nimiche in preda al pianto, Che i ferri hauean, che fur nel padre rei, Presi per vendicarsi sopra lei .

Sopra Cea passo dopo, e le souenne D'Akidimante la felice morte. Che, quando la figliuola hebbe le penne, Al vital corfo hauea chinfe le porte. E se di donna vna colomba venne . Non lagrimo la sua cangiata sorte, Ver quella Tempe poi passar le piacque, C'hebbe nome dal Cigno , che vi nacque .

Alcidimatein colo-

Non porge orecchie à l'alte firida, e d'lonte Medea , che le fanciulle à l'aria danno , Ma drizza il volto ad Otri di alto monte, Che dal dilunio già non hebbe danno . Done Cerambo ando con altra fronte, Quando il vestir le penne, e non il panno. Dargli dle Ninfe allhora i vanni piacque, Che poteffe fuggir l'ira de l'acque.

Appresso à Tempe, on hoggi el Hirio lago, Arde Fillio d'amor de l'Hiria prole, D'un garzon di si bella , erara imago, Che dispone il suo amante à quel, che vole. Se vede d'uno augello il suo amor vago, Fillio và con tant'arte à l'ombra , e al Sole. Che lieto al fine il trona, il segue, e'l prende. Et al dolve amor suo domato il rende .

erambo vccello. Per servare al suo imperio bonore,e fede, Orfi, tori, leoni abbatte, e lega . Vede un tratto il fanciullo un toro, el chie Sdegnato finalmente Fillio il nega. Ver la cima d'un monte affretta il viede L'irata prole d'Hiria, e più no'l prega, E dice à Fillio : Ancor darmi porrai Quel , che t'hò dimandato , e non potrai .

Si getta, come è in cima, giù del monte, Per peder de suoi di gli estremi affanni . Si credea ogn'un, che la virginea fronte Cader douesse in terra, e finir gli anni; Ma le penne à venir fur troppo pronte, Che'l ferro un Cigno e diero à l'aria i vani. Pianfe la madre, e si stracciò le chiome,

Cigno in Cgno. Hiria in stagno.

E fe piangendo il lago, e diegli il nome. Verso il Pleuro poi prese la strada, Done Combea, la qual nacque d'Ofià, Combeai De'figli hebbe à temer l'ira, e la spada, vccello .

Re & Regina di Ca laurea in vccelli.

Masi fece un'augello , e suggi via . Scopri dapoi la Calaurea contrada. Sacra à la Dea, che parturitibania Ala notte, & al giorno il maggior lume, Done la moglie, e'l Re vestir le piume.

Si volge poi doue i Cillenu flanno . E doue un cieco amor si accese il petto Menefro-A Menefron , che, come i bruti fanno , ne in fie-Con la madre volea commune il letto. ra. Vide Cefifo poi, che piangea il danno

Del nipote, c'hauea cangiato aspetto. Cefifo in Ch'un di fe, che tant'ira Apollo affalfe, vna Foca. Che'l fe vna Foca , e diello à l'onde salfe.

Lascia adietro Cesiso, e'l camin piglia Figlia di Eumelio i vccello .

Ver l'albergo d'Eumelio, e pede doue Egli nel'aria già pianse la figlia; Poi ver Corinto i draghi infliga , e moue. Quini à quel luogo ella chinò le ciglia,

Che la Grecia arricchì di genti none. (no. Lapioggia empì di fonghi il mote, e l'pia-Fonghi in huomini. Toi si fece ogni fongo vn corpo humano .

Al Regio albergo poi volge la fronte. Done l'ingrato suo consorte vede La figlinola sofar del Re Creonte, E à lei mançar de la promessa fede . Le voglie à la vendetta accese, e pronte Rende l'ira , che l'ange , e la possiede , E faportar da figli al regio nido A la sposa nouella un dono infido.

La maga i figli suoi chiama in disparte, E doro una bell'arca in man lor pone. E insegna loro il modo à parte à parte Di presentarla in nome di Giasone . "Quini era dentro fabricata ad arte (Che smorzato parea ) più d'on carbone : Che come vedeal'aria, s'accendea, E pietre, e muro, e sino à l'acqua ardea.

Com'han dato i figliastri à la matrigna L'arca, doue il presente era riposto, Ritornano à la madre empia, e maligna Correndo, come à lor da lei fu imposto. Apre la sposal arca, e'l foco alligna Co'l velen, che nel dono eranascosto, Ch'arde il palazzo, e lei con mille, e mille ; Emanda al ciel le framme , e le fauille .

Mentre danna Giason la fiamma vitrice, E duolfi, e ripararni fi procaccia, Da lunge appar Medea, ch'onta gli dice, E di maggior vendetta ancor minaccia: E'vno e l'altro suo figlio infelice Con la nefanda man gli vecide in faccia. Corre egli à sfogar l'ira , che lo ftrugge : Dice clla i perfi , e'l carro ascende,e fugge.

Verso Atbene fa gir l'acree rote La maga , done poco prima anenne, Che Perifa,e Fineo con la nipote Vestir di Polipemone le penne . Medea con grati modi , e dolci note Da Egeo, ch'ini reggea, l'albergo ottenne : Il qual , veduto il suo leggiadro aspetto , Spofalla, e fe commune il regno, el letto. Giá

Gi à que Fo Re fior de la fina contra da Erra fipos 3, che macque di Vitte o, Erra giolo 3, cle la ficio on a final Erra giolo 1, cle la ficio on a final Per lo figlino 1, che poi noma Tefo o. Nouevo le reti ci el forta di ruta Pornita la mipote house di Co. Quandella aperfi il contre, e fi fi madre Di Tefo 2, fibro dallo 1 di on da padre.

Venne poi Tejeo 197

Venne poi Tejeo va caualier si forte,
che ne sonaue il nome in ogni parte,
E per ogni città, per ogni certe
Datutti cra slimato va nono Marte.
Tenta o l'hebbe va tempo la sua frete.
Per conosceri padre di sin sparte;
E bauendo per camin pagnato, e vinto,
Baladri assirab l'ssirab e sorinto.

Non come figlio al padre s' apprefenta, Che molveder, s' ei bei in memoria prima. Toflo, che in nome filo fa, che Re fenta, Ch' à lai viene von guerrier di tanta filma, Degni accogliera, ge hono regio il cliète, El pon de la filo corte in sia la sima: El pon de la filo corte in sia la sima: E quei prometre à lui pregi, & bunori, Che pad net Regno fon donar maggiori.

Maron a però il Re, chel guerrire chaue Ne la fina corte fi famofo e degno, Sia quella prole, ond Erra lafrio grave, A wi la fhada fina diede per fegno: Turpedendolo affabile, e foune, Ricco di forza, e d'animo, e d'ingegno, Ogni favor gií fa con lieto ciglio; Ne più faria, fipendo d'fere il ligito.

Vide Medea eo l fiso non falfo incanto, Chel Casadier, che di Retanto piacea, Donce porta d'Athera H. Regio manto, Tofio chel vecchio Egeogli occhi chiudea: La quad cofa à Medea difriacque ranto, Che già del Red d'Athera un figlio bausea, Che, per falsare di figlio il Regio pondo, Tentò quello querrier lena del mondo. Edific verjo il Re, 1911
Quel, che del caustire chiede la forte :
L'ed bel Regou too fir dene acquillo,.
Cometi sogile il fel l'auramorte.
E vende il ore al Re Irribato e trillo e
Cebe ben veda e, d'un caustire fi forte
Se d'eyadi il reudea premofi adorno (no
Potas torgil d'ha vogile il Regou el gior-

Est ben non vede a 14.5
Action indicio, alcun [egno dingamo z
Action indicio, alcun [egno dingamo z
Pus come veccho accero, c tercipletto,
Sivolle afficurar da tanto damno.

Metars per dane a quale impresa effecto
Molti difcorsi il Repunsos formo,
Medea, che pria v bauca l'animo inteso,
Tutto (spra die tolle que lego il tutto quale pria va bauca l'animo inteso,
Tutto (spra die tolle que lego il tutto (spra die tolle que lego).

143
Quando venne di Scithia di livo Argiuo
Medels per migliorar fortima, e terra,
Menace porta con vo focio il pinevino, e
Che najecife giamai fopra la terra.
Ngel Regno de gni bene ignudo, priuo
Trima queflo venen vincafotterra:
E poi per noftro mal, some di cie piacque,
Ngi miglior modo in quefla forma nacque.
Ngi miglior modo in quefla forma nacque.

Quando Hercole paffar volle à l'inferno, Per torre à Vinto l'azima d'Aleife. Dapoi c'hebbe vanctu ii llage Autrus Per gire ; à piamgon l'anime funclle. Perc'hebbe il los voltor Cerbor à fihrmo, Quel unoftre , d'ini abbaia con tre telle. Per forza intercollo Hercole, e préj. E firafanollo al noftre alimo pafe.

Mentre quelmofire egil firafina, e tira
Per lo modo, deut fifiched maggior lam po,
El can wolf pur refulere, e dadra,
E per tre gole abbaia, e cerca fampo,
La baux, è che fi la lo fegro, e l'ira,
Del fio crudo venevo empie ogni campo i in venedi quella fixma po il berba mapi, a efela no
Nacque, boggi Monito il mondo appella.

Macque, boggi Monito il mondo appella.

...

Mesce questo venen, c'hauea nascosto, c Covvon liqueo di sezo almo, c divino : E, ad von ministro il siu volore imposto, o Mastrala morseal Re del peregrino . Poi che fu Egoo con gli atri à mensa polo, E é bebbe in man Tejeo la coppa, el vino, Gli occhi à losfocco il Re di Tejeo porge, E'Lonosce per suo, come lo forge.

Subito il Re dal canaliero impetra , Che non accoli sa' uino ancor le labbias: E gli dimando, e i mai condobe Etra , E come quella spadas cquillat habbia . Il caualier dal labro il vivno arretra , E si palesa al Re, che d'ira arrabbia . Contra la moglie corre, esfodra il arme . E sel al vego il ciel s'adza col carme .

Di nowo al Re s'inchina ei come figlio, Stupido del volar de la matrigna. L'abbraccia il padre con pieclo iglio, E dice: Ben ne fu Palla benigna, Dapoi che te faluò dal vio configlio De la nouerea sua eruda, e maligna: che, per voder regnar la prole fua, Afoge ento à qual vin la morte sua.

Quanto ella dotta fia ne l'arte maga, Il vol, che prefe al ciel, te ne fa fegno: E de la morte tua fonerchio vaga, Ter far del mio Reame il figlio degno, Mi diffe, che per ante era prefeta, Ch'eri venuto à tormi il giorno, e'l Regno; E ch'à fichiuar quefla maligneforte, Now'hauena altra via, che la tras morte.

Ma I shna Attica Deam sharfe gli occhi, E Eoprir femmi il fuo crudde ingamo, Mofrando d gli occhi miei Euraari flochi , Che te dal rio venen flutuato m' hanno. Hor poi che l'icido ancro non sund, che foc Cötra alcun di noi due l'ulimo danno, (chi V°, che con più d'un dono, e fairificio Riconofiamo va tanto beneficio;

Finito é ban di dar qué cibo al feno, Ch'à le vene fupplir pais per quel giorno, c'il maffera lle d'Athone il 110 ameno, E tutta la cità deutro, e dintorno. Douc l'ingeno fecco alto, e fenono. Ha d'oruj alta ficentia il mondo adorno. Con affer, e ogni altro fegno il padre brama. Ch'ei vegga qualio il pgas e quanto fama.

Come la nona Aurora è predir venne, Chauca ful caro il Sol già posto il piede, Il facrificio preparato ottome Dal Re, e da gli altri la promessi fa de Scama il colcil ariete, e la bipenne Fra l'uno, e l'altro como il toro siede: E rendon graite di cie on questa osfiertà, Che lor la maga frande habiba (coperta.

Siede al comairo poi col figlio Egeo, Con gli buomini piùllalini, epiù difereti. Hor, come il foaufilmo Lieo Fatti bagli fipiri ilor più sini, e lieti, Da pareggiare il Re di Tebes, e Orfeo, Comparfero i dottifimi poeti: E al fiono va del la lira, vuo de la cetra L'alte lodi cantò del figlio d'Etra.

Tu defii al facrificio imisto, e degro.
Tefeo quel toro, il cui furore, e feorno.
Trimail Cretenfe, e poi il Talladio Regno.
Diffrutto baues col perigliofe corno.
Salvafli Cremino da vu datro falgano.
A quella beluaria topliendo il giorno.
CV al cingbial Calidono, e de Erimanto.
Velle gianel fuo grembo il carnal manto.

Liberafii Fpidanco del fiferto
Ti Terifas figlio di Inlano
Ti Terifas figlio di Inlano
Ti Terifas figlio di Inlano
Che contra il fune human fu fi inhumano :
Ches contra il fune human fu fi inhumano :
Ches contra il fune human fu fi inhumano :
Ches con la repope contro humano il molto
Via più lungo il vendea con l'empia meno ;
E shanea troppo finifinato il bullo .
La figa per lo lette vil faca giuflo :

La defratua în Elenfi il fangue orghiaccia Di Cercion co lfuo homorato telo . Fa, che quel Sim arcon fepolic spactia , Che folcus a due pin pieza lo stelo . Elegate chavard d'un homo le braccia, A le due cime în le lusțiava al cielo , E zodea di veere con questo anifo Să due pini în due parti val huom dinifo .

Tu per gire ad Aleatoe, al Lelegeo Muro, hai fatto ad ogiva bibero il paflo; Quel ladro vecifo haemdo imiquo, e reo, Che poi nel mar fu trasformato im faffo. Sciron fie il nofto, elito Magno e Esta de l'alma, è de beni ignudo, e caffo L'incasto, c'i mocate peregrino. Dandol col piè dacenta e Re marino.

Ma in viandassi, e da l'istesso monte Destre ciò piede à lui l'istessa possibile Di cui s'abatture sir dal fasso sono e Tiu giorni in quà, e in la l'havibi ossa. Al fin can l'olpi se prese dur o s'onte Rel mari istesso, c'alpro l'orgio E ancor più d'un siperbo, C'alpro l'orgio E facte els nome, e del suo orgogio.

E, the word control parted parted.
Tutes il but, chem appares into valore,
Non parrimai con egai ylorge, co arte
Supplire al two da me debito bonore.
La plasdroffle us per me di Marte,
10 la cetra d'Apollo in una favore:
Mal armé de luo Marte oprato ha tanto,
Ch'agginer non vi può d'Apollo il canto.
160

Mentre hai tanti per me colpi fofferti ,
Fit lo fiudo di Marte il suo riparo.
Mentre Chi canto , e celebro i suoi merti,
Con lo findo di Bacco io mi riparo.
Hor fei difagi tuoi fur vanij, e certi ,
El mio di bocgi conforto, e unito, e chiaro;
Veggio , fe ben fon di appagenti vago,
Che più telebro, quanto più appago.

Mentre il dinin Toeta, e'l carme, e'l legno Dàmeggior lune a' egli di Tefo, : E commenda l'adri, l'arte, e l'ingegno, Onde tante alte imprife al mondo foo, E lo qui fatto boc celeve, e deixo, F a pinngre di delecze ai vecchio Ego; E le città Paldatin nogni leco. E' tutto fiuno, e carto, e festa, e gieco;

Un wecchio secretario del configlio Sapprifenta, que il Re con Testo side: E stata riurcerga al padre, e al figlio 5 Solo wherey a MR secreta chiede; E stataminera de lun pensisso i ciglio, chi ogri en, che guarda, manifesso escape del si turba adquanto, a sicolta, e tare, chi disco cola di Re, che non gli piacci.

Pur la gioia, che puode al valto impetra, E finge, come pria, la mente lietas. E comandia dia lira, & dia estra, Che per folla d'ogo un non fia più cheta. Che per folla d'ogo un non fia più cheta. Pai prende per la mano il figlio di Etra, El mena nella flanza più fereta: Douc diferon quell'aufo infieme, Che diode il ferretario, e ch'al Re preme.

An quanto feafi, e breu ha i fuoi content Quella felicità, chel mondo apporta Come fou promti miferi accidenti A perumbarla, e fuda in tutto morta. Quel, che ordace con tanti ben profenti Chiqua do qui informito haser la porta, Ha noua, chel Certenfe Imperatore Il regno gli vnoltor, l'alma, el honore.

Minoffo il Re de la Saturnia terra
Hebbe suffitiuolo Androgeo al mödo raro,
Famofo ne la lotta 4 e ne la guerra
Per l'atletica imprefailluffre, e chiaro.
Dove il Palladio muro Athene ferra,
Del fuo vador non rolle effere autro;
Anti con tanto bonor la lotta vinife;
Che vi fue pri intuità abi l'effice.

4 71

Il Red.Athene provide , & accorto
Mando quelle provle el padre irato ,
Send mio Regno Androgo el Itato morto ,
Tolio she quel, sò erio , faratrosato:
Farò condunto al tuo Cretesfe porto ,
Che dal tuo tribunal fla calityato ,
Nel manhroù Cogni opportuno officio ,
Che firironi , o mandi al tue giuddice .

Se bene a questa feuja ei par "the fleife» Mando feretemonue ademifui, to thi melligafer bene "thi tolto bauesfle I'm fleilo cofi raro al mondo, e à lui , E dopo qual-the di par "thi tintendefe , Che, ben the Egeo deffe la colpo altrui , Hauea lo Heljo Re woode tento , Che fossie Androgee fino donato à Tluto .

Edato henendo à questi o inditio fede, E volto a la vendetta il jini fio flegro, L'embojicavo de la Tallada fede Fece licentiar del Distro regno. E fenza dargii termine le diode Da paffare in Athene va picciol legno, Le con quel tristo aufio era in quel punto. Lo flaccinar lor munico al porto giunno.

chiedendo vdienza per l'ambastiatore F è il servazio il Re peniolo , e mesto , Dicendo , che per quel , ch'appara siver , Era perriferir peggio di questo. Intamo l'olrezgiato imperatore F à con ogni sivo sforzo d'esse prello E Japendo il poter del sio nimico Cerva agni Re vinin tirassi amico.

E, se ben di pedoni, e canalieri,
E di trireni, e nani eras sono e cole pote sa frego homonin straiteri
Terrore, e darmo a le Ceropie porte:
Pur, come samon a le Ceropie porte:
Mando pessono i providi guerrieri,
Mando pessono mobili, de accorte,
Per collegar quei Reguini quella guerra,
Cell pode e assi passi dorte in warança, terra-

Fra gii altri eleffe va forgio cassaliero , th' antaffe à collegar le forze d'Arne. I'n pezzo liette in dubbio e in popiliro , Come dificoltà mofitraffe farne: E poi rifofe, Yn franc fida , e vero , Se ben dene whidir , quando torname Tra d'anno al fon Signar troppo enidente, Non dee mancar di dir quel , ebi eine finte.

Non fumaination più autara, e infida, Ne fipnò trar da loro altro, che dunto; Ne fipnò trar da loro altro, che dunto; Ne go lòmicidia, ma particidia, Ma che contra fe stefa via l'impanno. Sel fidda un la lor militia affida, E quest anto prudenti. Astici il famo, E famo à lor vecte de l'oro il lumpo. Econ in rui il e morto, e rotto il campo.

Siton sin già Signor di quella parte, Chevaoi, chi o cerbi tollegarii amica si Essimento per peribiolo Marte Essimento per peribiolo Marte Da molta gente barbara nemica, Mentre le irre partie egli comparte, Editura lo stato si difficia, Il luogo più importante si consiglia Esidare ad Arne, a la sua propria figlia.

Ma i Barbari Japendo quanto importe L'argento, e la reongia aerfarij loro, Quel luogo hebber da lei fizuro, e forte Per forza di promeffe, e di theforo. Cofi apri lor la vengine le porte Pia più, che de l'honor, suaga de l'oro, E fu cagion, che'l padre differate Perdè paco dapoi l'alma, e lo l'itato.

Ever, che pria, chel Re perdelle il lume a Qualche pena cader ne vide in lei; Che fu dal capo à i piè con nere piume Ve litra dal giudicio de gli Dei. Ma uno predi l'antico fivo collume Ne'nity de la patria anari, e rei. Ch'anch boggi inuda in quella forma noua Medaglie, anella șe tutto for, che trona,

Arne Puta,

176 Chi Putta, e chi Monedula l'appella, Et è alquanto minor della Cornacchia: E Chumana imitar cerca fauella, E rispondendo altrui cinquetta, e gracchia, Et ogni cofa d'or lucida, e bella Prende nel becco, e poi vola, e s'immacchia. Si che non chieder gente in tuo fanore, Ch'è più vaga de l'or , che de l'honore.

Con la fauella il Resaggio, e col ciglio Apprond cid , chel canaglier gli disse : E, dando effetto al suo fedel consiglio, Volle, ch'altrone à questo officio gisse. Ne volle il campo suo porre in periglio, Ch'infido, e auero barbaro il tradisse. Ben che fu tanto il popol, che s'offerse, Che quasi la sua armata il mar coperfe,

E Cinno, e Sciro , e l'Isola Anafea Si collega con Creta, e in Creta forge; E con Micon , Cimolo , e Affipalea Paro, che'l più bel marmo al mondo porge. La naue, il galeone, e la galea Solcar per tutto il mar Greco si scorge . E tutto il mondo si collega , e viene , Altri in fauor di Creta, altri d'Athene.

Che Didima, & Oliaro, & Andro, e Tino In mezzo va, come Signor four ano, Non vollero con Creta collegarfi; Anzi in fauor de l'Attico domino Ter honesta cagion vollero armarsi. Ma quel, che regge il popol formicino, Quasi la guerra addosso bebbe à tirarsi , Per la rifpofta, e per la poca pieta, C'hebbe al mort o figliuol del Re di Creta.

Non fol non vo'contra il mio patrio rezno Diffe , parger fauore al Re Ditteo , Ma voglio haver capital odio, e sdegno Contra ciascun , c'haurd nimico Egeo : E, se per questo mar vorrà il suo legno Passar come nimico al lito Acheo, Con quanto i legni mici nel mar potranno, Farò d'armata sua vergogna, e danno.

Chi haurà rispetto à l'amicitia, e a! sanzue? Non trouerà questa risposta strana : Ma quel , cheper Androgeo irato lavene. La troud molto barbara, e villana: Pur vuol pris vendicar la prole essangue. E poi gir contra l'isola inhumana: Che la pietà del suo siglinol lo sforza A prouar prima altroue la sua forza.

Apena hauea l'ambasciatore Egina Lasciato, e volta al suo Signor la vela, Ch'una Galea la cognit a marina Scolcando vien con la gonfiata tela, E,quanto più si mostra, e s'auicina, Tanto più l'altra s'allontana, e cela. Quest'era Attica vela, e anch'ella il corfo V hauea rinolto à dimandar soccorso.

Cefalo figlio d' Eolo era venuto D'Athene al Re d'Egina à questo effetto ; E, se bene homai vecchio era, e canuto Hauea ancor bello il già si bello aspetto Ei da figli del Re fu conosciuto, Et abbracciato con amico affetto, E, fattogli ogni festa', ogni accoglienza, L'appresentaro à la real presenza.

Di Clito , e Buti figli di Pallante : E d olina on bel ramo hanendo in mano, Tofto, ch'egli si vede al Re dauante, China il ginocchio, e'l ciglio tutto humano, Edamor, e pietà sparso il sembiante, Con un parlar bumil facondo, e grato Scopre il desio de l'Attico Senato.

Se per le tue maranigliose prone Si gloria il Re del ciel d'effertuo padre: Non men di quel , che se n'allegra Gione ; S'allegra, e gloria Achea d'esfer tua madre. Hor fe l'amor di lei punto ti mone, Ti fasaper, che le Cretensisquadre Han collegata giàla terratutta, Perche la patria tua resti distrutta.

Hor , perche fleera, che farai quel figlio, ch'esfer fi dè ver la fius madre pios de ten imandal l'attico configlio , Perche tu fappi il Cretico desso. E ti prega, che mandi il tuo nuviglio Armato in compagnia del legno mio , E faluar cerchi la materna terra Da l'odios, e minacciata guerra.

Volcacon dir più lungo, e più facondo Cefalo porgli in gratia il patrio loco : Ma il Re, che instruer car incando, che fue concetto di fiamma; e di foco , y a, diffe, contra Creta; e testa il mondo Dar le mie genti al bellicofo gioco , E contra con y m., che apprefenta, e viene Ter fure oltrazgio à la mia patria Atbene,

Uoi non hauete aiuso à dimandarme, Ma à prender ben da voi quel, che vi pare Legui, municioni, hoomini, 'O arme, E tutto quel, che l'mio Regno può dare. Xl patecuta in tenpo alcun tronarme, Che moglio vi potsifi accommodare. Che, come pianque à lacesfile carte, Non hebbi mai più gente, no fi forte.

L'ambelicador de la Palladia parte, Renduto c'hebbe gratie al Re correfe, Coff angumenti il ciel fempre il tuo Marte, (Diffe) e porza ogni aine a de tue imprefe, Come, poi, che laciai I onde, e lesfrate ; Tutto quel, che dett hai, vuit palefe. Ch'ona tal giouentù mi venne incontro, ch'on on vuit giama più bello feontro.

E'ver, ch'yn ditra volta, ch'io vi venni,
Da malit fin ben volta, ch'io vi venni,
Da malit fin ben volta, ch'en raccolto,
Et in memoria poi fumpre git temi,
E c'ho feolpit a ancor' c'figir, e'l volto.
Hor , quaedo i lin volt memoria orienni,
Hor à quello, hor à quello il lume bo volta,
En ho guardat i mille ad vno, ad vno;
X'd e g'll mais mier i rivono alcuno.

of Re, c'hanea ben'in memoria gli ami, Me quai w' venne Cefalo, e partiffe, Si ricardo de floo mortal alfami, E diede à l'aere em gran foftro, e diffe Vo i membrare i miet a paffa d'ami, Perche poffi faper qual, ch'ancuiffe Di quegli amici, on d'ha cercato tanto, Non fenza d'ambedac dolore, e pianto.

Ma, se fard il principio amaro, e trisso, sarà tanto più il fus leto, e giocondo. Che talmente dal cies fiu a mal provisso. Che talmente dal cies fiu a mal provisso. Che carcebbe al mio basse si banco, e si pido, che l'a cede cies se un exaquisto. E che la madre mia mi diede al mondo, Fi sempre la geloja mia matrirena. Vere la mia manter Essina empia, e maligida.

193
E. perch' à starfin quest sjola venne,
Che d'Euopia date j'u derta Erine,
I coio, che Ginno ogu hor ver lei vitenne,
Sjogo jopra quest sjola mejchina.
Doue il 100 amico, come a gli diri auenne,
Fi condunato d' Vittima rima.
Da vit atra pesse fi maigna, e cruda,
C'è ogui aimmarsfiò del corpo jopruda.

Paffato l'Equinots dopo il verne,
I utto ingombra gli Auftri inficiti il ciclo,
E fue lacera ventenbro in inferno,
E pofero alle fielle, e al Sole il vulo.
Luell'homido, c'hanca le nubi interno,
Rifigher son potea lo Dio di Delo,
I al chel majeromondo finas fotto
Via cre glaron, fetialo, e corrotto.

Quattro volte hans 1999

Guattro volte hans Della il fino viaggio

Finito contra il ciel per l'orme antiche;

Egil onfiri adgo banca il Applice el Mage

E faste in tutto imaili le fpiche. (gio

Le sal condeno, e fe feoritaro il raggio

Del Sal Combre da lavera poto amiche,

Scompra è Lar faccas margior la guerra,

E contra il defiderio de la terra.

Sechiedono imartail Aquilo, el Sole, Ridforzel Aquilo, el mundo, el a piegriar Sel Soleapar men caldo, che mon fiole, Per noltro maggior mal i moltra, pongria. E faccia pur il cumpo quel, che vnole; Sempre m danno del mado ci cagia foggia se L fai vapar nel ciel fivario, emillo, Chel'arre è ogn ho più putrido, più triflo.

Poi che con soffio ardente humido, e poco Il suo putrido siato austro bebbe tratto, E per l'humidit, che vingli soco, Resso del tutto s'are putressato; Ques servicio se l'accio soco apoco, Mossi del siato socialità di siato siato sia El videro mortali assisti, e imbelli La l'arge de cani, e de gli angelli.

Cade la lama al migsa.

Senza che'i ronogitele montone;

Senza che'i ronogitele modi; o porti;

E bela, chadult, e'l tapo in terra pone;

Y'el pongon gli animai di lui più forti.

Te erogan via le feer; e le perfone

Si veggono languir, poi caggion morti.

Ara li bifolco; eimanzi a gli occhi faoi

Yele cader I va dopo faltro i va dopo faltro i va

Il fence confer non rigne, a ficme, oli è munca de l'aigen, non ha più core ; Nel prefejo fi fià languido, e geme La more, che veuir dec fra po là hore. No é adur à l'emplial, quid altri il preme, Ne moltra con le game el fuo favore : Ma con fiono ego adapunto a qua livida, E lafita, che'l percota, e che l'vecida.

Il gia placato, e miferabil angue Pien da maggior oceane battuo, e vinto; E aura, chinfetta il copo iterno, el s'ague, Ne lo flupor tiengli ogni fenso aninto. Ogni humono, ogni animal s'infetta, el ague, E giace infermo, e tella in brene ellinto. E tanto è l'animal, che morto cade, Che i campi di del mui empre, e le firade. Giaction per ogni fuol, (chi fia, the'l credat)
Ng il can in ofa mangiar, ne' il lupo ingordo.
Par, chi alerzo ogni on confoca, eveda,
Cho ogni carpo è di polle infetto, e lordo.
Giangie inpart, 20- tha finn preda
Dal nafo han tatti il medefino vicordo.
L'alore, e il mishio, e lo fiarmier, el corbo
Sente, e fuzge il fetor; che rende il morbo.

Distess se un consistence de la consistence del la consistence de la consistence del la consistence de la consistence del la consistence de la consistence d

Ma, se per le campagne, e per le ville
Gateison spuss li bissichtis, est animali,
Ne le citt ab jü gandi a mile a mile e
Vanno al sepolero i miseri mortali.
Di mille rospis a citel van le famile,
1 qua bastano a pena a principali.
E que cite reflun viui in vary la bei a,
Tugnan per li sepolir; e per li sochi.

Sonerchio ardore intorno al cor racolto,
Arde, ecombate il corpo intorno, el core,
E ne da indicio manifelio il obto,
E Laccefo color sch appar di finore. (10),
La lingua e grefis, el afra, el dir non ficiolEl foco fempre in lui fi fameggiore,
Che lawa auffrale, eria, chi in fauor prende,
Non gli di refejerio, mel accende.»

Tanto l'ardore al fin rinforza, e crefte, che getta il pamoe; l'in, che'! tiè coperto. Poi l'amnoiau le pinme, e del letto efee ; E giace sù la terra di cielo aperto, Nè molto in terra flà, che gli rincrefe, E vuol gire à tronar felfo più certo, che'! terreo bumor no fe'il fiu caldo meno, Mabo fieddà co'i foco ce'il il terreno. On cerca il fonte, 208
On cerca il fonte, vindiro cerca il fiume,
Per rimedio del caldo, e de la fete;
Ma perde datun priache vi giurga il mune,
E dale membra a l'orbitma quiete.
Albiti vi vigine e; puentre ber profume
La fiua faute, ber l'onda di Lethe;
Che'l troppo fieddo, e non propitio rio
Sparge nell po penfier l'eterno obbio.

spinto nel fiume ignudo altri fi getta
Da l'ardor, dala fete, e da la rabbia;
Doue fi more, e l'onde di glatri nigeta,
E toglic l'arque infuni d'altre i labbia;
Tel che non rela di fofpetto nebita.
Tel che non rela di fofpetto nebita.
Tel che non rel a companio nel nebita.
E fono in tante parti i morti fiparfi,
Che non vè lango mondo oue ritrufi.

Se l'amicitia, d'il fangue, d'ior richiede. Qualchun, che d'Ejculapio imite l'artede, Et ei parla at infermo, e'il cocca, e'il vede, Co'i medefimo mad al usi fi parte. E, quanto ferue alcun com mergior fede, Tanto più toflo vien del morbo in parte. Onde fugge ciafium fiar loro appreflo, E cerca più, che può, fallaur feleflo.

Ciasume al proprio ben cerca consiglio:
Sangue, amietia, si mperio alcun no stringe.
Il certo, e incuitabile periglio
Fà conoscer quel, ch'anna e quel che singe.
Lassicia si en ol padrove, il padre il siglio,
Tal che molti il dissigni al sin ne spinge.
Prousa agniun varis amietà i, e desfare
Cibi acripadori sperit, so berbe amare.

Non han più tanto d'or glingordi anari L'wille, e cercan fol fugir quel damo: Ron han pengi hoshi, efi carni, che nol diffurezzin, ef lopetto thanno, Sm morto hà in dito preiso e e ravi Genmanti arelle, e so gli heredì il fanno; Lafian, ch' altri gli tofline si habbia cara, Se tanto felle da dens, she s'alfiche.

Entra per ogni cafall morbo e firngge Di gente moltivadine infinita . Che l'aura, che per forva in leptto figge e Gli attofa e chiama à l'ultima parita . Tal cho geiv odici il roprorio adreso el fing Per più d'un l'uni di colori di conso della conso. Esperche la cagion non Jamo o glevione. Da la cafapa l'adroga e, enon a Giunno.

Danno à l'anime trifto ogni contente ;
Ogni piacre, che fan troum più grato ;
Eper far grata al cor di meglior vento ;
Nge vanno al monte à l'arre più purgato ;
Man e troum per tutto , e cento cento
Morti nel pian, nel monte, e in ogni lato.
Ter tutto Arropo à l'hom tronca lo flame;
Ng'lluogo fan troum ; se non infame.

Abbandonito il divin culto, el tempio Reflace fal I bà in custodia Apollo, e Gione, Renche dimentapio ta la bor qualch'empio , E corre à Dio per far l' vitime prone : E, mentre cerca di faluaro fempio Del figlio il padre , ele fine preci mone, 'Reflanezzo del pregar diment amuto. E di nimazi il al dataro le priro d'Plato.

O quanti dal principio al fanto chero Cosfer d'accordo al pio culto disino g E, mentre il bascci adzusa ti solg, e Coro Per gistra sille corna al tovo il vino , Nefa più bel del mirar molti di loro E, prima, che fenti feli bue la feme , Mandar Lalma el perari infernega fenre.

Pagando mebi o per la mia patria il voto.
Ter tre tuveri figli, e per me flesso,
Prima, chel Saccrdote almo, e devoto
Ferissi il capo al bue, che m'era appresso
Itoro, che del ma non exavoto.
Cadde immanzi à l'altra dal morbo oppresso.
E singgir se i ministri e ggi altri tutti.
Ch at tempo il flarificio buaca condutti.

Qual

Qual fosse albor, o quale esser donca, Ben puoi da te pensar, Lanimo mio - Ounnque gli ocobi alflitti io rivologas, Nel gire, e nel tornar dal leco pio, Giscer per tutto il populo forgos, Al qual m'elesse e terran Dio: E, quanto più mi rivolgea d'interno. Tanto più modio banea la luee, e al giorno-

Come cade la ghianda ben matura
In copia tal dal Larbon, che la forma,
Oto, chis vio yer quanto il bofico dura,
E' iforzato à pofin ful fratto l'orma:
Coff i figli ammati di Vatura
Caggion fenza la parte, onde ban la forma,
In copia tal, che l'home, the somui, e riede,
E' iforzato à pofin fon fill i picale.

Molti prigioni fur da me faluati, Che doneun per givilizio haver la morte, E fur dal mio conliglio condomuati 4 dener fepelir le genti morte. Da ques si vavoj carsi eras portati Glinfilici morta fivos de le porte, Serza altra pompa, 4 o finerale ammanto, Serza altra compagnia, fenz altre pianto.

De quali altri restavam non sepolit; Altri si varij rophi haucan riceto, Pugnando i pobot sivia per li nochi sivia Motti, ebaucan portati i questo esfetto. E tami corpi baucano ivi raccelti Per dargli al foca, e al sempierno letto, Ob cua a tami sepolici ii mondo poco, El arbor era segui o da conso poco,

Si che, je gli accibi 100
Si che, je gli accibi 100 i voder non pomno
Gli amici, che v biaugli già più d'uva,
Vien, che fir dati al fempitero fanno
Da lo sdegno implacabile di Giuno
Hor, je in vuo japer, com ia fon donno
Del popol, de ve vifi bai aim s'opportuno
Per dar faccorfo àl Astriche contrefe,
Con brassi note ia qe l'arci palife...

Unito da finefando, e lirano mostro, Prino di speme, e carco di spanento, Algo el lucia si perio do biale acceso; E mando al ciel auclio pietos acceso; Padre del ciel, sema ine sumo nostro Degnasti darti al mutial contento, Sè ver, che de la sua sirre dinima Ati desti almondo, de al amadre Eginda.

O rendimi quell alme, onde m'hai priuo o O me infeme con ol roma à la tomba Terdamdo à peua a quello punto ariuo o Che con un chiaro lampo il ciel rimbomba E dues jolo file mille morti viuo Fin filgo vien da la paterna fromba, E parche dica il tromo alte, e veloce, Il cielo ha dato applaufo à la tua voce.

Alleron alquanto il buono augurio in priedo o Che dad ciel manda il Re de gli alti Diel Che montre noui preghi al cielo io rendo, Che rifpondam gli auguri a voti miei o In vua antica quercia ilmai intendo, Chiun ipintar de hofibi Dodonci. E quello, chi ovi fronfi, eche vi ottemi, Fu cagion, che felice in tutto io venni.

Scorfi on campo infinite di formiche
Portur per una via mult affrit, e firetta
Col piccio lorpo i funti de le ficiche
A la città, ch'o ccolas baucano eletta;
E con eguali, e vitili fatiche
Hauendo al ben commun lamente cretta,
Secondo la lor legge, e'il or conerno,
Si prouedam per la flagion del verno.

Deb dammi, io dissa dibor, sommo Monar-Di gente ema republica si grande, (ca, E cossi industrios, e cossi para, e Come questa del arbor de le ghinade, Come questa des grano aura, e carca, Ch'appressa per lo verno le vinande. El ecco sinza vento alem si vede.

Come

Come il tronco tremar sento, e la fronde, Mi s'arriccia ogni pelo , e tremo anch'io , E dopo nasce ; io non saprei dir donde , Non sò che di speranza al mio desio. Bacio la terra, e'l tronco, intanto asconde Il Sol la luce à l'hemisperio mio, E ristorato il corpo, e spento il lume, Mi dò in custodia al sonno, & à le piume.

Tosto, che il sonno ha tolto à la natura Co i sensi il lume interior, ch'intende, Con quella speme, ch'à le vacue mura Noui babitanti d'hora in bora attende, Vien ne la fantasia confusa, e scura Quel troco, à la formica hor sale, hor scede, E gli stessi animai , c'huomini agogno , Mi mostra su lo stesso arbore il sogno.

Veggio tremar dapoi l'arbor robufto Senza che forza altrui gli faccia guerra, E fatanto crollare irami, el fufto, Che fa cadere ogni formica in terra, Et ecco ogni animale vn'altro bufto, Vn'altro volto, pn'altra forza afferra, Si fa maggiore, e perde il nero velo, Et alza il nono tronco, e gli occhi al cielo .

Di più alti pensier l'alma si veste . Formiche E d'aspetto più nobile, e piu vago, in huomi-Fin canto che la sua terrena veste Prende de' fommi Dei la vera imago. E quante son le trasformate teste. Tante ban di seruir me l'animo vago. Mi chiaman Re, mi fan l'honor, che ponno, Tal che per l'allegrezza io scaccio il sonno.

Ai.

Mentre mi vesto, e de gli Dei mi doglio, Che mostrano al fantastico pensiero, Quado no vezghio tutto quel, ch'io voglio, Ma non al lume vizilante, e vero, Sento maggior, chemai l'humano orgoglio, Ch'ingobra il Regio albergo, e ogni setiero. Tal ch'io temo sognarmi, e non mi fido Di me tanto a'za l'buom per tutto il grido. Metre io comando , e ancor mi maraniglio, Che s'apran per veder fenestre, e porte, Foco, se n'entra solo, il terzo figlio, La.doue io mi vellia con poca corte : E con allegro, estupefatto ciglio, Padre,esci ne la sala, e ne la corte, (Mi dice)ch'un miracolo vedrai Maggior, che fosse al mondo vdito mai.

To gli dò fede', e lascio, che mi quidi', Senza ch'altro di lui di questo ascolti. E veggo i sogni esfer leali, e fidi A gli buomini infiniti ini raccolti. E come prima nel sognar gli vidi, Gli habiti raffiguro , e ancora i volti. Hor tofto, ch'io mi mostro,e ogn'on mi ve Fà ver me riuerete il ciglio, e'l piede.

Quei, ch'er ano più degni, e meglio ornati Di presenza, e di modi più prestanti, Innanzi al mio cospetto appresentati . Parlar per tutti gli altri circonstanti, E co i medi più grani, e più bonorati, Giurando con le man sù i libri fanti, Mi chiamar Re con ogni riuerenza, E promifer per tutti vbidenza.

Mentre per gire al tempio i passi io mono, Per ringratiar la corte alma, e dinina, Veggo piena ogni via del popol nono . Che'l nouo Re saluta , e gli s'inchina. A pena done porre il piede io trono, Tanto è il popol, che guarda, e che camina? E si grida, e fa festa, e tutto quello, Che'on popol fa, ch'elegge un Re nonello.

Dato l'honore al santo sacrificio, Per compartir le sacoltà del Regno Distribusco ogni grado, ogni officio, E'l più nobil honor dono al più degno : Pot dinidendo il campo, e l'edificio, Fra confino , e confin fo porre il fegno, E fo ch'ogn'un del mio compartimento Secondo il grado suo resta contento.

Confi-

Considerando poi chi siro , e come Hebber dal prezo mio gli humani accenti, Tres dimostra torgine cos home, Cli chiamai Mirmidon dal or parenti. E à quelli di piri trauagli, e some Hanna applicate ancor caure mensir Son parchi e cauti e dati a le fatiche, E capidi de frutti de le spiche.

E fecondo eran providi. & accorti
Ne la buona flagion per tutto i unno e
Cofi fion boggi inddiriof, e forti,
Et acquillare, e cuflodir ben funno.
D'emie quali, e di ori ne voltir porti
In foicorfo d'Egeo teco verranno,
I quai ne l'arme bon tanto ordine, c'arte;
Co forino contra il campo andar di Marte.

on quelle, & altre cofe il Re cortefe Con Celdo palfar cercana il giorno, Fin ch'à la menfa flendida fi pricorno, Fin ch'à la menfa flendida fi pricorno, Quindà poi che Lico litro qu'un refe, Donar le membra al morbido foggiorno, El lefidaro a l'otidfe piume, Fin ch'à filondor rel cirl venne vn fol lume.

Mappoi che la faminilla di Titone
Venne à dar bando à l'ombre ofime, e felle,
E fee, che fuggiro il paragone
Del maggior foco tutte l'altre Stelle;
Salaro prima in piè Buti, e Clirone,
E s'ornar de le vessi alere, e belle,
E giro à trouar Cefalo, ch'intamo
Il corpo adomo fea del vicco manto.

Da questi, e da molti altri accompagnato
Al regio albergo il munio si trasporta;
Ma essenta con dal sono si tresperta;
As utili si tranca chiussila porta.
Hor mentre attende, che Eaco sia eleuto,
E per la salla regia si diporta;
Ecco entra in sala Foco si trerzo figlio
Del Repergire de sius const ara si ciglio.

Peleo con Telamone erano intenti,
Gli altri figli del Re de ta maggiori,
A prouedra quell'armi, e quelle genti,
Le quai per quello affa credean migliori.
Perche potifico pir coi primi cuiti.
In fluor de gli Achini ambaficatori.
Hor, come Foco appar, fi rede anante.
Con Cefalo i due figli di Pallante...

Poi chel grato faluto; e l'accoglienza F è quinci; e quindi il debito opportuno; E Foco val, c'eld a real prefenza Non ammettena il fomo ascora alcuno; Sipofreo à fecto mon prof lenz; Seruarei il grado, e l'ordine d'ograno. E flando à ragionar fermo lo figuardo Focopue in ma tenenan paggio va dardo.

E, perche il gudicò fisperbo, e bello ,
E ben conobbe l'abero , el colore ,
Chimado qual paggio, evolte in mamo basele riguardar da preffi il fiso fiendore ; (lo, 
E forte il tirrosolo, ducido , e finel
To i volfi il guardo à l'Attico Signore ,
E non fispendo l'arme effer fatale ,
Lodo con apullo fison l'ignoro firal

D'ogni armaatta à la cacciai omi diletto i E che più noce à l'auma felianggi e E di diuerfe forme io sò l'effetto, E qual Guitfia d'orno, al cervo, al faggior Hor, mentra del jucchi mici de per obietto Quel dardo, che vi ferba il voltro paggio, Trono, chi di Pero, à la figura, e al legno Nel potrebbe Diam bauer più degno.

Il fros chi fi rano chi llauno Le ba par quel, chi appar, tempra fi dura (Tal mofira leggiadria l'intaglio cloro) che farebbe à l'ulcan forno ; paura Man poù l'amante del primiero diloro, che fopre tutto il ben de lanatura; Legno veder di più supperza adorno; In quante false godon del fino giorno.

Questo ananza il corenal, l'olino, el bosso, E, se ben nel contar chi fosse il Nume, Nè solo ammorza il bel d'ogni altra trane, Ma può ftar di durezza à par de l'offo, Et a par de le perle il lume, c'haue: In quanto al pefo, ch'io giudicar posso, None troppo leggier, ne troppo graue . In somma questo dardo bane ogni parte, Che s'appartiene à la natura ; e à l'arte.

Quel, che'l fece venir d'arbore strale, Hamolto ben la forza, e'llegno inteso; Perche nel ver la sua grossezza è tale, Che corrisbonde à la lunghezza, e al peso: E appunto in quella parte ha posto l'ale, Che'l tengon nel volar meglio sospeso: E, per quel, che'l giudicio mio ne vede, Tutto è proportion dal capo al piede.

Rifbole Buti allhor: Quefto fuo dardo Tutte le lodi tue vince d'affai, Ch'oltre à quel, che la man conosce, èl guar-Vn'altra baue virtù, che tu non sai : E' men sicurò il folgore, e più tardo Di lui, che non s'auenta indarno mai; E quale il fato sia, ch'al dardo arrida, Non si suol mai tirar, che non recida.

Allhor più caldo di saper desio Accese à Foco il gionenil pensiero, Chi l'autor fosse, od huom mortale, è Dio , Che'l fece andar di quell'arbore altero. Tu puoi, ch'io rinouelli il pianto mio, Disse non senza pianto il caualiero, E piacesse à gli Dei , che prino sempre Stato fossio da le sue dure tempre.

Et, ancor che la vista di quell'arme Del mio passato ben mi renda accorto, E del danno, ch'io n'ho, faccia attriftarme, Per tutto, onunque vo', sempre la porto. Però che la virtù del fatal carme, Che fe, ch'à quel, che trahe, no fa mai tor-Mi persuade à trarla in ogni impresa Meco per altrui danno, e mia difefa.

Che'llegno mi dono, c'ha si bel manto, Sarà sforzato à far d'ogni occhio on fiume. E non potrò contarlo senza pianto; Vo compiacerti, & anco aprirti il lume A la forza del fato, e de l'incanto, Ond hebbe il dardo quel valore interno. Che fu cagion del mio dolore eterno .

NON sò, se mai l'orecchie ti percosse Di Procri il nome figlia d'Eritteo, Sorella di colei, che Borea mosse A rapirla per forza al lito Acheo. Coftei , qual la cagion di ciò si fosse , Amore, e'l padre suo mia moglie feo . E in vero, à par de la bella Orithia, Più degna effer rapita era la mia .

Per la rara beltà, che seco nacque, Ch'ogni di con l'età più crebbe in lei. Fui chiamato felice, poi che piacque Al ciel di darla d'desideru miei. E in vero era felice; ma dispiacque Portuna si propitia d' sommi Dei . Ne voglion, ch'un nel baffo mondo nata Possa al paraggio lor dirsi beato .

Dal giorno de le nozze il Re di Delo Trenta volte dal Gange vici fotterra, Et alrettante à la sua luce il velo Col corpo escuro suo pose la terra, Quando donando il primo albore al cielo L' Aurora die principio à la mia querra, Che vide à casome ne' colli Himeti A dinersi animai tender le reti.

Come nel polto mio le luci intende Colei, ch'alluma l'aere ofcuro, e cieco. D'amoroso desio di me s'accende, E mi rapisce à sorza, e mena seco. Indi al albergo suo mesto mi rende, E vuol de l'amor mio godersi meco : Et io ( Se lece in questo à dire il vero ) Mi mostro acerbo al suo dolce pensiero ... Con

Con pace da la Debla fia detto,
Seben di sigli, e rofe ha il volto a dorno,
Seben di sigli, e rofe ha il volto a detto,
Seben quel lume ha il fio dinino afpetto,
Obi ni cil fi maftra il apparir del giorno,
Centrafio il amorofo fio dictor,
E fuggo il fio adoccifimo faggiorno:
Chevolta fio di Preci resi uni co amore,
E Pracri in bocca bauca, Procri nel core.
257.

Mentre con le più amdide parole, E col più dolce affettuofo modo Menominando i fuo bene, el fuo Sole Mi suol legar col più fouse nodo, Riffondo, che fun debio non vuole, Cò di coningal amor, che u terra godo, Che d'un più forte laccio il cor un ba attor-Ter compiacere d lei faccia quel torto. (to,

Poi che la Dea tento più giorni in vano e Per vasie vie di adarmi à le fise vogite e Et ionon volli mai rendrem homano, Per non far torto à la mia calla moglie e Difféj con furor i trat amano. Et, afferrò le mie terrene froglie . E, renduto che m bebbe al Greco lido, Mi fe tutto attriffa con quefto grido:

Habbiti la tua Trorri, e sprezia ngrato Chi l'ama, e terna a' tuoi propinqui guai Che <sub>s</sub> seno mente al mio guidesi d'ato , Non la vorrelli bauer veduta mai . Paj che m'hobbe la Dea cos parlato , Innssibil seguimmi outaque andai , E solo allhov ribbil mis frese , E solo allhov ribbil mis frese , Chel mio geloso cor le fei palese .

La Dea, ch'è prima d'iluminare il cielo, E che lenze partir da me diperfe, Col fuo verfo latad di tanto gielo l'inflammato mio core offigh, e fharfe, che per timo de cor l'ardente zelo Si fixing, e chinfe, e più mi nocane, e m'arfe l'anto, che' l foco, e'l giel fè dubbin a' dima, a Chi hausfiel di orde nel core la pluma, Quella flessa bettà, che l'eor m'accende, Di gelata patera ausor l'arghiaccia, E s'a temer, che ble, che in les trissonies. Anche altrui, come à me, diletti, spieccia, E dimaggior ilmor costretto il rende Il paulra dela Dea, che l'ombre scarcia, Che dice, Eburo d'alma amora, e trissa Per basser la mia Trorci amora, e trissa.

Tur, se mi dana il soo silendor sossetto, Che non perudusse il con di mili amanti, che non della d'adulerio essetto sono con Troumado al gusto suo qualchun se a toni; Tere tei saccano se dea d'adubio neste I bei cossemi suoi pudichi, e santi. Nel volcan, che saccessi si sono con suoi Al suo sposo al suo puno si siame oltraggio. Al suo sposo al suo puno si siame oltraggio.

Pur quello esfere stato in Oriente. Rapiro da civi i mondo imperia, c'indora, Immorci agli occhi mi ponea souene il minacciato damo da l'Atrova, Tanto che da li turno viata la mente Intuito vosi dell'intelletto suora, E venti femni del damos propo sono. Che sun, che l'occhi min perpetuo pione.

Ne la mente più fans ma defir fulle Atti cade di tenar la mia conforte, S'ella a' preghi d'altru fi rende molle, Con riccivifimi doni d'ogni forte. Hors, mentre di modo lo penjo, al vel fi tolle L'Aurora, c'' al mio lume apre le porte, E difeperto a me di mono il volte. Con questo fium fi il mio pensier più fiolto:

Se ben de Lamor two, crudel, non godo,
Le sei ver me tropp aspro, e tropp o astero,
Non però vo mancar di darti il modo,
Che dar può esserta tuo nono pensero:
Perche proni, se voro ciossera il nodo
D'Himento, vo' cangiarti il vosto vero.
Et ecco il viso, s'habito, e'l costume time.
Mi cangia, e pon lo speccho inmazi al lame.

R Trono

Trono cargiato il volto, ma non tamo, l' Vago d'un bel color verniglio, è bianco. Ella fi velle timilibil pamo; 'dat non refla perà deffermi al finaco. Attivito im ignando, pifo almos inganto, Veggio fotto il mantel dal laro manco Tedermi un picciol zainosio gli aproil feno, E di fatalo e, giui el trono piese.

Sicured di non essen conssistato,
Al Lattica estal dirizzo le piante e.
E so dar siore il nome, chè venuto
Vn., cha portate giote di Leuante.
Come al palaçzo regio si ligatto o,
Fus sisto à la Reima andare anante.
Benub il lei, à le figlie, e à le douzelle
'Nom sei mostra però de le più belle.'

Da la corte paterna lo trono lunge
La moglie mia, che fi lamenta, e piange
Agl mio vedono olberro, e fe to le punge
Gelofia de la Dea, che l'ombre frange.
E come un peregrino al porto giunge,
Che fappia de le parti effer del Cange,
L'accoglie con cortefe, e bonefio inuito,
E moua chiede del ind el fiu manifo.

Hor come sì, ch' on gioieilier nouello E giuno d'Oriente al lii Achei, Mi fa chiamare entro al mio pprio bofiello Con caffa cortefia daferui miei: Econ vu nolto addolorato, e bello, Meturte pedei ibi fuffi Nebastei, Con vul accorro avifo modo trona, Che diede à me di me medefino noua.

Il dole (seardo, il modo, e la parola Era tutto prudenza, e callitate: Rè credea, che fidar vollesse fola A l'età mia la fia più bella estate; Seco banea quiut vana superà feola Di serve d'una nobil qualitate. Hor yispondendo à quel, ch'ella mi chiede; Cossi o mu selesso solos fede.

Quel gentit cassalier, di cui dimande, Seins rimembra ben, giamai non vidi ; Quello è ben ver, che ne le noltre bonde. Sodon del cafo fuo famoli vridi. La Dea, che l'irmo abbor nel modo frande. Ragioman, che'l' rapi ne vofiri idi. E par che di belia ciaficmo il Cont. E the piace il Astrora 3 e che fe'l godo.

Se ben lo fleffo hanca fentito altronde; Chel mondo vit. bel ividar y hancas piene Come ode, che limo dra de verifiquede, Tusto irriga di pianto il volto, el feno Come io veggio in tal copia handar fonde, Poffo a pena tener il pianto in freno. Talio conobbi in lei ver me l'efferto, "Tanta per lei pietà mi prefe il petto."

Benche la luce lagrino[6], e triflat
Mosfrasse il notto assistico e si condato vissa
Non hauce il mondo più giocomda vissa
Del siuo pieto o viso addolorato .
L'amnora si pietto e do dolorato o.
L'amnora si pietto si do dolorato vissa
Che, mentre sortunata bebbe la siella .
Non 16, si to la vodessi mas si bella .

La donna, più che pnote, ascome il pianto i L'assenza più che pnose, che mo piona, Mira ella, e prezia le mie germe intanto, Et io succio abondra la merce nona. Poi dico i Fa scolar Madama dipuanto La compagnia, che qui tecosi roma, Però che merce tal qui dentro annido. Ch'ad comi man non la concedo, essa del

Ella

276

Ella le mira , e poi del pregio chiede , Secodo hor questa,hor quella i ma le viene. E dice, mentre le vagheggia, e vede, Che faria troppo spesa al Re d'Athene. Vn mio caldo fospir l'aria allbor fiede, E dico , ch'una donna il mio cor tiene , Che s'ella amasse me , com'io l'adoro , Le potrebbe comprar tutte senz'oro .

Vervornofa ella abbaffa il vifo, el ciglio, Com'io do fuor gli vltimi accenti mei , E'l suo misto color dinien vermiglio . Tur non credendo , ch'io dicessi à lei , M'aueggio , che fra fe prende configlio Come poffa faper , chi fia coftei , Apre le labra , e dimandarne agogna: Pur la ritiene il fren de la vergogna .

LA donna curiosa di natura Di sapere i pensier d'ogni altra donna Vorrebbe dimandar, ne s'afficura Chi sia costei , che del mio core è donna . 10, per farla più vaga di tal cura, A più superbe gioie apro la gonna, Con dir , fe si mostrasse al mio cor grata , Vorrei, ch'andasse ancor di queste ornata,

Poi le sogginngo, Voi la conoscete, Come à voi propria le portate affetto : E'ver, ch'io vo'tener le labra chete, Per più d'un ragioneuol mio rispetto . E le fd sempre più crescer la sete Di trarmi il nome incognito del petto. Tanto che al fin mi prega, & vsa ogni opra, Che'l nome de la donna io le discopra .

Rifondo al fine, E' forza, ch'io m'arrenda, E ch'io scopra l'ardor, che mi consume . Ma, perche maraniglia non vi prenda, (me: C'habbia à tropp'alto obietto alzat'il lu-Vo, che sappiate in parte, ond io discenda, · Senza scoprirui il mio paterno Nume . Die quest alma à foffrir la state , e'l verno Vn Re, che non v'è ignoto, e viue eterno .

E ben al gran valor veder si puote Di gemme , e gioie, ch'io mi porto à canto, E forse ancora d gli atti, & a le note, Com'io no fon quell'buo, che mostra il mato: Ma il grand amor, che m'ange, emi percote Fd, che sotto quest'habito m'ammanto. E celo sconosciuto la mia doglia. Per palefarmi à lei , quando il ciel voglia .

La vidi à questo dir cangiarsi un poco E conobbi c'hauea qualche simore, Che quel, che discoprir le volea, foco Non ofasse tentar lei del suo honore. Ma, effendo dubbia, al mio parlar die loco . Per conoscer l'obietto del mio amore, Fin che la feci vdir, che dal suo fguardo Scoccato bauea al mio cor Cupido il dardo à

Ben le veggio turbar col cor l'aspetto. Come il mio dire à questo punto arriva : E se non , ch'io l'hauea pur dianzi detto , Ch'era la stirpe mia reale, e dina, Credo c'haurebbe senza altro rispetto Là luce mia de la sua vista priua. Pure hauendo riguardo al mio lignaggio. Cerco con questo dir farmi piu saggio:

Ignoto canalier, che'l fangue mio Cerchi macchiar co'l dono, e con l'ing anno. E per dar luogo al tuo folle desio Hai mentito fin bor la flirpe , e'l panno ; Tornati pur al tuo Regno natio . Doue à l'honore altrui potrai far danno: Però che sei (se credi) in tutto cieco Dar questa macchia al sangue Regio Greco.

Perebe la flirpe mia pudica, e monda D'ogni macchia, che seco infamia apporte, No vuol, ch'ad altro amore il mio risponda, Ch'a quel del mio dolcissimo consorte. E,bench'altri hor fe'l gods, e me'l nafconda, E forse al suo desio chiudale porte, Vo'però casta a lui sernarmi, e quale Conviensi à la mia stirpe alma , e reale .

Prendi

236 Prendi pur quelle gioie, e quelle serba Ad altra, che dia luogo al tuo appetito. La regia stirpe tua dina , e superba Altra disponga al tuo lascino innito: Ch'io sarò sempre ad ogni voglia acerba Da quella in fuor del mio dolce marito . A lui voglio sernar pudica, e sida Quanta gioia d'amor meco s'annida.

O pensier curioso, o mente insana, Perche de la sua se non ti contenti ? Hauria potuto Pallade, e Diana Rishonder più pudichi e grati accenti? Perche l'inganno tuo non s'allontana? Perche di nuono la combatti , e tenti ? Che non ti parti? e con la vera gonna Non torni à goder poi si rara donna ?

Mentre i diamanti , i rubini , e i camei Rinchindo entro al lor nido, ancor rispondo, Che , s'ella compiacesse à desir miei , Più ricca donna non haurebbe il mondo. E, se ben figlia ella è del Re d'Achei, Io di tant'oro, e tante gioie abondo, Che de le cose più rare, e più belle Auanzeria la madre, e le sorelle.

E che, per starfi folendida in Athene, Hauria lempre da me de l'oro in copia, E che potrebbe hauer sicura spene, Che non glie ne farei patire inopia . Ma che del suo contento, e del suo bene Non ne potea voler più ch'essa propria. E. con queste parole, & altre affai Io mi proccacio, misero, i miei guai.

Ogn'hor più il mio parlar libero esciolto L'orecchie , e'l core à la mia donna fiede , Tanto ch'ella le luci alza al mio volto » E mi contempla ben dal capo al piede . Poi, riguardando al zaino, one raccolto E' il mio ricco thefor, che più non vede, Getta un sospiro, e di parlar pur tenta, Comincia d dir , poi tace , e fi frauenta .

Mentre corrotto il suo santo costume Veggio, el pensier già si pudico, e saggio, Incontrando con lei lume con lume, Scorgo , che'l suo lapeggia, come un raggio. In al, ch'io sto p far d'ogni occhio un fiume, Dar cerca ella al suo dir forza, e coraggio: E dice al fin con on dir rotto, e cheto, Che d'effer giuri à lei fido , e secreto .

Come bo scoperto, quanto agenolmente Può cangiar donna casta il san pensiero L'insafibil mia Dea , ch'era presente , Mi trasformà nel mio volto primiero . Tal, ch'ella à pena apri la nfame mente, Ch'io le comparsi il suo marito vero . Chinò ciascun di noi le ciglia basse, Ne sò chi più di noi si vergognasse.

La vergogna, e lo sdegno ambi i cuor prende: MA fatto del mio cor signor lo sdegno, Alzalirata voce, e la riprende, Dunque verresti donna à l'atto indegno, A l'atto, che la donna infame rende, (gno? Per premio, ancor che n'acquiftaffi un Re-Allenta ella al mio dir al pianto il freno a E di lagrime sparge il volto, el seno.

L'insidioso poi sposo, & albergo, Vinta da la vergogna, bà in odio, e lassa; E hanendo a noia ogn'huom lor volge il ter-Et.d sernir la Deatriforme passa, Com'io son senza lei, di pianto aspergo L'afflitta luce addolorata, e baffa: E, quanto più di me fugge ella il guardo. Tanto io di lei più m'innamoro. O ardo.

La trouo al fin ne'boschi, oue Diana Corre dietro alla belua empia, e veloce: Tofto, ch'ella mi vede, e s'allontana, La seguo onunque và con questa voce: Renditi donna homai benigna, e bumana Al foco, che m'infiamma, e che mi coce : Fu il mio l'errore ; e cosi affermo , esento, Esti chiedo perdono, e me ne pento.

Tutto

Tutto l'error commesso è flato il mio, E'l conosco, e'l confesso, e'l sento, e'l ploro; Ne so trouar pensier si santo, e pio, Che resistesse à si nobil thesoro : E'n questo error sarei condutto anch'io Per men copia di gemme, e per manc'oro. Si che non mi fuggir, ma meco godi I dolci d'Himeneo connubij , e nodi .

Il confessato errore, il prego, e'l pianto Co'l mezzo de le Ninfe, e de gli anici Con l'indurata mia moglie fer tanto, Che scacciò dal suo cor le volge vitrici. Etornata al connubio amato, e fanto, Menammo i nostri di lieti, e felici : Ma non fofferse il mio maligno fato, Ch'io ftessi molto in si felice ftato .

Mentre restar sè la mia luce prina Del suo dinin splendor la mia consorte, Ottenne un don da la sua santa Dina, Forfeil più singolar de la sua vorte, D'pna natura un can si fiera, e viua,

Ch'in caccia à ogni animal dana la morte, Era d'ogni animale empio, & acerbo Più forte, e più veloce, e più superbo .

Le dono ancor co'l can feroce, e fnello, a Quel dardo altier, che tie quel paggio in ma Ch'anaza al volo ogni veloce augello, (no E per mio mal mai non si lancia in vano . Ma, poi, che l'amor mio leggiadro, e bello Gratia mi fe del bel sembiante humano, Volendo del suo amor segno mostrarme, Mi fè don di quel veltro, e di quell'arme.

O noua maraniglia, e non più intefa, Che dal don de la Dea Siluana nacque. Froppa audacia in Beotia s'hauean presa Nel voler profettar le Dee de l'acque. S'un volea il fin saper d'alcuna impresa L'oracol de le Nai ade no'l tacque . Tanto, ch'ogn'un v'hauea più fede, e speme, Che ne risponsi pij de l'alma Theme.

La Dea, che vede abbandonato il tempio In tutto dal senato, e da la plebe, Per donare a' suturi buomini essempio , Nel fertil pian de la non fida Thebe Scender fà un mostro ch'importuno, & epio Tutte del sangue human sparge le glebe. Gli huomini, e gli animai dinora, e strugge, Ne alcun l'ofa ferir ma ogn'uno il fugges

Era vna Volpe oltre ogni creder fella, Di lupo il dente hauea, ceruiero il guardo, E in effer fiera, cruda, agile, e fnella, Auanzaua il leon, la tigre, e'l pardo. Scorrea Beotia e in questa parte,e in quella Si presta, ch'era il folgore più tardo. Struggea di fuor le gregge,e i fieri armenti, E dentro a le città l'humane genti.

L'oppresse allhor città prendon consiglio, D'onire ereti, e cacciatori, e cani, E liberar dal mostruoso artiglio Le mandre fuor, dentro i collegij humani. Anch'io chiamato al publico periglio, De la lassa, e del dardo armo le mani . E m'appresento al general concorso Co'l fatal can , che vince ogni altro corfo

Tendiam le reti, e compartiam le lasse, D'occupar passi ogn'un si studia, e sforza, Perche del mostro altier prina si lasse De l'alma ria la mostruosa scorza. In tanto i bracchi con le teste basse Cercan del fiuto lor mostrar la forza. Giàscoperta è la fera, e si risente, E contra i cani ingordi adopra il dente.

Come il fero animal mostra la fronte, E questo, e quel mastino affronta, e fiede, Chi corre per lo pian , chi scende il monte Altri à cauallo, altri co'l proprio piede: E va per vendicar g'i oltraggi, e l'onte Contra l'autor de le dannose prede . Altri gli lascia il veltro, altri l'assale O co'l dardo , à con l'hafta , à con lo strale.

RZ

stàllmofro alise the mente in ful ausijo, Et è fi preflo, fi veloce, e fiello, Chanon fi filicia mai corre impromijo, Mas'autia, e ferific bor quello, bor quello. Réde quello, quell bos famograpo il velo. Rède à quello, quel au famograpo il velo. Et ofi bone quil cas famograpo il velo. Et ofi bone affaira, e fi diente. Che più percote ogni un pri alcun l'offente.

307
Quando tanto domodar vetde la folta,
E de fifer dogni ainto i junda, e folt,
La fatad voltare in fig. et di evit volta,
En pochi falti è untit cen s'involta.
Il cane, e i humon fi crizza a la fue volta,
E de fife y fifer e fifen « chi la parola.
E de parol, chi paffi gunda do dogni interno.
Dun fegoo dittreo di yello, destri col vonto.
Dun fegoo dittreo di yello, destri col vonto.

Dopomulto fuegir l'iniqua, e fella Belas verso quel horo coffecta il passo, Dote col l'en y, che L-lapo i appella, E col dardo futale io guardo il passo. Il cano con l'isbisso si acte, e fagella, E si prous, e si duol, che su de l'appella Dos o mirer la sira, e si mostro intento, E so ome vergio il rempo, il cane allento.

Hor, qual farà de due y in prefto, e forte?. E qual de due l'impreje baurà la palmat L'mo, e l'altro da fato bauea la forte, L'uno, e l'altro ba fatal la fopelia, e l'alma, Questo per dur, quel per fuggir la morte Affretta più, che può, la carnasi falma. E faltra con firat proflezza, e possa Qui rete, ovi imaccha; de orasi fossa.

Inmezzo al campo y mpicciol colle fiede :
D'arboric d'ogni impaccio igmolo e metto.
D'arboric d'ogni impaccio igmolo e metto.
D ogno in Fetta in fu la cima il piede,
E del corjo de due prendo diletro .
La belush togni abro s' alloutana, bor riede,
Terebre il came à trafi orrer fia coffretto :
E feffo i quel, chel moftro il camiu varia,
Terderlo il can fe'l crede, e morde l'aria.

Eco, che gil da preffo io gii riguardo;
Dopo più d'una coffa, e più d'un gire
I o toffe al laccia commundo del criso
Lamano, e prendo ogni vastaggio, e tito, Volpe,
Har, mentre van blyral prefio, e gegliardo, cane i m
Farfila volpe; el can dinarra miro.
Tur, chè l'am figuus, el abbeccafi firagga,
E c'el cla pi porto fi flenda, figga.

Era fatal il moltro s.º l veltro, ch'io Laftini, la fue virtil del fato tolfe. E, perche autor of tatal fui d'ardo mio, Far vincitor il fato alcun non volfe. Nal cane, el moltro prigitofo, e rio In mezzo al corfo in duri fuffi volfe: E fol fainò dal rio marmoro fatogno Con laftiffa virtil l'acciaio, el l'egno,

Se bene il rimira mi friacque affai Si nobile ane va faffo alpeftre, etavo, Setti fomno piacer, quando tronai Effer dal maruno il mio dardo ficuro. Alfiera me, al quello in mallegrai, fesso Che il mio bel tempo fece ombrofo.e O me beato, fe rendean que marmi col mio micro can pietra quell'armie.

Tià felice holom non hausa allhora il modo.
Ch'oltre chio del bel dando andana altero.
Colea quel vijo anglico, e giocondo.
Ch'era degli occhi miei lobietto vero.
Era l'amar reciproco, e fecondo.
Al giullo d'ambedac fido penfiero.
Felice andana ognun de la fia forte.
Lo de la moglic, e' ella del confiere.

10 de le belle Dec di 179.

Hanvel firregiato il coningal diletto.

Ken hanveble lla per lo fie del cielo.

Ke per la biondo Dio campiato il lette.

Cofi tatto quel ber "che porge il velo.

D'amor "godea ciafina con pari affetto.

Réfo, fel iciel "che l'noffro ben comparte.

Toffi attinaggior bene altriu far parto.

Spello

speffo nel bofco à catcia andar foles.
Ne l'apparir del matutino raggio.
Ne l'apparir del matutino rosagio.
Ne d'amici firmi alcun meco volea,
Ne di cani, ò di rri i alcun meco volea,
Ni fiaccia d'and fol, de bem co basca,
Sicaro andar da qual fi voglia oltraggio.
Ne mi toglica dal bofca reccio affaio.
Se non dapoi, che l'Sol vedea rropp alto.

Ne lbora, che più aldoil 30 l precote, E che quafi i fuoi raggi a piombo atterra, E chi almore drizzar werfo Bourtezar von E dal più grande incendio arde la terra, E del più grande incendio arde la terra 10 mi vitto in parte, one non preco Ferrimi per la felha, che mi ferrat E l'Aura, onde lo finiro e, el feso prendo, Speffo con queflo fino nizmo, & attendo:

Mentre il più caldo giorno il mondo ingom-El aere, el bofio non fi mone, e tace, (bra, Et io fon corfo a ripojarmi al ombra, Per fuggir da l'ardor, che mi dieface, Arra ogni noia dal mio petto figombra, Tu, che fei il mio ripofo, e la mia pace, Vene d'agni noia il mio petto rillaura. Che d'ogni noia il mio petto rillaura.

Tu il mio contento fei, su la mia speme,
Aurala vita mia date dipende,
Quell'alma, kom iregte, e mi mantiene,
Ba telo spirto, el trésigerio prende.
Però comenta il mio cor di quel bene,
Che per l'ardor, c'bora il cossiuma, artende,
Viene «tura al mio ales propitia, & alma,
Ef àdel tuo s'ano tiera ques' alma,

Mentre con dolce, 8 al' Chimno I. Mura propitia al mio forgiorno, Perche col fife folio placido vento Scacci l'ardor da me del mezzo giorno: 31 file un pallore ad afectarmi intento Dale machie nafolo, b' de intoreno, E fontechimna l'Aira; e in prufier cade b' ella fia palade Nofia, dem arguade. Quando t.Ama chiamar più fpesso n'ode Coa lustinga si dolce, es fanta lode, E darle tanto bonore, e tanta lode, Più crede à que l'prosser, che preso t'have; E, com biamo pien d'inividine, pien di s'ode, Per farmi d'oqui assano insermo, e graus A la città dal boso si trasporta, E à la mia donna il salo amor rapporta

COSA credula d'Amore ella fel crede'; Le come feppi poi dal dolor vinta ; Le dala gelola de la mia fede. Sattera tramorita, e quali efinta: Le 1690 e, del 1900 e primo le ricde ; Chiama la fede mia bugiarda , efinta. Straccia per gelofa le bionde chiome D'un vano in tutto , e fenza mebra nome .

E'ver, che talbor d'abita, e si porge
Da se metépha alquanto di conjorto,
Ne vono (si cocchio proprio non la scorge)
Creder, ch'io l'habbia mai satto sil torto.
E perà algosimente, come sorge
L'Auvors, e b'io mi torno al mio diporto,
Allo si si considerate, conse sorge
Collegare, e si altra si considerate, conse sorge
L'Auvors, e b'io mi torno al mio diporto,
Albel voro habbia al scopri di quello, soco.
Chèl voro habbia al scopri di quello soco.

L'Auvor rapportato al mondo hauca, Che gio gi tauggi del Obbattem le pieme, El Jane ci el Liedlevo filendea. E flaus per coprire anche egli il lume: Quandi con l'arma à me fedele, era a Che fu fatata dal triforme Name, Ne vo à trouar le folitzire felue, Per dar la morte a l'infelici belu.

2375
Come la preda al mio defir riffionde,
E dal più alto punto il 501 mi vede,
10 fo, she l'ombra al fuo fifted vi nel conde,
E the la lingua la dolce Aura chiede:
E tecte va mormorar di fuefthe, e froude
Le llaffe orecchi en riffuefina, e fede.
Alto il at fila affinicata, e, flomea,
E fosto, che l'omor punto nom munca.

R. 4 Credo

Credo io, mifero me, che il romor nafea.
To i che nel ciel non foffia amra, ne vento,
De feluaggio animal, chi vii fi pofea:
E, perche verfo me calar cil fento,
Là, duce mervorar odo la frafea,
Subiro il dardo di Diana auento.
Et ecco ale mie ovecchie fi rafporta
L'amata vocce, ciele, Oime fom morta.

Come odo di colci il avoce, ondardo, correcome infendore, contro come infendore, contro de grido:
Etnoso, chel imo crudo, e ingiglia durdo
Paffisto à Trocriba il petto amato, e filso.
Et abbaffindo al lume offo, il yando
Alzo piangemdo va dolorofo firido.
Qual jato, favilfina conforte,
Bata tratto il durit col i uo don la morte ?

Jo tolgo à la ferita il crudo telo , E firaccio in fiesta la fineguigna wella . E auolgo intorno à la percofi ai 1 velo , Perche non esca il faneus, che le resta . Poi coi l'pià addo, e affettudo galo . La siupsico con voce amara, e messa . Che lassiar non mi vogsia, eviua, e m'ame . Se ben sono bomiciala ingiusto, e infame.

Ella, del fangue priud, e de la forza,
Alza over me l'indebilia luce
E di parlami s'affatica, e sforza,
E cofi il fluo timor doma à la luce.
Posi, che laficir wolo la tervena forza
Quell'aima, che ne gli occhi ancor mi lute,
Come paffato à l'altravina io fono,
Contenta Tombra mia di quefo dono.

330
Se'l dolcepiù d'ogni altro almo, e beate,
Che'l foaue Himeneo fi porta feco,
Al defir tuo fu mai giocondo, e grato,
Mantre il nodo d'amor t'auinte meco:

S'altro mai fei, ch'al tuo felice flato Gioia aggiugnesse, mentre io vissi teco, Non soffrir, che giamai nel nostro letto L'Aura s'unisca al tuo cavnal diletto.

L'edrime note fue m'ayir la mente, Che del'amor de l'Aura hebbe timore; E he pensé, chimamado al jouente, Che m'inflammaffe il cor novello amore, E quisie ras vuents afofomente. Che con l'Aura volca cormi in errore. Benche io talmente al ver la lingua feioff; Chel nou vero foffetto al fue cor toff.

M.4. the futto traggo is da le mie note, se ben l'hamo il timor del petto tolto è l'Elle sempre più manca, e pis che puace Tiene il larguido lume a me riuolto. Intento con maniere alme, e deuose Spira Lama in selice nel mio volto: El corpo già si bello, e si giocondo Resla me im braccia timobil pondo.

Mentre fillar fa 313
Mentre fillar fa 314
Con quefo air Lambaficiator d'Athene,
Il Re, she già deficiate bauca le piame,
Com maeflà fuer del fine albergo viene,
Per give di tempo à venerar air Name,
Come à lo filendar regio fi conscient
Vannos Re fagi gia mattina di tempio,
Per farfi altrui di ben'oprar effempio.

1 accompagno l'Ambaficiatore Acheo
Co i canalier de l'fola più degni
An , come l'elamone, el buon Peleo
L'arme, e i foldati han pofto in punto, e i foldati han pofto in punto, e i foCome il primo Alfro in sare alberghi, e re
E fa imbarcar l'induffrio figenti [ gai
Per toranza el fiun Reco' primi venti.

IL FINE DEL SETTIMO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL SETTIMO LIBRO.

A SONE domò i Tori nel regno di Colco, che haueano i piedi di Metallo, e spirauano fuoco dallenarici questa fauola è tratta dall'historia , perche hauendo Pelia, Re di Theffiglia, intelo dall'Oracolo; che fifarebbe fempre conferuato nel Regno, se nelli sacrificij, che si facenano à Nettuno, non fosse tro uato alcuno, che vi andaffe, ò ritornasse scalzo, perche auenendo questo, doneua effer certo, ch'era vicino alla morte, auenne, che andando lasone in fretta à que sacri fici, lasciò vna scarpa nell'arena del fiume Anauro; e non s'arrestò per questo di andarui. doue fu veduto da Pelia, con grandissimo suo dispiacere; che dopo come pieno di sosperto della vita fua, per fuggir'il destino predettogli dall'Oracolo ; deliberò di mandar Iasone à procacciarsi con le proprie satiche, qualche dominio, Regno, o ricchezze lontane. conosciuto il nipote la intentione del Zio, sece vna Icelta di cinquanta dei primi giouani di quelle parti, e fece vna nauelunga, chiamandola Argo, e s'imbarcò con tutti i fuoi, e nauigò in Colco. era lasone bellissimo giouane, onde come prima lo vide Medea figliuola del Re de Colchi, s'innamorò fieramente di lui, e defiderando d'hauerlo per marito, venne à conventione con effo lui, che, se le prometteua di sposarla, clla gli haurebbe mostrata la via di vincere i Tori, ch'erano i baroni del Regno di suo padres ancora, che fossero forti, e ben fermati in quel paefe, per hauere fintamente i piedi di metallo, e foffero molto foperbe spirando aere socolo dalle naricis e di amazzare ancora il fiero Dragone, che guardana il vello d'oro, che non era altro, che'l sopraintendente del gouerno del Regno, che hauea ogni diligente cura delle ricchezze, i cui denti feminati, che non fono altro, che le cagioni della fua morte, missero l'arme in mano à quei popoli l'yn contra l'altro : di maniera, che fecero con la loro vecifione il camino più piano à Ialone di occupare quel Regno, e impadronirfi delle sue ricchezze. Il vello d'oro allegoricamente, fignifica la virtù, che fi come l'oro è pretiofo fopra ogni metallo, cofi la virtù auanza di prezzo di gran lunga tutte le co se humane. Laquale s'acquista dall'huomo nobile, figurato per lasone, per opera della persuasione, che significa Medea, che gli fa conoscere, che non vi è altra via, che'l possi condurre à la felicità, che quella dell'impadronirfi della virtù : ma per effere l'acquistarla cola molto difficile effendo circondata, e guardata da molte difficoltà, fa bilogno vincere con fatiche, e sudori gli stimoli della carne, che sono molto fondatti in noi, figurati per i To ri, hauendo i piedi di metallo, gettano poi aere focoso dalle narici , che significa le fiamme della libidine , che del continuo fi tpiccano da i medefimi flimoli. ma fopra tutto fa bifogno vincere il Dragone, figurato per la superbia; laquale fa gran refissenza à quelli, che tentano amicarfi la virtù ; come Reina di tutti i vitij , figurati per i denti feminati, e vinta , far che s'azzuffino infieme e s'amazzino di modo, che rimanghi libero il passo, per dinenir virtuofi.

FELICEMENTE deferiue l'Anguillars gli affetti, che fivanno raggirando intorno di licoro dell'inamorata Meda, nella fianza, pia, pia, bevogità airi bi alcune santo. e nelle fieguenti. Efone ringionanto per opra di Meda, fignifica l'huomo, che fi lopolia dei viriga e qualiera già inacchiato, e ringionantiene fila virità, dando o recchie alla pertuadione. Le fauole delle figliuole di Pelia, che amazrorono il padre, defidero dei ringionaniro, di Bilo, di Hirai, di Aldedimane. No no poffe più perfo per deferiture poeticamente l'uoghi doue pató Meda, che perche fen habbia a trar'alcuna allegoria i diendo come iono pomeneno con l'ancona obiginamente, nel firemono pomeneno con consolio di contrate a pieno.

IL dono di Medra mandato a Crenfa, cimofita tradimenti di quelli, che fotto specie di amoreuolezza civanno procacciando malignaméte la morte; come a' tempi nofiri hab biamo yeduto rinouata la muentione di Medea, fatta per darla morte à Creufa, & tanto

271

ra, che contende quiui molto vagamente con vna virtuosa emulatione di agguagliarsi al

meno all'Ariosto, se non di auanzarlo.

1L dono, che fece Diana poi a Protri del Cane, e del Dardo, che non ferrira gianatia vano i coni quale amazzò i fine romoftro, che fererusu la Beoria fignifica i cane la fedel ra, che deue fempre la cafa moglici ni unti i tempi al mariro, non fial Giando vincere da clauna forte di pasfono a l'argia l'acuna maniera di dinhonore; non offendo animale alcuno più fedel'all'hosomo del Cane; il Dardo poi, che non ferifice mai invano, e che amaza, e, leggenta dishonetta lo acuni, figurata per il moffro, che è una volpe, perche l'amo re dishonetto va fempre con inganni, come va la Volpe; ha il denne di Lupo, perche ferifi cet inno di honore con atbala come fi al Lupo, che vi rimane fempre illegno. Ila poi l'occhio del Ceruitro perchemira lonansisfino, come post focodur. A finel fu adishonette di della repine, che none con quala faria arrabbuta trahe di maniera gil lu nomini fuo ridella repine, che none con quala faria arrabbuta trahe di maniera gil lucomini fuo ridella repine, che none con quala faria varrabbuta trahe di maniera gil lucomini fuo ridella repine, che none con quala faria varrabbuta trahe di maniera gil lucomini fuo ridella repine, che none con quala faria varrabbuta trahe di maniera gil lucomini fuo ridella repine, che none con quala faria varrabbuta trahe di maniera gil lucomini fuo ridella repine, che none con quala faria varrabbuta trahe di maniera gil lucomini mori con quali faria varrabbuta vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali faria varrabbuta vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali forerza d'a quella palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali forerza d'a quella palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali forerza d'a quella palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali forerza d'a quella palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con quali forerza d'a quella palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con qualita del palione vano per tetta, e per luoghi pericolofisismi con qualita del palione v

C H E. Cephalo poi amazzaffe la cara mogliera con il Dardo, che non feriua mai in vano, che veniua 'pinta dalla gelofia à uedere qual foffe quell'Aura chiamata con tanta inflantia dal marito, fignifica, che la poca prudenza guida altri il più delle uolee à cercare quello, che non uorrebbero trouzer i onde ultrimangono poi mori dalla pasfone, che rinchiudono in fichessi, di bauer follomente creduto al la lirui pazole, e dal Dardo della conchiudono in fichessi, di bauer follomente creduto al la lirui pazole, e dal Dardo della con-

tinenza.



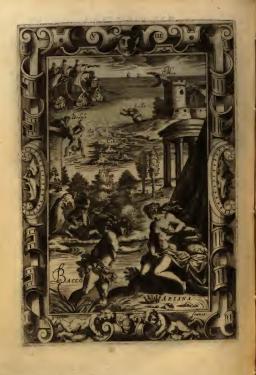





giana l'amorofa fiella, E la vaga fă ciulla di Titone Si mostrana a' mortai lu

A' frameg-

Et Eolo aperta hausa l'atra prigione Al vento opposso à l'artica facella, Che gelosa nel ciel fuol far Giunone; Quando si tosse Cesalo à le sponde, Esidò i lini al vento, i legni à Conde.

Havendo bumile il mar , propitio il vento , Solac con tal preflezza la marina , Che difioperio il lite in va momento Al defiato porto s'amicina: Flal.Attio Re reflur contento Del foccorfo de l'ifola d'Egina. Fail popol sutto buoro con lieto grido « A quei, leper lor ben fectom fil lido . Cefulo à pena ba pro, o il 1000 posto; Chel voditor, che da la reccasione; Fà con più figuilli R. cel vodo ga accorto; Che nosa armata à ciliscolo finosi poro; Esful popol verir palitio, ciponoto; Che la calife nimica effer s'accorgo; Già tatti i meriti, castriti corriosi Son pieni di bandiere; e di pennoni.

a' mortai lu
cente; ebu 3 s'i copron tuttavia vouelle antenne
la;
Dal yediro de le più alte mura:
la;
Dal yediro de le più alte mura:
lla;
E eino mone fialche, e none penne,
E erende à la città maggior pursa.
Tejeo, ch' al patrio fen pur liangi vonne,
de;
Come contanda il Re, si prende cura
Del governo de l'arme, e von più sirte
Crea dispor le genti al freo Marte.

Nos males andò, che con m'altre fignoquel, che fià nella rocca più eminente, Fa noto al R<sub>2</sub>, th genji (operio legno 5 i comincia à piegar verfo occidente -Minos penso nol desegranfe Regno Afficurar l'armata, e la fisa gente : E a quella prace difonata in terra ra La qual credes acquiflar con minor guera La qual credes acquiflar con minor guera Sel ben fregisto aciar doro, e dargento par Oli armana il petto di uolto e ogni altra par E di prudarga armato, e di ardimento (te, Spingea il cauda ne l'auselgrico Mante, Ne facea cador tanni in son momento, Con tanta ficurtà, fortezza, e arte, Chel giudicana del atti, e a la perfona Il fratto formidadi di Bellona.

Suodane il braccio nel lanciare un dardo Con una leggiadria tanto fiedita, El flace gin Fatto , e fi gegliardo Senza incommodo adenna de la fiuovita , Che colei, de vi banca ferno lo figurdo, Sentia fimpre nel con nona fevita: E sunto quel , ci vificia dal fino valore , Contra leis nono litrade era d'amore .

S'ella il vedea talhor reggere il morjo
Nel maneggiarlo di fio forte desfriero,
Murato gliel parea veder fil dorjo,
Tanto wi Slana si cosfante, e fiero.
O chel voltaffe, è chel piegasfie al corjo,
O ch'al falto il monesse atto, e leggiero,
Vedea il destrier fourir dogni atto à pieno,
Tanto bens 'interndean gli sproni, esseno

Dogni manieva sua godea talmente, (In modo n'era vaga ; en essipina) Che più non possibeta sua la mente, Anze i il banea Amor del semo prina, Che vinta dal desso succho ardente, Spessio in questo parlan le labre aprina. Deb, perche non possi i metter le pinne, Ere goder più da presso i suo bel sume s' Perche non bo per accoff armit tale

A la true ambroffe a la true docte bocca f
Perche non found per ferno, o quello firale,
Che la true bella man folliene e, e toccar
Perche non lece a mino flato mora ale
Di poterni gistar da quella roccae
Re true mi dorria, chi on emorrei,
Quanto obe l'unio diffruon empierei.

Perche non lece à la mia regia forte Moure il piè per lo minico campo? Percho le quante, e, le ferrate porte Fanno al cupido Amor trouare inciampo? Chescio potelle fea famio conforte, Per cui vutta di phiaccio ordo, 67 acumpos I I o firegiere il "amata patria, el padre Per introdan le sue miniche fquadre.

Oime, debbio dalermi, o rallegrarmi
Del a dubbio fa guerra, che ci fait
Mi duol, che contra me su moui l'armi,
Che del mio proprio cor più t'amo affai
Na per qual daix vui potea Amor darmi
Occasson, ebio si voasfis mai?
Mos potea «Imor con più prudente aniso
Mossirami il tuo val ore, el tuo bel viso-

Quanto felice barrie la forte, e Amore, Se'l padre mio, mancando di conggio, Homai ceder vollefi al tuo valore, E fecondo il cor tuo pagari bomaegio. E per afficurarii del fuo core I'l defi me pereggio, e per affaggio i che, per dar répiggio à tauto foco, Trouccio fordi mezgo, di tempo, el loco.

O figura ogni altro Rebollo, d'adorno
Dogni dan, kep uò li cid den più perfitto
O felite colei, cò arricch il giorno
Den fe leggiadro, el ciuno afetto
Sel Re del più beato al to foggiorno
Denno de gli occhi fivo il fece obietto,
Sella macai febulo eguala el biolo di ardo,
Meglio il sor non potcalocar, nel guardo
O me

Ome tre volte, e quattro, e più beata, S'iui io giugnessi, oue il pensiero arrina . Tifarei noto il fangue, ondio fon nata, El foco, che'l tuo amor nel cor m'anina. Chiederei con qual dote effer comprata Potria la tua bellezza vnica, e dina. E pur, che non chiedeffi il patrio Regno, D'ogni altro mio thefor ti farei degno .

E', fe ben già l'ardor fè vacillarmi, Che mi fece il pensier talbor men sano . E dissi, che, per tua consorte farmi, Ti darei con la terra il padre in mano, A tanto error giamai non potrei darmi, Vada pur tal pensier da me lontano. Manchin primale nozze, e'l mio desio, Ch'io manchi mai d'officio al padremio .

Bench' vtile è talhor di darsi vinto, Che s'haue il vincitor più dolce, e grato. Gid fu il figlinolo al Re di Creta estinto, E la ragione è tutta dal suo lato. Et oltre à questo in nostro danno ha spinto Si numeroso stuol, si bene armato, Ch'oltre, ch'à giusta causa egli s'apprende, L'arme bà molto migliori, onde n'offende.

Se la ragion per lui spiega le carte, E d'arme, e genti è più fornito, e forte, La vittoria sarà da la sua parte, Tutta haurd in suo poter la nostra corte. Hor, perche voglio duque, che'l fuo Marte, E non chel amor mio gli apra le porte? E meglio pur, s'ei dee prender la terra, Chelhabbia fenza fangue, e fenza guerra.

Ch'io temo, che qualch'un di colpa ignudo, Mentre i campi maggior la pugna fanno . Non passi à caso à tel elmo, à lo scudo, No faccia qualche oltraggio al carnal pan E qual saria quell'animo si crudo . Che per election ti fesse danno? Qual mente si crudel giamai potria Far, che l'hasta verte non fosse pia?

Ogni ragion m'aftringe, e perfuade, Ch'io ne la tua pieta fondi ogni freme, Che per dare homai fine à tanta clade, Me darti debbia , e lamia patria insieme . Colivo' far, ne vo' ch'al fil di shade Siam tutti tratti à le fortune estreme. Ma poco è questo al mio voler, che'l padre Mi vieta il passo, e le sue caute squadre.

Serba le chiani ei fol fag gio & accorto, E folo à fren le mie voglie ritiene. Cosi piacessed Dio, che fosse morto, Che non mi prineria di tanto bene. Ma , perche da me stessa io mi sconforto, Se posso soprame fondar mia spene? (mio. Perch'altrui chieggio quel, ch'e in poter Poi che ciascuno à se medesmo e Dio s

Al voto pufillanimo ,e .imprudente Suol sempre ripugnar l'aspra fortuna. S'altra sentisse al cor fiamma si ardente, Senza riguardo hauere à cofa alcuna : Tutte le cose opposte à la sua mente Cercheria d'estirpare ad vna ad vna . E perch'à par d'ogni altra io non ardifco Di darmi al ferro, al foco, e à maggior rifcos

Ma d'huopo à me non è foce, nè spada, Per confequire il fin del mio difeono. Basta, ch'al padre mio quel crine io Rada, Che gli afficura con la vita il regno. Quel d'ogni cosapiù lodata, e rada Può far del be,che brama,il mio cor degno. Può la sua bella chioma aurea, e pregiata Più d'ogni altro thesor farmi beata .

35 00 Mentre l'audace gionane discorre, Come poffa ottener le fue venture, Il Sol, che fotto il mar s'afconde, e carre, Lascia l'Attiche parti ombrose, e scure, Tanto, ch'à Scilla fa lasciar la torre La notte , alma nutrice de le cure: E crescendo le tenebre , e l'horrore . (re, Fer, che crebbe anco a lei l'andacia, e l'ec-

Già ne la prima , e più morta quieve
Hausa fepolti i mijeri mortal ;
E fagrio i uro doltinio fa tel
Il pigro fomo à tuti gli animali ;
El Re dentro a le mura più ficerete
Daua ripofo a fino di mori mali ;
Sumdo (ò troppo empio error) muta w' arri
Scilla, e del c'ino fatale il patro prista. (ua

Ecoraggiofa al mal pronta, & accorta Toglie le chiani ancor, ch'en non la fente End tempo apportuno apre la parta, Efola viĥa la nimica gente. Ter lo paterno criu, che feco porta, Di fiducia fi grande arma la mente, Ch'al Rene vin non men calda, th'audace, Epoi lupir con quelle note il flace.

Po Scillason, siglia di Niso, e vegno, O degni gratia Re via più c'humano, Per dan felice esteta el sto disgeno, E perche più non t'assatchi in vano: E porto per donari innec o un pegno, Col quale hance puoi la mia patria in mano. In quesso propiero, chi o it mostro, Still stato, e targion del regno nosforo.

Mill ami ti farefti affaticato,
Nel prefi harvelli mai lansftra terra,
Pere chal padre moi rifojeci sfato,
Tu non sprai mai superato in querra,
Metre un purpureo crin, chel ciel t'ha dato,
Che sa gi altri capei sasonote, e serra,
Saprai tener si ben chinjo, e raccolto,
Che non ti sa d'altru i ronato a s'otelo.

Ondio, ch' altronon cerco, e non defio, che di gradiri ; contentar ti voll; Men andia questa notte al padre mio, E per donarlo à te l'ancisi, e tolsi; E per donarlo à te l'ancisi, e tolsi; E b'effendo ta seglion de maggior Dio, Come a la tra beltà le luci io volsi; La s'ensiste de l'ancisi e di dura, che d'amore, e di teres s'el acquitua.

Nè da quel giorno in quà bellezza io reggia Se mon la tua, ch'à l'em tiri, e chiami. Hor, poi che in quello crite di trega leggio Del paste muo, del remo, che tu brami. Trendilo, e in ricoppula ditra mon chieggio Senon che ta mi [gaoreggi, em ami. Cof dictand, plenda al Re Ditta. Con l'empio dono il braccio iniquo, ereo.

Tofto, che il ginfto Re di Cretaintende L'enorme, e infome viito di colei, Turbato la difaccia, e la riprende: Fuggi malungia, e ria da glocchi miei, Fuggi da l'ina mia, da le mie tende, Roncomuerfar con gli buomini Ditei, O del Jecol prefente infamia, e scorro, Celatiin parte con non sseptuali siporno.

Uh, che nou fol del regno alto, e giocondo
Gli Dei gle emplo occhi uno prività per sepreMat i neghino i mare, el hoffer mondo
Finchel composso un fisfaccia, essenzia
Siste altum poi nel regno atro, e prossondo
Mentire rosen del ciel l'eterne tempre.
Và, chel tuno volto, el tuno siero collume
Giamai qua giù se mossi fisca mol fiscopa al lume.

Quell'ifola, ch' à 6<sup>44</sup>, L'origine, la culla , c'l Latte diede, L'anobil Creta, e ferril terren nofro, Doue mi dier gii De'i a regia fede, Non vech'a nuia abominuod mofro, Senz ap iet à nel padre, e fenz afede. Poi comandò pien d'ira, e di diffetto, Che la caucciifer via fior de fito tetto.

Intanto Nijo, che del crin s'accorfe, Che, mentre egli dormia, gli fi troncato, E che dimarzi, a fi cochi i lin fi porfe Luel, che moli anni pria predifici fi ato, come pradente a fi edi Crita corfe Con gli buomini più degni del fino o, Et nichinofi el di finoz' ame di fino Et nichinofi el di finoz' ame di pro-E poi gli diede in mano il foglio biano o, E Dogoli Dapoi chel Reginfilfimo Ditteo
Leleggi impofe a fuperati regui,
Col campo, she hear fubit o per.
Prefei Lamin verfoi Cretenfi legni,
I vinto Re del popol Magareo
Laccompagnò con gli buomini più degni
Infino al porto, e tutto biumile, e fido
Montar fui legno i vide, e sero fi ali ido.

Tofie che vede dare i remi à l'onde Colei, da cui lu al patire il Regno tolto, E chi al fino munor il Re nou corrifionde, Ma furça lei dal lido il legno ha ficolto, Si firaccia a dambe man le chiome bionde, Si graffia, e fi percote il petto, el volto. In parte affoja à gli altri fiviitra, E poi cofi da fuora il duolo, e l'ira:

O fordo più d'ogni crudo Affe , e fero , Doue mi lafti , oime l'fon pur quellio , Che ti fò gir de la vittoria altero Ccl don , ch'i o ti portai , col fullo mio . Ahi , che per fati fine al tuo penfiero , Offe a ho la mia patria , il padre, e Dio : Ei bo prepollo te per troppo amora Al rezno al padre, c' al mio Aprio bonore.

Oime, their venue of difeofo Con tanto or, tante genti, e tante navi; E benchaueffi anoi falfedio pofo, Le gente, e l'oro in van perdendo andani; Rè mai n'haurefii il regno foito pofo, S'io non ponesa in tuo poter le chivai Rè il don, e bor te ne fa portar la palma, Rè il don, e bor te ne fa portar la lama.

Oime, the part dones piets impetrare
L'haure fol poffis in te la misa florança:
C'houre fol poffis in te la misa florança:
Oime, crivide, yaul terra, o june qual mare
Darà vicetto al viner, the m'ausança?
Delbo à la patria misa forfe corrace è
Ma con the core oime, con the baldança?
Senö o habbis più impero, e i o fon quella,
C'he di domar real bo fatta suare al bo fatt

Ma poniä, ch' ancor proprio habbia il goner E fia di filendor regio alta, e fiperba; (nos Come al cofetto mai s'ancho paterno, Ver usi fai tanto infida, e tanto acerba; Ver usi fai tanto infida, e tanto acerba; Douc ogni cittadino, e Ogni ellerno, Contra l'eccesso mio l'odio ancor ferba; Tennon tatti propinqui un cor tant'empio; Terch'altrii di mal far non porga esfempio.

Ahi, ch'io m' ho chiusa ogni parte del mödo , Terche solami solle aperta Creta: Hor, sel't two cor ver me sitto fracondo, La tua prouiucia amcor mi chiude , e vieta Chi darà luogo al mio terrestre pondo ; Chi sarà luogo al mio terrestre pondo ; Chi sarà luo, che ver me si mona a pieta ; Setu , ch' altier de la vittoria vai; Ter lo mio don di me pietà non hai ?

Figlio d'Europa tu giànon puoi dirti,
Di langue regio, ò di escleli Numi:
Maben i parvol l'infla stiri,
Le tigri Armenie in atri bifpid dimi.
E, quando il tuo mortal formar gli firiti
Rel ciel reggeano i più maligni lumi:
E i tidi il loro influffo inflame, e crudo
Pra cor degio pietate in tutto ignudo.

La madre tua non t<sup>b</sup>à spieçato il vero, Con dir , che Cione à lei toro si sins, E diella à Creta dal Sidoni ningro, Doue à spo modo poi sforzolla, e vins, Se vanoi spor di ques di si latin intero, Con vero toro amor ligolla, e sinsse; E certo su, che i tuoi parenti soro l'nadonna serina, ym sero toro.

O foggette, infelici, e trifle mura
Dame tradite, o voi messi parenti,
Oodete de la mia disuentura,
De lamia forte rea, de miei lamenti.
Deb padro esso si possi possi bomai cura,
Ch'io sia donata à gli vitimi sormenti.
Deb torra va de gio siessi si e mie strida,
Espoi chempio d'errore, empio m'occidente.

16

Ma tu', crudel, che torni vincitore
Per mezzo mio per l'empio error, ch'io fei,
Perche mi vuos puni di quello crorre;
Che l'orna di fi vari alti trofei i
Tu' blemfeito, el mio fiuerchio amore
Con grato officio riconofeer dei:
Albam gli officii a puniri del mio peccato;
Ma mon m'amando tu ti molyringzato.

Ben è degna di te la tua conforte ;
Ben un crueld, di le non men fei degno ,
To i ch amb i alma baucte d'una forte ;
Ferino amb i alma baucte d'una forte ;
Ferino amb i almo · ferin lo flegno .
Le voglie di Taffie infami , e torte
La feser me la voaca cotra nel legno ,
Ter fostopoff, o Dei (chi flaghel) erdad ;
A firo amor , per darfi a vn toro in preda.

Già l'amor la tua madre à un two volle, Quando nel grembo liot i di viceto. La moglie tua non men lafcina volle Gulfin d'un toro il coningal diletto. E prò l'amor tuo me non raccolfe Vergine effendo, e di real afpetto. Che, poi the fei dat tal vazza difefo, Fofe qualche giumen ai l'or 'ha prefo.

Sela tua moglie con fi raro esfempio Advu bue più ch' a te volje il penfero : Advu bue più ch' a te volje il penfero : Adrauglie non è, che' lu no cor empio Hausea più del felta eggio , e più del fero . E fede ne puo fia mio duro feempio , (ro; Ch'osferto è bui mio coro, dato il mio impe-E tanto beneficio , amore , e fede , Nen ba potuto in te troida mercede .

Tu te ne vas, crudel o e i par grane Laficirmi in tanta pena, affanno, e dogiat Ma ad onta tua la trua non grana par Portroà ancor la min terrena froglia. Materrò ne la popula dynalche trane, Et figuitor è contra tua voglia. E, done si farai dal pin portare, Vedrà trani macor i o per tanno mare. Oede fermato il legno re gio alquanto, E flar piegata amor la poggia, e l'orza: Saltane l'onde la dorgelli nitunto, Amor l'accrefic l'animo, e la forza, E con mani, e com pi è adopra ratro, Che giugne al legno, e tanto ini fi aforza; Ch'appegiata al timos tanti alto poggia. Ch'a vu legno di noi comodo è appoggia.

Stà intanto il padre rivirato à l'ombra
Sopra pna torre ad un balcone, e guata,
Emflo dal dolor, e bel e og tigrombra,
Vede patrir la vincitrice armata.
Hor, mentre ogninacigli oil porto [gombra,
Vede l'inflat figlia empia, & ingrata,
Come a la poppa vegta apprefa flaffe,
Per andam va con la Cretenie (caffe).

Alzando il padre a'flitto al cielo i lumi,
Die con grande affetto 5 O Jomni Det 5
Se mai lun grati a' oglori fauti 'Nymi
Glincensi 5, e pregbi 5, c facrifici mici,
Fate, che l' corpo mio i impenni, cimpinni,
Si chio possi ali man pume costei:
Date al animo mio l'ali, e la lena,
Si chio le dia la meritata pena.

Espinto dal desso de la vendetta , Che contra il simpse sino proprio l'accende, Serza pensis sono del saleon si getta, E in aria ver la siglia il cosso preude . Hon, mentre prò si simo co, e più s'affretta, Vede, che dua granda il altraga es siende, La bocca humana in rossiro si trasforma , Es cogni parte sino d'Aguila sa forma .

Co'l rostro, e con gli artigli empia l'affalta,

La bocca humana in roftra fi vrasforma,
Et ogni parte fuad «Aguila ha forma».

Bi ogni parte fuad «Aguila ha forma».

Ma nom è la ver "Aquila, che quefla

Frequenta ounaquesi mare, è fonte allaga,
Et a gli angelli aquatiti è molefla,
Ne me, che de gli angei, di de pole è vaza.

Contra lafiglia vi crudele, e prefla,
th doue giunta a percote, e piava ;

Tal ch'ella il legno lujcia, e nel mar falta.

Nifo i Alie

to & Scilla in Ciri,vc-

celli.

Ma di Netumo la pietoja moglie Non la volfalqiata udatar nel fale, Anzi tolje auto a lalle prime fooglie, Ele die per fuggir le penme, e fale. I al che col volo a l'Aquila fitoglie. E fugge l'altrui filegno, el proprio male. La figue el'in accofa, e di differto L'empio Aquilon 5 choggi Altero è detto.

Dietro a la figlia fina di Ciri il nome Dal crin tonduto, e poi c'hebbe le penne, L'ornò lo leflo crin lenone chiome, c'horno purpurea crefta il capoottenne. Ha di vani; color le penne, como e Le vefli hausa, quando a cangian fi venne -Le refla il padreantora empio nimico, E frha contra lei lo flagno antico.

Vergogna ancor l'afflitta Stilla pu nge De' fatti à la fua patria oltreggi, e dami Scoli, « ripe defure labita, e linge Mena da gli octò humani i giorni, e gli an IR e di Creta a la fuapatria giunge: (ni. E, poi c'ha dato pofa e tanti affami Con tanta gloria, e tanti alti rofei, Non manca del fino officio a fommi Dei.

Per honorar le sue sittorie noue
Di ricchssssim sue sue possile in muri adorna;
Pa con gran pompa al santo tempio, doue
La sue a ceuto buoi stacca le corna.
Ma s se bent ante in sui graies si ciel pione;
Non pero lieto al Regio albergo torna;
Con tanti suoi trofei si as se si duole
De la cressitua sue bissone prode.

Si come piacque al Re, chè l tiel possible Per wno slegno, che gli accese i petto, ciò la consostro in spiso al giorno diele, C'hanca dal mezzo in finvitil aspetto. Tutto il reso rabue dal finoca piede, Perpetuo al Re Ditteo storno, e dispetto. Molti ami primai I Re del fanto regno Massimo sono sono sono sono sono sono.

Douendo fare von importante guerra Il Re Disteo volçe à le Stelle il gelo, Révouol vicit de la Cetenție terna Senze placar col facrificio il cielo. Alze le luci, e le ginochia atterna, E poi diffiega al fuo concetto il velo z Mandanti vin bolocanflo o fommo Dio Cha leid fupplifia, e al deflerio mio.

Mancar non puote Gioue al cor fineero, Al prego pio, ch'al padre il figlio porge, Et ecco un toro candido, de alfenio porge, Et ecco un toro candido, de alfenio per Fuor de la terra in un momento forge, Sultica il Re Ditteo cangia penfero, Come le fue bellezze uniche feorge; Ré unel desarto al Evlimo tormento Ter migliorare il fuo specto armento.

Fe poi, the dala mandrava diro toro In vece di quel bello al tempio venne, Doue al fino tempo fie le corna d'oro Tercoffo, e morto fi uda la bipenne. E ne fece bollita al più beato choro Con tutto quell'honor, che fi conuenne. Si flequò nolto il mondo de le Stelle. Ch'ei non facrò le vittime più belle.

si farna più do qu'atro il fommo Gione
Contra il figliusolo, inta de alo mon faggio,
E parla riato a Petrere, e la mono
A vendicareil ciel in tanto oltraggio.
Penere co il figliuso fishiro, done
Stà lamoglie del Rey penedi ul viaggio,
Ch'ambo cerca macchim di doppio formo,
Perch'odia marco folio pich apportal giorno.

Non fol labella Dea porta odio al Sole, Terche fooprile fue Venerce roglie; Ma ecca quanti fon di quella prole, Grauar di noue in famie, e noue doglie. Colei, che di belleze miche, e fole La qual Taffefie detta per nome, Nacque del biano pois da dance biome.

Venere

Venere adunque ando contra collei,
Per danle fie le infami il primo vanto,
Esperboei Re de gli buami il Drimo vanto,
Esperboei Re de gli buamin Dittei
Douendo fame il famificio famo,
Tolfe quel toro a fempiterni Dei,
Chauce più altero il cor, più bello il manGli volle far voder, che en flat empio: (to,
E che ran de poi luidi adno al tempio.

Mentre nel tero ditero i limi intende Talife, che fe ofici di terra il cielo, F. a citirera, che l'acco il fefio tende, F. poi fenccar contra la donna il velo. Del toro dilhor la mifera s'accende, E loda l'octivo, il vostra il como, el pelo. Gia con occhio lafcino il guarda, e l'alma, E di spodre li uni fatore, e braina,

Quando i ánede al fin, chel proprio inecepto Non fe dur luogo al troppo livano affetto, Confida con » aforo i fino digira. Confida con » aforo i fino digira. Che in correb sue ad duclifimo intelleto. Composi in brese una vacca di legno Quel fi varo huom, che Dedulo fu detto, Che da se si mongua. Eparca à tutti naltrasle coi su.

Ordina poil archies, che o'entre
L'immurotas, e micre a Resina.
Maija alla dadi more l'ingomèra il ventre,
El filippo al tero incasso l'aucona.
Gai di bhe la gunda, e formone, emerre
Illetro intorno il un imagina, e camina.
A i morojo affetto il bne e accende,
E gravida di fi Pafiferende.

Quel mostro nacque poi di questo amore, C borreide cosi mello il Re di Creta, (nore, Terche fopor il (mo abbrobro) ci fina dif-Ne può infomia più tenes fetreta, Se mon punife i di tamo terce. Degna cagion gliel diffuade, e vieta. Rè vuod di tama infamia punir lei, Ter mon flagora di novo i fommo Dei. Fè far pai per nefemder tento forno
Da Deddo va dificil laberinto,
I qual di grofe, e d'alte mus intorno
In poult di fir fabricato; e ciuto.
Consi va darro vojus perdea di vitorno,
E fi troanaciu mille errori aninto
Da mille incerte firade bor quintich, oma
Spirit era bor ver g'i beri povorofi gi Indi.

Come il fiume Mondro erra, e s'argira il Col fuo torto canal, ibi al mare il mena, Col fuo torto canal, ibi al mare il mena, Cher recio one già nacque, il leo pi itra, Hor per transcio, hor over la filfa mena; il E da que in mille luoghi incontra, e nitra, Che fegovo lui da la medigina vena: Cofi vumo le vio chiafi li dentro Hor wir feltromo giro, hor verso il centro.

Come fe'l Tebro alis a lirata fronte
Per dritto filo in qualibo ripa fiede,
Fel ordatirat fluo to torner ad monte, (riede,
Tal chè i meddimo bor corre imunzi, bor
Tal chè i meddimo bor corre imunzi, bor
Ende torner hanna acque, c'el florte
Manda al mar per tributo incontra, e vede,
E va per mille frade actoré e, e'fale,
Hor vurpo il monte, bor vepl o fonde falle:

Cost accorto, e celebre architetto
Di tante varie vie fullaci, e torte
Compossi d'adobio e perigioso tetto,
Chi apena si seppe vitronar le porte,
Tosto che in ogni parte su persetto,
Vi sero il mostro entrar seroce, e forte
Cost per quelle vie cicche, e dubbioso
Il Re Ditteola su overgona associa.

Gia diuentato si crudele estrano
Erai bissame toro insume e bruto,
Che si pastea di carne, e sengue biumano,
Dogni prezion, che quini era condutto.
Il bus non gia per le vie dabbie in vano,
Anzi per l'aylo iapea gir per untto.
Ein Creta quei, els monte evan damati,
A questo carec reudo eran damati.

2 Quei

Quei gioueni , ebe fir duti d'accordo
Al Re Ditre da l'Attive configlio.
Trouva è prepè il or nunico , e fordo
IR e diffello a vendicare il gisto .
Anzi tutti , one flausa il mosfro ingordo ,
Erra donati al voltimo persigio.
Al Minotauro il Re fiscato , e fello
commile la vendetta del frattello.

Si traggono in Atheme à forte ogni anno e Quei , che mandur fi denno al Re Ditto e Tutti in way ofi nomi Atticiflanso, E fonui firitti i fiçi a turo d'Egeo . Paquat i dui ributti al terzo d'anno Si manda con fei giossani Tefo . Fu ne la terza lor miferia à cafo Tefo con aitri fei rratio del vufo .

gli con gli dtri Greci i apprefenta (Secondo era il coftune i) al Re di Creta : Fe, bench fill refue comfica e fenta , Non però il cruda Re fi mone a pieta . Nela prigion , che tanta gente ba fienta . Che la via dil ritorno afconde , e via ta , Comanda il Re , cho gni giorno fi feri VI Occoa, fin beli mofiro ognumo atteri .

Ma ben fecondo ei s'era conserento, Quando già s'accordo col Red Athene, Sa forte aleun di lor fenz'altro aisto Contra il biforme buela palma ottiene, E torneranno ale lor patrie arene, Si chefe da quel rifo aman falsarfi, Di femo, e di valor cerchia d'armefi.

Mentre di innanzi al Rel illustre Greco
Mosse la lingua sua con gran conaggio,
Lotzella, egi ultri fei, sibini hauca seco,
Venian per non mancar del loro bomaggio,
E che fur condumnat a carreccieco,
Venne ad incontrar Tespo rezgio es reggio
Con due, si appresso al Reseaca donzelle,
Fanciulle reggie à ma amiglia belle.

L'una. Arianna, e l'altra Fedra è detta].

Ma Fedra è più fanciulla, e meno intende ;
Scocca Amor ne la prima una fatta a,
E di Tefeo di fubito l'accende.
I Greco, fe ben Fedra più l'alletta.
Da fagio ad Arianna il guardo rende;
Cb è gelidifima anch'ella, e "ha più fede è
Per l'amor, che giù in lei conofee, e vode!

La beltà di Tefco , sardire , el fenno , La lingua ornata , e fuoi regi collumi ; Con mille rue gratie , ch' divoi denno Quel , che più fon nel cial benigni Nami , Talmente andre di lui la figlia fenno , Che non potea da lui regiere i lumi , Di modo ch'in amar vinife d'affia Qui altra , che d'amore an giamal . «

Subito che T (foo dal Re, l'parte
Discorrendo fin le la dubbia sorte
E si va imaginando il modo, e l'arte,
Chel può innolare a la propinqua morte,
Compar la regio aversine, e si disparte
Cili dice, se vuol farla fine conforte,
Da scampangli dari la cia sicuri

Tejco promette, e prevade il giuramento , Sella il può torre al dopio empio periglio, pli frata polo, e dar levele al worto , E condunia in Achta fili fino naviglio . E vere, the i molto o barria più il cor cotto Quando portife Hippolio fino figlio Leggiadro fopra o qui altro, e valorofo . Leggra con la fopolia, e fairo foglio.

La poco accorta regime à Tefeo
Girra di preçar lei con ogni affetto,
Ter disporta a paffa me lli ro. Acbeso,
E darla ffosi al figito, ch'egi hadetto,
Toi ch' drianna del figlinol d'igeo
Si tenne afficurata, aporfei petto,
El modo gli mosfrò di faluar l'alma,
E d'vicir di quel carrer con la pama.

Volpe, & cane i mai

Gli apre, tome partànel dubbio fieco
Far la fera crudel rimaner morta,
To diagli audico va fli, che l'portifico
E che Lattacchi al legno de la porta,
E che mentre và dentro al carca cieco,
Lo fiulga per la via fallacc, e torta:
E che di l'altro de quel bue l'viltimo incarco,
Sanolge i fil flarà rendato di varco.

Secondo che la vergine l'informa, Sarma l'efo, ch'entravai ama primiero, Et afficera la dannata torma, Che viuo nonverla muno il maftro altero, Done fla l'humon che doppia haue la forma Se vientra il valorofo casaliro. E lega, findige il in net cieco chiofiro. Fin che giugne, one fla thorribil maftro.

Con Larme, e col pare de la donzella Pà contra il crudel tors il guerrier forte, E in modo il punge lacera, e flegella, Ch'in breue il dona à la tartara a corte. Pe di done il fli, ch'a eccumda, il vappella, Dopo vario camin trona le porte. Al Re col' capo in man del mossiro ricle; E di tornari à la sina patria chiede.

Ron fisice al Ro, nd de la fe vien manco, che fia li fineme bue di vieta pro-Che gli farca, che l fio deforme fianco Pianendo il fino difino teneffe visso. Puol, cho gni Greco fia libros, e fanco, E che pofla tornare al lito Achino. T (feo racceffice, feo a muefici il time, E dal misflo tributo alfolue. Athene.

Dal Re, mangiato c'ha, licentia prende Tutto d'lapreda fita pregiata intento, Che di patrifi in ogni modu intende La note ifieffa, fel comporta il vento. Ma pria in diffrartel a vergine accende A juggir, come vede il giorno fiento, Et a menar la fita forella feca Pet l'effetto, bed sal, fil legno Greco. Come vede Ariama il giorno morto
Con la fivella fija, che diffoff base,
Laftia la terra, el padre, e corra di porto;
E monta affofimente infu la nace.
Subita che figuro vede il torco accura
Di cofi vica mercei il egno grane,
Snoda le vele al vento, e figuro via;
E prende terra al fijoladi Dia.

Få seflo vn padiglion tender fal lido, Che, fin ch apport il giorno il non lame, Con lineatur famciulla il Orco, di Si vuol goder linfidiofe piume. Ella, chel fin amor crede vn vero nido D ogni gentil, d'ogni real coflume, Al fuo finto parlar priflando fede, Al empie braccia fuel fodosa, ercede

Tesso, be tutto bauca rivolto il core, Al altra assi vi giouane sorella, La qual quel crudo, e traditor d'Amorge Fece parce à gli occhi sico più bella, Tolio chebbe a la wezgine quel sorce, Che la se si wa gine quel sorce, Che la se si si monar donzella, Enel somo seposta esser la vide. La si comma oposta es la cultura del conservatori del se si conservatori del se

Tacitamente al legno fi trasforêta ;

E la livegar l'instalació lino .

Il vento il gonia à lui propisio, e porta .

L'er la prudente Athene il crudo pino .

L'er la prudente Athene il crudo pino .

L'engre la titala donrella e, i le consforta ,

E non fi feopre rargio matutino ,

Che la dispone à suste le sur vogite,

E secondo il des la fassima picie .

Già la fiellat a Dea, chie i giorno aftonde ). Splender vedec le fie endre va apnaro a E già l'Aurora, e le fue chiome bionde At herbe, d'fun fan rucquado it maeros : E volamdo gil angel fra jo male, e fronde Faccan del nouso albor jella col cantor ; Ogui morral del pixtlo forgorro, Chiamato à le janche craude giorro, Chiamato à le janche craude giorro. Quando Arianna nifra fu feiolta
Dal fomo, chelo firro hauca legato,
Ne del tusto ancor della il vifo volta,
Doue crede tronar l'amarie ingrato:
Stende l'accefa man più d'una volta,
Poi ercra in vano antor da l'altro l'ato.
In van per tusto i pir mone, e le braccia,

Tal che'l timor dal tutto il sonno scaccia.

Salza, sammanta, e con furor s'amenta
Del fatto poco pria vedono letto.
El crine, el pamon inconta il frevo allenta
Ad ogni melho, e dolorofo affecto:
E ca fipinta dal duol, che la tormenta, i
Stractiando il crine; e peo camodo il petro,
E dundo al ciel mille angolicofe firida,
Done la ficia ho anea la navae infida.

Guarda, 3 altro veder , che'l lito piote.
Ne puote altro vede, che'l lito iltefo.
Ne puote altro vede, che'l lito iltefo.
Ealee fue iltrida, e le dedeux inote
Lamato nome in sun kinamano fiefo.
Qual fion on te caso fiffo entra , e percote ,
E'l'afo per pietate il chiama amb'effo.
Ella chiama I effo . Tefeo la pietra,
Ne quella, è quella la riffosti simpetra ,

Mentre corre per turt o, el fino cordoglio S foga con alte Stri da, alzarfi feorge Vri alpro, inculto, e ruinofo feoglio, o, Relacut cima arbufto alcun non feorge Tercoffo dumarin continuo roggolio, E curuo, e molto in fuor ful mar fi porge, Sh per l'erto cominmonter fisforge, E l'anmoné Veltra, le dalla forge,

Quini ellavide, ò pur vedor le parse, (Che la luce ancor dubbia erà del ciel o Per gire, à qià nel ciel Culiffo apparse, i Prilezno bauco fidato di ovento il velo. Tolio i vivuo color dul volto fiarre, E cadde in terra più fredda, chel gielo, L'atterra, e.d. ogni fenfo il dnol la prina, E poi lo fleffo duol la punge, e amina:

Si leua, e con questa ira, e questo stepno scopra il dolor che sirvige il cor profondo 3 pones speciale que anche se manero suo, non hai supero su Agon ha si membra; chi os softegao. Che debbian l'arbor ton mandare in sondo. Se I alian mia cruele se veste steco: 2 recebe no sia, che si sondo il supero sondo se l'alian mia cruele se veste steco: 2 recebe non sia, che si sia ordina fia seco 8

Non dei foffrir, the vaga del fuo obietto.
Thebbia dalma al feguir fuor del fuo nido.
Cofi del rado fuo noiso al fetto.
Farifocar dintorno il mare, el lido.
E pretecte le man, percotti petto,
E col gefio accompagna il debil grido.
Porta via intanto l'Auffro empio, e veloce
L'Attibe vele, ela Crettefi perc. «

Vifto poi, che la voce assistita, e mesta. Dipassista tunto in la sorçanon hane, e Accemacento mano, e com la vocalea, che sib han lasiano in terra vun dela naue. La naues e sen è y sicies, e, prosè y sicies, e propia più granes. E, mentre ella più accentua, e si querela, Vede in tutto se si con la vica con la si di coccenta, e si querela.

Gli occhi per tuto di mar raggira, e voltă, Stride, și li fede, și l crin rompe; e disface. Corredi șiu, â dia, chiama, se disfac, Hor algeil grido, bor dă lorecchie; v Tucc. Comie mage îndi fir, quând chora, cilola, Lo Dio, c'ha înfin, vuitiintr laface; Che flarfoi ît crin fa vanți cerchi, e [giil Saggira; șe răia, e familită rii indigai.

Talbor guerdando il mar fiel fuffo fiede;
Con lo firro fi llupido, e fi lufio,
E cofferma fil du dapo da pirale,
Che non par men di pietraella, ebel fuffo,
Saco fi alquanto; e, poi che fi muunda,
Per l'albergo notturno affretta il paffo.
E crede antor trouarlo; e fi conforta;
Rella firranga in lei del utus c'è morta.

Ma

Ma, quando poi la suenturata porge Dentro à le tende in ogni parte il lume, E fra i duo lini ancor tepidi scorge,

Ch'iut non gode il fuo Tefeo le piume, In lei l'ira, el dolor maggior riforge, E d'ogni luce fa di nouo vu fiume, of Doue ul fin fi pefar l'ingrate membra, Si volu-el fuo dolor cost rimembra:

O falfa albergo de ripofi misi; (fendi, Quanto il tuo bonor, quanto il mio flavo of-O quanto inguino, o quanto infloo fi; O quanto mide al tuo debito intendi; Hieffora alla tua fe due ne credi; Hor gente nel matria due nom ne rendi;

Tu manchi troppo a la ragione, e al vero.

Se'l deposito mio non rendi intero .

Doue hai posto, inseeded, etc più non evergio,
Del deposito mio la miglior parte è
Doue, o ime, per vazion i covere degio
In qualla inculta, e soltima parte è
Questi soltanta e la contra parte è
Questi soltanto de cultura, e e d'arte,
Do ora i commercio bum un la credo i piunda
Do ora i commercio bum un la credo i piunda

E albergo d'ogni fera horrenda , e cruda .

Qui non joi nant, e fon ciota dal mare, Al qui fiero vimedio à tanta doglia: Al polina vi o vin occhier vegga arrivare, Che per pietate a l'Jola mi tocha. In quali arrea mi farò portare è Qual terra troucrò, che mi raccoplia è Debbo tornare al monte patrio d'Ida. Docu a firetti fiu irrida, a lorde infilia e

Quand io, Tejeo, col filo, e col configlio e Tolfi a la patriarua fi chra legge, Giurafli per lo tuo mortal pergitio Sul libro pio, che fil taltar fi legge, Che, mentre non prendea dal corpo effiglio Loffirto, che li mortal ne guida, e regge, sempre io la tua fare i vera conforte; Ne à tem in porta sor quanto conforte; Ne à tem in portas porta corto che morta.

Ma non fon però sua, benelò ambedui
Visiams, fe i pun dir però , che visia
Doman fepolta dil primirio altra
E d'ogni humar commercio in tutto prima.
Del spercibi camor ce l'uni ferial dun fisi
Date domata à la tartare rima è
Che, ; b'aneffi anno à me la vista otta,
Samia la fele tua rimafe ficilità.

Nè folo innanzi a gli occhi m apprefento
La morte, chò a patir, che fia folo vina;
Ma quanto firatio, e mal, quanto to remento
Tui da ria criadetta e, e la fortuna.
Còl ponfer vergio colma di franto
Aille forme di morte, empia ciafeuna
El tardar fiso di mul ia prii copia;
Che non fini dappia e la morte propia.

Lupi affamati, e rei voder mi pare l'feir di folte mucchie, ouer fotterra; Orf; J. Tigri, 2-Low, yf pinr cibare Quoff i jold ne fuol per farmi guerra, Dictiona ancer, che fuol da violat di mare Mandar le Fothe, e le Buleue in terra; E al fin di quoffi; e ciafeur'altro male Vin fol si lo da patir, ma non sò quale.

Ma, sio discorro ben, non è lamorte
La peria, ch' in me può cader più rea.
Paunso laria peggio l'emple mia forte,
Se capitasse qui fulla, d'y alea,
E soffe serva di s'i vil cohorte
Chi comandana à l'jola pirten,
Del Refaggio Ditteo la vera prole;
Gli aul tecessi di uni fon Gione, el Sole,

Che pergio bauter por ria, s fi fulf-ferna Deg si nifami throm de la marina, Colei , che ne la terra di Minema Infleme offer douca moglie, e Reina? Venga prima ogni fera empla, e proterma "E mi condami a l'estima ruina, E faccia il duere fuo contento, e fatto Del mifer corpo mio con ogni firatio ... Questi Questi Questi Questi Che si contento del protecto del protecto Questi Questi Questi Questi Consenta del protecto Conse Quest are, quest atera, e questi lidi Mi minaccian crudeli ogni empio damo . Horija poniano, che questa terra amnidi Quegli animai, che più de gii atri famo ; Come vuoi più , che d'huomini io mi fidi Te i che nafe da vibuom si rodo ingamo? Em cieco è l'ecchio mio, s'ancor non vede Quanto può domna dibuom presta di feste.

Uselfe Dio, s.b. Androgeo mio fratello
Mai non bausse il ituo regno reduto;
Che non thursebbe il Crece compie calcello
In si tenera età donato a Tutao;
Nel seduto io buarei ne patrio hossello
Persatisfare al simenal tributo;
Nel mos per torti à cosi gran periglio
Thantei dano il mio sil, nel mio consiglio.

O cor pien di perfidia, so vifo finto, O pinfamia fingular de l'empi mofiri ; Si o i tolij à l'error del laberinto ; Onde, ch'à quinti vifir tu à me non mofirit Sal voro te tolivo, che l'homrita vinto ; came prede me fai di mille mofiri ? Sho il cor mofirato d te fedele , e puro ? Terche fejitato d me faifo , spergimo ?

Oraditore, e d ogui nome indegno,
Che finol qua giú fra noi port are honore,
Dunque, perebi o i diel arme, e l'ingegno,
Che ti traffer del carcer vincitore;
Dunque, perebi o i bò librato i i regno
De tributo fivio, da tanto horrore;
Dunque per dart i in tant a imprefa aita,
Mi da la morte, e dio i di di avita è,

Maben vergo io , che mi lamento à torto, Che sare ai modo mio , serza il mio lino Hamefii i lue men sorte, e meno accorto Condotto al fin del sicomorta le amino; Ecome essi giusmai i baseebe morto, Chai il cor di servo, el setto adamantino? Eru si ndo si alco, e assetto Greco, Sarolii ssistio anten e error più cieco. Sonno cruded, che nel nott uruo oblio
Tenefit i duma mia sipo fica tanto o,
Cen on pote lientrio fisofo mio,
Che per fuegir fimi leus da canto c
venti troppo pronti alfuo defo,
O troppo signifit o despo infami centi
Co defo de da mofro pianto o,
Crespo signifit o trappo infami centi
Che defte auto à tanti tradimenti.

O mem cruda , e fallate , che'i conforte
Mi prometelli , e la miglior mercede i
E poi me col l'ated donafit à morte a
Con le percoffe lui , me con la fede .
O me , che conquirar me la mia forte
Tre per mandarmi à la tarrarea fede ,
E contra una facciula que 4, che pome ,
Han fatto tre , la fede ; il vento ; e'l fomo .

Oime, morrommiin quelte avene esterne; E pria, che venga la mia luce o sleux; Io non vedrò le lagrime materne; Ne la materna sua pietate, e cura a E des simmis icue, e cauerne Saran de l'ossamie la sepositura. Dunque crudo T sse apostero d'auto merto s', ruos simmis sua conserve s',

Tu ten'andrai jugat.

Tu ten'andrai puperbo al patrio lido,
Portando in man la vincirrice palma;
Done ti dana gratie, bomore, e grido,
C'habbi leuaro lor fi grane falma:
Tu contersi, com'entro al dubbo nido
Al mifer fratel mio togliefi l'alma;
E come poi per vie dubbiofe, e torte
Sapfli vinciro trouar le porte.

Quini haurai da la pairia honore, e gloria; Sendo per te da tanto obligo ficioles : Et io, che fiu acigino de la vitoria he ne flarò qui morra, e non fepale a Rausius admeno acro la mia memoria, Ed, ch'io mi fidai, femplice, e floita : E, poi che defi al truo defire effistro .

Conta

Conta first tout it not it is forgit Quell altro two deguishmo trofrey
La liftipe inquiest two most west of Regis
In non folic siamai figlinol d'Egeo
Camai non fus ome ti vanti, e pregis
Tu u madre de liftire di Pisteo
Tu mon folic, rendel, mai figlio d'Etra,
Mabem la wa fara in ma d'amonés pietra.

Lifcia di nonvil letto, e fu lo feoglio
Monta, fi fiede, e firida, e chiama, e gunda
E hor con prego dole, hor con vergolio
Chiama la fede fua falfa, e bugiarda.
E hoa, fo base fied da filo cordaglio,
Dice il medefino anch'ella, ma più tarda.
E, mentre ab ella firida e fi percote,
Riffonde à le percoffe, d' ale unacco.

Deb fossi fol da me 188

Deb fossi fol da mento dinifo, (Dicea) che da la poppa da la name
Partissi ju numo valar, vedervil viso,
Quanta doglia appresenta; e quanto pane, (Che musterglii il nu crudele aniso, e
E di cornar non ti parvebbe grane.
Ma poi che l'octois ton sono è prosene,
Cuerdami dinne con oscobio de la mente.

Riguarda sol penser l'amaro pianto, Chestracciando i capit da gli octrò verso, Riguarda sol penser linculto mante, l' Come da pioggia estre da lutto asperso Discorri, quanto io s'ho chimato, e quanto Ti chiamo ancor cin vario, e ssebil verso, E quanto ancor da lamenta mi anarra, Poi cho pertato insino ala speranza.

Deb sorna bomai Tejeo prima, ch'io cada
Sola in pana mifferia in vn deferto.
Lejo chel merot miopo co fargrada,
Lejo chel merot miopo co fargrada,
Lejo non i progo più per lo mio merto:
Ti prego per honor delle true spada,
Che da te tami o mai non sia siforto;
Ches, io non i salmai, nom sei distorto.
Ch'io me donessis haver prosi tamorte.

Deb season a piet at el cor ti punge, Riaossa a me la destarpora e E, seben se da questa jola lunge, Reon dubitar di non venire ad hora. E come la tranane al livo giunge, Se troni l'alma del sino alborgo suora, Prendi almen l'ossa, exome si convicue; Donsi la moglie tra spodeno ottibuse.

Mentre eofi la fiventinata apiange,

E in varij luoghi fi trafporta, e dvole,

E dvi alor, e doe la tormenta, e dvole,

E dvi alor, e doe la tormenta, e dvole,

Fan fade le percoffe, e lep arole;

Eo Dio, she già fivenincitor del Gange,

Come la fiue buona fortima vuole,

Pede paffando let, e be fi querela,

E favoltare d quel caminita yela.

Tofto, che Batco a<sup>143</sup>, e giocondo intende In giomane fi bella i vazibi lumi ; Et odai ligam dolor, che turno l'offende, E voda gli occhi fino fi illust fi in finmi ; E fonte, che la gia fisipe difenda Da dui fi chian', e glorifi Numi, Di lei i inflamma, e la conforta, e piega, Tanto chi di fine a fine voder la piega.

E'ner, che da pinicipio, come quella; Che la fede de L'huom prounta basea; Si mofrio ver Lico cruda, e rubella; E poro del fiu amor conto rence; Ida Bacco, che diffrofio crad basella; Chiamò la bella; c'amorofa Dea A le fiu nozze, e a lei la cura diede Di diffori la dorzella a house fede.

Venere, che di Bacco e sempre amica, "
Et e servicio men verzosa, e calla,
La donna albor de noso amor innica,
Con preghi, e senta pi mone, e risada.
La piaga, che ella haues d'amore antica,
La Dea di propria man medica, e salda.
E poicon ogni suo più caldo affetto
Cerca con nomo stra pingarie i spetto.

E, per

d'Ariana

in fielle.

146 E, per mostrare à Bacco , che se bene : E' la fofa, ch'ei vuol , nipote al Sole , Non però verso lei quell'odio tiene, Che ver l'altre ba de la medesma prole : E per dotar di più fondata spene La donna, mentre ancor ceder non vuole. Vna bella corona al suo crintoglie. En'orna il capo a lei, che vuol far moglie.

Questa corona hauca fatta Vulcano Co'l lauor , ch'ei sapea più diligente , E v bauea poste intorno di sua mano Le piu preggiate gemme d'Oriente. Ne v'era in tutto il regno almo sourano Più pretioso don , più risplendente . E ben da creder s'ha, poi che ei con fine La fe d'ornarne a la sua donna il crine.

Per un tempo non crede, anzi contende La giouane del principe Ditteo . Ma à tanti preghi, e doni al fin s'arrende Da Venere instigata , e da Lieo . De lo Dio sempre gionane s'accende. E de l'amor si scorda di Teseo . La sposa Bacco, e ascoso il maggior lume Felici fa di lei le proprie piume .

Corona Per contentarla più Bacco poi volse Far sempre il nome suo splender nel vielo, E l'aurea sua corona al bel crin tolse, Et à farla immortal rivoltò il zelo: Al ciel ver quella parte il braccio sciolse, Onde Settentrion n'apporta il gielo : Prese alciel la corona il volo, e corse Ver done Arturo fa la guardia à l'Orfe.

> L'aurea corona al ciel piu ogn'hor si spinge E di lume maggior se stessa informa. E giunt a presso à quel, che'l serpe stringe, Ogni sua gemma in foco si trasforma. Vn fregio pien di stelle bor la dipinge . E di corona ancor ritien la forma La, doue quando il Sol la notte appanna. La vede il mondo, e chiama d'Arianna.

Vinto c'hebbe Tefeo l'also perielio E dal tributo liberata Athene: Dedalo, bauendo in odio il lungo effiglio, E Creta , e'l Re Ditteo , che ve'lritene . A penfar cominciò, con qual configlio Potrebbe torfi alle Cretenfi arene : Che'l Rel'amo per lo suo varo ingegno ; Ne'l volle mai lasciar partir del revne.

DEDALO già da la Palladia terra : 1 Fu d'un sublime ingenno al mondo dato E già batte d'un'altarocca in terra Vn fanciul d'vna sua sorella nato: Ma con volle però mandar fotterra Tanto alto ingegno l'Attico Senato : Ma , la debita pena moder indo , Gli die dala città perpetuo bando .

Era il regno di Creta allhora amico . E collegato à l'Attico gouerno . Ch'Athene ancor con animo nimico ! Androgeo non hauca dato a l'inferno .. Hor douendo lasciare il seggio antico Dedalo , e gire in vn paese esterno , bil Pensò d'andare à la Cretense corte : E presso d tanto Retentar la sorte.

Più d'unastatua al sargio Imperadore Di fua man fabricò, che parea vina . Per poter gratia vn dl col fuo favore Dal bando bauer , che de la patria il prina . Ma , come il Re conobbe il suo valore E l'arte sua miracolosa, e dina, In tanto amore , in tanta gratia il tolfe , Ch'indi lasciar partir giamai nol volse ..

Ma Dedalo, ch'ardea di ritornare Al patrio sen , quanto potea piu presto , Fra fe discorre di voler tentare; ioc (flo. S'appresso à un'altro Re può ottener que-Nel Ajia egli norria poter paffare, ... E quini il suo valor far manifesto, E poi per mezzo de la sua virtute : 10 Impetrar gratia per la fua falut ()

314

Machiujo era dal mar ne deum fu llegno
Torre it volca per lo real fojetto.
Ab one è, dije, dimio falsto ingegno?
Dusque io fine à qui feco al mio diferto e
Toffieda pue la terra, el falfo regno
Quel Regob à sunti bail mio pauri difetto;
Il ciel già non possible e, per lo cielo
Tortar voi in mai limo terreffre vedo.

Pon tutta à queste sin la mente, e l'arte, L' di possion et l'Assia nutro vugo, Come può tori la la Cretcin è parte, l'ensigne si più escoi parte, l'es gli anges si è seloci parte a parte Comincia ad mitra la vera imago. E d'alterar, e di formar pon cura Acrea, più che può, la jua natura.

1 più veloci angelli spis Chel'volo han più shalime, e più lont.avo Chel'volo han più shalime, e più lont.avo Fria comincia i ampelit la minor penna, E va crescendo più di mano in mano. Tanto, che la maggior shesledi impenna, Impinna la minor l'estrema mano. Così il bicorne Dio par, cò in vustrana.

Con la cra, e col lin Funice, e lega, E doue è di buopo, le comparte, e ferra .
Indi le man le canua alquanto, e piega,
Imitizudo egni angel, che men s'asterra .
Ng cofa di bea huavricula, e nega ,
Chel poffa torre à l'odioja terru.
Et e ogni parte flus floe miglinta ,
Chel a natura par da l'artevinta .

Icaro un fuo figliund truito contento

Guarda, come i fancinili ban per coflume,
Se può imitare il padre e e fedal vento

Vede leuare al cicit talbor le piume,
Corre lor distro, e le vascoglie; e intento

Ferma nel bel lanoro il vago dume.

E la cera addolicando, ambi ri i adopra,
E fludia di imira la paterna opra.

Amita i veri augelli, e i vanni flende, Et d'azil corpo, indi il follien fil del, E battendo le pinne al cielo afcende, E gode, e fi rallegradel filo male. L'ale, che fè per fearo, poi prende, E glie le velle, e fia, e hi mari fale. E di volar g'infigna, come fole Fare ogni angello à la fia nona prole.

Come hanno infleme il ciel trafcorfo alquito, El fabro d'ambi il vol fieuro fonge, Difecade in terra, epoi non fiera pianto Quello ricordo al mifer fielo porge: Peda figliano, bel inuo acree mator Ter l'acre, onde volium, ne guida, e forge, E condurrame in brene al lie nato. Se faprem conferento in quello flato. 164,

Pendre'il wol a mezzo arre comiene: Che se ci aucini mon contribi a mare, La piuma granerà, la qual fostiene, E ne torrà la forza del volare. Ma s, fer roppe a l'insi batti am le penne s Lacera il Sol fara tunta disfare: E disginganado à moi le penne mitte, Fara caderne in grembo ad Anstirite.

Drizge continuo almio valor la luce, Chiovò per l'alto ciel le vie per tutto , Doue Orion, done Califlo luce, E done del mio volo pofi trar fratto. Dapoi chel troppo congrigio duce Hebbe de fuoi visordi il piglio infirutto; Mentre bacillo, e gi affesto le pinnes, La man trewogli, e lagrimogli il lune. Poi Poic bămostrati i Jusi propinqui danni Al figlio, fa, che feco în aria afende : E hate verfo lonia înavi vamii, Che difimontar fopra quel Regno intende . Non credendo îi fisicol daceorir gii amii, Ilmedifino amin per faria prende . Lafica Ritima Deddo , e i imia ; E paffafopra Iglioda Dia.

Il pescator, the su to scopio siede, E la tremante canna, e i hum adopra; stupssice diagressi buomini, the vede Con last, come engei, volor dispra-Fa fermare il bissica ci vol spiede, E per mirargis lassica is solo ce l'opratuti per rimirargis lassica si luni; Conchindon poi, che sun celssi Numi-

Già (pra Taro hauca faello, e leggiero
E questi, e quei laure etclis preigie
Quando del volo audace Leavo altero,
De la vista etcile troppo s'accese;
E spinto in si dad gioneus legriero,
Troppo vicino al Sol le penne si que
S'accosto roppo à la dismras luce,
E lasció mal per lui s'incanto Duce.

Al Sole il dorfo al giosame percuote, E le composte cere abbruccia, e fonde: In van l'igunde braccia Learo fenoce, S'ainta in van per non cader ne l'onde. L'aure con Lai più prendra non puote, E cade, e chiama il padre, e'l mar l'afcode. Vicino a terra fur l'Leare fonse Tolte dal mar, d'à la in viole anche il nome.

Intento l'infelice padre il tiglio,
Come fipfio folca, risolge indictro,
E, quando in aris più non vede il figlio,
Con mefio il chisma, e lagrimened metro.
E, meutre biofina l'arte, el fiuo configlio,
Vede notas fai l'iquefatto vetro
La pisma, che ne l'aris no l'folteme,
Terche visito al ciel tropp i tenne.

Del poco cupo mar vicino al lido
Tingredo il fabro il lyo anciullo tolfe,
Elifola, oue il fio funche nilo
Fondossi il nome encer di tearo volfe. (do
Metre il chiudea nel marmo, allegra vu gri
Vina flarna, chel vide in aria, fisife:
Via flarna, chel vide in aria, fisife:
Ma molirò à motti figni efferue leta.

BEN con rugion de tuoi pianti funelli S allegra quell'angel, che i ode, e vede, Dedalo, che fia, quanto l'offendelli; E quanta infamia il mondo te ne diede Bent i fosione, che già mu nipote baselli. Che fidò tua forella i da tua fede . Quest'è l'augel, che del tuo mal si gode ; Ter la tua erudeltà, per la tua fode . .

Mostrò questo figliuol si raro integno. Che die la madre al fatro institulo, evio, Che giudio, che aguidito, che più degno Stato faria del siu massiro, e zio. Dodici volte sitaro era nel segno Del suo ascendente il laminoso Dio, Quando ci si dato al zio resudele in mano, Perch apprendesse l'arte di Vulcano.

3742.
Si bene in brene il buon fanciullo intefe
La força de la lima, e del martello ,
the fé liburi haufho o quibuc, thintefe
Gli occhi nel fuo lauor preziato, e bello .
Ma quel, che l'empio zio d'unudia accefe,
E contrai l'angue proprio il f'unbello ,
Fur due, ch'efir del funciulefo femo,
Stormenti signoti al fubro accordi il enno

Notapiù volte la dentata spina, Che nel mezzo del dosso il posse spene, E con la mente sica quassi diuina 4 quel, che può servi, tessempio intende. 4 stesse si sico il soco è la sucina Toi con la sorce il servo actes prende: Sopra sim nde poi tanto il cassiga. Che il que men sorma d'una riga. Poi con la dotta, e indufrio la lima Fira formando va dopo l'altro il dente. La tempra indigi di al, che idones flima, E ne l'onde il fa entra volfo, e lucente. La qualche dels legno il prona prima, E trona, che'l fino ingegno à lui non mente, Artzi, che tal virià nel fino dente hune, Che fega il fighe, e la molos france.

Due ferri equali poi da vn capo auinfe, che la forma tenean quas del chiodo, che la forma tenean quas del chiodo, grofio no no qui finife Con vn foaue, e maestrenol nodo. Co i lati autri i derchio poi dipinfe, E di farlo perfetto aperie ilmodo, To enendo di quei due flabile vm corno, E con l'altro tirando il ecrebio intorno.

Verfo il maestro sio tutto contento
Il semplice fanciullo asfretta il passo,
Per palesargli il nobile stormento,
Che parte asgenolmente il segno, el fasso,
E, perche vegga, come in un momento
Può sar persetto il terchio col compasso,
E douc haverne bonore, e lode iutese,
E douc haverne bonore, e lode iutese,

D'innidia, e crudeltate il fabro accese.

L'inuidia il core al zio diffrugge, e rode, Che vede ben, che l' fuo veloce ingegno Hauràmaggior homo cal tempo, e lode Di lui, ch'allhor tenuto erail più degno. Pur loda il fino difepolo, e con frode Cerca di darlo al forterraneo Regno. Ne la rocca di Palla yn di tafferra, E da la maggior rismal i girta in terra.

Ma Palla, ch'ama ognivaro intelletto, Che cerca dur qualche nou'arte al mondo, Li cargiò in aria al luo primiero aftetto; Perche non giffe a'ritrosare al fondo. E, vosftendo di pinme il braccio, è l'epetro, Sostenne in aria il fuo terrestre pondo. E del voloce in gegno il raro acume E trisporta ne piciti, en le pinme.). Perdice pria, che trasformaffe il ciplio, Perdice Nomoffi, el proprio nome anco poi tenne, veccilo. Romoffi, el proprio nome anco poi tenne, veccilo. Romofa troppo al ciel lettar le perac. Il mid fio dal roftro, e da farriglio Fatto labete al tier mai non folleme. Teme i troppo elentii arbori e l'uona In terra entro da le fipi il gondo, e cona !

Et , fe allbor s'alle 1983.

Et , fe allbor s'alle grid el crudo fempio
La flarna, che'l dolor del fabro vidio ,
R'hebbe cagiò, fe fiver lei roppo empio.
Mentre ella fi famiciblo , il crudo zio.
Tac che'l padre f dir el fequie al tempio ,
Quanto al primo camin cangiò defio ,
E ver l'idea pia profe la fladia,
C'è altera d'accoro de la più mobil biada.

Al amata Sicilia al life arriva
Stanco già di volar Detalto, doue
Del volo, de le penne il dolfo priva;
Ne d'huspo gli è d'ambar cercido altrove
che quivi apprello al Re talment evitus
La fama de le fine flupende proue,
E cont als premio Cocalo liritine,
Che viueder più non fi cura Athene.

T efeo al fino Regno intanto era venuto ;

U rionfo di gemme adorno, e d'arro;
Chance ad la grimenolo tribuo:
Sciolta la patria, e vecifo il Minotarro;
Onde bonovato il fino none, e temuto
Gloriofo ne gia dal Indo al Mauro,
E in fomma, ogni Republica, ogni Regno
Tenna luli fra più forti il più degno.

Hor, mentre i fanti factrifici finno Ne la prudente Athene in varri lochi , E in honor de gli Dei celefti danno Mirra, & incenso amille attari, e fobis E dopo allegir il di passimo vanno In comuti, in theatri, e n vari giochi ; Gingne vni ambastiatore, e innitiati siglio D'Ego desposi da non minor periglio. Pu Meleagro, il gioninetto altero,

Figlio d'Eneo nomato, il qual s'accinfe Per tor di vita il mostro horrendo, e fero, E l'Achea nobiltà tuttavi spinse. Ogni famoso in Grecia canaliero Contra il mostro infelice il ferro Stringe, Fra quali andò quel, che si fe bifolco Allbor, che solfe il vello,e l'oro à Colco.

Il gemino ualor, c'hoggi in ciel luce, Dal zelo de l'honor suaso, e spinto, Vi corfe , io dico Castore , e Polluce : Peritoo ancor di pero amore auinto A quello inuitto, e gloriofo Duce, Che superò l'error del laberinto. L'altier Leucippo,e Acasto il sier vi venne Ch'al trar del dardo il primo loco ottenne.

Il Signor de la caccia ancor vi chiede Plessippo il forte, e'l suo fratel Tosseo, Et Ida altier del suo veloce piede, E'l fier Linceo, che nacque d'Afareo, E quello, al quale vn'altra forma diede Nettuno già donzella, & bor Ceneo. Ceneo in fanciullo. Quel Dio la trasse al coniugal trastullo, E'n ricompensa poi la fè fanciullo.

> Ecco vi giugne Hippotoo con Driante, E con Fenice à questa impresa arride. Volse à questo camin con lor le piante Menetio, e Fileo, ilqual nacque in Elide; E con Ameto l'Iolao Hiante, E da la moglie ancor sicuro Eclide . Eurithion vi fe dipoi tragitto, Con Echion, che fu nel corfo inuitto.

Non men Lelege, e Hileo drizzan la fronte L'antica selua insino al ciel s'estolle, Per riparare a Calidonii danni, Et Hippalo, & Anceo dal Licio monte Corre, à prouar come il Cinghiale azzanni. E Panopeo co i due d Hippooconte Figli, e'l saggio Nestor ne suoi prim'anni. Laerte, & Mopso, e poi con altri mille Telamon giunfe, e'l gran padre d'Achille.

Al fin la bella vergine Atalanta Desio d'honore à questa impresa accende. Veste succinta, e lucidal animanta, Che di vary color tutta risplende. Vien con maniera in un gioconda, e fanta. Et in fauor del Re si mostra, e rende: L'arco, e l'andar promette, e'l bello aspetto In giominil valore alto intelletto,

Se ben la vista ell'ha pergine, e bella; Non l'hà del tutto molle, e seminile : Ma ogni sua parte fuor, che la fauella. Par d'un fanciullo ingenuo, almo, e gentile. Nel volto impresso par d'una donzella Narciso il bel nel suo più verde Aprile : Rassembra à tutti un natural Narciso, Ch'impressa vna donzella habbia nel viso.

Scheneo die già questa fancinlla al mondo Tre lustri pria ne la città Tegea. Comé vede quel viso almo, e viocondo Il figlio altier de la crudele Altea. Sente passar per gli occhi al cor profondo La fiamma del figlinol di Citherea . Ben potrà, dice, quei lodar sua sorte, S'ella alcun degnerà farsi consorte.

Malopra, one l'honor lo sprona,e spinge, Dal suo maggior piacer l'inuola, esnia. Contra il crudo nimico il ferro stringe E per dinersi calli ogn' vn v'innia. Tutta dintorno vna gran felua cinge, Ch'eletta per sua stanza il verro hauia: De l'empia tana sua tengon le chiani Le folte spine, e l'elenate trassi.

Et una larga valle asconde, e chiude . La pioggia, c'hada questo, e da quel colle, Vi conjerna nel mezzo una palude. Li doue il giunco delicato, e molle Forma le vergbe sue di fronda ignude . Quini frafalci, e fra palustri canne Stanano alibor l'insidioje zanne.

Poi c'ban la felu cinta d'oqui intorno Gli vinit cacciatori arditi, e accorti, Altriripon fia d'uno, e l'altro como De la bicorne forca ilini attorti.
Altri creca al cian, done figgiorno Facciano i denti inginiofi, e forti. Altri creca al fine bome direc canglos e brama di renouve direc configlio e brama di renouve direc configlio.

Segue Echion con molé altri la traccia De bracchi, che n'une gi l'Odor fenito, E fai pin folli fin fi finge, e accaia, Tanto che giugue al paludofo lito : Et ecco gene on can, latra, e minaccia, Poi da molti altri è il fuo gener feguito: Tanto, che l'geno batto or fede acquifla, Che l'empia belua han gi i romata, e volfa-

Toflo, che i cari ingimiofi, e fidi Indicio dan de la tronata belua; si fenton milic corui, e mile firidi In vn tratto effordar tutta la felua. Da tetti i lati è paludo fidi Si corre, e-verfo il verre ogni an s'infelua. E già di can fi groffo fluolo è giunto, che dogni lato e munacciato, e punto.

Come ei vede de cani il rudo affedio, E tante d'ogni intorno armate mani, E fente i gridi, i corni, morfi, e'l redio Di tanti, che intorno ha feroci aleni, Ricorre à l'ira, e a afolto rumedio, E altero inuefle buomini, e' arme, e cani: Et empio, e fello trasportar fi lussa Corra ogni vn, che ver lui lo spiedo abbassa.

Corre à l'irreparabile vendetta
Con tal fivor lo finantis o mostro,
Con tal fivor lo finantis o mostro,
Che fembra i l'oco, it tunno, e la faetta,
Che corra in va halen l'etheree chiostro;
Quando à cacciare i nunoli s'affretta 1
Da on lato l'Aquilon, da l'attro l'Offra,
Esce de uembi si foco, e fere, e firide e
Cos vocali l'implia l'peme, de vociete.

cruciato bor quincipor quindi udopra illa?
Nel cane, en el acciar lucido, e bianco. (te
Ferito so veltro il agento ficare)
E vil leccando l'impiagato ficareo
Jud mallin tutto aperto fa vus torrente
Di fangue, e giace, e gene, e vienfimanco,
Si vedel l'impo, che affalto e al terro o
Ferito, e l'acciatorro, e rotto il cerro.

Mentre correndo il porco i cani attera,
El bofco rifonar fa date firida,
Traffi Echono da parte, el dardo afferra,
El manda in aria, acciò che l'mostro necida,
Ma troppo in also challa das fistra;
E paffa fopra il perfido bomicida;
D acero dopo incontra vo grosfio piede;
En wece da vimico on tronco fede.

L'ift fo aneme al querier di Theffaglia,
A quel, ch' al ma moffro la prima nute:
Dul farte braccio impetuolo fleațiu
Pu dardo più mortifero, e più grane:
Fornins con quel copo la bastrafia,
Se più boff e frei l'acuta rune:
Puffo di l'ada perco empio, e feliuggio
Infino di e medolle va groffo faggio.

Mopfo figitud d'Ampico, e Sacerdote D. Applio al ciel la voce alga, e l'alpeto ; Febo, fe bolio mie fonte, e dessace (Commoffer vaqua il tro piccofo affecto, concedi à quelle mie fippicir note ; Chio prime impagiral a l'aimini oi lipeto. Dur creca al prego effecto il chiavo Nume, a for vel, chi ronca al foo defir le simme.

Come haintos caro il Sacerdote il dardo N.
E c'ha ben prefa di fio ferir la mita y.
Quito poi fioneda il braccio men gagliardo,
E più che può, col defiro il merso tiva:
Lo firad ded dinin folegore men tardo A
Volando freme, e à la fia gloria afrira:
Ma tolfe nel valor la Dea di Delo
L'auto ferra d'impocrate elo.

Io stud senza la panta il mostro giungo. Per tropsil fulma, e baserne il pinio crede, per tropsil fulma, e baserne il pinio crede. E sid ane la sessione sun avole forando fiede. S' arcresse ir an a porco, e poso lunge Espalamon con più compagni orde. Che fernii al avare so simo con più compagni orde. Perche il nimico lor quindi non passi.

Melumi del Cimpbale ande, e rifilende L'ira, edal cor profondo offait il faco. Già contra i forti fiste il 1000 flende, Fremendo con gruprii fuperbo, e roco. Et in un stempo il (figl 6 off) o a firade, E al fin (mal grada lov) yaudagna il laco. E'la lor forza à tanto borore imbele. ''''''''''' Ripui di ferro paffir la dara pelle.

Lezonne altero artivota, e dira freme, E manda Eupalamon frito in terra, To ifa, che Tedono talmente gene, Che non bà pin à temer de la fia guerra. Lo flesso bovore, e fratio il figlio teme Hippocoment, e al corso s'differa a L'arrina il mostro, e l'punge nel tallone, E manda s'ama fina ficio la Thuone.

Se non hauca Nestor Foction al fuo sampo, Non hauria il terzo mai secol score, Nonvocka mai dintorno il Toia il campo, Mai rimanena in quella silha morto. Andò il mostro crudel menando vampo Contra Nessor fin da fanciallo accorro, has falc's sorra va gran troncone è tempo, Ter non far torto al suo pressisso e tempo.

Ebinie d tempo vi fi troud fopra, (sforza, che ejimto il moftro il guarda emplo, e fi pi fargi immora oltraggio, e intro dappra Il dente altier ne l'immoente feorza. Pedato poi, chi e pared il tempo, t opra, Rijuolge contra i can l'ira, e la forza, che gif jon fempre di fianto, ma fi lunge, che ti pidei cama non via egitinge...)

Impessoofs il fier Einghiad git affale, (de. E quello e qued men deliro azzonne esta Infinito e il languor, chi mariala Di quello, e di quel can, che geme, e firida Con lo firedo dare volte empo, e mortale Orithia va ver le zame bomicide. Ribaste il colpo el parco empio, e felsasgio Etoglie di forte pragno il ferro, e il faggio ,

Corre poi ĵopra il fuo nimico, ĉ l parec Col dente altire da cential al petro; Egli faflatar port linera pare, E morto il dona al fanguinofo leto, I dve fiatei, che fra Mercurio, e Marte Rom basteano anco il trasformato asfecto, Güera ĉo l'hafla in man tremuli a fianchi; Su due delliver, vihô più chemeo bianchi.

E farish for fe statis primi à torre Lavita, à dimeno il săque al mossiro altero. Mas sosto bosco, one il canal lor corre, A l'bussa, cal cosso lor rompe il sentiero. Disposso è in tutto T clamon di porre Il mostro in terra, e corre ardito, e sero Ma dà d'intoppo in vut troncon coperto, E cade, e perde il dessa merto.

Che in quel, che Pedeo il vuol alzar da terra La vergine «Atalanta va dardo incocca, El arco incenuta, epoi la man vifera , E fina di nevo librer la cocca: L'ambitiofo firal come fi sferra, Conofee ben, chi in van Euro non focca, E cetro di ferir bate le piame , E roglie il fangue à l'immico lume.

Il mostro, che form si fente il ciglio,
Per la doglia improvisi il capo [cuote,
Sagina, e si bibatte, uè conseglio.
Da gittat via lo siral vitroux: puote.
La sergine, e he vode il pel vermiglio
E girnsi il Cingbial con spel e ruote
Gode, the l'arma sina primiera coste.
E prima al crudo verre il sagnere osfe.

Nê men s'allegra il 36
Di Caldonia, che primier s'accoré,
Di Caldonia, che primier s'accoré,
E moftrò primi s'uviginal valore
« fuoi compagni el lángue, che fuor coste
en il baso s'al (dif) è li meristato bonore,
Vedrai, ch'indamo il ciel quà non ti fcosfe.
Vermiglio a molti il volo inmitro sej.
To i suri al persificio affabta escefe.

Si fan I on l'altro core, e innanzi sunno Contra la belua inflidiolo, e truce, E tutti al corpo fluo ercem far danno Da quella parte, one perde la lince. Nel però frata annor ritroun fanno Da tor per fempre à lui l'aura, e la luce, Percroton mille fira l'infina vofle, Mal'on faltro impedige, e non inselle. Mal'on faltro impedige, e non inselle.

Ecco contrait fine fate il corfo affretta
Il gloriofo, co infelice Alceo,
E con ambe le mani algaro na cectta,
E i anicina al mofro borrado, e reo.
Questa faria hom escio la vendetta,
Dice, che'l dando verginal non feo,
State à veder, fe con questrame il domo,
E se val più dema donzella ori blomo.

Sopponga pur Diana co | Ino fundo ,
Difendalo , se può, da la mia forza,
Chor bora il o restar de Ialma igundo ,
E acquiso al mio valor thirstua seorza.
Hor, mentre di catare il cologo crudo
Co I sino maggior potere Aleco si stovza,
Il porto contra la in si sinone, cerra ,
E a castre in vona la jare, in terra .

Co'l curu o dente in quella parte il fende, co le le core, i membri interni affode, e copre La piaga l'inflecin i terra flenta. E le parti ferette allarga e fopre. Hor, meutre, chè quel Diol animarende, che fuo giudicio far de le nofire opre : Periteo à vual, che'l porto empio l'arzani, O fi vuol ovantirar di tanti danni.

Con Itaglia tridenta affretta il confò ,

Done z'è fatto forte il ho nemico .

Ma toflo pone al ho funor il monfò
Tefo funorro, e condiale amico .

Douè gin e gli die ce il tue diforfo è
Hai tu perduto il tuo configlio amico ?

N ON dee' houm forte mai prader duelle
Con anima di hui pin forte, e fello .

L'huem faggio des (fia quitorous) gegliardo)
Smill fere damar eol proprio ingegno
Con l'hui convil; dhe l'hui non fia codardo,
Se vuol faluare , ò guadagnare va regno
Mentre, che l'periude; auentaren dardo,
Che giunge à punto al definato fegro:
Ma non fra li ciuphial, che dire a accio
Hauca coutra va gran veltre il corfo prefo.

Gli falta il veltro inforno , èl moltro fero Omnque ll'em fivelle ; il capo gira . Il L'adito intavto, e forte canaliero De la prudente . Atbotte un dardotira y E dato al figro adellinato , e vero Haurebbe , il Tocchio hunca prefa lamina: Ma il cà i oppofe i fi, che il braccio ei ficiel-E falto altri il avita , e affe la trefe . (fe,

L'ardito Meleagro haue a più volte
Cercato d'umellir, uma jempre in vano o
Humoto del l'ompiud, le piante folte
Sempre in van fergli vifeir l'arme di mano,
Dune diureft arme vilimamente tolte;
La prima vuol, ch' inuefla di lontano.
Violajte ella, e fora, e, prende albergo
Relfino pra diuraji rimolabili trego.

Quando ci vide al Cingbial vermiglio il dosso.

E che punto dal duoi s'aggira , c scotte,

Con L'altra arma, che im zig, i correctadio,

E la finilira parte gli prevace.

Palja il inproba casira la carne, e l'osso,

Ni è il coraggirio cor ressila propore.

Por consegui punto si propore.

Toi cade , e manda finor la vita , c'llargue.

Toi cade , e manda finor la vita , c'llargue.

Ogn'un con le panole, e con le eiglia
De le fue lois al vincitor compiace.
Ogn'un s' allegra, e ogn'un fi marauglia
Del animal, ch'in tanta terra giace.
Anost tenno toccalo, pur vermiglia
Sicuro al fin ciafean l'arme fina face.
Ogn'un, fe ben non ha le feracfilinta,
Brama del fangue fino l'arme hamer tista-

Ma più d'ogni altro d'omeitor da lode La gratiofa vergine. At alanta E-aceçio amante, che la mira, e ch'ode La fouse parola accorta, e funta. Mantre lupiole la vagheggia, e gode, Ponfiel capo al Cingbial del pie la pianta, E con grata funella, e dolte volta. Sol la fiu diua allegra, e gli altri attrifia.

Poi ch' pacinto à le fuperne stelle Di dure effetto al mio nobil penfiero, Sidemo a me queste honorate, e belle Spoglie, che fede poi favan del vero, I o dico del cimplia l'hifrique pelle Col capo ancord e le fue zanne altero s Pur, perche il dardo suo timpiagò pria, Vo teco compartir la gloria mia .

Subito f. leuar Iborrida foglia,
E dandola col capo a la fua diua,
D allegrezza empie lei, âtunidia, e doglia
Gli altri di Calidonia, che ne priua.
Difipace da tuto i fia opopol, chevogliar
Del bel Trofeo la fue patria quitua
Spoglian, per darlo a la Nonaccia parte,
Che non hauca ne la vittoria parte.

Diffe Diefippo à la de de von de fra elli Er d'Altea di Meleagro madre: Ngos i pepfia de l'homorat e politic La mura ornat del tuo Ngouacrio padre: Ngos creder , ben ebi tuoi incenti e belli Limit con le fattez çe alme ; el egiadre Habihan del mio nipote actefoli core ; Pritiar la patria mia di tanto homore. E contra i ferni con gran furia vianne
De l'innocente giosane Tegea,
Che cura baucan de le damofe zonne
Donate a lei dal gran figlinol d'Altea I
Le toglie lo per forza, e cue adame
Al fuo fratel Toffeo, ch' apprefio basea.

Ter vendicar la vergine quell unta
Stringe la flosta, e l'fino minior affonta.

Ma Meleagro altier; che'l tutto scorse; La consinguinità posta in oblio; Visto da l'ira minacciato corse; E con lo sirdo inginsso vecide il zio; Pai del firat pin giouner è accorse; che contra gli venia crudele; e rio; E fatto in tutto di piecia tubello; Lo stello monto appresso al sinofratello.

, Instante Altea, che la vistoria inte (a Del figlio bauca contra il nefando mofro", Al tempio vol di famo celo accefa Colgrato don di genmo cornas a, e dollo Er ode per la via, quanto lho offeto Quel che lla già portò nel carnal chiofirsi Intende, che l'ifiglio da la travo Hal vmo, e l'altro fuo fratello glinto.

Compare in quefto 14, 2 Ter gli occhi fioi tropo infelice obietto « Subice ella acqui grida multere Si firsaccia i crini ; e fi percore il petto « Le donne fio come infeliate, cyo circe Maftran winte dad duol l'interno affetto : Subiro gittan via le schi allegre , E cangian le doratte in gonne negre.

La madre em pezzo fi confiuma, e piange, Come il fraterno amor ricera, e coulou E fi graffia legote, e l'eapel frange, E s'accompagna i gridi, e le parale. Da lira vinta po fiorza e, de cafine Il pianto im quel defio, ch'accender fuelo Ciristi à la vendetta, in quel defio, Ch'ogni più fanto amor manda in oblio.

3 Vestito

Usitio c'hebbe - 1446
Quel figlio, c'hor gliho fatto il doppio feorrego le Dec con werlo humil, efinto (1 doppio feorrego le Dec con werlo humil, efinto (100, 
Che volgon de le vite il lyfo intorno, 
Che volgon de le vite il lyfo intorno, 
Che le douesself figlinol godrebbe il giorno. 
l'eune le vre forelle al prego ginso, 
E passo la legioname un verde abusso.

Volcendo il fuß posi l'auera palma
Diffe: Tn., c'hoggi fei companfo al lume,
Sapri, c'ho da luo petto viferà l'alma,
Tofto, c'hel foco il ramo arda, e confume.
Tornar poi ne la patria eletta, c'h alma
Le Parche, e prefla Altea lafei de piume,
E con le mani inferme il tizzo firufe.
E poi d'acquale fingle, c'hoeo eitinfe.

E, come accorta afcofe il fatal legno
Per confernario in vn fecreto loco .
Non erais tutto il Calidonio regno
Parte, che men temer donesse il soco
tutto si disconsi in lei lira, e lo flazgno,
Une vi può la pieca materna poco .
Trona lascoso muro, e suor e tira
Il ramo, e accomer fa li lingue pira.

L'hoffa al foco usod dar, chel almachinde Del figlio, chi fiatei mandò foterra. Perche le membra fue di firro i ginude Reflino, e congan poi centre, e terra e, Tre volte con le man profane, e crude Per gittarlo nel focoli ramo afferra, E tre volte le vieta opra fi indegna Qualche poco d'amor, ch' ancor vi regna.

Albergano la madre, e la forella
Duc diuerfe perfone in von foggetto,
E motomo in von core bor quella, bor quella
Quido il più pio, quido il più crudo affetto:
Et bor la voglia fanta, bor la vubella
Cerca di dominare il dubbio petto.
Il core bor l'homicidio approua, bor vieta,
Secondo vince in lui l'ira, 9 la pieta.

Spelfo timor del fuel fittoro errore
Le fa di neue diuentar la fonte:
La pingon poi di fingue, e di finore
L'incrudelito cor ggi filegni, e l'onte.
Sci pianto ficco vieue di troppo ardore,
Sorger fi vede poi neuella fonte.
Le pinge il vijib bor l'odio, boro il cordoglio,
Quello d'affetto pio, quello d'orgoglio.

Come talloor fela corrente, el vente
Fan tra lor guerra à l'agitata naue:
Tria ecès il legno à l'onda, ein vommento
S'arrende à la procella, ch'ò più graue;
E in brèue tempo cento volte, e cento
Hor l'onda, bor l'aura in fuo dominio l'baue;
Tal de l'affitta Altea l'ambiguo ingegno
Hor vinto è dala piera, bor da la flegno,

Al fin la voglia più maluagia, e ria
Con più vigon le domina la mente,
E empia cime per voler elfer pia,
E placar de fiatti le membra fiente.
Ciù laffetto nuteron in tatto oblia,
Et è miglior forella, che parente.
Hor come rede il foco andare al cielo,
Cofi a la mente fina difcopre il relo:

Poi ch anfi i mici fi 14, a questo foco Saranno, e chi lo vatro centre firme, Sir possibili poi vatro centre firme, Sir possibili possib

Econ quel , ébanea in man , celefte ramo , Si volfe à finnevalli ditari , cdiffe : Poi tre Dee de le pene eterne ebiamo , Chausee da punir le noftre riffe , Mentre l'inique effequie pefair bramo , Tenete adquanto in me le luci fiffe : E date à la mia mano artire , e forza , Che doni à i fobre viel a fixal a forza ,

Fate me,inferne Dee,si ardita, e forte, Ch'al foco ardifca dar la carne propia, Che con la morte io vo placar la morte, Le à l'effequie far d'effequie copia. E, poi che'l dala mia peruersa sorte, Non voglio al fallo far del fallo inopia, Per mille pianti raddoppiati, e mille Questa fiamma crudel vo , che sfaville .

Adunque il Re di Calidonia altero De la vittoria andrà del crudo figlio ? E Testio il padre mio con manto nero Baffo haura sempre, e lagrimoso il ciglio ? Meglio è, che l'uno, e l'altro proni il fero De la sorte crudel funebre artiglio, E vadan ambedui colmi di pianto, Hanendo afflitto il core, ofcuro il manto.

Hor voi pur dianzi dal mortal fostegno Sciolt'anime prendete il buon defio, L'essequie, che vi copra hoggi il mio sdegno Col sangue, e non con l'or del figlinol mio . Ecco del ventre mio l'iniquo pegno, La materna pietà posta in oblio. Per la troppa barbarie', ch'in lui scorgo, A dinorare à queste siamme io porgo.

Oime, dunque haurò il cor tanto inhumano? Done mi lascio tasportar da l'ira? Perdonate, fratelli , à la mia mano , Se da cotanta infamia si ritira. Ben sa , che'l face il fuo delitto infano Degno di prender l'aura , ond ei rifpira : Mano le par ragio ne giusta voglia, (toglia. Ch'io , che già il diedi al mondo , al mondo il

Dunque ei di tanto error se n'andrà sciolto ? E senza i miei fratei godrà la luce ? Per la vittoria tumido nel volto ? Per esfer fol di Calidonia Duce? E'leorpo postro bor hor sarà sepolto Nel rogo, che per voi s'accende, e luce ? 1. E voi , per cui lo ciel più non fi volue , Giacerete fredd ombre, e poca polue ?

No, muora pur lo scelerato, e cieco, Muora per man de l'infelice madre, E la ruina de la patria seco Tiri , con la speranza alta del padre: Vada pur à goder lo Stigio speco, Elasci il regno in vesti oscure, & adre. Misera; che vuoi far è chi ti trasporta è Lamaterna pietà dunque è in temorta?

Dunque, empia madre, à mente non ti torna, Quanto per lui sofferto il tuo seno hane ? Che noue volte rinonò le corna Delia, mentre egli il sen ti fece grave . Dunque da tanto mal non ti distorna L'età sua pueril, già si soane s Dunque il mio cor colui d'arder non teme, In cui del regno suo fondò la speme ?

Piacesse à gli alti Dei , che ne' prim' anni , Quando questo troncon fu dato al foco, Visto hauessi di te gli vltimi danni, Quei, che temo vedere in questo loco. Che lasciato hauess'io battere i vanni Allume, che n'hanea già roso en poco. Tu vini per mio don , ch'io l'bo sofferto : Ma muori, se morrai, per lo tuo merto.

L'alma hauesti da me la prima volta, Quando col parto mio t'offersi al lume : L'altra, quando fu poi là verga tolta Al foco, e ch'io lasciai per te le piume. Hor, se l'alma io ti toglio, e vo, che sciolta Dal suo mortal vada al tartareo fiume : Se tu fe ingrato ; ingiusta io già non sono , Sel hauesti da me due volte in dono.

Rendi homai, disteal, l'anima, rendi, Etu Parca crudel tronca lo stame. Ab, madre iniqua, e ria, che fare intendi? . V noi dinentar per tal vendetta infame? Non veds tu, quanto te fleffa offendi, Se sciogli al figlio'l suo vital legame? · Misera il vezgo, ah quato è il mio cordoglio Che vo', e non posso; e poi posso, e no voglio. I 4 Pria

Pria le fraterne piaght, e l'empia morte Si fanno inmanzi d mio vodere interno, E l'ira i me rigilitar fi forte. Che unol, ch'io doni il mio foglio d'inferno; Ma crude di vio penfier la man no forte De l'infamiail timor, l'auvor materno; E, me sir e dice egnan le region file, l'omi confinno, evinemi intra due.

da voi, per margior mia noia, e tormento, Cari fatei ul hauvete al fin la palma, E forfe hand dapoi taut admentalo a. Ch'anchi lo luficiar vorrò l humana falma. Ter far agrin di voi di me contento Vol far, che fegua voi la fue trifi dama. Con questo dir, vosse di foca di tizzo albergo.

O diede, è parue pur , che per la doglia Scotendo il foco vuo firio di ramo doffe, Ma la finoma empia fu contra fua vogita, Toi che non poté far, che non l'ardeffe. Scutti il fejici de Euro chumana fuoglia (Benche lontan da quelle finome fleffe) Ardere, e [cnit ancor l'interno petto. Effer da foco coctlo arfo, è nifetto.

Nonsa giù la cagiondel troppo ardente Dolor, che dentro gli confama il core ; Pur col valor de l'aminofament. Si sforza fiperar l'affro dolore. S'attrilla bena flfa, che fi vilmente Senza far guerra, e fenza fangue more, Alteco chiama felice, e ogni altro Duec, Cui soffe il ro Cimpia il arrar, a la luce.

Chiama vinto dal duolo il padre antico, Ognificatello chiama, ognifirella, La compagna del letto, il flod omico, E più de que vua la madre ingiufta, e fella. Il foca ada mbedui erudo namico Difrugge delegaro, e la faculta. E del vamo, e de l'inom fi il viuer corto. Ch'un reflo posa polite, è i ditro morto. Giacel alta cistà, piamgou le mma, Perfan le torri altere in copia il pianto, La giocemile cid, et ai matrus, La nobilità, la plebe ha nero il manto, De le doune piàpe ile turba quiera Fa giu le firida al Regno eterno, e fanto i Batton le muni, el fien, ifracciani le thiome, Chiamando pelfo in vari amanto nome.

Il vecchio Re con grida affiitto, e laffo Bidmai tropi amil fiosi, fus trifla forte, Che clave mila fosi, fus trifla forte, en flaffo Chira: in fi verde et à l'faggio, e forte. Altea, chi de comin piète o ba volto il paffo, E sà, cò effa è cagion de la fiu morte, Al zala man, che diede il figlio d'Pluto, E piaga il triflo or col ferro auto.

S'io cento lingue bauessi, e cento petti, t E uolto lu mio fauor tuto Helicona, E cento de lipara ria diti intelletti, Ch'in capo masi a dilor portac carona; Non potre dire i dolorso si affetti, Onde la sta città tutta risuona D'huomini, di matrone, e di donzelle, Mapiù de le messissimo forelle.

Depolo il gello regio, il regio fine, si idano in plata agni atto idegao, e infano, fi famo in plata agni atto idegao, e infano, femono attraggio abel vijo, à l'aureo criue, E perestoufi il petto, e mano à mano: E flando fopra lui piegate, e chine Chiaman fouente il some amato in vano, E, mentre il corpo in centr non fi sface ofi fon tatte d'antorno, ounneggiace.

A penail corpo in ener si visolue, Chel vasso à gara prendon, che la serra, E al petro si rivogno la simetro polue, Mentrechel loco pio non la sotterra, Ma s, come il also poi geldo innoulee Le membra trassormate in posa terra, Dalor le sirda, i meni, è si piamo impetra Lo servizioneme, e la notata pierra. Meleagro

Sorelle di Poi ch'à la Dez di Delo offesaparue D'effer contra d'Enco sfogata à pieno, in vccelli. Fè, che la piuma à le sorelle apparue Del morto, e n'ornò lor le braccia el feno. E fatta ogn' vna augel, subito sparue, Et allento per l'aria à i panni il freno. . Tutte à un tratto lasciar l'human splendore Da la nuora d'Almena, e Gorge in fuore.

L'augel, che Meleagride s'appella, Dal fratel Meleagro bà preso il nome . Risblende assai la sua penna nouella, Che lena al ciel le sue terrene some. Ch'è paga, varia, colorata, e bella, Et bàlacresta in vece de le chiome. Di fetie di gallina è rara, e nona, Benche, come il fagian, dipinge l'oua.

Come hebbe Thefeo visto il Cinghial morto, Mostrato il suo bon cor commuato prese; Nè si troud presente al danno, e al torto, Onde la cruda madre il figlio offese . Per ritronarsi in brene al patrio porto Per altro suo disegno il camin prese : Bench' Acheloo, c'hanea la sua contrada Tutta allagata, glimpedi la ftrada.

Vede Acheloo, lo Dio proprio del fiume, Che'l canalier d'Athene è giunto al passo, E.fe fcorge buomo, è legno, intende il lume Per poter por ne l'altra ripa il paffo. Allhor temendo il grato, e amico Nume, Che no'l dia l'onda al Regno ofcuro, e baso Cortese, e pio se gli fa incontra, e vede, Se può con quefio suon fermargli il piede.

Non ti fidar, querrier Cecropio, d l'onde, Che sforzan troppo rapide le naui, E c'han portate al mar le proprie sponde, Con l'eleuate lor superbe traui. Ogni tetto vicino, ogni alta fronde Cou le parti, c'hauean più dure, e grani, E cou gli armenti stessi, e co i pastori Tutti bo visti portarne in grembo à Dori .

Nè al can ne à gli altri bruti il nuoto valle. Non gionò à l'huomo il suo saggio discorso . Tanti ne sur donati à l'onde salse, Quanti rapinne il furioso corso. Se del configlio altrui giamai ti calfe, Metti guerrier al tuo destre il morso . Mentre l'onda va fuor del propriolido, Piacciati,ch'io t'alberghi entro il mio nido.

Per fuggir il guerrier tanto periglio, Per farfi grato à quel , che l perfuade , Lieto rispose: Al tuo parer m'appiglio, Mentre che l'onda tua si fiera cade . Accetto la tua cafa, el tuo consiglio, Fin che sicure sian l'ondose strade . Per mano il fiume il prende , e'l mena seco Dentro al suo cauernoso bumido sbeco.

Entran d'una in un'altra le spelonche, Done l'altero Dio si posa, e chiude . Comparton tutto il ciel dinerfe conche Chel sufo adornan cauernoso, e rude . Le gocce altre continue, & altre tronche Van per dinersi rini à la palude : E da cento antri , e cento senza lume S'uniscon l'onde in on , che fanno il fiume .

Lieto il cortese Dio di tanto Duce Con owni fludio ad honorarlo intende. Però con tutti i suoi Teseo conduce, Done ne l'antro suo più il giorno splende ; Che l'occhio, onde vna stanza hane la luce. Verso infinito mar lo squardo stende. Quini friegar con volto honesto, e chino Le Ninfe su la mensa il bianco lino .

Comparfer le viuande, el Nume accorto Fece à la mensa pria seder Teseo, Poi Peritoo con Lelege, ne torto Del loco ne a la età, ne al grado feo . Poi, che dier loro il debito conforto Co'l raro cibo il più dolce Lieo Vene il querrier d'Athene à cafo andare (re. L'occhio mezzo al balco, che guarda'l maEleuandofi alquanto alto dal feggio,
Albraccio verjo il mar tefe, e la mano,
Di gratia, diffe, poi o signo ti chieggio,
Che per tua corteția mi facci piano
Il name di quell'ifola, chi in veggio,
Chemi par molto grande di lontano.
Per fario all'hor lo Dio refiar contente,
Per fiario di di quell'acente:

Un folluogo non è, come ti ci cii; Di molto l'occhio two, Tefeo, i'ingama: Che quelle foi cinque jole, che vedi; Ma la diflanza il two vedere appama -Hor, poi che tua merce è, qui meco ficii, Et ogni prudent'huom l'otio condanna, Ti vo'contar l'origine, onde nacque Custema di quell'ible in quell'acque.

QVELLE. Naidle for di più d'un fonte, Antico ributario del mio fiume, Ch'a diece torigi a rapper la fonte, E quel diro à l'altare, e al fonto lume, De la felta affi Dei tutti, e del monte Euro inuitati, e ogni ditro agrefte. Nyme, Al prandio, al ballo, c'à è officio pio, Solio (fendato fui, cib resil lor Dio,

70. the l difference on in chiaro conosco. This che no sei siamai m'ingrosso, es sleguo E siras, ed isroro gonsso, ed tosso. Non sol lewo al terren la biada, el legno; Ma toglio il signo al capo el bosso ab bosco, E sti singo per sorça al sallo regno: E sti singo per sorça al sallo regno: E sti singo per sorça al sallo regno: E si singo per sorça al sallo regno: E si singo per sorça al sallo regno:

Le dono à pena al mare, e à me le toglio, che l'onda faifa al min voder rifonde; E tanto face il fin cel volfro orgoglio, che diamo à quel serven nouelle fponde, E d'inidendo l'un da l'altro fogglio, Formiam le cinque Ecbinade sù l'onde, che quelle fir , chi al facrificio loro Nevaro el noftro altra finendo, el toro. Malijola, th'alquanto è lor diftante; Non fu da l'iramia donata à l'acque, Ma ben dal riopo crudo Hippodamante à Di cui la fuertivata donna nacque. Cià lific lugadorò, anzi dimi fembianto Tanto à le luci mie cupide piacque, El bei nome di vergine le toil;

Perimele di lei fu il proprio nome.
Hor, fabito , chel padre emplo s'accorfe
Del fallo fio, la prefe per le chiome.
E sù quel montesfraçinolla, e corfe.
Scagliando poi le mon più grate fome.
Dal ruinofo feoglio al mar le porfe.
lo corfi, e d'autar cerca il fino muoto;
E diffi al Re del mar flo e, deutose:

Fratello altier di Gione, a cui la forte
Diede il tridente in man, che regge il mare,
Onde noi Dei del onde erranti, e torte
Tributo ti fogliam perpetuo dare;
Salua queffa funciula da la mourte,
Ch'io fei per troppo amor per forza errare;
Sel dristo mio maggior mai is rende;
Aboftrait grato à me, piercio di dei.

Poi che l'ha tolto il core empio paterno D' albergar più ne la terrena riua ; Tu , che di tatto mar tieni il gonerno ; Non far , che fia nel fal d' albergo prina ; Falla nel tuo gran rezpo on loco eterno, Sche la lun menoria almen fiaviusa . Piego Nettuno il volto al prego fido . E firema d'intorno il mare , el lido .

Al gran vomor, che più crudel minaccia; Le di maggior timo, maggior ofopetosi Pun fi foliene col mooto in fue bivaccia; Per non gire a trouar del onde il letto ... Anchio, perche dal mar vinna non giaccia; Con man foliogno il palpitante petto ... Loga hor mi par fentir con più furore Battere di liqelice il polo; el coro.

Mentre

iNnfe in

in Ifola.

296 Perimele Mentre per faluar lei pongo ogni cura, Mi par più non sentir carne , ma pietra . E che'l bel corpo ogn'bor via più s'indura, E ch'ogni membro suo cresce, e s'impietra. Tal che l'intellettina alma natura Di formarsi pna nona isola impetra . Fatta al fin larga , & alta , e di più pondo , Col piede andò à trouar del mare il fondo.

Poi c'hebbe cofi detto il fatro Fonte, E mostrando pietà nel mondo tacque, Ogn'un denoto al mar drizzo la fronte. E venero di cor lo Dio de l'acque . Sol disprezzo le maraniglie conte Quel, che fratel de rei centauri nacque ; Nè creder volle à le cangiate forme, Se ben più d'un fratel vide biforme.

La ftirpe ch'a schernir Peritos sforza, Non men gli Dei del suo padre Hione, Fe, che disse Acheloo troppo gran forza Doni al fratel di Cione , e di Plutone , Se vuoi che possa altrui cangiar la scorza, E donar altre forme à le perfone. E'l modo, e'l rifo, e'l mouer delle ciglia Empie ogn'un di terrore, e marauiglia.

Sdegnossi il fiume entro al suo core alquanto, Manon ne diè già ne la fronte auifo, Che, vercando honorar Tefeo più fanto, Sofferse dal suo amico esser deriso. C'haurebbe forse à lui, per mostrar quanto Far puote un Dio, cangiato il fenno, e'l vifo; Ma Lelege più vecchio, e al ciel più fido, Cercò l'empio far pio con questo grido :

Del ciel la forza ogni potenza eccede : Ciò, che voglion gli Dei, Peritoo fassi: E poco ba fido il cor colui , che crede , Che non posson cangiare in piante, e'n sassi: E,per farti di ciò più certa fede, Sappi , ch' vn'alta quercia in Frigia staffi , Chappresso ad vna tiglia i rami suoi Stende, sh'huomini fia', come hor sian noi . Oltre la tiglia è l'arbor de le ghiande. Done la forma à due già fu cangiata . V'è un'altra marauiglia non men gr.mde, Vna palude in on momento nata. V'la Folice , e'l Mergo hor l'ali spande , Egid fu fertil terra, & babitata. Mi vi mandò mio padre, e vidi, e intesi Quel, che per be commun vien, ch'io paleli.

LASCIA il Signor celefte vn giorno il cielo Per poler fare esperienza in terra. Se l'huem ver la pietate acceso ha il zelo, O s'àla caritate il passo serra . E preso d'huom mortal l'aspesto , e'l pelo , Nel Afia in Frigia (col figlinol s'atterra: Emostrano cercando al altrui porte, Ch'imponeriti sian da l'empia sorte.

Poco à Mercurio l'eloquentia giona Nel raccontar la lor fortuna anuersa : A mille, e mille porte si faprona, Per tutto la pietà trouan dispersa: Ne fra mille , e melle huomini si troua Vn,che no habbia l'alma empia, e peruersa; Ogn'on nega al lor vetro, & al lor facco ( Benche n'abondi affai ) Cerere, e Bacco.

Al fine ad vna picciola capanna L'ascoso Re del ciel col figlio arrina, La qual di paglia e di palustre canna E da lati, e di sopra si coprina. Quiui scoprendo il duol, che'l core affanna, La vera carità ritrouar viua, Fur da Fileno, e Baucide raccolti, Ch'eran conforti già molti anni , e molti .

Dalor la pouertà, ch'ogn'uno abhorre, Con lietose Santo cor sofferta fue . Di quel , che manca, l'on l'altro foccorre , E giona à due con le fatiche sue . Serui, e Signor cercar li non occorre, Tutta la casa lor non son , che due . Quel, she comincial on, l'altro al fin mada, E da' duc s'ubidisce, e si comanda.

Come

Come pofer gli Deli dentro il piede , L'antico Filemon cortel, e faggio. Che i peregini affattati vode Non de gli affami fol, ma dad viaggio , Ter ciafebedan di lor porta van fede D'on mad diffolio, e ben tratao faggio , Tofto fopra vi pont accorta moglie Per faggli i pofond due vecchie fpoglie.

Prende la vecthia poi l'aride legna, E inginocthion defla il carbone, el foco. E façhe l'un tronosa l'altro follegna, (co. Ma in modo, ch' à la finuma hubbia a dan lo Nel carbon vivo poi mandra ringegna Lo firito vivito fuo femile, e poco, Perche co sfino vigor la frassa accenda, E rifolato in fiamma arda, e riplienda.

1988
In picciol rame concaso indi appende
d la fulginofa atracatena,
Tiend evan pura fonte, dose intende
Di far bollir la rufticana cena.
Nel picciol horto intanto il vecchio prende
Di modte herbe opportune ogni man piena,
E le porçe à la moglite, e anch è i s'adopra,
Pereb ogni berba fi purghie, pogga mo qra.

Quell'herbe, che mol por , feegliela moglie

A coter per la cena, e la paparecthia.
Filemone il radichio in waraccofile
Con la finiffra mun debile, e vecchia.
La defira col calet lazifia le foglie;
E dalle a filia minute ad vna feechia,
E le laficia pura me l'onde chivre,
Terche poi mel mangiar fian meno amare.

Prende poi il vecchio la bicorne forca,

E. và, done gliè d'hiopo, el capo leua;

E. vai, done gliè d'hiopo, el capo leua;

E vardain holto, el mon printion inforca,

Cb una fibulla di porco alto teneua;

Dal fimor, e da ta polue ofiera, e forca

La prende, e col coltel, ch'à laro banena,

Ne tagliae punga una mezzana fetta,

E dalla d'armo poi pungara, e metta.

Perche non paia al der lungo il foggiorno
Tal volta ficosfie è la fia lingua il nodo ,
E va paflando broito giorno
Con rufitche fintenze, e rozzo modo.
Vera un gravu udolawanto al torno
Di fuggio, ch'appiccato era ad vu chiada;
L'empie poi, che la vecchia la ba ben netto,
Daquas, bauca ficaleta a d'audo effetto.

Laporta d'foressieri, e lor rimembra, Che, giunendo à l'abergo il viandante, Dee da volta laura le sanche membra, p. E visiona l'assistate piante. Questa à gli Dei bon cavità rassembra D'anime overamente elette, e sante. Accettano il corresse almo cossimme, Indientran nel lor pontre piame.

Rel letto di fece be 318 3 Che di falce hunea i piè, l' affe , e le fiponde , Vamo à polor gil Dei le membra i quuda Su'l pollo bianco lin (porpa la fronde . Fra le due tele daquanto groffe, e crude , Ma di butano il lor corpo i affonde . Copre la tela poi d'ona vil volta . Ch'afaunp porniti giorno de la festa .

Pon la fuccinta veccha il deso intanto Che possi fitte gambe male intese. El terzo piedo base ineguale adquanto , Benche vn voto piattello eguale il refe. Fatta la mensi egual, di lino on manto Bianco, ma rotto alquanto vi disese: Con le man poi, ver la piedino finali Di menta, e vari fior tutta la sparse.

Due vasi hauea di terra cotta, e dura, pa ber, l'um nouo in tutto, e l'altro visto, sel il una colle di lauca colla lonte fresta, e para, E pon la miglior coppa da quel lato, Respunda doncar vistoro à la mauna Dar si hosti, che già il letto bauea lassistato E per ridrito à l'alma alte, e diume Polean del loso amor nedere il sine.

Invna

In una stretta rete l'insalata Il vecchio pon, che'l fonte ancor beuea, La qual, se ben minuta era tagliata, Non però de la maglia pscir potea. Come pelhebbe dentro auiluppata, Al zò la destra man, che'l lin tenea, E non lasciò di raddoppiar le scosse, Che'l beunto liquor fuor non ne fosse.

Lascia indi in una conca ampia, e prosonda L'herba cader, che da la rete solue ; Poi di Palla il liquor fa, che v'abonda Col mar ridotto in fasso, e dopo in polue. Con due coltelli poi fa, ch'ogni fronda Hal'olio, e'l fal, che vuol : tanto la volue. Vi sbarge poi del trasformato vino, Che fortissimo hauea sopra il camino,

Fatte lanare in vn catin le mani A gli hosti accorti, à mesa ambi gli chiede, E con accenti in vn rozzi, & humani Presenta lor la più honorata sede . E i lini dona lor men rozzi, & strani, Qual gli può dar lo ftato, ch'ei poffiede. Benche non fi può dir, che in questo manchi, Che, fe son rozzi, e grossi, alme son biachi,

Chiaman grati gli Dei la fanta vecchia , Che voglia anch'ella homai gustar la cena. Grat'ella al grido lor porge l'orecchia, E la fronte senil lieta, e serena. Pur di prinare innanzi s'apparecchia La pentola de cibi, ond ella e viena: Ma fa quattro oua pria le feconde esche, Ch'erano in vno instante calde, e fresche.

Prende dell'herba anch'ella, e puol quitarne, E mangia un poco, indi à seruir s'inuia; E và per l'herbe cotte, e per la carne, S'asside al fin anch'ella in compagnia. In quanto al vin può fol del nuono darne Lanon tronata altrone cortelia : Pur tutto quel, ch'è in cafa , allegri danno Con quel modo miglior, che ponno, e fanno.

Porta il buon vecchio à la seconda mensa Co i frutti il latte condensato, e duro. L'olina, il pomo, il pero, e ciò, che penfa Di trouar dentro al suo pouero muro ; E spoglia la sua rustica dispensa Di ciò, che v'è più dolce, e più maturo . Gioue per la pietà, che veduto bane, Non troud mai l'Ambrosia si soaue.

Ma fopra ogni altro frutto più gradito Fu il volto allegro, e'l non bugiardo amore. E , benche fosse pouero il conuito , Non fu la volontà pouera, e'l core. Ma quel, che la conforte col marito Empie di marauiglia, e di slupore, Fù il vin, ch'à ritornar più non vi s'hebbe. E più che se ne beune, più ne crebbe .

Come veggon da se crescere il vino Per l'alta nouità timidi alquanto, Mandan col volto, e col ginocchio chino Subito preghi al Regno eterno, e fanto. Consiglian poi, ch'al culto alto, e dinino Denno la forma alzar del carnal manto, E fatisfar d'un facrificio pio Al sempiterno, e glorioso Dio .

Facea enstodia al lor ponero tetto, Vn papero, che fol s'hauean serbato E pensar darlo al Regno alto, & eletto, Non hauendo holocausto più pregiato. Malangel per lo lor picciol ricetto Fuggendo già da questo, e da quel lato, E presto, e snello per gli aerei vanni Stancana ambedue lor tardi per gli anni.

Al fin fuggi lo isbigottito augello, E in grembo al maggior Dio cercò faluarfe: Ne volle ei , che rendesse al, pio coltello Del sangue suo le pietre sante sparse ; Ma , preso il primo suo folindor più bello, Elasciatala forma, ond buomo apparse, Si palesò col suo figlinolo, e disse, Cheverfoil monte ogn'un feco ne giffe . Come

Came fanno veder Gioue col figlio A i vecchi il volto non veduto unquanco. Fan riverenti le ginocchia, e'l ciglio, E quasi al troppo ardor si vengon manco. Poi seguendo di lor l'otil consiglio Solleuan col baston l'antico fianco, Sforzandosi, ù lo Diolor commes'bane, Portar l'afflitto corpo, e d'anni grane.

Lungi un tratto erad arco al fommo monte, Anime grate al ciel, se il nostro saegno Quando i vecchi abbassaro i lumi indietro, Cader sentendo un ruinoso fonte, E d'alte firida un doloroso metro. E de la patria lor l'altiera fronte Veggon disfarsi in liquefatto vetro ; El'alte torri lor di mura ignude Formarsi in vn momento pnapalude.

Mentre con gran stupor guardanle noue Onde, ch'ascondon l'infelice terra, E'l misero occhio lor continuo pione, Piagedo i suoi, che'llago inghiotte, e serra. Sol la capp.wna lor veggon di Gione Fuggito haner l'irreparabil guerra, E che secondo al ciel s'inalza l'onda, S'alza l'humil tugurio, e non s'affonda.

In mezzo al lago un'ijoletta forge, Che la debil capanna alta softiene. Ementre questa, e quel l'occhio vi porge, Vede , ch'in breue vn'altra forma ottiene . Farfi le forche sue colonne scorge D'elettissimo marmo, e'l tetto viene Cupola di si grande, e bel lauoro, Che par da lungi una montagna d'oro.

Le corna de le forche cangian foggia, E fansi capitelli di gran pregio, Le stanghe, one la copula s'apporgia, Si fan cornice, & architrane, efregio. Dentro, e di fuor più d' vna flatua alloggia Sacrata a numi del dinin collegio. Vi forge un ponte ancor d'un nobil saffo. Che dona per passare al tempio il passo i

Il vecchio Filemon tutto tremante. Dando à la fida fua conforte effempio, China il ginocchio, e le parole sante Manda con fido core al nouo tempio. Allhor lo Dio , ch' à la cittade errante Fece sentir de l'onde il crudo scempio, Si volfe à i due, c'hauean si ardente il gelo; E cost aperse al suo concetto il velo:

Sommersa have à ragion l'empia cittate, Voi, c'hauete lo cor pietofo, e degno, Chetutto è carità, tutta bontate. Vogliam pria, che torniamo al fanto regno, Rimunerar di tanta alta pietate: Però il vostro desio fatene aperto, Sicuri d'ottener l'amato merto.

Si consigliar l'anime elette alauanto. Poi d'ambo Filemon scopersi i voti. Fanne, Signer, del tempio altero e fanto, (Se ben ne siamo indegni) sacerdeti; Fa, che custodi siam noi due di quanto Rinchiudon questi sassi alti, e denoti. E, perche visso habbiam concordi.gli anni, Fa, ch'un'boramedefina il di n'appanni .

Non far, ch'io vergia mai la pira accesa De la mia dilettissima consorte. Non foffrir, ch'ella alla mia tomba intefa Pianga la mia prima venuta morte. Poi che la lor preghiera hebbero intefa Gli Dei, tornaro à la celeste corte, Hanendo fatto al lor prego denoto Gratia, e fauor de l'uno, e l'altro voto.

Mentre l'aura spiro dentro al lor petto, Custodi fur del tempio amato, e dino: Ma, dapoi che quel tempo fu perfetto, Chel corpo lor donea mantener vino, Del humano pensier, & intelletto L'uno e l'altro di lor vimafe prino, Nel modo, sh'io dirà, nel punto fieffo, Secondo da gli Dei fu lor promeffo. Stando

quercia, & Bauti in Tiglia.

Filemone Stando ambo innanzi à le gran porte à plède De i gradi, one stà un pian fra l tepio, e l'on La donna far del fuo marito vede . \ (de. 7 canuti capei filuestra fronde; E. mentre il guarda, e la cagionne chiede, L'arbor vede ei, che la sua donna asconde. E più, ch' vn mira, e attede al fin, che n'efce, Più vede, che la felua abonda, e cresce.

Unol tosto questa, e quel mouer le piante Per far l'osficio altrui, che si conuiene, Etrona, mentre pensa andare anante, Che l'ascosa radice il piè ritiene. Accorti del lor fin con voci fante, Rendon gratie, à le parti alte, e serene, L'un dice à l'alt co, Vale, e non s'arresta, Mentre il comportalor la nona vesta.

Il Frigio habitator tal maraniglia Racconta ancors (s'un và da quelle bande) Che fu la donna pia conversa in Tiglia, E Filemon ne l'arbor de le gbiande. Et io, che già v'andai, con queste ciglia Veduti bo i facri voti, e le ghirlande, Che'l fido peregrip portar si sforza Agli Dei , che flan chiusi in quella scorza.

Mifu da prudentissime persone

Verchie, e d'aftetto venerando, e grato, Che nonfoglion parlar fenza ragione, Tutto questo miracol vaccontato . Anch' in vi post l'olsime corone, E diffi poi, chel mio prego hebbi dato, Poi eb'effe bonor già diero al fanto choro,

Sia quello fleffo bonor dato anch'à loro.

La cofa in fe, la grand età, l'affetto 1. T Del laggio dicitor mosse ogni core . ( ) Ma più d'ogni altro à Tefenaccese il petto, Ch'a gli Dei ne rendeo lode, & bonore . Il fiume Calidonio, che'l diletto. .. 1 Comobbe à pien de l'Astico signore, Per farlo più f'upir, ver lui s'affiffe, E poi con dolce suon cost gli disse:

342

Grade è il poter d'un Dio, quado trasforma Quei, c'ha l' intera mete in trochi, e'n sassi, E fatto, ch'uno è tal , più non mou'orma, Anzi in eterno d legno, d scoglio stassi : Ma, quado un fano andar di forma i forma, E quel, che piace à lui, continuo fassi : Questa è forza maggior, che in vn mometo Vn può cangiarsi in cento forme, e in ceto .

Proteo è di quei, che far ciò pono, boggivno, Che suole indoninar gli altrui secreti, E guarda il grande armento di Nettuno, E già de l'Ocean nacque, e di Theti. Questi, secondo à lui viene opportuno, Per torsi in tutto à gli huomini indiscreti, Hor si trasforma in on gionane acerbo, Et bora in un Leon fero, e superbo.

Quando la fama in ogni parte sparse, Che'l saggio Proteo predicea il futuro 3 Da mille, e mille regni ogn'on comparfe A dimandar di qualche dubbio oscuro. Ond ei, cercando come liberarfe Datanti, che v'andar, che troppi furo Ottenne da le parti alte, e tranquille Poter cangiarsi in mille forme , e in mille.

Hor, quandoil rinelar non era bonesto Qualche secreto in pregiudicio altrui, O quando troppo alcungli era molesto, Per torlo in un momento à gli occhi sui , Facea l'aspetto suo grane, e modesto Parer crudele, e furioso à lui. Facendosi bor Cinghial crudo, e iracondo . Hora un dragon da far terrore al mondo.

Tal volta un par di corna al capo impetra, Che toro il fa parer fero, e robusto; Tal volta giace vna insensibil pietra, Tal volta d'arbor forge altero un fusto, Come poi si disarbora, è si fetra, Se qualebe un'altro è nel pregarlo inginflo, Si fonde, e sparge in copioso fiume, O si risolue in fiamma accesa, e in lume.

Ne folo al far gio Proteo il ciel compiacque Di trasiformanji in qual fi voglisforte ; Mat à Metra amoro, ciul agra Nettuno piac Che d'Astolico Emonio fa conforte. (que, Cofici, che d'Erofittone giù nacque, Dali grato Dio de la marina corte Di trasformanji in ogni forma ottenne; E vidiro l'origino, onde venne;

Non su fra tutte i nume nesande Prin nesando huom del padre di cosseti Fra gii altri viss si non si il pini grande Disprezzator del culto de gli Dei-Tagliò pa gil attri va allere ni ghiende Nej bossih, chi m Tessaglia banea colei; che con benigno core, e lieta vissa offeris d'ul bomma la prima arista.

Mandana il grosso espo inseriore Instruo al ciel la cima alta, e superba, Gian la ridici al tenebrosso borrore; Done han l'alme più ree pena più acreba, E tanto quella scha cra maggiore, Quanto la schua era maggiore de l'herba. E i rami suos scannos de l'espo de l'herba. E i rami suos scannos de l'espo de

D'ord alma Nijifa albergo altero, e degno Era l'incompandi quercia antica, Che la vite commune havet a col legno Molto alietta d'ecrere, d'amica. E infinite compe (accus feçno, Qual di pampino ordita, e, quad di fijita, Co i voti, che cingonno il ceppo amosfo, Ch'era ditro d qual rivo o m'Agme afaglo.

Speffo done il factato arbore adombra, Legar le Driade pie palma con palma, Legar le Priade pie palma con palma, E val ballo borovar la fipa facti ombra, E la fine deir ly ropitia, e"r alma. Toi, per faper, che spatio il trisco ingibra, Che di rami folica fi grave fama, Fer de le man legate ma carena, Fer de ci circondurlo d pena.

Ma non refta però l'iniquo, e crudo
Di comandare al ferno, che l'atterri
E ne la forza, ch' al troncon fà feudo.
Cominci dato co più ficuri ferri.
Il ferno, che non è di pieta ignudo.
Si ritien d'oltraggiare i facri cerri.
Cil toglie cett di man la ficure à forza;
E con questo parlar dane la forza:

Siafi facrata pur taltera fronda
A l'imentrice de la prima biada,
Che vo, aucro che la Dea vi fi nafonda,
Che la fiperba cima in terra vada.
Come vede la quercia alta, e feconda
La fiure alta, perche fil i tronco cada à
Tremando ceme, e in fudor pione il lusto,
E viem fimorta la fronda, il ramo, e finito

Qual, fe'l montone 313

Qual, fe'l montone 313

Spange il roffo liquen, che in vita il ferba

Cofi, come al forneen la ferre giunge,

E vi fi ficca dentro empia, e fuperba,

Sapre la vona, e manda il fungue lunge,

E matchia dogo intorno i fiovi, e fibrobe,

E tatti, che v'hausen volte le ciylia,

N bebber miferiorodia, e mandifia

Fra tanti va pur vija, che nel riprefe, Chi adi vetar, che nou feriffe il cero. Diffe ei, volgendo alui le luci accefe, Che n bai tua far, in qui percoto, che croè E da l'arbor, c'houre douse l'offe fe, Rimolfe alui le feletare fero. E bauredo al tinfeliceil capo aporto, Diffe Del tuo cor pio quefe lo al il mete.

Poi, tornando à fest la fanta trane Col medifino fivo rancor e, e flegro, Quefla voce lovi mella, e foance Nijus fortio, ch albergo in questo legro, Amia a de la Dea, che tiene le chiame Dei Labondunza del terreftre Regnos Hor morendo l'annuntio, che di corto La pena huma, che perset vas tento tortoSegue egli di ferri flagmato, & compio, Et oqui firuo fuo fa, che feco erra, Che, fatti accorri da poffato effempio', Fan con mill'altri colpi di ronco guerra, Già qià minaccia di vininofi feempio L'arbor fisporto, egii la cima atterra, E fehinata più dogni dirro altero, e gradi di Milla di compione e di circa colli bill'altro piante, è cui raima adoffo.

Le Driade, melle, eatonite del damo, Commelfo dal facrilego homicida, Squarciano i ber cirin de m'iguarciano il pano Tiangendo la forella mantase fida. S canna di velle ofatre, cie facta seamo, Empiendo il ciel di dolorofe frida. F fan la ferril Dea del damo accorta. Tereb dobbia d venticar la felsa morta.

L'alma benigna Dea, da l'ira vinta, Ch'ogni mente pin pia talbor commone, Confente lor, ch'ogni pieta fae (linta, Ver l'offenfor del famo arbor di Gione - E fra fe volne à la vendetta accinta La pene, che può dan più crude, e none.
Mille pene bà da far pietate altrui a Xe degno di pieta y golfen lui.

Rifolue al fin , che le fue crude pene Debbian seuir da la noisfa Eone, E che , quanto pin fale came pione , T anto piu da mangia dimandi, c'hrame , Si c'h al fin collumato ogu ji hou pen Rompa a la vita ria Clos lo flame . Fra mill altri tormenti acerbi , e rei , Questo piu pacque a l'Amadriade , e a lei -

E, s'à la Fame Cerver prefente
Potesse s'are quanto, e s'opportarla,
Ou'ella à is ren giento, e, ingono il dente,
Sarebbe ita in persona à virouarla:
Prupa, cibril, al un etterno no l'eossiente,
Prupa, cibril, adoptire Dea vada à pregarla,
E con quelle parole accorte, e pronte
La Dea debje im amolo la Dea del monte.

361:

STA ne leftrema Sitibia von mitte alpeftro,
the dogni pienta frattungle tjenudo,
sterile dogni lijeta e fen terrofto,
sterile dogni lijeta, e ben terrofto,
Tere lo freddo, chev bio, maligno, e trudo.
Yel lango ini più flerile, e men defro
Contrail freddo à la func evi antro i fluido,
Sostepofio al e seni , al ginaccio, e a venti
Doue batte il Tremor continuo il denti.

Fermanel triflo volto il vifo alquanto, E di da parte mia , chi entri nel petto Di quat, che fico colvanggio al dror fanto, Per fuer a la mia felia anti a, e diffecto, El fixcia dal digna diffruger santo, Che vinno fia dal afficanto effetto, Si chi fatiar la fiue digimaniforza, Neu bafini emi fighto, e la mia forza.

363
Perche il lungo camin non ti spauenti,
Douendaire à trouar l'Artico polo,
Prendio clarronio gil aurei seppenti,
E ver la fedda Sitibia affecta il volo.
Drizz ella il vol contra i più feddi venti,
E giuspa el monte abbandonato, e solo.
E vede lei, che sure de l'antro slass,
Tascendo il so digium s'a scooli, e slass.

164,
Ogni octibio infermo fio fil îl fepolto
În van occolta, e casternofa foffa,
În van occolta, e casternofa foffa,
Ravo ha liuculto cur mundo, e foito o,
E di fangue ogni vena ignuda e fooffa;
Tallido, erripo, magro, e ofuro bail volto,
E de la pelle (of vofittet offa;
E de la footogimate in vanji modi
Trafphono must forme, e vanji nodi,

Traganous Paul 1918 e curs y nous. De le ginocchia il noda in finor si slevale, 
E per le secche cosse per gonfato .
La poppa, chi il a colla appesi pende, 
Sembra vana galla è ecnto serva fato .
Pentre nel ventre sino non si comprende .
Mailson, si parc, the sing si a Vetter siato, 
Rassembra in somma la silamata rabbia .
Della vana notomia, che l'amine babbia .

Descrition della Fame.

Come

come l'Orcada De adi ei s'accorge,

Si flà intta paurofa, e non s'appreffa
Che con la rhabbat rangueghair la féorge,
Che teme fou fe offer mangiata anch elfa.

O per non s'affamar, lontain le proge
Con breux dar l'umbaferria camme ffa
Turs, le ben vide à lei lounan la fonte.

Trar, le ben vide à lei olunan la fonte orton de que famant ad patrio monte.

Se ben li gorda Bame è ogo hor contraia

A lopre fante de la Dea Sicana,
Non hán que folo dale la mente varia,
Anzi corre à infetta et lama inhumana.
Re vian citra culfro à vol effedd el aria,
E gingre à la megione empla, e profina,
E ritrona, d'un fismo alto, ex interfo
Ha tolto à quell'empio hos la mête, el zifo.

Sos Con l'arabbiate man utto l'abbraccia,
Ch'ad injettarlo in ogni parte affita,
E ffiti par ne linflete facta;
E dentro al petro fio s'hefil affira. (cia.
E dentro al petro fio s'hefil affira. (cia.
Enietre, begli fama hor preme, ber faet
Lo firira de la fene ingbiette, et ira.
Si cangia il faroga ein aere, fron eviene,
E'l foffio de la rabbie engiel e vece.

Con egni vena fua fut bà digiuna, E impresso il con de l'arrabbiata coglia, Toma a è gli segsi hoi per l'aria bruna A cor lastrissi na cultace, e soglia. La nona d'Erctione sortuma Già victa in sogno à massicar timoglia. E secondo, chel sogno il cito singe, Il dente » Giarica, e l'aura stringe.

Mappa ch' inferne il fomose'l fogno funf, E fentl quell' ardor, ch' entro l'arrabbia, Fee, che in copia laviumda apparfe, E ne fe dono al laffamate labbia; Masquanto più margie, tanto più harfe, E crebbe del mangia maggior la rabbia -Crette, Bacco, et on la copia il corro Donato al vettre bauria vutto in va giorno.

Se fi diporta,) fe negotia , ô fiede,
O fe per ripolar fi dona al letto ,
E d(flo e, in flogno la viaundachiede,
R é faito render può l'ingerdo petto.
Ciò, tela terra, e l'imare, e l'iste fofficie
Dimanda, e dona all'arrabbisto affetto.
Ré faito agei, ne è il sagei, ne è i groffi armenti
Billan per fatollar gii anid denri.

L'amento il pefe, il gran, la vigna, el fintto Supplir non ponno al fito ventre digiuno. Es gire egui bor per l'audo conduito l'iucada notas al fito corpo importuno. E quel, che pol (puplir al popol tutto, Non può (chi l'orderiat) fupplire advuo, che mentre gode it cho, il cho brama, E quanto più trangugghia, più s'affama.

373
Si come il mar nel fino capace fino
Tutti i finni terreni impliotete, eferra,
E fatellar giama in ol' ponno a pieno
Intite la capace per penue de la terra:
Cofi il mifer mortal non el mai pieno,
Se ben cilo perpetuo il diene al graziona,
Che non fol l'ejea in copia à lui non giona
Ma [cre induce a lui al altri ejea nona.

Ceme mai non rio 3/4
La fien ma , chi alto fo, c i efica
La fien ma , chi alto al cid midal et vompa.
Mail mono cibo agginnto fa , che crefta
Tanto maggior la fina vorace Lampa ;
E quanto piu la felna in lei vinfrefea,
Tanto piu fa (elna in lei vinfrefea,
Tanto piu ne flourona, c più s'anampa;
E i hi il cibaffe, crefeerebbe il foco
Tanto, che il mondo a lui farobbe poco z

Tano, the immodo a lui farebbe poco z

37 ano, the immodo a lui farebbe poco z

26 i, fe l'infelice si to prende,
Et à la gola espida compiace,
Rum la fastola, nozi l'ardore accende 3

E maggior forza aceryle a la formace.
E più, the la prope efica, più n'attende,
E diventa più ropicla, everace,
Nel può la popirir alfavarrabista ezdo.
Quasto può dar la terra, il mare, el cicho.
Già

"id in buona part ediminuto hauca La facoltà vic.biffima paterna, Ré però diminuta effer sedera Per tanto diuorar la fame interna . Ré l'anghoitt perpetuo empir potea La fempre voraciffima casterna . Ma di pena di pafto husee dato vicetto , Che fi dolca di hauer diginno il petto .

Poi che giù per la carra
Tutto il juo patrimonio hebbe mandato;
Gireflaua van figlia dina, e gioconda
Nou depna di sal padre, e di tal fate.
Hor, poi che daltro bene ci non donda
Ter fisia/are à l'auda padro, con la folita menute empia, e proterva
Vende la carae propria, e falia ferna.

Ella, che generoja di maraniglia Era, 6º haucala[ruinte à nois, La linqua al Red di mar vol[s, el ciçlia, (C'hebbe da lei giù l'amorofa gioia) Qualche partico, o bio, de l'onde, spilia, Al a rieferuirà, che fin'amoia: E, t'o ir piacqui mai, per premio chieggio.

Non disprezza il suo prego il Re de l'onde, E. hen ch' al sino signos sossi el el amante, Subito campia a lei echiome bionde, El sino leggiadro angelico sembiante. E sotto un volto d'homo la donna assona, c' base una canna in man singa, e tremante, Con cui si lli so s'afairia, e prica assona. Gistado in grembo à l'onde il serro, e l'esca.

Lo flapidhnom, che più colci non vede, Con cui credea goder l'infami piame, Sa eggia intorno, e guarda, e inductor viede, E non può vineder l'amato lume. Paiche quini non florge altre, nè chiede Al pefastor del tridentato Name. Dimmifel Re del mar fempre fiu teco, Dout è gia colci, che ra qui meco?

Se'l mare ogn bor ri fix muto, e compofto, E à l'efec dus fixors, ch'l pofte appella, Dou ha la dound il fuo volto n'ijofoto, Ch'i many i ame venia povera, e bella. Mon 18, dout filo poieta habit ripofto, Tiù lunge non appar l'orma mosella. Se'l pofte l'efec tua credulo imbocchi, Dimmi, come m'l fijar ja imizz'a d'il acchi.

Conofice allbore, che'l Re de l'onde Metra La graita, onde prezò, thane concessa, Le i allegar la si, mentre egi impetra Da lei, che nous à lui dia di f. sessa E con quest poutra da se l'arrera, E al proprio albergo il fe tornar servessa, Ignor peregra id quest spossa. In non bo gli occhi miei polit à quest onde.

E cofi if Re del mar porça à quest are Quel liberal flavor, do ito ledifio, Come d'huom non ho visto in questa parte Altro (ognal, che l'two yestigio, el mio. Scornato il compator da les jo parte, Senza poter dar luogo a lipo desto. Et ella, che di ui pin non nedorma, Si sonte ritornar la prima forma.

Quind virorna, conta al fio parente, Come ella apporie hor pefactor, hordonna. Come da lei l'ingordo padre fente, Che può, fe vuolo, cangiar l'bunana gonna, Collecto da la fiome immatinente. Fà, ch'o un nono fignor di lei s'indonna. Cangia ella, per fiugir, l'almo e, elegiadre Membra, e fi fa giumëta, e torna al padre.

Vende poi il padre e cinque volte, e fei Lamabit volje, e dagi yrain adorno i E quanto preje bauer puote di lei , Tanto al ventre ne di lo fiesso giorno . Visado clui funta min mini, ti, evi , Tutti, che la comprae, Lisiò con scom com . Hor bue si fice, hor ceruo, & hora angello . Ter dan le cia non giusta al padre fello . Ma, poi che fuscioperto il crudo inganuo, i Onde acquillo le fraudolenti cene, El morbo interto al definato danno Gli rende più, che mai vote le vene; Contrail proprio fuo corpo empio, e tiranno Fè de le membra fue le came piene; Tanto, ch'al fin lafciò lo firito ingiufo, Da deuti proprio flacerato bufo,

Si che non fol Proteo fe flesso asconde , E si veste quel pel, che più gli è grato. Ma, come hauete inteso, il Re de l'onde Concesse à l'Amor suo lo stesso ato . Ma, perche cerco io trarne essempi altrode? Non soglio anch io cangiar sigura, e stato? Ma il mio poter tant oltra non si stende, E solo il volto mio tre sorme prende...

Perche in tutto tallbor forma ho d'un fiume, in tre for Tal voltain un Serpente io flommi auolto; me . Talbor celo antro un Toro il dium lume, Onde, c'hoggi d'on como ho prino il volto. Polea aveor dire il Calidonio Nume , Eforfe come, e quando gli fi tolko; Ma in questa il cor gli fi commosse transcriptio . Ma in questa il cor gli fi commosse transcriptio . De non post tenere in servo il bianto.

IL FINE DELL'OTTAVO LIBRO.

## ANNOTATIONI

S

CILLA fpinta dal fouerchio amore, ch'ella portauz a Minos, taglia a fimiglian za di Dalida, che tagliò i crini a Sanfone, 'il crine fatale al padre Nifo. il quale figureremo poi per la ragione, che, mentre, che à in ello l'Impreso affouto, vede a nora vn crine fatale, che è il vero Amore verfo Do, e verfo il profismo: per il quale non può effere tratto florri del Repno, a da qual fivoglia art ficiofa mili-

gnità de gli inimici fuoi, nè meno può effere spento dalla morte. Se non che può effere colto Nifo dalla figlinola, che non è altro, che la volontà inamorata del mondo, come fu colto Nifo da Scilla fua figliuola inamorata di Minos, onde il mondo, tendendo infidie alla ragio ne, & affed andola, come affediaua Minos, il Regno di Nifo, la fua figliuola, che è la mala affettione, volta alle cofe del mondo, spegne in lucla charità, di maniera, che vien'a prendere la ragione, la vita, e l'imperio insieme; non potendo poi la mala affettione godere a pieno i piaceri del mondo dilperata, e per pena del suo errore trassormata in vna Lodola, vocello, che continuamente va faltando, e volando, ne fi vede giamai fermo; cofi la volontà, che fa tradimento alla ragione, e la fa perder la vita, e l'imperio, non fi potendo fermare in cofa del mondo, dicendo Bernardo, che la volontà nostra, come quella, che è capace di Dio; non ha altra cofa, che l'istesso Iddio, che la possi satiare, e renderla quieta: però va errando per l'onde del mare di questo mondo, perfeguitata dalla ragione, figurata nell'Aquila, che fi come l'Aquila fiffa l'occhio nel Sole, più d'ogni altro vccello, cofi la ragione guida l'intelletto alla cognitione di Dio meglio di qual fi voglia altra parte dell'anima, come quella, che,la vorrebbe ridurre a miglior camino, facendola morire alle cofefugaci, e transitorie, e voltare all'amore delle eterne, e diuine, nelle quali haurà il suo vero riposo. S'innamorò Scilla di Minos falendo fopra la torre, che rendena l'armonia della cetra di Apollo: cofi la volontà s'innamora delle cose del mondo, salendo sopra le torre della comodità de gli oggetti propinqui, e del piacere nelle delicie.

CON quante belle, e proprie digressioni và l'Anguillara quiui ingeniosamente descriucco glu affecti della inselice Scilla) come si vede nella stanza, O fordo più di egni crudo aspo, e foro, e nelle seguenti.

PASI-

PASIPHE, mamorata di vn Toro per opera di Venere, fi coiunge per mezzo dell'increnno di Dedalo có l'altiero animale, e s'ingrauida del Minotauro, ch'era mezzo homo & mezzo Toco; hanno voluto alcuni, che questa fauola sia semplice historia, dicendo, che Minos, Re di Candia, effendo andato alla guerra, vn suo secretario, chiamato Toro, rimase in Candia per i negocij del regno, e che Pasiphe s'inamorò ardentissimamente di lui, di maniera, che p opera di vn suo fidanisimo camariere gode dell'amor suo, e ne rimase gravida di vn figliuolo, che na to poi parte fimigliaua a Minos, e parte a Toro, e per quelto gli fu posto nome Minotauro. Nodimeno, o fiz hittoria, o fiz fauola, non è, che non vi possi trarre vna bellissima Allegoria, figurando Palife, figliuola del Sole, per l'anima nostra, veramente figliuola del Sole, che è Iddios che, tutto che la na maritata alla ragione, che la deue guidare per fempre, che la non fdrucio h strabocchevolemente nelle delicie, e ne i piaceri del mondo, che la deuiino poi dal dritto ca minos ha nondimeno Venere per inimica, perche il più delle volte fi lascia per mezzo suo spiccare dalle ragione, accostandos al Toro, che no è altro, che la simiglianza bestiale, che piglia l'huomo, allontanadofi dalla ragione, del quale rimanendo gravida partorifce il Minotauro, che è vno huomo mezzo bestia e mezzo huomo; che è dapoi rinchiuso nel laberinto, che è pie no distrade tortuole, che non conducono giamai al defiderato fine; cofi i piacieri, ele delicie intricano, & auilloppano l'homo in questo mondo, diuenuto monstruolo, che non può giu gner giama: al suo vero fine. Quiui si vede, quanto vagamete è descritta questa fauola dell'An guillara, e raprefentata vinamente, e con giudicio, e quanto fia bella la comparatione della fra 22, Come fe'l Tobre alter l'erata fronts .

L A fauola d'Arianna fi può intendere historicamente, ch'essendo Arianna in quell'Isola abô dantifsima di Vino, ne beueffe fouerchiamente, onde addormentatafi, Thefeo, partendofi vi la lasciase. Onde, essendo veduta da Bacco cos ben'acconcia dal suo lique res su presa da lieto Iddio per moglie; e, perche la donna, che si lascia facilmente nincere dal umo, facilmente si lascia ancora uncere da i piaceri di Venere, per questo Bacco le donò la corona, fatta già da Volcano per Venere, che non fi può dire, che fosse altro, che i segni della sua dishonesta unta; con i quali fegni è porta in Cielo, che uien'à dire, che è scoperta da ogn'uno, e conosciuta per dona poco pudica. Se in luogo alcuno l'Angullara fi è affaticato co l'ingegno di cocorrere co l'Ariofto, si è affiticato in questa descrittione del lameto di Ariana, fatto da quel gran Poeta in persona di Olimpia; perche quiui si potrà uedere apertamente da 1 giudiciosi, con quanta arte, e uaghezza habbi rapprefentato quell'amarifsimo cordeglio della mefta dona , uedendofi abbandonata, con quai spirti, con quali affetti, con quali contraposte, digressioni proprie cover-Soni efficaci, e quanto niuamente habbi spiegate tutte quelle parti, che possono mouer l'animo altrui ad hauer pietà dell'infelice donna; come fi poteuano meglio rappresetare le i fipofie di Ecco? di quello che fi uede nella fianza, Guarda, s'altre vader, che'l lire puere. In uero in quefta parte penierò, c'habbi avanzato le fteffo, cosi s'ha ben saputo nalere dell'arre, e del giudicios

e trasformarfi in quelle cofe, che haueua in animo di rapprefentare.

1.1 volo di Dedalo, e del figiuolo, ci dà avedere, che, quando l'ambitione, el d'affeito delle coste alse fernato dalla ragione, e dalla prodessay, non prifit i remini, atandofi più di quello, che refereano i merito, onde fa giugnere l'huomo dopo il corfo di quefa viu al defaato fine a come figgamente frec Dedalo. ma quello, tela finiglianza di latra vogliono di più di nei come figgamente frec Dedalo. ma quello, tela finiglianza di latra vogliono più i cadere nelle midera del mondo figurate per l'onde del mare, con bisimogo, danno irreparable.

MELEAGRO, che per alegno ella madre, vien meno, effendo arfoi i tirco fixite del vira fiu a, fai conoferen, che l'immido radical evire meno in noi, tura uota, che la difeordia, che è frale parti elmentali in noi, al confuma, presulendo l'ardore della febre, che ci con duce alla more. Si vede quiu, canno aruficiofamier i Poera volgare habbis defernit quella concensione, che era nell'animo di Alexa intorno la more di Meleagro, pingedola di una pareira indone della more defiratelli, da dil'arta la pietri mierena ueri o il figliuolo, con qualte belle contrapolit, digretio osi, e conuercioni, come quella, Ada, made suma, a ria, che farmani i Puna disempera i ta vendera, numeri i La comparatione por la ha articcha di minareta, che, fe'll medefino Outdo l'haueffe uduta feriuere nella lugua noftra, no l'hauerebbe portus pul utiamente, e propriamente rapprefenate.

gli Dei, del riceuuto beneficio reffendo la quercia arbore, che uine più di qual fi voglia altro arbore, e per quello fe ne faccuano le corone da gli annichi fici trionfi, prima che Apollo faceffe conofect il Lauro.

PROTEO, figlinolo di Nettuno, chesta renuto perio gli Espetti in grande indodino, con restormata gli homonia i diacele (qualisi di fero, primo di o nativale, e quando in arboya, co cole finili, quando gli tronaua bene i è mesi infranta, e filosio di atto withinomo di quefin nome prudentisime, e molo a cudevio in qualità, havendo gian cognitione delle cole passine, appiran dele con a l'acusto fero, i quando a presenta dele con a l'acusto fero, e quando a transportante per granditimo molonino. Cangia quan anorar gil humonini in dureri ferore, e quando alterana gli attornita roto con dirette patitoni, lequali logbiono trasformar gil humonini, chie fono foro il disconnisto dono quando in attenui di manco o infatti, ferolo e qualità male o producti a quando in attenui di manco o infatti, ferolo e qualità male o producti di producti di considera di consider

dominio iore, quando in inter-quando in animali dimanco olicis, feciblo le qualità mide loro.

TEMP 10 i refittoro, fipreparare della pienza de pit D., the fa aggliar la querca Jarra a Ceres, che dicemo, che fa zimo, che l'aumini Juquale ha tanta forza ne gigliar la querca Jarra a Ceres, che dicemo, che fa zimo, che l'aumini Juquale ha tanta forza ne giunti que della dell'oro, celle incerheza regilar lempio la diser la croi e como fee diverga popularia, che quella del 1-70 co, celle incerheza regilar lempio la diser la croi e como con con con con con control e control e della della como control e control della control della

CON quanta vaghezza ha l'Anguillara poi imitato Ouidio nella descrittione della habita tionedella fame, non sa bissogno, schio lo mostir con mosti lunghi giri di parole, potendado ogni quantunque debile ingegno musto ben conoscere; come può ancora conoscere la efficie, el operationi sue, se nel modo, che abbracciò l'empio. Escetitone; a sin, che sappiamo suggi-









ode i sofpiri , el pianto ve de . Ch'asconder cercail Cali donio fonte, Lascia, che si rihabbia alquanto . e

Con modi, e con parole accorte, e conte, Qual fin l'afpro dolor, che'l cor gli fiede, E chi d' un corno gli priud la fronte. Ei l'inornato crin prima raccoglie Fra cane in cerchio, e poi la lingua scioglie.

Dura gratia mi chiedi in questa parte, E granar non mi puoi di maggior pondo: E obi conteria mai quel flebil Marte, Done da folo à fol fu posto in fondo? Pur ti conterò tutto à parte à parte, Perche fu il vincitor si raro al mondo: ch'asanto incarco il perder non m'arreco, Quanto ad honor l'hauer pugnato feco .

Credo, ch'inteso haurai, (che non è molto ) Che d'Enso Re di Calidonia nacque La bella Deianira, il cui bel volto An ill'amati, e al forte Hercole pi acque. Ne de fuoi dolci nodi io restai sciolto, Ma del foco d'Amore arfi in quest'acque. Comparfi poi, che'l mio lume la vide, Don'era il padre, e con mill'altri Alcide

Di quei, che lei volean chieder consorte, Presi da le bellezze uniche, e noue, Non vi fu alcun fi coraggiofo, e forte, Che non cedeffe al gran figlio di Cioue. Solo to volli con lui tentar Li forte . E de le forze sue veder le proue. E in presenza d'Alcide mi conversi Ai Re suo padre, e genero m'offersi.

Mi riguardò il riual con qualche sdegno, Poi volto al vecchio Eneo l'affetto e'l zelo, Fà de la figlia tuame ( diffe) degno, Degna, che socero habbia il Re del cielo: E qui contò le forze, e'l grande ingegno, Che tanti mostri bauean satti di gielo, E c'hauea superata ogni maligna Impreja, imposta à lui da la matrigna.

Faccion largalalotti, ogn mile piante Ben Jonda in terra, e Jlajin in li Laujo. Eglimi fijna e, mentre toli coglune, e Ejlimi fijna e, mi coglic improujo, E lai rijhnao, mi coglic improujo, E con gram folja de col capa anante Mi tina, e fin per dare in terra il vijo i Contal forza sere fia folja laide, Tur la granezzamia mi tenne in-piede.

Ciritiriamo alquanto o vol on da parte;
Ter interrar la rungialolo palma:
Dapo i torniam d'unou alfro Marte,
E si abbracciam per riportar la palma.
Gamba ei con gaba annoda, econ anell'arte
Cerca atterrar la mia più grane falma;
E, poi che quella lotta non gli giona,
Dinerfi modi un da pol altro prova.

Comeil fuor del onde il duro feoglio
Ribatte, el pejo proprio il fa fuoro :
Cof ribattati oli saccio arceglio
D. d. tida e, flane ponderojo, e duro,
ri'n attra volta anoro da hi im ficiolio,
E poi di raffrontarlo m'afficno
E i quello mebro, ci n'ajo il pugno incarno,
E ecco d'atternario, e fempre indarno.

Come toro con toro ardito, e forte.

E due e i revolte ad incontrar fi torna,
Per guadagna fir molte ema conforte,
Ch affenbra lor d'opia lettà più adorna;
Stang la armati à ghardar la labbia forte,
E. bh il lor più dure buarà le corna,
Ch ifarà il ciel de la vistoria degno
Di anto amuto, e pretiofa Regno.

Cofi ciafeun di noi per quella fiofa, the up par lopra ogni altra mica, e bella, the cre revolete, e poco ogni; the cerca datraccar pugua nonella. Il padre de la vergine amorofa Stana intento di miratta; e viera anch'ella, E con la corte fua flaua in penfero, the la vitero it baire da i ani ompre ; Fà tanto al fin, th'al mio collo s'appiglia.

E con le fortiman l'annoda, etira.

Mi yaulha Lorona, emi [capiglia].

E già l'forte à la vistonia alpira.

Ch'agmi, el la tuntorna, momia, biniquis.

Ch'io perder à la lotta, e Deimira.

Ch'io perder à la lotta, e Deimira.

Tal pod bravan, el era m'e greu on mote.

Tal pod bravan, el era m'e greu on mote.

Riffigar nón mi laftia, e ogai hor più li colo
hl aggass, e con maggior vigor l'afferia.
lo pun diatto, e midjatio, e coloj,
verchel honor non habbi ci de la guerra,
chi canien diesi de ar, l'ultimo erollo,
chi qui mi dei, mi fe bacien la terra.
E mos fira e volfa di rabbia acefò
la giacer mi tronai lungo, e diffeo.

Tofto, the di cader Hercol mi sforza, A arte propria mia la mente intendo, A la arte propria mia la mente intendo, E, fe bes flos inferior di forza, A non però mi pacefico, em'arrendo. Mi cangio quella, chor mi sedi forza e de d'un crudo ferpente il volto io prondo pe di man gil fesi foliando, e acentre, (se. E gli armo cătra à vo trato il tofto, e l'dzi-

Quando vn dragon mi feorge effere Alcido, E contraïl fio valor motere dit ame, Mi quarda, efforius il mi mongo, efforide, Mi quarda, efforius il mi mongo, efforide, E mi dice, Acheloo, che credi farme! Fancilho efforido ascor, mia made vido, Ch'io feppi da due ferpi livado. Ludla tus forma à la mi debra é anulla, Ch'io feppi da due ferpi livado de la Chi-Ch'io feppi da due ferpi livado anulla de la Chi-Ch'io feppi da due ferpi livado anulla de la Chi-Ch'io feppi da due ferpi livado anulla de la Chi-Chi-livado ma fine la Callada de la Chi-

E, ben che si gran serpe bora ti mostri, Ch'i più lumghi dragonovinei d'aslai, Qual parte sinai tu d'erudi mosfri; Ch'i onellago Lennovinsi, e domini Tu con m capo sol qui meco giostri, L'itidra cento n'hanea, ne la simani "E per ogn'un, ch'i on etroncai di cento, Ng vidi migler due due si più siquento." La più prudente Ninfa, e meglio ornata, Coronata di fior lo sparso crine, Da le più belle Ninfe accompagnata Sacra con cerimonie alme, e diuine Il corno à la Dea fertile, e grata, La cui felice copia è senza fine. Tal che la Dea contraria de l'inopia Dal corno mio più ricca boggi ha la copia .

70 mi trouai scornato, e senza moglie, Con doppio dishonor, con doppio affanno, Benc'hoggi con corone, e canne, e foglie Di salce ascondo a la mia fronte il danno . La notte ascose hauea l'accese spoglie Del biondo Dio con tenebrofo panno , Quando honord con gli altri il grato fiume Tefeo col cibo pria, poi con le piume.

Benche promise lor nel nous giorno Di contar quel , ch'auenne al forte Alcide: Ma, come fuor del mar di raggi adorno L'apportator del di da lor si vide, Far più non si curar seco soggiorno, Poi che lor l'onda il passo non recide . Tefeo con gli altri al suo camin sitenne, Senza vdir quel, che poi d'Hercole auenne.

Perd che, se ben' Hercol fu si forte, Che vinse in guerra il Calidonio Dio, E per premio acquistò quella consorte, Che potea far più lieto il suo desio, Da la non saggia moglie hebbe la morte, Nel celebrare al ciel l'officio pio, Ch'on dubbio, onde ella afficurar si volse, A se il marito a à lui la vita tolse.

De la nona vittoria Hercole altero Tornaua con la sposa al patrio regno; Mal'onda Euena gli tagliò il sentiero, Superba ofcita allhor fuor del suo fegno: Egli per tutto dà l'occhio, e'l pensiero, Se v'e per paffar lei ponte , ne legno ; E, mentre cerca in ogni parte il lido , Nelfo incontra gli vien, Centauro infido . Nesso, non men d'Alcide, haueano preso I bei lumi di lei , le chiome bionde , E ver lui disse à l'empia froda inteso, S'à muoto ti da il cor passar quest'onde, La donna tua per me fia leggier pefo. E per tuo amor darolla à l'altre sponde. Hor, se di te non bai, ma di lei tema; Fà , che la donna à me la groppa prema.

Hercol, che non temea per se de l'acque, Mabramana per lei tronar soccorso, Poi che paffarla al rio Centauro piacque, L'assife sopra il suo biforme dorso . Questo à la donna suo pensier dispiacque. Che del fiume temes l'orribil corfo : Ne men del mostro rio temenza hauea . Che sapea, che per lei d'amor ardea.

Ma, come saggia, non essendo certa: Ch'ei douesse mancar de la sua fede, Non volle al suo consorte sare aperta La piaga, ch'al Centauro amor già diede . Per ischinar qualche battaglia incerta Su la sua groppa timida si siede, Eprega , mentre paffa , i fommi Dei , Che rendan falui il suo marito, e lei .

Hercol con gran vigor la mazza, el arco Getta, evolar gli fa ne l'altra fonda; Poi del leone, e del turcasso carco A nuoto va contra il furor de l'onda : Nè cerca, done è più sicuro il varco, Ma doue di più giri il fiume abonda; E ad onta de la piena alta , e sonante , Ne la ripadi la ferma le piante.

Riprefo l'arco, e la superba trane, De la sua fida sposa ode la noce, E vede il mostro rio , ch'in groppa l'bane , Che via fugge con lei crudo, e veloce. Tofto lo fguardo suo senero, e grane Dinenta oscuro , horribile , e seroce . Lo strale incocca, e dietro al mostro insido Mone l'offeso piè con questo grido : Done

Per torle il serno accorto ogni sospetto, Tofto che'l cor di lei relofo vede . Gionane (diffe) è d'un gentile aspetto, Non però di bellezza ogni altra eccede: Ne pare à gli occhi miei si raro obietto, Ch'ei debha à voi per lei mancar di fede ... Quel, che ne pensa far, dir non saprei, Ne che n'arda a' amor, creder potrei .

Se ben pensa di dar qualche conforto A la softetta donna il messo fido, Non può far, che non creda, e forse à torto Quel che sparso n'hauea la sama, e'l grido. Per non far del suo pianto il serno accorto. Mentre intende biasmar lo sposo insido, Và in parte, ( edice à lui , ch'ini l'attenda) V' si possa doler, ch'ei non intenda:

Dunque è pur ver, che questa Iole serba Per sue delitie il mio flolto marito? Ch'essendo bella, e ne l'età più acerba, Può dar ricetto al suo folle appetito . Et una infame andrà lieta, e superba D'un'amante si forte, e si gradito? Et io, che son la sua pudica moglie, N'andro prina di lui, colma di doglie?

Non tien con questo dire il viso ascintto, Ma farfo, e pien di copiofo pianto; ' E chiama il suo cosorte ingrato in tutto, E gli dà fra gl'infidi il primo vanto . Diffe ( vedendo poi fenz'alcun frutto Le lagrime, onde è molle il viso, e'l manto) Non monerail mio lutto Hercole à pieta, Ma la nimicamia farà ben lieta.

Meglior rimedio qui tronar conviene, Qui il piato in tutto ho da lasciar da parte. Ne debbio io far querela ? ò purc è bene, Ch'io taccias & of anch'io la froda , el'ar-E come il tempo commodo mi viene, (tes Vendichi à pien le lagrime, è bò sparte ?. Ma debbio in tanto al Calidonio Regno Tornarmis ò paffar quil'ira, e lo sdegno ?

Manon debbo mostrar, com'io son quella, Che nacqui già de la crudele Alshea? E che di Melegro io fon forella, Chefe bered due zij l'onda Lethea? Non debbo io far ver lui l'alma rubella. S'egli baver me la mente ingiusta, e rea? S'ella vecife già il figlio, il figlio il zio, Ben torre a' due stranier l'alme posio.

Se l'effetto farà come io vorrei. E faràl'error mio pare à la voglia; Farò yedere al mio marito, e à lei Quel che può far la muliebre doglia: Ne mi torrò dai noui pensier miei, Ch'à le lor membra l'anima non toglia. Mostrero lor con più d'un corpo esfangue, Quel ch'è far'ont a al Calidonio fangue.

Manon è degno, ch'io del mio consorte, Senza tentar qualche parer più giusto, Dia cosi tosto à la spietata corte Di Stigel'alma, & à la tombail bufto. S'han rimedii à tentar di paria sorte Per torlo à questo amore idegno, e'ngiusta. E, s'auien poi, che pur la tenga, e l'ami, Tutti i modi à tentar s'banno più infami .

Dopo vario pensar le cade in mente Dela camicia, c'hebbe dal Centauro, La cui virtù per quel, ch'ella ne sente, Può dare al morto amor forza, e riftauro. Già molto prima ad vna sua seruente L'hauea fatta adornar di seta, e d'auro: Il cui ricamo d'or, d'ostro, e di seta . Lo sparfo fangue à l'occhio asconde, e vieta.

Poiche ladonna dal Centauro intefe, Che'l saque al morto amor potea dar forza Perche non foffe schina à l'occhio, prese Parer di dare al sangue un'altra scorza. E convermigli for tale il lin refe, (zar Ch'ogni occhio à creder, che vi guarda, sfor Che i vaghi, e fparfi fior ch'ornano il panno, Non denno altrone ftar, che done flanno.

Mort

Morì dapoi la misera donzella, C'hebbe del fuo lanoro il panno pieno . Mala figliad Eneo fi pensò, ch'ella Moriffe d'altro mal , che di ueleno . Quando la freccia auelenata, e fella Passò il Centauro rio dal tergo al seno . Del tosco empio de l'hidra il sangue sparse, E questo fu il velen , che la donna arfe.

Celò per vendicarfi il mostro il vero. E la veste, che vide auelenata. Diede a la donna incauta con pensiero, Che, se mai gelosia fosse in lei nata, L'hauesse à dare al suo marito altero, Per effer più da lui d'ogni altra amata. Per questa strada il mostro empio prenide Di far morire il suo nimico Alcide.

Misera, il tanto lagrimar che giona? Ond'e, che turbi il tuo ftato tranquillo ? Questa, ch'amica fai d'Alcide nona, Spola al comun figlinol farà dett'Hillo . Deh, non venir à la dannosa proua, che de la morte sua cerchi vestillo. Che come Lica à lui porti le spoglie, Misera perderai desser sua moglie.

La gelosa consorte al fin conchiude Di dare al ferno l'infelice manto, Ne sa, che quelle vefti inique, e crude Non fon cagion d'amor , ma ben di pianto . La porta Lica, e su le carni ignude Per celebrare il sacrificio santo Ponsela Alcide, come a lui rapporta Il messo de la donna poco accorsa.

Vestito c'bal'auelenato lino, La selua splender fa sù i santi marmi, El core, e gli occhi al pio culto dinino Intende , e canta i gloriosi carmi . Sparfo à pena v'hauea l'incenfo , e'l vino , Che'l punser del velen le spietate armi. Dal foco acceso, e dal calor del petto Scaldoffi , e prese forza il lino infetto .

La forza del venen più ogn'hor s'accende . E con più rabbia le sue membra affale, Ne sol la pelle à l'infelice offende, Ma passa insino à l'ossa empia, e mortale . Col solito valore ei si difende . Etace, e superar pur cercail male : E pur vorria dentro al carnal suo nido Tener per forza in freno il pianto, e'l grido.

Ma fu talmente al fin piegato il dorso Dal crudo ardor de l'infettato velo, Ch'à la bocca allent à per forzail morfo. F. lasciò andar l'irate strida al cielo . Licinio, e un'altro poi moue col corfo Ver le rifposte del Signor di Delo, Per impetrar rimedio à l'empia pefte, Che rende al corpo suo l'ignota veste.

Vinto poi dal dolor, l'ignoto panno Dal corpo offeso suo stracciar si sforza, E in vece di gionar maggior fail danno, Che straccia seco ancor l'humana scorza. Cresce al miser mortal l'ira, e l'affanno, Cresce al crudel velent'odio, e la forza: E con tal foco à lui piaga la pelle, Che fa le strida andar fin à le stelle.

Tende poi verso il sempiterno regno Con questo dir l'addolorata palma . Godi Giunon del mio tormento indegno, Di pedermi disfar la carnal salma: Satiail tuo crudo cor, fatia il tuo fdegno, Vedi patir la miserabil alma : Godi vedendo il mio fine empio, e rio Hauer risposto in tutto al tuo desio.

E, s'impetrar pieta l'empia mia sorte Puote ancor da quel cor , ch'odio mi tiene , Tu, che d'ogni empio cor m'odu più forte, Togli quest'alma afflitta à tante pene . Però che'l don, ch'io chieggio dela morte, E' don, ch'à la matrigna si conuiene. Non mancar, poi che'l mio male è tanto, Che può impetrar fin da nimici il pianto.

Dunque

Dunque in Egista de bellai quell'empio Buliri, chausa il con fi evudo « firano», Che i peregin laccamori nel tempio, Etusto lo franças di fanyue homano e Dunque feci d'Anteo Velvimo (empio, Ch'era non men di lui crudo « eprofuno è, E toffi affene human danno fi certo», Ter hauerne dal ciel poi quell'a merror

Vecifi pur quel forte Gerione, Che con tre corpi à l'huom folea far guerra. Domato i lean trifauxe di Plutone Rendei, quando paffar volca fottera. Le vicche poma d'or tolfi al dragone, Quando co piè calcai l'telperia terra. Et ante prone, e imprefe alte, e duine Mettand bhaver [imiferabil fine. è!

Non superai quel bue nel Disteo sito, Che du e tant alme al regno atro, e profondo Roma le Elius qui, chi o si al Erito, Che diffruggea col suo crust arcoi il mondo 3 Roma la Arcastai, e lo Strinfaio itio Sio sassi son l'impoperatabil pondo De gli augei, che di servo haucun le piame, Le sui grand ale al Sol togliono il lume.

Faccia il bofco Tarienio per me fede ; Faccialo gni pisfor , chi in leggiorna ; Chi bebbi più sore i clor , più preflo il piede Del ceruo , chi ini do ro hausa le corna . A chi reggea ne l'Amazonie fice. Tolfi la cinta , el oro , ond'era adorna . Domai i Centanri non domati omquanco . E tolfi l'ama di bo biforme fanco .

Condussi ad Euristeo vivo il cingbiale, Che de la bella Arcadia era il flagello; Es lu a visila nasipierba rale; Che i afecis Euristeo per non vedello. Quel sirpe, che prendes forze dals male, Vinsi, che per lo danno era più fello. Che raddoppiana ogni bor l'auxis errise cresse. E d'un ilama prima bor mile cisso. Non vidi o quei caudhi alteri, e crudi, Chin Tratia fi pofcom di carne humana? E mille copi laterat; e ignudi Giacerfi entro al alo ru effandat tane? Non tofer la de moi futiche, e fluidi Aloro, & alor Re l'alma profana? Non fi cagion questo medismo. Minde, che l'or prespo più que lu mon vide.

L'irsta empia ver me maglie di Gioue
Homai di tauto comandarmi è flanca;
Et io, che feile comandate prone. (cs.
L'alma bò più af far, che mai difpolla, ef fran
Ma quelle pelli mie crudeli; e noue
Fan la forza del corpo inferma, e manca.
Rèl'Arme, e le man pronte, e l'alma ardita
Tonno al nouo mio mal porgere aita.

Jo dunque, o Dei de l'aceleste corte, Che di mostri si ri prayato ho il mondo, Debbo con si inssisse, acerda morte Passar dal primo al mio viver secondo è E godrassi Envilleo valido, e forte Vn tranquillo riposo, almo, e giocondo è Il quad non solo almostri non sa guerra, Ma oggisto di onne inssisse empleta terra,

Coss

Cosi ne ou l'addolorato Alcide Per torsi à tanto mal girando il monte, e Eschianta abesti, cetri, ecorre, e siride, E le man verso il cielo alza, e la fronte. In quello à cosò Lica assos vide, Che per quel mal facea d'ogni occhio vn son Lica sigo il seguia sido, e leade, (c. R. R.) R'è il potendo antar, piargo ai si son male.

E, fecondo il doto, the l punge, e fiede,
Moffa haues contra il cor l'ira, e la rabbia.
Mous in fietta ver lui l'ira o pieta
E in queflo empio furore apre le labbia i
Dunque in Lica, in cui maggior la fede
Hauca, mi hai dato va don chi a noviri u hab
Sifufa Lica, e rema, e singinocchia, (bia;
E cerca humila batar l'at eigenocchia.

Non afolta ei le fuife, e non l'intende Ma, da fein tutto ogni piet à rimota e, l'into dal dub per on de piet di pende, E quattro, e cinque volte in ani sil vota. Pai con ogni poter lebraccia flende, E dona al ciel l'impallidita gota. Ng il dife con tal fruita al tielo appira e, Quando al finde giprar la fromba il tira.

Come in aria talloor l'humida piogogia
Da'venti freddi fi eongela, e indura:
Tal Lica, meutre al ciel per Euria poggia,
Tere lofteddo, ch'eeft ha da la paura;
Celando via con difficha foogra
L'humide vene, e la carnal natura:
E, poi nel mar d'Eubea cadendo à buffo
Tere l'haunt o timor gingne di fuffo.

Doi'anc bogg if orde inverzoù l'onde Lica i (co. Pu breus (oglio d'elentro que de l'orde per l'orde de l'o Coni Hercole ba nel mar lo feoglio pofio ;
Dal rimedio fatal Licinio viene.
E dice, che I coracio ha rifipolio ,
Secund dar fine Alcide à le fue prne ;
Vada fii l'monte Eteo più , che può tofio ;
E quiati bauendo al ciel volta: ogni fiene ;
Faccia va rego fiperbo alto , e funeflo ;
E dopo lafei al ciel cora del reflo.

Ma non manca però l'intenfa doglia, che rende al cor lo finifirat o andre v. Anzi il velende de l'odiofa figozlia Par, c'hor cominci à flar nel fuo viogre e Tal, che la fattas pira Alticki tunuellia A mandar l'alma del fuo alberzo fivore; s'Gid del piaghe fue la cupa foffa. Laficia in pare veder le fia grand offa.

Stride.il liquor, che da le piaghe abonda, E pre lo copo mifero camina, Come quando po nou e la fedd orda il fero tratto allhor dela fucina. Tal chogo hor vie più larga, e più profonda La piaga, e tende à l'utima vinia. Tutto à eccolto foco il coce e, e firuge, El mifer forque foo diuna e, fuere.

Diforre al fin volume penfer profondo, che l'altorogo il ciel gli babbia commelfo, che il altorogo il ciel gli babbia commelfo, che il altorogo il ciel gli babbia penmelfo. Poli l'eterno al ben dal ciel promelfo. Poli canco melfino fin vinece fe flesfo, E diede à Filotrete i dandi; e Farco, Che dueux fin al mondo, professione de l'altorete i dandi; e Farco, Che dueux fin di mono d'Troja in arcoro

E dolce.

E dolce diffe: O caro amico, e fido, Ti do de l'amor mio questo per perno. E, tofto ch'io su'l rogo il fiancoannido, Col foco alluma il fabricato legno, Però che del mio padre il santo grido Chiama il mio foirto al sempiterno Regno . Bacia il suo amico , il qual piangendo il mi-Poi con innitto cor montala pira.

La pelle del Leon sopra vi stende, Sopra la clanapoi la guancia pofa, E con quel lieto core il foco attende, Col qual suolsi aspettar la nuona sposa. La pietra Filottete, e'l ferro prende, E la familla trahenel sasso ascosa: Poi di più ardor sestesso il fueco adorna, E contra chi lo sprezza, alza le corna.

Salza la vampa al ciel sempre maggiore, Crescon per ogni via le fiamme noue. Quando vider gli Dei con tanto ardore Il fuoco andar contra il figlinol di Gione, Sentir di lui pieta, noia, e timore, Che'l mondo liberò con tante prone : E mostrando ciascun pietoso il ciglio, Raccomandaro à Gione il proprio figlio.

Il Re del ciel, che vede il grato affetto, Che mostra al figlio il choro alto, & eterno, Diffe: Sommo piacer m'ingombra il petto, Per la grata pietà, ch'in voi discerno. Immensa senso al cor gioia, e dilesto, Che'l gran rettor del Regno almo, e superno Sia con grande honor da ogn'on chiamato Padre, e rettor d'un pio popolo, e grato.

Mi piace, che la mia diuina prole Ancor sicura sia col fauor postro . Ma la salute sua, poi, che ven'dole, Staper torni il timor nel pensier nostro. E quel, c'ha superato, onunque il Sole La terra alluma, ogni periglio, e mostro, Questo nono tormento estima poco. E vuol la forza ancor vincer del foco.

La parte, che ritien graue, è materna, Può fol fentir la forza di Vulcano, Ma quella perte, c'ha dal padre inserna. Non può perire, el'arde il foco in vano. Però, d' è inniolabile, & eterna, E bramo torla al suo carcere bumano, Acciò ch'al Regno, ond ba principio, torni, E del suo chiaro lume il cielo adorni.

E come la sua inuitta, e nobile alma Scarta farà dal suo mortal tormento. Vo, che venga à la patria eterna, & alma, E credo, che ogni Dio ne sia contento. Che, sei porto là giù per noi la palma Di mille imprese carche di spauento, Giusta cosa mi par, che'l suo gran lume Nel ciel rifflenda, e dia celefle Nume .

E, s'auien, ch'alcun Dio qua sù si doglia, Cheegli fra gli altri Dei fplenda ancor Dio. Ben potrà de' suoi premi hauer gran doglia, Ma non già mouer me dal pensier mio. E farò, che'l vedrà contra fua voglia Starsi fra quei del Regno eterno, e pio ; E'l merto ancor sapra, ch'al cielo il chiama, E l'approuerà Dio, se ben non l'ama.

Gli Dei tutti assentir con lieto volto A quel, che far à Alcide il padre elesse. Gunone ancor mostrò piacerle molto, Metre affermo, ch'entro à le fiame ardelle: Ma, quando vdì, ch'in ciel fosse raccolto. E che di stelle anch'ei vi risplendesse, Tra se biasmò lo Dio de gli altri Dei, Che vide, che nel fin fol diffe à lei .

L'ardente fiamma banea distrutto intanto Tutto quel, che Vulcan strugger potea. E già lasciato Alcide il carnal manto Più la materna esfigie non bauea. Sol quel, che stana in lui perpetuo, e santo Del suo lunte dinin tutto splendea, E lasciauan veder le sorme noue Sol la dininità, c'hebbe da Gione.

Come

Come se'l dosso suo la serpe prina Del manto, c'hauea gid, fi rinouella, E tolto il vecchio vel, che la coprina, Vien più forte, più giouane, e più bella: Tal l'effigie d'Alcide , eterna, e dina, Tolto il vel, che copria l'interna stella, Più illustre appar di pria, si fa maggiore, E mertapiù, ch'ogn'unle faccia honore .

Come restar de la terrena veste Vede il rettor del cielo il figliuol priuo, Ver Borea il chiama al Regno alto, e celefte Hercole in viio Iddio. Su'l carro trionfal pompofo, e dino. A la Lira vicin di ftelle il vefte. Secondo andò, mentre qua giù su viuo. Col piè sinistro il capo al drago aggrana, Tien l'un pugno il leon, l'a'tro la clana .

> Come l'alme locar celefti, e sante La no ua effigie sua nel più bel mondo. Grand tanto le falle al vecchio Atlante. Che quasi softener non pote il pondo . Se ben non diffe il figlinol di Peante, Che passo Alcide al suo viner secondo, Com'ei gli hauea comeffo ;il mondo accorto, Quando più no'l rinide, il tenne morto.

> Che portato la Fama hanea per tutto Non senza universal cordoglio, e pieta, Done il don di quel lin l'banea condutto, E come, e con chi andò nel monte d'Eta. Non si seppe altro poi : commu fu il lutto: Sol ne mostrò Euristeo la fronte lieta, Che per la gelosia, c'bauea del Regno. Mostro defferne allegro à più d'un segno .

Ne fol di quefto ei fol s'allegra, e ride: Ma fol perfegue ancor mortal nimico I figli, che restar del forte Alcide, Ch'eran fuzgiti al Rezno di Ceico. Quando la madre sua prina effer vide De nipoti, e di lui l'albergo antico, Di si degno figliuol pianse la morte. Denipoti l'effilio, e l'empia forte.

Sol ne l'albergo bauea la mesta tole, Che d'Hillo figliuol d'Hercole era moglie, La qual nel grave sen tenea la prole, E già temea de le propinque doglie . Hor , mentre Almenamisera si dole . Ch'à tanto mal la morte non la toglie ; Vede guardando il fen, c'hauea la nuora, Che del suo partorir vicino è l'hora .

E hauendo in mente ancor l'aspro tormento, Chefentì quando al mondo Hercole diede. Diffe, tenendo in lei lo fguardo intento, Prego ogni Dio de la superna sede, Che di placar Lucina sia contento, C'habbianel partorir di te mercede : Che non habbia ver te quell'empia mente Chebbe ver latua socera innocente.

Apollo il fin premea del nono segno Dal dì, che mi fe grave il maggior Nume, E giunto era quel tempo illustre, e degno, Che douea dare il grande Alcide al lume . Et io, c'bauea nel sen si raro pegno, Con immenso dolor premeale piume, E ben vedeasi al ventre ampio, e ripieno, Che Gione era l'auttor di tanto feno.

Eradal troppo duolo homai si vinta. Ch'io non porea più fofferir le pene, E non fo , come io non rimafi eftinta, E tremo ancor qualbor me ne fouiene . Sette volte hanea il Sol la terra cinta, Dal Gange andido in ver l'Hefperie arene : Sette volte la Dea, ch'oscura il giorno, Menato il carro hauca flellato intorno.

E ancor l'insopportabil mio dolore Mi facea al cielo al zar continuo il grido, Ne vera modo à far , che'l parco fuore Potesse vicir del suo materno nido . Ben chiamana io Lucina in mio fauore, Le man sendendo al Regno eterno, e fido . E ben corse Lucina à tanto affanno Ma non già per mio ben, ma per mio dano

Fu da Giunon mandata allhor costei, Giunon per gelofiam'odiana à morte, Che non volea, che i noui parti miei Donesser poi goder la fatal forte. Tu dei saper, ch' yn giorno à gli altri Dei Disseil rettor de la celeste corte : Quel, che verrà nel tal tempo à la luce, Sarà de l'alma Grecia il maggior duce.

Onde Ginnon, che non volea, che'l figlio, Ch' pscir douea de me, tal fato hauesse. Frafe discorse, e prese al fin consiglio Di far che'l parto mio rinchiuso stesse. E lei non senza mio mortal periglio Mando, che'l mio figliar tardar donesse, Fin tanto, che'l figlinol di Steneleo Nascesse, che fu poi l'empio Euristeo .

Lucina in forma d'ona vecchia viene Per esfequir di Giuno il crudo aniso. Siede su l'oscio, e incatenate tiene Su'l ginocchio le man, su'l pugno il viso. E, senza bauer riguardo à le mie pene, Perche il parto da me non fia dinifo. Dice il verso opportuno, il qual sorz'bane Di far, che'l fianco mio mai non si sgraue.

Io pur mi sforzo, e chiamo ingiusto, e ingrato Gione, che'l suo figlinol da me non toglie : E colma di dolor bramo, che'l fato Mi toglia con la morte d tante doglie. Masutto è in vă, che'l core hauea indurato Del maggior Dio l'inuidiosa moglie . E pure i miei lamenti, afflitti, e lassi Monean di me à pieta le mura, e i fassi .

Ogni madre più nobile, e più degna, Ch'albegar suol ne la cittate Ismena, Pregaogni Dio di cor, che nel ciel regna. C'habbia pietà de l'infelice Almena. Cerca ogn' una darm' animo, e s'ingegna Per varie vie d'alleggerir mia pena. Ma Lucina si stà secondo l'uso, E tiene il pugno incatenato, e chiuso . .

Galantide ministra ar dita, e accorta Del mio fedel marito Anfitrione, Che sapea in parte l'odio, che mi porta Per gelofia la querula Ginnone; Vedendo star colei suor de la porta, Prese fra se qualche sospitione; E più, che ftana affifa, e banea raccolto Tutto i un gruppo il feno,il pugno,e'l volto.

Cade à questaministra ne la mente, Che sia qualche maluagia incantatrice, E tanto più, che mormorafra il dente, E non si può sentir quel, ch'ella dice : Se n'entra in casa pria, come prudente, Tutta lieta efce poi, tutta felice , E con l'allegra fru fauella, e vifta La vecchia in un mometo ingana e attriffa.

Qual tu ti sia, cui noto era il periglio, Ch' à la padrona mia douea tor l'alma, Stà lieta bomai, c'hor bora ba fatto il figlio. Et ha sgrauato il sen di si gran salma. La Dea per maraniglia inarca il ciglio, E vuol lenarsi, e batter palma à palma, E l'una, e l'altra man mesta dinide, Et io do fuora il mio figliuolo Alcide.

Tosto che la ministra esser la vede Leuata, enon star più ferma in quell'atto, Se n'entra, e troua il figlio vicito, e crede, C'habbia gionato a me quel, ch'ellaha fa-Subito lieta suor ridendo riede, E troua il volto antico, e contrafatto; E la deride, e chiama vecchia, e insana, Estrega, e incantratice inesta, e vana.

La chioma sua la Dea sdegnata prende, Come il suo riso, e'l suo disprezzo mira; E suriosa interra la distende, E quinci, e quindi la strascina, e tira. Con pugni, e calci poi la batte, e offende, E sfoga il cruccio muliebre, e l'ira . Si vuol lenar la misera, e si trona Vna persona bauerpicciola, e nona.

Le braccia si fan piè, la chioma blonda D'pn biondo, e vago pel la fa coprire, Lafigura del corpo è lunga, e tonda, Et ha poca persona, e molto ardire . Galanti-E, perche la sua pena corrisponda A la bugia, ch'a lei fè il pugno aprire, Nel partorir la Dea sdegnata vuole, . Ch'onde vsct la menzogna, esca la prole .

> Odo, ch'altrone Donnola si chiama , Mastella qui da gli huomini fu detta . Le nostre case ancor frequenta, & ama, E molto de la caccia si diletta. E si l'honor ne le sue imprese brama, Ch'insino a' crudi serpi impugna,e aspetta: E , per quel, ch'alcun ruflico mi dice , . Sopra ogni augello ha in odio la cornice.

Minerebbe in vero affai de la sua sorte, Ch'oltre ch'io la tenea come sorella, . M'hanea rubbata à l'enidente morte Con la sagace sua mente, e fauella. Hor proghiam, figlia, la celefte corte, Che quella, che farai, prole nonella Esca d goder senza tua doglia il mondo , E'l fanor di Lucina habbia secondo .

Preghiam, diffella, ancorl'eterna cura, .Che l'odio di Giunon ver noi sia spento, Si che la prole mia nasca sicura ; Che gid nel sen matura bauer mi sento. Ma colei, che cangiò forma, e natura, Rinouella il mio duolo, e'l mie tormento: Che mia sorella Driope mi rimembra, Ch'inanzi à gli occhi miei pfe altre mebra.

E, poi she possonte commouer tanto D' vna ministra tuale forme none, Non ti marauigliar del molto planto, Che'l mio dolente cor per gli occhi pione . Ch' pna sorella mia sott'altro manto Io vidi, e vo' contarti, come, e doue, Selintenfo dolor, che'l cor percote . Potrà dar luogo à l'affannate note.

HEBBEil mio padre Eurito vn'altra fielia Driope, ma non però de la mia madre. Stupir faceano ogn'un di marauiglia Le suevare bellezze alme, e leggiadre. Pria che facesse à lei cangiar famiglia Il troppo tardo à maritarla padre, Il biondo Dio, ch'd noi diftingue l'hore La vide, e'l virginal le tolfe honore.

Ma fu di si sublime, e raro ingegno, Di si gentile, e glorioso aspetto , (Regno Ch'ogni huom d'Echalia, è d'altro esterno Bramana hanerla, e far commune il letto. Fra molti al fin ciascun più illustre, e degno Andremon fu da miei parenti eletto, Cui piacque tanto feco effer legato, Che sopra ogni huom dicea d'effer beato

Limpido ne l'Echalio un lago fiede Cinto di dolci, e ameni colli intorno; Lo cui lito secondo esfer si vede D'arbori, e valli, e vaghi prati adorno. Cominciando de' colli al baffo piede, Fin done più superbo alzano il como, So mirti, e fanno vn cerchio ameno, e vage A guisa d'on theatro intorno al lago.

Era venuta Driope à queste sponde Per bonorar col cor denoto, e grato Con ghirlande di fior tessute, e fronde Le Dee, c'habitan l'onda, il colle, e'l prato. · Calcando i fiori gia vicino à l'onde Con vn figliuol, che'n sen s'hauea portato, Ch'ancor l'anno primier non hauea pieno, Soane pefo al suo candido seno .

Mentre à veder del monte il piano ,e l'erto Le luci vaghe sue mone per tutto, Trona che'l piè del gran periglio incerto Vicino dun Loto hail suo mortal condutto, Che'l bel purpureo fiore hanea già aperto Speme a' mortai del suo futuro frutto. Stende ellail braccio, e prende il fior vermi-Ter dar trastullo al suo nezzoso figlio se glio Volla

de in donola.

Poli io, the viera, far la flesse, e parsi. La man per corre vu ramuscel col sine, Ma, doncruppe triope, it vanos scors, the sparce al langue à spesse gencie surce. comi où tant a monist ma ecco, èl core : I sulle, troub la mano, èl core : I sulle, e troub con manco, èl core : I sulle, e troub scors sulle sulle

Loto ma Ninfa era in quel tronto afoja, Loto in Secondo pai contra o i arda agrefia, pinna. . Che ferra faria la Re da fiborti foja, V olle feca tenta gli atti inbonefii. Ella d la parte eterna, e glaviofa di pregoli fuoi mando fanti, co bonefii. In quel troncon gli Dei bumane fome L'alcofer, che di lei poi tenne li nome.

Come La mia forella il amo fibianta, E che fi vede infanguinar la palma, Che non fipoa sche a fiorita pianta Delfe nel fangue il ppiro albergo à l'alma, Chiede perdon con prece bonefla, e fanta, Poi fiuoger suol da lei la carna fama, E nel girar del copoa, e de la tefla, Troua, ch'un radicei fi loi l'arrefla,

D'alzer pur ella il pie si proua, e ssorza, Macomportar no l'unul l'auda terra: Anza le barbe sie sa con pie sorza Abbarbicars, e penetrar sotterra: Ciù il nou legro, e l'importuna scorza Le gambe in un troncone assonate, e serra. Più ogn bor la carne, e s'angue si disperde; E traue, e scorza sein succosa, e verde.

Driope in

arbore . .

Quando ella guarda, e vode il crudo effetto, Che fotto neuco manto i piedi afconde, Con l'una mano accefiali figlia do petto . Fuol con l'attra firaccion le chieme bionde, E trona d'in accefa, e di diffetto, Che trabe dal crin la man piena di fonde : Tolche dal ramo il crin i fonde tolto, (to. La più de bono ci traggio al fino, e di yelIl picciol figlio, à cui der nome Anfijo, Che file col pianto pio chiede, e fauella, Al fino folio fono accofla i vijo, E fuege in van la runida mammella. Tutto vidio, na qual prendere aufo Per faluar te potea cara forella? Pur con le braccia, e pie, ti enni anne e, E reco efferbrama dal trono cinta.

Col nostro padre in quello il suo consorte Giunter, che l'camin nostro baccan seguito. Chieggion di Dispose, che i o temps sua primpi sua son-Breue racconto, e lor l'arbore addito, te shibito al pianto, e al grido apron le poute Gil sonsistat sioni padre, e marzio arbore introvo. Le braccia danno al mezzo arbore introvo. Bacciando il vigli acoro bella, che adeno.

La fuenturata Driope, comervede
Perfor da gli occió in tanta copia il pianto
Al padre, al lorella, à chi le diede
Già pre conforte il matrumonio fianto;
Con l'occhio , chi ancor libero poffiede,
Spargeon riuo maggior fil mouo manto.
E, poù chi al dia lavia non l'è ancor chiufe,
Con quello omoro duo fi fielle fusia;

Pi țiuro per Leterm alto matore, Ch'io non ho fate a quella Rijnfa torto, E chiunocaramente io cofii fiore, E contra ogni ragion tal pena io porto. Sio mento, piona în me tante d'ardore, Che reflia Limo mio sfondato, e morto; E l'huom, che primo arrina in queflo loco. M'affenda con falence, doina floso.

Prendete in tanto il nio picciolo infante, Che nei rundo fen mon ben fosteno, Che fermado il costume de le junte, Che fermado il costume de le junte, Le man fon rams, e al ciel s'alzan di legno Tun tengamel qualchun fempre duante, Mentre il molle occisio mio del lame è de-E fate poi che fotto à quella frigia (gra La nutrice, charrà, fonente il qua La nutrice, charrà, fonente il qua

X 4 E, quando

E quando andar port à E quando andar port à picciol fanciullo , Toflo, cho qui fodar lu foda figmbra , Fate, ch'à prendre vengai filo var fullulo Treffs à la madré fua, fotto quest embra . E chel mio voito buman qui venne mullo , Diegi), che quell'arbor me tingombra . E mi faluti , come madre , edica , Quel bofo la mia madre a fonda, e implica.

E, perche a lui non sia cangiato il busto, Quando ști accade andar tal volta attorno, Dite, che verfo sia ubori sia gissilo. Ne cerbi, che illor rumo il factia adorno E tenga cero pro, che in ogitarbusto L'alme di quadche Dea faccia soggiorno. E per faltar le sime membra leggiadre, Pensi a quei sino, che già cosse la madre.

Dolee conforte mio, padre, e forella
Da me prendete l'ultimo faluto,
Che già mancar mi fento la fauella,
Tre l'arbore, che troppo è in fa crefitato.
Hor, fenon vol la mia forma nonella,
Chel volto inchinar possia ancor non muto,
Al zare voi le membra abacto mio
Co l'igiluol, che già fei, chel basta anchio.

E, se quals be piet à vi moue, e regge, Fate le noue mie membra sieure Con la fedie Usolia, e con la leege Dalamun, da la sale, e da la sere. E gli armenti lontan stitun, e le gyeege, Res sale il verde legno, out omi serve, Rendete il verde legno, out omi serve, Dal mos o ca da tu man saluo, e dal servo.

Non vi posso altro dir, che me ne prina La seorza, che si a l'ama vui divo chiostro. Toglitte da la mia luce anco vi mo La man, che senza il sauto ossicio vosso. La man, che senza il sauto ossicio vosso. La man, che senza il vano il mani gli arvina. Al mento, e tutto asconde il corpo nostro. E in questo perde il div., ne più si dole, la lacia a no le sirvas, esperache.

Mentre la mella , e lagrimofa figlia
D Erio il fuo dolor conta ; e vinoua,
E laficing la focera le tiglia,
Ancor che l'octoio fuo non mevo piona ;
Prai mprossilo, e vara marasiglia
Ea ch' on congiunto lor, ch'iui fi trona,
In va momento o vullar fa forma perude,
E in mezzo del dolor liete le rende.

ERA quest tolao carato, e bianco, Che sue tempi soi di gran vadore, Xé potes au ca è Hidra es langue i siance L'altire suo cio serva il costin sauore: Hor, mentre civis silva di costin sauore : La gionenti racquissa, el primo bonore; E sorte, e aditer si trona al improusso Con la prima lanngine net osso.

Ne fol firma humer now of aspecto,
Ma con nowo disfo, e moso pensitero :
E, dowe effor folsa pien di ospecto,
Timido, tardo, astro, aspro, e fenero;
Brama hor la companina, cerca il diletto,
Esprezza e I tili too vano, e legiero ;
E, chi il wood genero fuello
Especta e l'il il wood o, e legiero ;
E, chi il wood genero fuello
Sold e l'homore, e e piacer fuello
Sold e l'homore, e e piacer fuello

Questa companía subito ventura
Tossea ilemstite danos, el piante,
Tos che la fia ministio forma, e natura,
Splender fari l'albergo Herculco adquante.
Alcide fia, she in ciel fi prise cura
Di torre ad l'odo l'inferme manto.
Alcide interra, e in ciel amb si sprise.
Ch'ottenne questo don de la composition.

Poi ch'Hercal prino fe' del mortal velo La forza di Fulcan nel monte d' Eta, L'eterno Dio nel più bearo cico de Con fronte l'abbracciò benigna, e liètà Dapoi parlò con tanto affetto, e Zelo, che fe Girmone intenerir di pieta, Et accettò per figlio Altide, e in fede D' amor la figlia fua fofa gi di cited. .

GIVNONE

tolao vecchio giouane GIVNONE bebbe vna figlia fenza padre, Bella quanto altrail ici giamai ne vide. Le cui raro bellezze dune, e loggiadre. F.an, she la gionentà gouerni, e guide. Quella infigno d'amor logò la madre Col Name, latrio niclo bazo Alide. E l'odio, che l'accefe vn tempo il core; "Auto fi poi conordia, e vero omer a.

Eatte le nozze, e quel diletto prefo, Che più dare vma Dea bella, & eterna, Comi ba da la conjotre Herocla intefo, Ch'ella la gionen trà guida, e gonerna : Verfo il congiunto fiuo d'amore accejo Scopre con preghi d lei la vogla interna, Che, poi ch'ella da legge di più begli ami, Priul Iolao de fuoi canni i djano.

Non nega di Ginnon la bella figlia Il primo don , ch' èle i chiede di conforte ; Ma con di tutti mudia, e maraniglia E à venire lo lao gionane, e forte. Ma ben per l'auenir partici piglia, Di non romper mai piu la fatal forte, E de la gionentà teme rbes cura, Ma la faira fare il corfo è la matura.

Hor, mentre tol giurar chinder la porta Vuol per ogni mortule it autodomo, Soppon la fatal Themi, e nol comporta, Edice, Non giurar, ch'oucco vi fono Due figli infanti; il cui fato non porta, Che fian dal cile lafetai ii abbundano; Azzi egli evol, quando fial tempo giunto, Che vengan fonti, e giouani m'ya punto.

E tisto fia, che, se chinate il viso, cià Polinice al Toben il campo ha spinto, y fendo l'om parel da lattro veciso, ogo va del par sia vinciore, e vinto. Done, perche più il ciel non sia deriso, Sarà il ser Capaneo da Gione clinto. Le un siperbe, e soprahumane prone altrinon potra mai vincer, pue Gione. Ansiarao professi llustre, e degno, Chimbra corra fus voglia à quella querra, Chimbra corra fus voglia à quella querra, Sarà imphositos, e dato a la bajo regno Da la fubrio aperta, e chiufa terra. Doue non ferza fuo dolore, e (degno Piùi i due Ceui fuoi vedra fatterra, El foco, chi arderà la carnal fulma, Rogo al corpo farà, rormento al lalma,

Indi il figliuol de l'inchiotrito mage, Rominato Almess, quaud haurà feorta Da la terrena, e fubita vorage Reflare il padre fio feolto, e morto, Veciderà de la vendetta vago Per vendicare un torto con un torto La madre, e farà il un n pietofo, e rio, Re la madre e rudel, nel padre pio.

Però che, quando baurà il profeta letto.
Ch in quella imprefa i douerà movire.
Sa afondrà per non effer coffreto
D'andare à farfi fishito inghiotitie;
Al a leasari isin quombre a fi petto
A Erifile fia moglie, che feoprire
Le fara il loco, ou ei fand coperto,
Ter on rice monsi, ch' a lei fia offerto.

Quel bel monil , che fabricò l'ulcano Con tante gemme , pretiofe , & arte , E ch à la figlo di del Re Thebano , Che fu figlia di l'enere , e di Marte , Ed Argia moglic capitano in meno Di Polinice , & ella l'hà in diffarte Ad Erifle offerro con propollo , Che molir à Anfarao , dode 'anioflo à.

E, poi c'haurà feoperte il fine conforte Erifile, e farà dali fiel o occija, Il cudo auto de la materna morte La mente da fi fieffa haurà divisia, E con le Dee de la tartrare a cite L'o morte materne il psynereamo in guifa, C'be fuor del fenno, e de la patria visita. Patempo andrà, poi fi fira in autito. La bella Alfejhova de granda, , Doesta de gris ornata, e bel coftune, più l'esco givia il purphera le Ionda Taterna, e poi godrà feo le piume. Et ei, perche l'iso amore à quel rifponda , cha lip intelletto baurà rendus oi lisme, pi quel monil faralle il collo anolto , Chard con l'ama da lifu marde tolto .

Poi, quado en têpo hard il fuo amor goduto, E fenzo in parte il deflatrio ardente, Yon qii paranto amor deffer venuto Al fun penfier da la fue prima mente, A foraci à marda per nuoa auto, Et cirrifponderà, chel mat, che finte, Counien, se vuol, ch' di lui la mette sgrante, the ned fume Acheloo si purghi, e lame.

Onde Almeon, che del fuo primo honore
Verrà integrar lo flupio intelletto,
Sandrà à purgar nel Calidano humore,
Doue laccuderà nouello affetto.
Chel sugo violi faretrato chmore
Faràvedergli, e piagheragli il petto
De l'ignuda Calliore, come nacque,
Mentre à nuolo godrà le paterni acque.

E non si partirà da quelle sponde, Che per rispossa da le locre onde E poi pargra oda le locre onde, Si godrà le bellezze alme, e leggiadre: E le sue membre e siendo atte, e seconde, La sa di hovete di due signi madre, Detto Acamanal'un, E datro Ansotro, citron di acanolleran già ami, e si pensione

E, poi ch'ella del hello hund fentin Monil, ch'à Intra moglie il collo adorna, Prebherà dole il flu dolce marito, Che de l'oro fatal la faccia adorna. Hor, metre e il phaneto andrà in quelfito, Done la prima flu moglie foggiorna, Da'figli di Flegco, c'haunto anifo Del novo amoro bautans per via fia vecifo.

Temeno, & Allione ambi fratelli, Poith Almeone bauran dato d'inferno; Caliroc algando i rai languid; e belli; Elclamera con preghi al padre eterno; Ce doni a figli fois; c'hang là uni imbelli; Gli ami, c'ha florta, artir, ira, e gonerno: Perche chi vendicò del padre il torro; Ron flus, sha figli; suvendicato; e morto:

E per giuffa cagion quel Dio, che fuora Suol dar ne' tempi fine gil disi fecteri, Quel, che può dan la fue figlicità, e nuora, Vorrache di Calinee il pianto accheti: E di quel, che ne figli albora albora Più broma, ella vedrà gli occhi fuoi lieti: Gli vodrà inon balento bothli; e forti, Da poter vendicar del padre i torri .

Si che, Hebe, no 1938.
Si che, Hebe, no 1938, si carra che l'alta cura Molfa talbor da prieght, e darifetti, Sunlei li cofi impedir de la natura, E far de gli altri fopt humani effetti. Come ba la met amorfofe fitura a Ryerata Themi à i puri atti intelletti. E che fi cangi altrui ta doula i pleci. Cran mommon i vall per tutto il cielo.

Che, s'à la muora regia era permesso.
Di dar tal volta astri l'età più bella s'i
ŝi dolean tusti in ciel, perbe concesso.
Non cra à ogn' un quel, che potca far ella,
Er altri rinonar volta si siles jorella:
E parlaun tra lor non serza silesgra.
E'eta gia che si cuspin, chi la sorella:
E parlaun tra lor non serza sileggra.
G'et regià li cle ti rinomide, con n segno.

E che sol Gione, el siguio Hercole, el Hebe Poreau far civolena de gli annialero, E farmaranigliar Calliroe, e Thebe, D Iolao, d'Acermana, ed A-stojero - E dicemo ipi ilissifici, ecanor la pebe, Che Gione era parial, non giusto, einteros E dal proprio intercere general materiale successiva del proprio materiale gonome anterior general factor Parlama contra Gione, e contra il fato

Figli di Al meone, & di Calliroe di fan ciulli huo mini. SATURNO fi dolea d'effer fi ftanco, Si vecchio, freddo, inutile, e mal fano, Che mal potea più trar l'antico fianco Per loviaggio suo tanto lontano. Vedendo il suo Titon canuto, e bianco L'Aurora, le pares pur troppo strano, Si bella essendo, e di si vazo aspetto, D'hauere buom si disutile nel letto.

Cerere à Iasio suo l'antiche membra, Che nel suo primo fior tanto le piacque, Cerca rinouellar, che si rimembra Del tanto dolce amor, che da lui nacque, Riguardando Eritonio, à Vulcan sembra, Che, s'Iolao si vecchio al zio dispiacque, Si vecchio il figlio à lui dispiace ancora, E chiama Gioue ingiusto, e la sua nuora.

Quella Dea ancora à questa parte arrise, · Cui colfe in fallo quel, che'l mudo aggiorna, E volea anch'ella patteggiar d'Anchife, Di poter dare à lui l'eta più adorna. La gran sedition, che in ciel si mise, Più ognihor contra di Gioue alzò le corna: · Ogn vno haueaparenti, ò amici imbelli. A quai bramana dar gli anni più belli . .

E vi fu qualche Dio forte, erobufto, Ch'osò di dir, ma ne cerchi in disparte, Prinssi bomai quel Re deffere Augusto, Che le gratie del Ciel si mal comparte; Et eleggafi un Re, che sia più giusto. (te, Ma, Gione banedo appresso Hercole, e Mar Con fronte iratad tutti il parlar vieta, E con queste parole ogn'uno acqueta:

S' alcuna riverentia al Re si porta, Tacete, e date à me l'orecchie intanto u Ditemi, ciechi, e doue vi trasporta L'ambition nel Regno eterno, e fanto? Puot'effer mai , che la celefte porta Chind alma, che di se presuma tanto? Ch'osi parlar ne regni alti, e beati Di voler superar gli eterni fati?

Da che ful'alto ciel, fu il fato eterno, (me, E'l fato è quel, che in Thebe fatto oprar-Che gionane Iolao gli anni, e'l gouerno Rihabbian ancor, non la superbia, e l'arme. Vuol del fato il decreto alto, e superno, (Come ha Ditheme à noi predetto ilcarme) Che i figli d'Almeon troppo per tempo Debbian far forzad la natura, e al tempo.

" Voi reggeil fato, e me, per far, che meglio 1 Vel comportiate, e contra andar non posso: Ch'd Radamato, e ad Eaco infermo, e veglio Latroppa et 1 non curuerebbe il dosso « E s'amate di ciò più chiaro speglio, Volgete gli occhi alquanto al Re Minosso, Che vecchio, e'nfermo oppresso è da la guer E fe col nome sol tremar la terra.

E, se rinolgerete à Creta il ciglio, Vedrete, come ogn'on schernisce, e sprezza Il mio impotente, e abbandonato figlio Per l'affannata, e debile vecchiezza. Che quando à gli anni dar potessi essiglio, Farei tornarlo à la sua prima altezza ; Ne Mileso ardirebbe il suo cognato Di polergli innolar l'alma, e loftato.

Ma, s'egli guerreggiar per i tropp'anni Non può, farò, che col fauor del cielo Sara provisto a suoi Cretensi danni Col più rapido ardor, che spegna il gielo. Subito monta i più sublimi scanni. Doue è riposto il più dannoso telo, E, fatto innanzi al tuon splendere il lampo, Auentairato, on ba Mileto il campo .

Quando da pria gli Dei volser la luce Ver Creta, evider difprezzato, e abietto Quel Re, che fu si chiaro, e inuitto Duce, Ozni sedition scacciar dal petto. E si piegar di non dare à la luce Quel, che già detto hauean, c'hebber sospet-Etanto più, quand ei s'armò la mano, (to De l'arme inenitabil di Vulcano.

Mandato

Mandaro Giose vm folgor , ne rafforzama, Mandaro Giose vm folgor , ne rafforzama, Fin altro, e vin datro, e viu balena, e tiona, E, dado al forte bracio ogni hos pi forza, La terra d ognintorno, el cielo introna. Tal che Mieto, el campo de cor o sorza ogni on le fignada, e, el ordini abbomdona. El foco, che dal ciel fir adente pione, Ognym creta goggi, ma mon pi done.

L'uno abbandona l'altro, e per faluarli Corron, chi qua, chi li per runi facbi, E molti in vunti forme reflamo arfi, Secondo varia il ciel le pietre, e i fochi. Quei, che vini a tore fin, tronanfi farfi, Tutti chi qua, chi là finarriti, e pachi. Mileso vache ben, che quel flagello Gli vien, purch al cognato egil è ribello.

Tofto che manea i 1888 a. La posa gente fia, che viusa refla , La posa gente fias, che viusa refla , Vedendo la fortuna baser contraria , Pre madar werlo il porto infleme apprella . E trousa, che la fiamma empia aucerieria Conlaferuente, e fisbita tempella Diffruste bale galee, votre le noui , Laffe, famenee, e cleekuste traui.

Fra tutti gyoffilegni, e le triveni,
Chel fuminar del ciel diffratti huea,
A pena tanta ciurma, e tanti vemi
Txuso da porre in punto vna galea.
Di quei, che norveflar de latmo sceni
Da la fiamma del ciel crudele, e rea,
Fatta vna ciurma d'una gelea; atteme,
C'huea auco ('almi g'intou'n; e'a untenne.

1991
L'armat a baucane l'porto di Fenico:
Però c'bauendo prejo il Regno tutto;
Vicina à quello porto il fino minico
In vin forte caflet e ra vidutto.
Da quello porto mijero, e mendico;
Pei che i foco del ciel l'baue diffrutto,
Sol con vina gadea forz è che laffe
Quel Regno, to faflate son sunta claffe.

Di notte, come portail fino deftino, Fis vela, eà mezzo di dirizza la prora, E spifiai (capo, cha mel fino marcino, Tra, ch'à plèder del ciel senga l'Aurora. Verfo leume poi prende i (camo di Et hauendo al fino fin propitia l'ora, Si trona giunto d'apparri del lume Si trona giunto del Ateffalio finone.

Poi che seacetato del celestegrido
Miletos frá Cvera ; baucast electro
Passar verene as Cuma il blo ;
Doue ha Meandro il vaggirato lettos
E quini intredas ses fro mono nido
Per quacho suo posicio si visione del consecuencia es comencia es comenciale costeggiare intorno
Creta, dou esta el mezzo giorno .

Come ha dunque pallato Dichione,
Drizza d greco il camin col vento di orza,
Drizza d greco il camin col vento di orza,
E, mantre il promonorio di Leone
Cerca acquillare, il vento diza, e refiorza,
Tanto chi nopopa di la galesi proE gonfia il refo lin con tanta forza,
Che firma pria, che venga aftiro il cielo,
Talfar, fenon il tano, alimeno Ampelo.

Già fi chimana il Sol verfo la fera, E potea flar tre bore à reflar morto, E tame ar reflatar fi feggira, che con consenda di prigato, e attoro, Cellimo baucand igid piegato, e attoro, E già il legno ad Ampelo arrivate era, Ma forger non volca, ne frigita porto. E gir più toffe al bino, e con fatica Volca, che premder l'igla ainivia.

Ma intanto un Greco fiancntofo, e tetro Ingroffail mare, e mone al legao guerra, E dubbis il fa, fed ternare indietro, O de afferra fi à la minica terra. Ma dei mar groffo il pauentafo metro Gli moltra, ch'è men mal, è egli è afferra. Però che correria per faria bruna (con tropo gram periglio la fortuna.

Hor

Hor, mentre di dar fondo il buon nocchiero In qualche sen coperto si procaccia, Da tramontana forge borrido, e altero Vn vento, che da l'isola lo scaccia. Subito il buon nocchier cangia pensiero, E velta versol Africa la faccia. E fa camin contrario al fuo difegno, Per dar men noia al combattuto legno.

La trauersia di Greco in tutto manca, E vien fol da maestro, e tramontana. E l'anda sempre più rompe, & imbianca, E'l legno più da l'ifola allontana . Men di quel che porria, tiensi à man maca Per la forza di Circio iniqua, e strana Il misero nocchier, ch'accorto, e saggio Si toglie men che può dal suo viaggio.

Con poca vela và ristretta, e bassa, Et à l'arbor maggior d'i ful quel vento, Che fa, che la galea dinide, e passa Le gran botte del mar con men tormento. De l'humil turba sbigottita, e lassa Star al suo officio ogn'un si vede intento. Stà ogn' un proto al fernitio, alquale è buo-Per vbidir , pur che s'vdiffe, al fuono . (no

Ma tanto orgoglio, e borror ne l'aria freme, Si grande il mormorio è de le rott'onde . Del grido buman, de la galea, che geme Ne la prua, ne la poppa, e ne le sponde, . Col romor de le corde unito insieme, Che del fischietto il suon fra lor s'asconde, E non, che in prora, quei,ch'à lui son presso, Nol ponno vdir, ne quel che'l suona istesso.

Ma, done il suon non val, supplisce il grido. E, perche ilmar già qualche remo ha rotto, Accenna con la mano, alza lo firido, Che dentro il palamento sia ridotto. Lostuol poi ver la prora schiano, e insido Fa sferrar tutto, e imprigionar di fotto, Perche sferrate insieme non s'intenda, E per la libert à l'arme non prenda.

L'onde una appresso à l'altra eran si spesse, E tanto alcun talbor tenean coperto, Che non hauea donde spirar potesse, E fur cazion, che'l capitano esperto Di sferrarsol quei de la prora elesse, Ma non che steffer franchi al discoperto. E tanto più, c'hauean gli ondosi torti Già dentro à la galea due sibiani morti.

Ancor che chiusi sian tutti i portelli, E stian di sotto à lume di candela ; Se ben p'han fopra le bouine pelli, Onde ogni fesso lor meglio si cela ; Pur,quado entran del mar gli aspri flagelli, Qualche poco d'humore indi trapela: (chie; Ma quei di sotto v'han gli occhi, e l'orec-E consessole, e spugne empion le secchie.

Con occhi d'Argo guardan quei di fopra, Ch'ogni rimedio lor sia fatto à segno. E che per gistar l'acqua il balcon s'opra. Quando men nocer può l'ondoso sdegno . Gittato il mar nel mar, fan, che si copra, Inchiodan poi le pelli sopra il legno Con chiodi, che non fan nel legno fossa, Ma saltan tutti fuor con vna scossa.

La notte già col tenebroso manto Per tutto l'aere banea renduto ofcuro, El vento, el mar cresciuto era altrettanto, E fatto il lor periglio men sicuro : Solo un conforto è à lor rimafo in tanto Notturno stratio, periglioso, e duro, C'hanno il mar larzo, e per l'ondofo orgoglio Trouar non ponno insino al giorno scoglio .

Vol ne la prima guardia de la notte Il comito alternar la poggia, e l'orza, E, mentre il credon far, del marle botte Copron la ciurma, èl veto alza, erafforza, Tanto, che fa cader l'antenne rotte, E tanto del cader grande è la forza. Che ftorpiase vecide,e fa ch' i poppasen pro Il legno morto un'altra volta mora. (ra Fa

206 -Fa il buon padron con l'affannato, e roco Sebene in sul mancar de l'aer chiaro Strido lenar la vela del trinchetto, Et appresso al grand arbor le dà loco Per far miner , che puote il suo sospetto, E del rabbioso vento sol quel poco Prende, ch'alui può far più fido effetto; E in tanto il rotto mar rompendo paffa Con la poppa, e la prora hor alta, hor baffa.

Al romore è infinito, e l'aria è nera, E non si vede il cenno, e non s'intende, Ne si può riparare à l'onda altera, Ch'ogni bor co più furor freme, et offende. Mailbalenar, che fa l'etherea spera Di coli feessi fuochi il cielo accende, Chescopre il mare, e'l cielo d'ogn'intorno, E splender fà di mezza notte il giorno.

Ma'l notturno felendor mostra il lor danno, Che , fe'l verno crudel molto ancor dura, Far resistenza al mar più non potranno, Che già la morte lor veggon ficura . Veggon, che tutto il morto perdut'hanno, Ne potrà riparar l'humana cura, Dapoi che'l mar lor tutto il morto ha tolto, Che'l viuo ancor non resti al fin sepolto.

Veggon, mentre arde il lampo in ogni parte, Bonaccia à poco à poco il mare, el vento, Del legno impressa l'ultima ruina, Lo schifo tolto, e rotte antenne, e sarte, Da l'atra tempestosa onda marina. Pur quel, ch'in poppa gli offici comparte, Chiede à la gelosia, che glie vicina, Come fa la trireme acqua di fotto, Es alcun legno v'è sdruscito, ò rotto.

Quel, che sotto à la poppa in guardia siede, Dimanda à quel di mezzo il punto istesso, La camera di mezzo ne richiede La stanza de la prora, che gliè appresso. Da prora à poppa la parola riede, Che legno non v'è ancor rotto, nè fesso. Gran ventura è la lor, poi che si troua Ester la lor galea spalmata, e noua.

Per hauer men trauaglio, il buon nocchiere Die molte cofe al mar crudo, & anaro, Per far restare il legno più leggiero: Har fi difficil vede il fuo riparo, E'l vento si rabbioso, e'l mar si altero, Ch'ogni più ricca merce, ond egli è onusto, Dona à l'ondoso orgoglio anido, engiusto.

L'Aurora già per fare al giorno scorta Il volo hauea per l'oriente preso, Mail polso ofcuro, e l'habito, che porta Non ha il suo bel color vario, & acceso. Mostra il ciglio dolor la guancia ha smorta, Grani ba le vesti, e'l crin d'humido peso . E l'ali nunolose, ond ella poggia, Minaccian per quel di grandine, e pioggia;

Si leud il Sol, ma mesto, e lagrimoso, Cinto di nubi, e mezzo ascoso il lume, E nel leuarsi alquanto di riposo Presero i venti, e le salate soume : Ma , riuolgendo il buon nocchier dubbio o Per lo confuso ciel l'afflitto lume, Se bene il vento, e'l mar non e tant'alto, Par, che trema entro al cor di nono affalto.

Men grane l'aura vien, men'alto il mare. Tanto, ch'un restamuto, e l'altro spento; Di sopra il Sole, e'l ciel lucido appare. Fà il nocchier metter fuora il palamento, E la ciurma di soto sprigionare. La toglie sotto à la prigion di cerro, E dalla sopra à la prigion di ferro .

Ne'l conquassato legno me'che sanno Dan luogo a'remi, e fan drizzar la prora. Fra Circio, e Tramontana, e pia ne vanno Fin che ministra al Sol vien la terzabora. Et ecco vien per loro vltimo danno Vn superbo Austro imperuoso fuora; Le nubi sparse subito d'intorno Tolgono à gli occhi loro il cielo, e'l giorno.

Rijorza

Raforza il vento vio torbido, e fero, E in un mometo il mar rompe, e confonde, Alza l'irato mare il grido altero, E manda fin'al ciel superbel'onde. Apron le vubi il panno ofcuro, e nero, E danno il passo à le celesti gronde. Ementre freme in giù la pioggia, e'l gielo, Di mille tuoni, e fuochi anampa il cielo .

Tosto con minor vela il vento prende In poppail legno stanco, afflitto, e rotto, E dentro il palamento si distende, E ciò, che'l nocchier dice esperto , e dotto . Sciolta dal ferro poi la turba rende, E falla ad un ad un ferrar di sotto, E tutto in opra pon l'ingegno, e l'arte, Per pincer contra il mar fi fero Marte .

Tal giel, da la procella, e da la pioggia, E da l'onda superba, & inhumana Percoffo il mifer legno, hor cade, hor poggia, E prende il camin dritto à tramontana, Quattr'hore ando con la gonfiata poggia Co l'onda ogni bor più insrudelita, e strana, Dal cominciar de la feconda guerra, Senza scoprir la desiata terra.

Quel gran camin, ch'in vna notte corfe, Il giorno racquistò tutto in poc'hore, Che mentre dal sentier dritto si torse, Men che pote il nocchier, si fpinse in fuore . Ma poi che gire al suo camin s'accorse, E in tanto male il vento hebbe in fanore, L'antenna da rispetto al tronco strinse, E con vela maggior la quercia spinse.

Dapoi che di lontan vide lo scoglio, Cercò il padron d'anicinarsi al lito, E, mentre che fendean l'ondoso orgoglio Discorreano fra lor qual fosse il sito . Carpato dice alcun , ma fe fu'l foglio Conoscer, ch'era Caso il più perito . Si spinge à quella volta il buon nocchiero, Per discoprir quel, che s'è apposto al vero.

Non moltovi, ch'vn'ifola à man mança Riconosce il nocchier molto maggiore. Per dar riposo à l'alma afflitta, e stanca, La prima, e più propingua, ma minore, Ma per quel, ch'al distrutto legno manca L'altra, ch' è detta Carpato, è migliore, Ne molto dal camin torcendo il lemo Solca ver la miglior l'ondoso sdegno.

Col pento, e la sortuna in poppa stare Non potea pri hora il legno à prender terra, Quando ecco vien crudel la botta, e il mare, E'l misero timon dal legno sferra, Ne più potendo la galea voltare La vela per trauerfo il vento afferra. E granal'arbor tanto, e'l fa si chino . Che'l rompe, e dona al mar l'arbore, e'l lino.

Ben si veggon perduti, il mare, e'l vento E' più che fosse mai superbo, e graue, L'altro timon, le groffe onde, e'l tormento Tempo non dan, ch'al suo luogo s'inchiane. Hor, mentre fa ciascun certo argomento. Che'l mar gli affondi,e stà piagendo, e pane. S'apron le nubi, e danno al Sol paffaggio, Et ei ne la galea splender fail raggio.

Quando Mileto il vino ardor paterno Ne lamorta galearifolender vede. Le mani alza, e le luci al Regno eterno? E al Sol merce con queste note chiede's Padre, se pure è ver, che'l sen materno Del tuo seme diuin quà giu mi diede, Rinolgi alquanto à me pietofo il lume, E falua il fangue euo da queste spume.

Il Sol, ch'al suo viaggio intento, e siso Talbor non guarda à l'opre de mortali, Quando aprel'occhio al dolorofo vifo Del figlio, e scorge i suoi propinqui mali, Mosso à pietà con ben fondato auiso Atre de' raggi suoi fa batter l'ali. E ne manda uno ad Eolo, e l'altro daue Albergail Re del mare, el terzo à Gione.

Gique,

Giose, che feorge liberata Creta, 
Puol, ch' à lo Dio del lume fi compiaccia, 
Econ la wifa la gioconda, e lieta 
Tutte d vu restto dal ciel le mbi faccia. 
Compiace and Ecole, it viti rai acqueta, 
E laficia in vn balen laver in bonaccia. 
Amada Triton lo Dio del falfo Regno. 
Che faccia ritornar l'onde al fito fogno.

Prende tofto Triton la conca attorta
Promto verfo il filo Re destoto, e fido,
E donando lo firro a l'aura morta,
F à da l'un polo à l'altro vidire il grido.
Poi rende con de voco egoi onda accorta,
che debia ritornare al proprio nido.
Si finiane l'onda à poco a poco, e tace,
E lafcia il legno in man del tutto in pacco.

Come manca del mar l'affro tormento, Mettou fenza indugiar l'altro timone: E, perche fighia na ere va dolec vento, C'havolto il fosso e Settentrione, Legan la vota a untenna iv on momento Al tronco, che rest del artimone: E di più pezzi di kegnami, e tele Rijnas l'antenne, gli arbori, e le vele.

Giunti che sono à Carpato, il paunse Legas inssense, el fam notar ne l'onde: Che, spoi che! man per se lo sibilio preje que Vi ad afmontar non han migliore altroyere, Vi adar po pin do m, ch'in terrasse (el, E legàs il laccio à le propinque sponde. Qui il legno si sornì parte per parte pi vole, autenne, remi, arboni, essarca.

Dal lito con buon tempo il lin poi fciolge Il provido mechiero, & vifel fuori, E al vento maefirla lamiratolfe, E fidecado andò il mar fu sime, e Dori. Taffato c'hebbe Gnido, egirinolfe Ag li Schii la prna, la poppa a' Mori, E ui a folcando il liquefatto vetro Lafelò mile il folette ç l'Godi à dietro Da man defir a lafo Niferi, e Claro, E Leria, e Parmo, è à quel lido peruenne, Dou'i Earo, e di ci flourechio auro, Sforzò à cadre le troppo alzate penne. E hauendo il mar tranquillo, el'tépo chiaro In breue nel canal di Scio I tenne. Per Greco falco poi l'enne.

Dopò tanto viaggio, e tanta guerra Semiti abora dal foco, bora da l'acque, s Smonta Mileto o Cuma, e vi per terra, e E di fermarfi in Frigia al fin gli piaque; e Done il Meandop fi aggio, è erra, Che par, che torni fheffo, oue già nacque. E vona città, ch' in breue fin perfetta, Fondò, che fi da lui Mileto detta.

Hor caminando per diporto vn giorno
Per l'agginate vie del patrio fume,
Incontra vn voloto angelico, or dorno,
E vien feco à incontrar lume con lume.
Le parla, e in foliativo entra nog giorno
E premon l'herbe in vece de le piume.
Figlia era di Meandro la donzella.
Detta per nome Ciane adonza, e bella «

Hebbe di questa vana gemella prole,
Dotata d'ogni gratia illustre, & alma :
F si le lor belezze vniche, e fole
Crebber, che sopra untre bebber la palma.
E ben del singue vscita esser al sole
D'ambi pare la carnal vyste, e l'alma:
Tanto saper, santo sibendor raccosto
Haucanel lume interno, e no bel vostre s

L'un fu garzone, 23 f.
L'un fu garzone, Cauno fu nomato ,
L'altra fudetta Bibli, e fu funciulla.
E, s'ei dogni elletzza et adotato,
Ella ogni altra belta fa parer nulla.
Ella ogni altra belta fa parer nulla.
Ed a che l'uno, e'altro hebbe laficiato
Laprima età del latte, e de la culla, e
à amar d'un uro amor fi caldo, e interno
Runno altri mai, d'amor profr faterno.

La

La donna, che, nel odio, e ne l'amore L'bisom di natura piu colfante austra, a Hausea più del fraello accelo il core, Parò di bisona, e lecita feranza. Pur non perilimbo a disbonolto andre, L'al volta si prende etroppo baldanza, E per dar grati a la camericia, e di marci Trounan via da micinafi diquanto.

Uence contra ogn om grand odio hause a, Che trabeua dal Sol l'alma, e la carne, E, come occajon fe le porgea. Non voola mai fença rendetra andame. Hor quando vide, ch'a coffer piacea Tanto il frate e, volle piu firazio farne, Che non fe de la 27a, quando amò il toro Per da mas giver infamia al fanga loro.

Subito entrar ne gli occhi del fratello
Lirata Citherea fail fino Cupido.
Lirata Citherea fail fino Cupido.
Moffia da fanto amor frazerno, e fido 5
Moffia da fanto amor frazerno, e fido 5
Regista Cacchio gratiofo, e bello,
Ng. shab'alliwar a Amore ini habbia il nido.
Larco focca ver lei fubito Amore,
E fa loftral poffar per gli occhi al core.

Bibli non sà , che samorofo dardo
L'habbia di reo defio piagato il petto :
E, quando a rinedat torna il bei guardo ,
Tenfa, , che vero fia fraterno affetto
Hor, mentre cicca del penfer brujardo
Corre di Firragionecole diletto
S'adorna prima , e poi dolce fanella ,
E parro brama al lui faconda , e bella .

E, fe tai volta à forte il fratel vede.
Qualch aires vegloegiais bella faminilla;
Epra capulla gratia, amore, efede,
Seco com modi homfili fruffulla;
L'ha imidia: e, fin idifparte l'fratef fuele,
S'accofla, e'l bei de l'aira in tutto amulla.
E dice ogni difetto, e forfe vero,
C'hauc celei nivolvoja, e nel profero.

VOI. cui la Cipria Dez non è nimica, Da questo infame amor prendet e effençio ; E fate, che la mente alma, e pudica Scacci da fe l'amor ne fando, e- empio. Chi crea far fi di forella amica. Actopista de l'infamia il grane feempio. E non fi può fessipa, come copte; Cha fia penfere contrari bebbe gli Detà .

LOCATE il natural ca'do desio
În quel fedel amor beato, e fanto,
Ĉi approna il mondo, la natura, e Dio,
Onde tilmeneo ne forma il carnal manto.
Ogni altro amore è feelerato, e rio,
E fonge l'alma al fempiterno pianto.
E innazi è quei, ch'ancor godono il giorno,
Maschia I lomore altria d'ettro forno,

Non si conosce libba, se non sà il fine, Albual l'occolta fiu facilla intende: Maloda le belierge alme, e diniere, E dentro maggiormente: Amor l'accende. Da dines si mamaenti al manto, e al crine, e E ogni bor più belle al luo s'atte si rende. Si nomi, che al il sangue, osta, e disprezia,

Quando ode, chell frist of fror la chiema Infinite dolor nel fue cor fente, Che le rimembra quel, ch' ella non brama, Quel nodo, c'ham dal medefino parente. Pur, s'heb na tauto i mira, e tanto la ma, Della ha dal rio pensier volta ela mente. Non osa, mentre il di viua la tiene, Di dare albergo à la mesima la pene. .

Ma, quando anien , che le cadensi fielle Spargon sopra di noi l'onde di Lete, E tatte l'attoin ; e le fauelle Fan per sutvoresta sopite, e quete : E Bibli da le luci amare, e belle Si parte, e dassi anto colle la la quiete: Secondo Cell desso punge, e si facto Sourcite L'amor suo noi sogra vade. Ne fol le par d'unarlo, e di vedello, E di flupir il fino diuno aftetto, Mad adhoracino, e poi gripen son ello, E godor feca di fin l'infame letto. Par fi rimembra in quel, chel e fratello. E, lè che l' fonno ossor l'ingombri il petto. Ter la vergogna fa vermiglio il rodu. E, l'ardine il or adifonno ficiolo.

Dapoi, ch'infieme il Jonno, el Jogno fiarue,
Stette va gvantempo thigatita, e muta.
E poich levas de la fia memori ante.
L'imagia, che fognando hanca weduta;
Done quella beltà goder le parue,
L qual non busca mad della goderta.
La pialino habis en mod fiantina, la rimembra, e la rappella
E dantro a dubis e or coff fiandibis en coff

Miferame, che somi iniqui, e rei ; Turbun lamente giù pudica, & alma? E samo iniquii i cali pensire miei; E di llicitio amon m'accordon l'alma? Giunai non piaccia al fempietra Dei; Chi o grazii sonor mio di siria salma. Non piaccia al glorissa dio gonerno, Chi atto sal monor mio, chi amo p'aterno.

E bello fopra ogn diro , ein vero è tale, Che coltringe il minico auco è lodarde, Elefenta en on foffe al min mortale, Spofo porrei meritamente amarlo. Fugga pur via ellette compo, caralle, Non mai più il fogno rio vega à defiatlo, Erefli quell'amor fido, e pudico, Chel ama haner fiatelo, e non amico.

Ma, pnr c'habbiaù penfer lodato, esanto, Mentre contempo li dia san bellezza, Terche debbio spragiar quel sogro tanto, Che m ba santo sentri si gran dolezza enza ch'ospinada imo terveno manto, hit di il sogro quel bel, che più amor Pzza. Chel cor no perca si ono no si santo che Chel cor no perca si ono no si si di santo Chel cor no perca si ono no si si di sodo.

S'al foaue d'amor fommo diletto
'Non li peruier, se non à coppia à coppia;
'Tai che v<sup>l</sup>a uccessario più d'un petto,
Con testimonis amor gli amanti atcoppia è
Masenz'arbitro aleun, servez ospetto
Il fogno col mio amor mi lega, e addoppia a
Lonteno è il testimonio al mio trassiliato,
Mas l'mistato amor non è già nullo.

Odolce fogno, o Penere, o Cupido,
Quato fu il mio piacer, quanto il mio bene,
Rettre bebe il fomo entr' almo petto il miE fi del dolce fin lieta la fiene.
O quanto amoro piacerne (ora emido,
Quando di parte in parte men' foniene.
Pubruse il mio dilleto, ma fi grato,
Che più nel teid gli Dei non t'hom beto).

O imidio a de mio fato felice Alba, ch' aprili à miei la porte.
Alba, ch' aprifi à miei la mie la porte.
Ch' au aimagine il flomo de de la morte.
Ch' au imagine il flomo de de la morte.
Che l'esfe defle è van morte infelire.
Sagretta au logni estema, y cempia forte,
Scarca d'affanni almen la noite lo posa,
Evourir mi al flomo allerga, es fipia.

Ful mio beato fogno bruee, e finto,
Mal wegghine, el dolore, è lungo, e vero.
Har; è li dolce un ben corto, e dipinto,
Che mofira il fogno al non defio penfero,
Che faria, e l'unio amor tenefi animo
Gran tempo, quando ho feiolto il fenfo, e me
Ben da me poffo imaginami quanto (rol
Sia il ver piacer d'amor; fel finto è tanto.

Deb torna, dolce formo, e då ancorloso
Con quel finto traflullo al grande ardore.
Ma, mentre fonne l'amorofo gioco.
E godo il maggior ben, che porga amora;
Del mio tanto piacerti caglia van poco.
Laficia dentro sfogra l'accefo core.
Se a figoro polgal ila vino e, trifiero,
No far ch'io porti insidia al Taffo, e al Chô.
Sio

Sio prouo nel organia noia , e tormento , chel mia error vero scorgo empio e morta E si nel a quiere boi torce entento . . . (le, E van piacer stato di manda e o mia male e o mia mate e o Sia tutto sinto di o, chi o veggio , e sento , El ver, lungo da medispiessi tato di El ver, lungo da medispiessi tato sia tutta stituto, sutta fungo, sutta stato si tutta strice, sutta fungo, sutta sutta si tutta si tutta sutta si tutta si tutta sutta si tutta sutta si tutta si tutt

O sio finger potessi in qualche modo ,
Dolce amor mio, sii non t'esser forella ,
Col dolce d'Immeno legame , e modo
Gadrei la visla sua fouse , e bella .
Che la belta , e het auto ammiro , e lodo,
Nen fariaver la spose empia , e rubella .
Nê pregierest j'art al paute mio
Genero, ch' è figiluol des più bel Dio .

Obime, perche non fer gli eterni Dei Fra noi commune ogni foruma, e cofa Fra noi commune ogni foruma, e cofa Da padre in fuer, cheben trame faprei Modo da farmi à te compagna, e fipola? I Octe rara foruma barat colet; Beata fopra ogni ditra, e gloriofa, Che godrà le sue membra alme, eleggiadre, Mentre fur la vorrai coufoire, e madre.

Hor, che importano, obime, che dir vorramo L'imagini, che i fomo mi dipinge è Han forte i fogni força è le pur t bamo, Qual forçaba äl, che col mio amor mi firm Se fesserio i mortai quel, chi mi ciel fano, (se' lo potre giudicar, che' lever mi finse, Che' logno, ch' al mio amor stretta mi anosse I stutti Himene i dimossare sosse;

Ma, poi che non è leciro i mortali, Che cul frate le adoma s'accompagni, Voglion dir poliv i mici vonati muli, Che di gid fan, chi omi lamenti, e lagni, Che di gid fan, chi omi lamenti, e lagni, E dier luogo a gli affetti almi,e camali, Perebe di maggior pianto di volto i bagni, E m ham fatto gode di anta giosa, Perebe grina di lei fonta più noia. Quanto è miglior de la terrena legge Quella, che ferua la celefie eorte, Che per quel, che di lor chimo f legge, Spofan telou congiunte d'ogni forte. Volle quel Di o, che l'oniuerfo regge, De la forella propria e fer conforte. E flosfo Opi Saturno, e l'Oceano S'uni con Teti, e pur l'era germano.

Ma che cerco io dal ciel prendere essemblo è Non son s'al cielo, e noi le razion pari, Non dobbima wevera nel dium tempio L'opre de gli dili Del sie i loro altari, Ma'avoler frevo ni ton infamo, e è compio, Da quel, che fan gli Dei, zià non s'impuri. Che dar non ponno i nostri animi crassii Regionde l'or misleri; eterni, e fanni.

Jo vo per ogni via feacciar dal cove Que fo nefando, e federat a affetto. Que fir no il potrò, crefica il dolore, E de l'aura vita prini il mio petto. Che fenza biafino mio , lora, ad itanore, ' Quando farò dentro al funebre letto, Del mio dolce fratel l'oftro, e il cinabro Darà gli vitimi bati al morto labro.

Hor sù poniam, ch'io difeacciar non voglia Dal petto il folle amor, che'l pugne, ghee's Comien, che in vo noter cada la voglia Di due sfe vuole. Amor la fua mercede. Come faral dafa, ch'à ch'o vinnoglia, C'habbia l'amato mio la steffa fede ? Tarrà à me giuflo, e'prepherà, che m'ame, Nefando à lui , ne' vorrà Jari sinjam...

Non faria però il primo, il quale afaffe, Nel letro entra de la forella propia. 3ì dice pm, che Macareo v'entraffe, E ch'ella del fuo amor le faffe copia. E, s'ancor Bibli il fuo frate tentaffe, Forfe di fe non le farebbe inopia. Ma silota, che vado io cercando effempi, Chefon da ognin tenuti infami, & empi è

Y 2 Fuggan

Piacesse at ciet, che senza il nome mio Potesse qualità mia causa trattarsi, a Ecerta sossi priu del tuo co pio, Che venisse il mio nome a patessarsi, Che venisse il mio nome a patessarsi, Che venisse il mio nome se patessarsi, Se i versi miai sin del mio nome seasi, Sibili estale, chest ensisso oriene, E c'ha sondata in te tutta la spenza.

Ella è colei, che s'ama, e c'hafoulpita Nel cor l'imagin tua divina , e bella . Ella è, che 'imagin ide la fina vita, D'amor più caldo affiri, che di forella E ben moffris, c'heuse l'ilam fèrita Al volto fmorro, at pianto, e a la fisuella . E i tatti basi, c'he parole tama Non fire già di forella, ma d'amante.

E ben, ch'io mi sentissi, accessi l'alma, Estraggen dentro di gis serio core; Con la virti ggi mina pudica, ch'a dima Pugnai per discacian si fasto ardore; bata al sine amo ne riporto la palma; Che possen sono il arme d'Amore. Pun tel dican per megli eserni Dei, Che ressiste cercai più, abio patei.

Fei piu, che far non puote rna fanciulla Contra il colpo d'Armor possione, e crudo Ma quel poter, che voja pienza anuslia , Più forte bebbei il fiu firal, chi io lo mio fia-E la gratia, chiio vo, non firien mulla, (do. Seru il mio cor veder potessi giundo. Ch' ale bonta vedersti in dipinta . Che cantra il mo voler mi chiamo vinta.

Con quel timore, & bumilt 1, the deggio, Ti discopre il mio colpo aspro, e mortale: E sol quella pieta di cor is chiesco, Che può dar la slatte e tanto male. Sol la beltà, che in tesontemplo, e voggio, Samar può il cor da l'amoros firale. Eleggi su, che in te fia la virtute, Che mi può da la morte; e la slatte . Colei non i'è uemica, che defia, Chel preço, che in manda, approsi, elogi. Ma brana per conqiunta, che ci fia, Che la teghin con se più firetti nadi. Sappimo i vecchi la razion più pia, Che vuo, che fauta ama gii fiofi annoti. Ma non vuole trianghra altra constitua Se non quel, che ne di venere, el figlio.

Corchino trocchi il lecito, etimpinto, Qual via tha da tener, qual da finggire. blat amo più polpene, e più vobulfo Al dosciffino Amor deue vbidire. (flo Al dosciffino Amor deue vbidire. (flo Il vecchio poi the talma ha informa, et lun. Quel, she più fio mon può, vieta col dire, Che fappiñ noi, ch'amor fia il siño, o l'èpio Seguiam pue degli Dei l'eterno offempio.

Forfe, o he noi domemo hance folhetto
Del padre de congiunti, e del homore è
Tu votti quel, che ne l'altru coffesto
Ne l'ectio di fur fença roffore.
Solue manca il docliffum diletto,
che dai lipit docte prezio, c'habbia Amere.
El spiacer, che ubaruro flance, ecetto,
Sotto il fraterno amor terrem caperto.

Gli abbraciamenti, i basi, ele parole Son nulla fenza il lor più dolce frutto, Sol ne manua quel bene, onde Amor fole y Render, chi i prote basser beato in unto, Deb veramente fesfa alma dal foale Habbi pietà d'un core arrip, e difirutto i 'Ré ereder, che filu a amor i conffaffie, Sel forte vitimo ardor non la sforzaffe.

Qyel ben s'ha posso in se l'alma natura Per bear quadche donna amata, e bella, bi che prender maggior douvebbe circa, che di bear la sia cara sirella? Que ben, c'ho in sel a giosniul sigura bi questa accesa, emisera donzella, se dè beare va bel sembiazte himano, chi meglio de bear chel sigu germano ? S'à l'età giouenile baurai riguardo Del bel fangue del Sole illustre, e regio, E se nel volto mio terrai lo squardo, Vedrai, ch'io non son donna da dispregio. E, fe puoi dir, che, s'io sfauillo, & ardo, Vie per lo bel, ch'è in te di maggior pregio, Non è perd si vil lamia bellezza, Che non v'habbi à trouar gioia, e dolcezza.

Deh non chiudiamo à quel gran ben le porte , Hor, mentre ella si veste, el crine adorna . Che di due la beltà può dare à dui: E, se possiam bear la nostra forte, Non ci curiam bear la forte altrui. Deb, non ti far cagion de la mia morte, Che non ti habbi d doler poi, di colui, Che scriuerà , STA Bibli in questo auello ; Da l'empio core vecifa del fratello.

Poi c'hebbe pieno il foglio in ogni parte, E la sua volontà contata intera, Piego l'infami, e dolorose carte ; E con la gemma poi segnò la cera. Trong ve ministro, e diceli in disparte. (Il volto vergognofa, e la maniera) Toporta questa al mio, ma al fin no gingne, E dopo tempo affai, Fratel, v'aggiugne :

Mentre la carta al fuo ministro porge, Ei non la prende à rempo, e cade in terra, Come cader la misera la scorge, Pre de augurio entro al cor di noua guerra. Il ministro s'inchina, indi risorge Col foglio, che l'error nefando ferra. Ritrona Canno, e'l rende irato, e mesto Col verso, che vorria l'infame incesto.

Il pudico fratel, da l'ira vinto, Lesso sh'egli ha l'indegno,e rio cordoglio, Di nabbia, e ardore il bel viso dipinto, Straccia, e via getta in mille parti il foglio: E quel mifer ministro haurebbe estinto, Se l'honor non tenea l'acceso orgodio. Pur , per copris terror de la forella , Al ministro di lei così fauella :

Fuzgi, maluagio, e rio, da la mia vifta; Oli con tanto error venirmi auanti? E dì, ch'io la farò dolente, e trista, E che la pena haurà de l'altre erranti, Se quel, ch'ella ha perduto, non racquifta, E poco le varran le scuse, e i pianti. Timido ei fugge, e tien, che'l suo disegno Nasca da qualche suo perduto pegno .

Et à lo specchio tien la fronte opposta, E , per mostrarsi à lui più bella , e adorna ; Fà. ch'oeni gemma sua sia ben disposta : Il ferno, che portò la carta, torna, E le rapporta la crudel risposta, E come egli ftracciò le note impresse E quel, che diffe à lui , che le diceffe .

Come ode Bibli le repulse, e l'onte, E c'ha compreso ben quel , ch'ei dett'hane Si sente impallidir la mesta fronte, E trema tutta, e vien di vielo, e pane. Dona comiato al serno, e fa, ch'un fonte Di lagrime il bel vifo, e'l fen le laue . Come lamente poi torna, e rispira . Torna ancora il furor, l'ardore, e l'ira.

Toftoda liramoffa, e da l'ardore Con lo fpirto vital l'acre percote, E fa fonar la debil poce fuore In queste meste, e dolorose note . Meritamente sprezzaegli il mio amore Temeraria, ch'io fui, perche fei note. Quelle fiamme impudiche, e scelerate, Che nel mio cor donea tener celate :

Troppo fui presta, misera, à far piene Di tanto errore il foglio infame, er empio. Doneaprima, ch'aprir l'acceso seno, Con qualche finto altrui tentarlo effempio. Pria, ch' allentare à lamia velail freno , S'amana in mar fuggir l'oltimo scempio, Penfar donea con più d'uno argomento Al camin dubbio, à la flagione, e al vento ? Non

Nen posso bor più suggir l'ira, e l'orgogio Del vento emplo dei mar l'ultimo sagna. Hor à percette và belduro sociale. Non bà più in mio poter la vela, è l'legna. O sille amore, o clearato sogito. Come sogrifia altrui pensier si indegno. Come si con si con contro si instanto. Come ardissi vi amor notar si instano è.

Da i trifi auguni, oime, mi fu difatto, S'hauessi haunto i semo in poter mio, Di compiacre i lo spenato ossistemo, Di palesar illecito deso. Douca pure A daugunio haunt rispetto, Cader wodendo il socio ingiusso, eriot E douca secglier più felice giorno. Ter trasto a l'autoros omo soggiorno.

Non donea fan giama se vedere impressa La munte mia ne l'odios carte, Donea la mente mia soprire ios sessiones de la munte mia soprire ios sessiones de la sessione de la munte de l'ada, la qualche luogo commodo in disparte, obre da sonocion amoro la munia oppressa sessione de l'ada, c'hanvei sparte. E de sossione de l'ada, c'hanvei sparte. E de sossione baurit a la famma interna.

Potea moito più dir la mia fanella Di quel, che cominciò lo ferite carme, E, i d mio amor bauca e l'ame vibella, Potea in aiuto mio moure altr'arme. Potea abbraccin la gola amata, e bella. E, i egli volea pur da fe facciarme, Potea atterrarmi d'uoi piè tramorita, E impetrar à i morti firit idia.

Marrei prouato ogoto
Marrei prouato ogoto
Molfrita è me da l'amorofa fleme;
R, le pur nol l'mouemo ad ma ad mal,
Molfo forfe l'hauriano smite infleme.
Ma forfe colpa vì ha l'aftra fortuna,
Forfe, bì ditro penfiter l'aima bor gli preme;
Ne aftetta feppe il mio melfo indifereto,
Chauffe il cor più libro, e più litro.

Queflo è di, ch'a menacque, c di a lui friac-Che fui minifro mio male assertito. (que E gli prefant il feglio, e son fi tacque, Mentre ch'egli beboe l'unimo impedito. Che però d'una tigre egli non nacque, La madre d'un leun non fhauturito, Non però mofira il fiuo nobil fembiante Hawer di ferro il cor, nel di diamante.

Mayo, che reli dogui modo vinto,
Vo di nouo con lui tenta la forte;
E, mentre l'ama: di orn on la licia;
I ovo l'eco paguar cafante, e forte.
To che l'oglici o vri no molti dipino;
Vo l'impresa feguir foi da morte.
Non donce comincia; convicio feguire.
Ma, poiche comincia; convicio feguire.
Ma, poiche comincia; convicio feguire.

Chefe ben laficiro La impinsta impresa, Nom però appresi un siero quade rea: Li far dogas hor ver me la mente accesa L'alma, ch'in me vedrà non cassa, e intera i. E me farò schernita, e vilipesa. Come inbonesta, instabile, e leggiera. Terrà, ch'altro in suo luogo hubbia rentato, E sia con fraude giunta al voto amato.

Non crederà, che quel possente Dio, Che con sa ardente siama arde il mio petto, Quel cada babási cresta o im me desso, Che mba fasto scopnie lingiusto assectiva de de la discoda che à l'amor cedes si income con la con-Vinta da la lussiria e dal diletto. Le quel, che sio potei sia buere da lus, (truì, con fraude ogn bor, chi o vo y babbia d'al-

Già non potrò mai più dirmi innocente Di quello error, che Jalaha impudica. Che, se non peccò il corpo, e recò la mente, E di sovella amai di fami amica. E, sie hene hora il cor seri dosse, e pente, L'almai n'estro però non ho pudica, 'Ne mai derror si dirà in tutto sicolta L'anima, che peccò jol ona vosta.

4 Escrissi,

106
E friffi, e dimandai di far l'incefte,
Ne posso ari che pute aci non mi chiame.
In tutto è violato il core bonesse,
In tutto è violato il core longia propieta
Longia e chi prossi lui far dithonesse,
Eripegar e, te m'a accerge, e m'a me.
Chi onon hum'a e temer la sua rampogna.
Se parte amb e cis shara la les uregogna.

E pochifinio error quel, cli a farrefla, c Grandiffimo è la equifio, s'iol commono. O donna infina, c che difordia è quefla, Che nel tuo inginfo cor difenro, e trono è T i penti del lilecita richiefla, E pur i piace richtata di moni. Solo intriona, e mone il flebil metro, E mille volte e ributta di miditro.

Quando il fratel la vede in tutto infana, Fuggendo al fangue proprio fare oltraggio, Laficia nifette la patria, e la germana, Poci che l'penfier di lei non può far faggio. Da lei fecretamente s'allontana, E ferma al fine in Caria il fino viaggio : E fonda per fuggir l'inceflo indegno Loutan dalei nona cittate, e regno.

Quando più Bibli il 99
Quando più Bibli il 99
Quando più Bibli il 90
E de la fius partita a pieno intende ,
Ne la camera fius feverta riede ,
E da fivor quel dolor , oè entro l'offende ,
Strateil aurec capello , el petro fiede ,
E musa più , che può , lo firido rende :
Che non è ancor fi fivor de l'intelletto,
Che (oppir volgia altrui l'impieme alfetto.

Più ch'ella puote, alor Più ch'ella puote, affrena il grido, el pianto, Ma penja ben partir ferretamente, come il cie moltri o fellato manto, E feguir lui frala framiera gente. E pianger per le felue, e strider tanto, Che sfoghi a pien la addorofamente. Tur, mëtre è il giorno, il fino dolor raffrena, Che teme i eteppi, oi ferri, o maggior pena.

Come co'l nero vel la noste adombră
Il nostro almo bemisferio de la terra,
Echel Jonno a mortaii il pugio ingombra,
Metarte dan pola ala distruz guerra;
Di fe la domai partio albergo fombra,
E fola, e muta va furo de la terra
E alonatemată no filturo il do
Dă luogo âle quercle, al pianto, e al grido.
Dă luogo âle quercle, al pianto, e al grido.

Per, la via dubbia vi la note unta , In suto fum de fuoiregi cofinmi , E fride e, e paffa mifera , e difrusta Per filue , e per ombrof biffid dumi . E, come da la via varia e condutta , Hor guazza hor fopra i ponti paffa i fundi. E, per quel , e' bebe del fratello anti, Ten fempre al mezzo d'uvitando il visfo.

Ben conofee ella a le flelle dinerfe, Checerca in ciel, qual fia la parte auftrale. Ma, poi che l'avo fio fi difcoperfe, E al sigrano per lo ciel fe batter l'ale, Dal Sole entro à le file fi tooperfe, Sempre firidendo ii fino dolore, e male : E fel digian l'affal, le fintte acribe. Le danno il cibo, e le radic, è l'herbe.

Più ch'ella può, da 3 (4).
Sol fi public di qualche pollorella,
Sol fi public di qualche pollorella,
di elimanda attriu poo riiponde;
E con lo firido fol piange; e fauclla,
Struccia coin ambe man e chiome bionde;
E dopo il petro mifero flegella.
Be vergo nutri a gli atti, al volto; e al pano,
C cle la egra d'anna; (fiftee mi gradiffumno.

La cercini confolar , le famia bonère , Le damoi le tibo , el rifilire conforto . Di palefar l'amor via dubbio ba il core , Acciò bivori ma al fin of atel dia torre . Ten fi vaffrance, conce i fino dolore La guida , va toflo chel giorno èmorto . E paffa il fiume, e (core i imonte, e) piano . Per done tribum crede il fino germano ;

Patifice

316 Patisce dal digiuno, e perde il sonno : E'l dolor sempre in lei si fa più intenso. Tal che le mebra afflitte andar non ponno. Come comanda, e vuol l'ardore immenfo, Tanto che'l fenno al fin non è piu donno . De la ragion , ma fi dà in preda al fenfo . E scopre, altri ben non gliel dimanda, L'ardor de la fua mente empia, e nefanda.

Stride,e chiama il fratello iglusto, & empie, E chiede ; e vnol , ch'ogn'un le dia ragione. E fa finpir del suo nefando essempio Le Bubaside nuore, e le matrone. L'intelletto perduto , et duro scempio Ben moner à pietà può le persone : Ma il non concesso amor le da tal fregio, Che fe ben n'han pietà, l'banno in dispregio.

Com quel furor, che le Bascanti vanno Di pampino , e di frondi ornate , e d'hafta , Quad honor fanno à Bacco ogni terz'anno, · E la mente han dal vin corrotta , e guafta; Seridendo ella ne va , carca d'affanno , Senza la mente bauer saggia , ne casta E scopre con quei modi il suo dolore, Che si conniene à chi del senno è fuore.

Già l'armigero Lelega lasciato, · Ela Caria s'banea dietro à le falle , Crago hanea in Licia, e Limire passato Di Xanto ancor la fruttuosa valle: E col pie proprio il fuo mortal portato Hanea per afpro, e faticolo calle. Fin doue ta Chimera fa quel monte, Cha di leon la mostruosa fronte.

Paffato il ponte, che'l supremo aspetto Ha d'on crudel leon , che'l foco foira , Echa di capra il pel, cha fosto al petto, E d'un crudo dragon la coda aggira: Si da fuor de leselue al verde letto Dal camin flanca , dal dolor , da l'ira ; E, benehe dia ripofo al carnal manto :

Cercar l'accorte Naiade souente Di tor l'afflitto corpo à l'herbe, e à fiori, E dar conforto à la storditamente, E pio rimedio à i desiati amori. Giace ella muta, flupida, e dolente, E gli occhi vn rio perpetuo fpargon fuori: E, mentre in pianto il duol si disacerba, S'irrigan del suo pianto i fiori, e l'herba.

Le Naiade, vedendo in tutto prino Di forza il corpo suo languido, e stanco, Per fare il nome eternamente vino , " Don'ella stese il tranagliato fianco; Fer del suo pianto il copioso rino D'onde abondar, che mai non vener manco: S'opposero al suo pianto una gran vena D'onde, che fosse ogni bor fertile, e piena.

Qual de la scorza incisa esce la pece, ·Qual de la terra granida il bitume, Qual l'onda', che giànene il verno fece, L'auftro col caldo Sol fonde ; e confiame : Tal la misera Bibli si disfece, El pianto col sudor cangiolla in finme, · Ritien'la fonte il nome, e quelle valli Con puri irriga, e liquidi criftalli.

La fiamma de l'inginfto , & empio affetto , Onde Bibli il fratel tentato hauea; E del sno trasformato in fonte afpetto ; Che'l forfo al Liceo ruftico rendea, Tutto maranigliar fe il mondo, eccetto La donna, el buom de l'ifola Dittea . : Per più ragioni il bel regno di Creta Maraniglia di lei non bebbe ; è pieta.

La prima fu,ch'ogn' on sapea del regno L'odio, ch'al padre bauea l'alto motore, E tenean certo, che'l celeste sdegno Hauesse insuso in lei l'inginsto ardore. Ne men n'hebbe pieta per l'atto indegno, Che fe Mileto contra il for Signore; Che, vedendolo infermo, s'era urmato No p questo può darlo al duolo, e al piato. Per torre il regno al suo proprio :); 12

L'altra razion, cl. 3486
A l'ilda Dittea, che fotto il monte,
Chai lespo di leon, la fluca espirita
Si fosse alfile, es trasformata in sonte,
Fu, chin van peleca casa, e familia
Donna, senza canzior s'homanafronte,
Sorzo nel Negroo stesso hantura,
Come piacapa el al Dea, che nhebbe cura.

Hor, se il some Bibleo mono , e secondo
A tutto il mondo marangila posse.
Eccetto à Creta, sin, che tutto il mondo
Non vide quel, sch à creta solto accorse
Ter siferana re domne d'un gran pondo.
Jide à tempo apparue, e le socorse:
La qual se signi dono d'un fanciulla ,
che creta già non si supo di multa.

VIVEA nel teritorio allhor di Festo De la pébe em buon buom, nomato Litto. Fu d'incoplas vatia, accerto, e bonesto ; Ma fur per pouertà volle em delitto. Hor, quanto si incolpenole nel resto, Tanto questo à gran biasmo gli suscritto, Paiche quel mal cal tempo venne in lues. Al qual la poserti volve (estre duce.).

359
Cedendo grane à la fin moglie il fianco,
Con quello finon l'orecchie le percate.
Due voti io bramove faccia il 1100 fir ansSenza finir le dolorofe note;
L'altro è, che'l paris no non habbia manco
Quel don, che'l pel donar finole à le gote.
E, come il terzo luftro babbia fornito,
Stabano per poreder moglie, e non manito.

Tu fai, di quanto pofo è macticlla, Quanto la ponerti ne di tromento. Hor, fe pur mola forte impana, e fella, Chel parto non prometta il pela al mento 3 (Perdonami petti) di lei risbella Fatti, e fiù lime fio del lune fipento. E, giunto a queflo fegno, il partar frange: E tiri patta, e toi facolta il damae, piange.

Prega allbor Teletufa il fuo conforte, Che, non fi fondi in fi mifera fieme, Che fonza dara da la ofrigita morte, Ben paferan le lori fortune effireme. Stat bhom nel fuo parere caffaure, forte, E, mentre il vuolvidir, piangono infeme. Prega ella, che fiuo mad evede vidi. L'Egittia Dea del fino fauor divino.

Mentre la mezza notte à cader menà Le prime stelle apparsi in oriente, El Jonno di gli animai lo spirto disena; Onde altri non intende, altri non sence, La donna, vitta da l'acreba pene. Al Jonno di l'assaitata mente. Evide, di al sol letto sside apparue, O's se pur non a vide, aimen le parue.

De gli ornamenti regij ella era adorna, Che dan le cerimonie altere, e fante: Le fighe, e l'oro, e le lunari coma Lornan la fronte, el life o mobil fembiante e Annhi il can fedel fice foggiorna, Che fiol cultodia di ei fan fempre ausnte. V è Bubdii la Dea, vè quel bue fanto Api, c'ha cofi vario, e bello il manto.

P'è quel, ch'à labro Just tenere il dito, Che mostra dirvis, che pian l'aura rispiri. Viba moce qui jodit sissi, che sil marito. Il non à pieu giamai cercato Osiri.
La peregrina serpe il farco rito. Non voud, che serze fiera fei riglei s'osferui, e miri. Hor à la mente sua qual sossi desse la La Dec con quello sossi simusissata.

O Teletuja mia, devota, e fida,
Da parte poni ogni timore, e noia s
At ti curar farti al marito infida;
Quale il parto fi fia, non far, che muoia.
Son Dea, ch' a bin elmio poter confida;
Aiuto foglio ogn hor portare, e gioia.
Nè dibuser ti dar a'i alture ornato
Di lume, jutelfoje mirra à un Nume ingrato

Dette

Detto è bebe co fi lé
El fomo lafèl le libera, e vine,
El fomo lafèl le libera, e vine,
El fomo lafèl le libera, e vine,
Et al ful la pieza, del pesto l'arfe,
Che laficiata di fel a pinna prime,
Teigen le leginocchia, où ella apparfe,
Trega di con la gloriofe Dina,
(proni),
Che quel, c'ha il fogno à lei moffrita, où
En al mel, che non yao fan, rinnedo, appaEn al mel, che non yao fan, rinnedo, appa-

Trous flui confidence ma ofterice,
E a pien del fue penfer la rende accorta,
Che fernia merco el latre di nutrice,
E le ivuol fola al letto abitra, e feorea.
Crefini le deglie, e al giorno almo, e felice
Dal chiofiro ofuro il pefo fi rafforta.
Figlia fi rooma, el anutrice mente,
E fa creder, 26 maglio al no parante.

Il padre fu l'altar fa batter l'ale
Al foco, epoi da fauo fif appella.
Al foco, epoi da fauo fif appella.
Levnadre l'atte, poic chei lummé! tale,
Che fi comiene à l'huom, e à la donzella.
Ji la madre fua propria, e carrade
Lafeia, Ch' hada labdita la mommella;
La qual dontm dal padre la faveiulla
Tutti gli ami natri, sch' amol a culla.

Con pia fixude vet 318.

E fero al padre rio gierofo (corno.

E fero al padre rio gierofo (corno.

E ginhel melle, il qual precede al Maggio,
Dad di, chè l fivo natud idiede fi di giorno,
Tredici volte i pin, l'abete, e l'i faggio
Haucan di rone chiome il capo adorno:
Et cinel volto, à fire fle gratie il nido,
Alianza Venure impreffa, e l'Ino Conjdo.

Pinça vo imagio Zeul, voi altra Applie, E fian Venere sergine, e Neccifo; E ignade melhin le for membra belle; E non manchi al lor corpo altro, chel vijo: Se l'aria al lor daran, che fer le fielle Tioner fopra celle dal pradiglo Ognum dirà Narcifo, e Citherea Altro Vijo, Ace quel, non vi yoles. Dapoi ch' à l'ujo buman la Dea Sic.ma Sopra duo belfri diè la terça arifla , Dad di, che la frobiança dam a, c'hounnas Il mondo allegro f'è de la fua villa , Il padre Lito de fia mante fibian , E rende la conforte a ffitta , e trifla , Meatre le dice allegro il core , el ciglio , C'ho dato mogle el el c', che crede va figlio.

Ho, dice, al figlinos <sup>3, 10</sup>
Pras fipól legistada , accorta, e bonella, «Xobil fecondo inofro flato, e ornata
Dogni maniera affabile, e modella.
E quella lame di Telefte nata,
La cui bontate à tutie i manifella.
Si che habbil Occhio à quel, che firichiede,
Che toflo effiguirem la data fele.».

L'afflitta Teletufa il volto lieto
Mostra, ma dentro il con sente la doglia.
Che teme, chi scoprir s'habbia il sereto,
Ch'ascolo sta sono mentita spoglia.
Tur con vindicto sibito, e distro Dice, ch'alquanto ancor pensar vi voglia.
Che'stiglio è delicato, e despos.
En troppo verde est vuos siarlo sposo.

314.

Staffi nel fiuo parer coflante Litto,
E vanne in tauto, one il negati ai chiama,
E laffia la meglier coil core affitto o,
Che d'allamgan le morze intende, e trama.
E vicorda alla Dea Sarinta d'Egiro
Quel, the già le promise, e quel, che brama,
E col ginocchio humil, col cor intenso
Doma il foco à l'altra col faro incesso.

Ifi, fe ben fapea, ch'era donzella,
Non reflaua però d'arder d'amore
De la promella alei fipoli monella,
E molto pria commune cra l'ardore.
Era ciafeuna d'anzauejcia bella,
Et ambe cran d'età fii piu bel fione.
E da primi anni connerfando infieme
Reciproco l'amore cra s, ela fieme.

15 mentre fingea de djer fanciullo,

A pia dvua dourella aa cefe il peto;

E voltimo brana feo trafillo o,

Quel, che paò dare amor, maggior diletto,

Es i fi il or defio non rendea nullo

Col moftrari contraria al loro affetto:

Mafolea comparer ben finto, si juggio,

Lafius ri foantar araggio on argue.

Hor, mentre per molivar, che la fiua goma, Che porta, come gi huemini "non mente; Rende laficio il giuardo a quella doma, Che del fio umor conofic effere ardente ? "Affaper gio cocho al core, e si rindonna L'imagine d'Iante alma, e lucente. E può fi d'ova rergine il fembiente , Ch'una rende di fe vorgine amante. »

348
Quel voler finger l'uom col tempo hausa
Nel imegination postuto tanto,
Nel imegination postuto tanto,
Che ingamo ancor se stesse; e le parea
D'esservate, che mostrana il vivil manto Hor mentre, che d'amore ogni vina ardea,
Odou, che i paril i matrimonio fanta
Giurato han per lor due, si l'ilivo pio.
E la cresser la droud ambe, è l'alsio.

Pari eran de l'angelica prefenza, Quanto à l'etate ogn'una era fancinilla, p E pari ancon ne la beninolera, Pache le membra lor lafeira la culfa, Ma fur difparin e la confidenza, Ch'yna moits a bases, ma l'altra nulla, Del pare firinfe l'amorofo nodo, Manon fi confidero ambi ad un modo.

Si confidava ben la 300 .

Ng la guerra d'amor liste a, gioiofa .

Di flur al par el lin diletto amante ;

E fare à pient l'officio de la fiosie.

Mat altra , à cui quell'arma più importâte .

Mancana , the finol thum tenere djesfa ,

Non hauta s'e ue l'amortos instito, .

Di fare à pient l'officio del mentio.

E pur ardea di lei fi caldamente, Hause fi accefoi I con d'umfi d lei, Che l'piu caldo garcon, jorte, e possente Ch'osofisse mai de regui cirherei, Bramati non bauria con più feruente Ardore, e stet i promessi timenei. Doi, voedenoi i sine corre, e il sno disetto, Solea s'ogare il cor con quesso affetto.

Che fo, mifera me, the fine attendo Diaunflo mafirmofo, e nono ardore? A che folle dello la mente intendo? Terche figuo io fi manifolo errore? Me figlico na dirria del, tutto offendo . Col manto finto altria, me con l'amore . Chel cor, che in una vergine fi tiene. , Fonda in va altra vergine fi tiene.

Deb, fommi Dei de la celestic corte, Senza bauer lo cchio à miei comessi errori, Fatemi, prego, gratia de lamorte, E date sine à miei nesaudi ardori . O se per darta à le tataree porte Nan volete da me l'alma trar snori . Datemi va ditrapena , e aucor che dura ; Contra l'yo ono sina de la Mastra .

Se'l toro contra il 3074

Per la femina il mafibio il cozzo attacca:
Bala eucca nomia la patca filo il cozzo attacca:
Bala eucca nomia la patca filo il cozzo attacca:
Per aquiflar l'amor d'un'altra vasca,
Per vana agnella amabile, e dorna
Il monion al monion le corna fiacca;
Ma non cozzo gioma il lor forolla
Per guadagna i' amor d'un'altra agnella.

L'ameta fiofa fue varie varie que la mute d'amondo que la mute d'amondo five de la mute d'amondo five de la mute d'amondo d'amondo la mute de la mondo de la meta de la mondo del mondo de la mondo de la mondo del mondo de la mondo del mondo de la mondo de la mondo de la mondo de la mondo del mondo del mondo de la mondo de la mondo del mondo de la mondo del mond

316 , ... Non so in terra trouar, ne in mar , ne in cie Non de faggio pensier fondar l'amore Che femina di femina s'accenda. Vna non v'è, che l'amoroso zelo Tutto à piacer al maschio non intenda. Sol io di donna un bel corporeo velo Bramo, che del suo amor lieta mi renda . Solio vorrei l'ardente mio desio Sfogar con donna, e pur fon donna anch'io.

Piaceffe à gli alti Dei, ch'io fossi nulla, Ch'oltre ch'io fug girei tanto tormento, Non fi diria, ch'in Candia ogni fanciulla A mostruoso amor drizza il suo intento. La figlia di quel Dio, c'hebbe la culla Da l'ifola di Delo, amò l'armento. Per eterno disnor d'esto paese L'amor folle d'un bue l'alma l'accefe.

Ma pur men folle amor la figlia strinse Del Sol poi che nel muschio bebbe il pensie Che'l fabro almeno à lei la vacca finse, (ro: E con tant' arte afcofe al toro il vero, Ch'à l'amovoso assalto al fin l'astrinse. E fe, ch'ella il suo amor conobbe intero. E pote almen fotto il mentito panno Far' adultero il bue col Greco inganno .

Ma inceri pur di nouo egli le piume, E'L temerario vol drizzi al mio lito, E passi il sal del tridentato Nume Per dar rimedio al mio folle appetito: Potrà mai del suo indegno il raro acume Di femina, ch'io son, farmi marito? Potra mail arte sua con ogni cura Far forza al gran poter de la natura?

Potra mai l'arte sua, s'una è donzella, Farla vn fanciullo? e te far maschio Iante? Deh stolta homai la mente à terappella, E d'amor natural renditi amante. Scaccia da te l'ardor, che ti flagella, Non voler nel tuo male effer costante; Ma te medefma à te propria confessa, E , se fai cieco altrui, non far te steffa .

(lo, Doue consien, che'l fin sia inginsto, e nullo. E, se donzellasei, sa vago il core Di quache innamorato, e bel fanciullo. E con santo Himeneo sfoga l'ardore, Conquel, che più gli sposi aman trastullo: E mentre ancor non hai l'anato bene. Nutrito almen l'amor sia da la spene.

I dolci baci, e i cari abbracciamenti, Che del maggior piacer contentan dui, Ti toglie il fatto in se, non de parenti L'asperità non la custodia altrui. Non del marito accorto i lumi intenti Ti prinan di quel ben, ch'ei vuol per lui. Ella non t'è contraria, anzi ti chiama, E lo stesso diletto attende, e brama.

Unol meco il padre, il socero, e la sposa, E'l mio voler d'ogni volere è donno. Ne la fiamma sfogar posso amorosa, Factiano buomini, e Dei quel, che far pono Ne à tanto mal son mai per bauer posa. S'al fin non l'ho da sempiterno sonno, Che affligge il troppo ardor l'alma di forte, Che non può torle il duol, se non la morte.

Che giona à me, se la virth celeste Comparte tante gratie al voler mio? Che, fe'l benigno focero Telefte Vuol col padre dime quel, che voglio io? Che, se le belle membra amate, e boneste Son pronte à compiacer il mio desio ? Sela natura mi rispinge, e sforza, C'ha d'ogni akto fanor più fpirto, e forza.

Ecco vicino al defiabil giorno, Che da nouelli sposi è si bramato, N'aspetta il letto nutsiale adorno Per darne il be, ch'amor può dar più grato. Pronta ella attende il coningal soggiorno, Per far lo sposo suo di se bento . Starem nel letto, haurem le voglie pronte, E ne morrem di sete in mezzo al fonte.

Gli fjosf aman vedret l'ardensi stelle, Tosto che l'alba destata arriua, Tergoder si le membra amate, e belle, Chi de Lamato suc, chi de la diva. Scio, mistra me, non son di quelle, Chashis l'aria di Verama del giorno priva. Ma pregberò, che l'Sol più tempo aggiorni, Terche dam enedsfina io non missorni.

Ch'oltre che'l finger mio farà fioperto, Non fermerà la fè, c'hor mi mantiene, C'hor, che ne fera L'amorojo merto, Al amas, e defia d'wirifi à tanto bene. Mas, fe ingano mio le farà écreto, No fonderà più in me l'amata spene. Ne vorant le sire graite alme, e diuine Amas (eraz speranza, e sera sine.)

Pronuts Giuno, e voi fucri Himenei, d. che fin comerrete al nosfro imito; Poiche spos io non son per menar lei, Anzi noi e n'andiamo ambe a marito e O superna pietà, superni Dei, Porgete aita al mio duolo insfinito. E, se rimedio i miei dejr mon hanno ; Fate cadree i mei sylatimo danno.

Con quelli, & altri alfai gridi, e lamenti Seguiti da le lagrime, e dal pianto, Siguata l'am flosi fiuoi romentis L'altra erane l'amor calda altrettanto; Ma non fi dolea già con melli accenti, Anzi attendea quel di besto, e fanto; Che, non fapendo il mal, chi il altra preme, L'amor pafeca con la recalta fieme.

Sol de lo Dio doleasi illustre, e biomdo, Che troppo stratteren ar l'are il giorno; Biassima poi la Dea, ch'adombra il mondo, Che troppo pigra gia ros undo intorno. Et attendea quel di grato, e giocondo, Che con lo spos far donea soggiorno. Et chimana il imene o con quello asservo. Che s'irchice à tranto almo diletto. " "".

Ma, fel abela tantei sobe accifa, Che troppo tardo al fin del giorno giunge, L'incipa la dolente Televiga. Che troppo i finoi caudili affretta, e pionge, Eccrea tuttuati a monella fiqua. Che l'auti à menar le nozze lunge. Fige bor, che l'fun omafibio activa pi jie, Hor con anguri, e fiogni il tempo allunga.

Ma gid gli augunij 'i logni,e'l corpo afflitto; Et ogui altra materia di bugia Tutta bause confimata,e'l di preferit to Efferdoues ne l'alba, che cenia. Ricorre al terpoi à l'alma Dea d'Egitto, Et bala mella figlia in compagnia. E chinata il ginocchio, e fisaria il crinez Cofi prega le menti alte,e disine.

O Janta Dea del Partinolo lido
Amica, e de la torre alta di Faro,
E del bet Regno, on ba que finme il nido,
che va per fette bocche a farfi amaro;
ru fai, quanto ver te olo firir to ha fido,
Tu, che l'interno cor vecti fi chiaro,
Se'l made è gianto à me dal tuo configlio,
Prouccid à me d'auto, e al finto figlio.

Quando per tua piest à i concedesti Cou quell'ssioni in sogno ad mio penssero; Conobbi quelle siegene, e quelle vesti; E le lucide corna, el cane altero, La spiga, e l'oro, è l'serpe, e tutti quessi Numi, chel tua poter mossirano intero a E al mio marrio in canto il lume tols, E te use sonte e es seguir possi.

Coffei, ch'innanzi à te la luce gode, Per lo configilo un firia, e fauella Se punita i ono fio de la mis fode, Vien da la tua ver me propitia flella. Hor questa, che i trende honre, elode a Salua dal mal, che l'ange, e la fiagella. Tu la faltagli zi à, faltanda avecor a, Ne voler, ch'i oper orbitari mora.

2ni

Qui poje fine a fuoi prepi idenoti.
La made ver la Dea von forza pianto.
La made ver la Dea von forza pianto.
En figno, che figui doueno i votă,
Tremd de facro altare il marmo fanto.
Leficia gli lipofenții facerdoit
De fatri carmi il ploriojo canto.
Trema del tempo le gran porte, i padeli,
El fuon dier fuoro i fiftir, gli oricalebi.
377

L'argento, ond he la Deala testa adorna,
De la Luna imiter volle l'essempio,
E venner luminos embe le corna,
E'l lume lor mandar per tusto il tempio.
La madre la magion noncerta torna
Del tutto di fuggir l'occolto scempio:
Turt de l'augurio buon l'alma ha più lieta;
E spera più ne la diulina pieta;

Iß figue la madre, e<sup>l</sup>i gaffo molto Moue maggior dei foliro coflume, El épiù grande alquanto, e non ba il volto Tanta delicatezza, e tanto lume, El ogni membro fuo più forte, e fiolto Sente, e volge à la madre il moto, el lume, Et ode, come il fuo parlar mosfo hane, La voce più robulla, e men foane.

La madre la fonora ode fauella, E incontra il giardo con la fia pupilla, E vi trosa quel ben , che la donzella Suo! ritronar ne la viril fatilla. La fonote fia, ch' à l'huom parria me bella, Ai ci pan più felice, e più tronquilla, E, mëtre il guardo ben dal fommo a fondo, Me piè bal petto, ci crin corto me biòdo.

Mentre supjicon, for l'orecchie siede Un sinon, che viene da l'arec in quesse note : Mon virellegri il cort timida ples. Man l'opre sinte mierendare note. Come vero sinvillo offer si vede sis, vicon parole alme, e devote di tempico nol tanadre, e la nutrice, E pagait voto, el sino miraco dice. Le T N E D E L I F N N E D E L Palefa d'acerdosi il fuo don fido,
E pon taffe à l'altar col came feritto,
A gletempio il facerdote d'ace ol grida
l'hrac don, che fe la Dea d'Egitto.
La fisma andò colvol di lión il ido,
E moffe tutta l'fola à quel dritto.
E d'ogrinterno il mondo ancer vi moffe,
E voller, che quel di foleme foffe.

Intanto fiuona à Litto un'altro carme,
Doue in difarte à loire nitende agrefle.
No moner, dice, più timido l'arme
Ne l'alme,che'! two funçue incarna,e velles
Pal, che à foffit a pouerat bart arme,
Ne diffiam de la pieta celefle.
Loda de la tua moglie il fanto zelo,
Col gran fauor , che i ha fait boggi il cielo.

Attonito il buon huon del pio configlio,
Che paela d lui de la fuperna parte,
China il ginochio, atga la manoge di ciglio,
Erende gratia di cielo, e poi fi parte.
Rel tempio poi, duo el moglio, e le figlio,
Ode il diuin funor parte per parte.
F, mentre ogri un la Dea loda col canto.
Tentio, e coim la loda egli col pianto.

Laitro matin dopo il jolenne giorno
Hausa giàl Sole il mondo al mido apreto ;
Quando il notterno quei lajcin roggiorno,
Ch'àl amor dar douean l'ultimo merto,
Toflo che l'acro fue di file datro
La notte hauesse di binomini scoperto:
Epregaro Himenso, Penere, Golimo
Dogni funo ripi proprios, più apportuno i.

Gimone, & Himenos, Luftin quel giorno il mondo de le fielle, Luftin quel giorno il mondo de le fielle, E fi rifichente Vuna, el altra Diene Con Himeno le più chiare facelle. Nel letto, che lo fipo d'ur folder, Fer d'ambi entrar le membra ignude, e belEco fluvorde I alme clette, e fatte, (le, lifi god fatt himon la bella Lonte.).
NONO LIBRO. LIBRO.

Ifi di don zella i fanciullo. A lotta di Hercole con Acheloo per cagione di Dianira figliuola di Oenco, è mera hilloria, per L. che hauerdo Oenco promefi Dianira iua figliuola bellioma giouane, per mogliera ad Hercole, con quelta condicione, che nicueffe l'a cque de finne Acheloni groupe, en mogliera ad Hercole, con quelta condicione, che nicueffe l'a cque de finne Acheloni ferture, un'el be biade della campagna, ef cena grandianti dima i que per de modo di cica, che Hercole dopo molte fariche vinte Acheloni, monto di contra de l'acheloni della campagna, effectiva della campagna, est contra della campagna, est

DO BBIAMO effere caun nel confidare le cose amate altrui, con l'effempio di Hercole: il quale confidò molto male la fua amatissima Dianira à Nesso Centauro, che pensando di inuolargliela fi diede à fuggire, hauédola in groppa, douo hauere passate l'acque gonfie del fiume & ueno, come quello, che speraua allontanarsi di modo, che potesse godere dell'amore, che haueua lungamente portato alla bellissima giouane, & inuolò la morte, perche, come prima Hercole vdi la voce di Dianira, che fi doleua di effere portata via dal mostro crudele, tirò con l'Arco vna saetta, e colle il siero mostro, il quale, fentendofi venir meno per il veneno della ferita, non volle morire fenza penfare alla vendetta, perche hauendo perfuafa la giouane à pigliar la camifcia fua, e vestirla ad Hercole, come prima s'auuedeffe, che'l voltaffe l'A:nor fuo ad altra donna, che conoscerebbe ch'ella hauea virtit, cofi di spegne retutti gli altri amori, come ancora di conferuar'il fuo, fece a punto la femplice donna quanto le diffe Neffor onde, come prima Hercole s'hebbe vestita la camiscia auenenata, rimase di modo afflitto dal dolore del veneno, che fatto vn Rogo nel mote Oeta s'abbruggiò da se medefimo potiamo da que sta favola ritrarre, che quello, che ama la gloria, comprelo fotto questa voce Hercole, vededosi rubba re la fama acquistata con molte fatiche, e sudori, figurata per Dianira, dalla lasciuia, figurata per Nesso Centauro : gli tira vna faetta tinta nella propria virtu, & la amazza. da il Centauro la fua camilcia à Dianira,a fine, che la faccia vestire ad Hercole, come prima fi volti ad amare altra donna ; che è quan do la lasciuia vien meno, ma non però, che non lasci de le sue spoglie alla fama, per dar la medesima morte, che è stata data à les, all'huomo intento alla gloria: il quale, acceso da poi dell'amor vano, dishonelto, e lascino di Iole, si veste la camiscia dell'error suo, mandatagli dalla fama. onde ne rimane di modo pieno di affittione, che s'abbrugia da se medesimo, e si torna à ringiouenire, perche, come prima patsiamo da vna vita lalciua, dishonefta, e vitiofa, a vna temperata, honorata, e lodeuole, abrusciando le male affettioni, ritorniamo giouani alla virtu, & alla gloria; e fiamo dapoi ancora inalzati al Cielo, dalle ali della contemplatione, e tenuti nel numero de i Dei, che sono quelli, che hanno vol ti tutti i loro pensieri in Dio, perche questi tali diuengono Dei per participatione, nella maniera, che dice il Salmo : Ho detto, che voi sete Dei .

dice II Salmo: Ho detro, ne Voltet user. BEL II SS 1 MA connerfione è quella dell'Anguillara, à Dianira, nella flanza, Mifrasi annabetti BEL II SS 1 MA connerfione è quella dell'Anguillara, à Dianira, nella flanza, Mifrasi annabetti met dei giunt la trasformatione di Galantide in Donnola, ci da ellempio, che lettene di Altemena, perche quella parte, con Jaquale l'Abbibimo offeto; hauendo Lucia punita la teruente di Altemena, perche fice cherno di lei, e la inganno nel parto di Hercole, cangiandola in Donnola, animale, che lecono di cantaria partorifec con la bocca, hebbe nella meddemia parte il cattigo di partorire, con la quale de di naturala partorifec con la bocca, hebbe nella meddemia parte il cattigo di partorire, con la quale de di naturala partorifec con la bocca, hebbe nella meddemia parte il cattigo di partorire, con la quale de di naturala partorifec con la bocca, hebbe nella meddemia parte il cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la concentra di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale de discono di cattigo di partorire, con la quale di cattigo di partorire di cattigo di partorire di cattigo di partorire, con la quale di cattigo di cattigo di cattigo di cattigo di partorire di cattigo di catt

volle fire (chero o di Lucina, e farle la burka, che gio uò molto ad Alcimena, instorno il patro.
L'INFELICE Drope cangiata in arbore per hautereleioccamme fipezzato il ramo del toto,
per tenerelieto il luo figliuolo con la vaghezza di quel fiore; ci di effempio, che ne è il fludio, nei giore
rantemente l'huomo no deuc gazunia fare alcuna offeta à l'idio, perche facendo ne ricuera il cr figo di effere tras formato in arbore, che non e altro, che rimanter (dallomene nella vita vegetatina sintero, perdendo l'huomo per il peccato quelle doti, che lo fpingono a far operazioni nobili, e degne veramente dell'huomo.

IO L. A O ringiouanio per opera di Irèle, figliuola di Ginnone, c Dea della Giouanezza, a pre pind i Irecole, gignifica, che quando il defidero della glorna ci fipnagi a fin cole honorace, evittue-la dicardo le vecchie operationi poco lo deuoli, ringiouanimo nelle none lo deuolitime. c. chiama Heb-Dea della gronanezza e figura per Hebe rinoua, ci ringiouanifice utrele cole. è figliuola di Giunone, per che la Primaura figurata per Hebe rinoua, ci ringiouanifice utrele cole. è figliuola di Giunone, come quella, che con l'unimidia lua contervale cole rinouaze da Vigore dei rangio del 50 el, per quello hanno finto i Porti, che lla tenulge lala monfi dei Dei, a darà bere, e che rompeffe poi i vali cadendo, e mottrafletio el parturalcolle, e vergo-gnofental autono, quando gli arbon prinudi foglie (teoprono le para iloro più lacreta).

L A milera Erifile, che per una cathena d'oro, via tradimento al marito, paleiandolo à quelli che

che voleuano condurlo all'imprefa di Thebe, nella quale per riuclatione dell'Oracolo huca da rimanemorto, fi comprende, quanto, imperio habbi l'auaritia ne i cuori delle Donne, poo the non mirano, come acceare dalla fua ingorda rabbia, a far tradimento, corrotte da doni, ancora a' propri mariti nella vita; o letra quello, che fanno loro il più delle volte nell'honore.

CADE quafi nel medefimo errore di Erifile ancora Callithoe, la quale, defiderando di hauere la nuedefima cathena, che lpinfe Erifile a palefare come traditrice il proprio marito, madò Alcmono, fet l'haueua già donta 2 ad Alfefibea, fua prima mogliera, a rippilarala, e fu cagione della fua morte; dandoci effempio di faggire quanto più potemo l'auantia delle Donne.

DESCRIVE quini molto artificio amente l'Anguillara vna fortuna di mare, con tutti quegli accidenti, che fogliono auenire in fimili cafi, feorrendo la Galea di M.leto, doue è spin

ta dai venti, e dall'onde.

TITO NE, the day à var lumphifism weetherza fur rasformate in that Citals, elfa come ferenche i vecchin non prendo pi o perareto fa la cuna, come inde-brit dalla vectinità, fidan no à parlare continuammer delle cole fatte à tempi della lore giouanerza, outre de gli atriu ficti, e pigliano tano piacre nel fauellare, che non s'ode giama latra coda, che le lingue loro fattidioicila onde fi può dire, che fono molto propriamente a fismigliati para i trasformati in Ciele, venendo ella li più delle vole i noi altrui, comede Cic la ende margino a radore dell'Effate.

L'INCESTVOSO, e infame Amore di Bibli verlo il fratello ci fa vedere, quanto fia fiera,e crudele la possanza dell'Amore lascino, poi che, non osferuando legge alcuna di sangue, ne di parentela, si trapone alle volte ancora fra fratelli, e forelle, non che fra parenti di più lontano grado. delcriue felicemente l'Anguillara gli affetti della inamorata Bil·li, come è accostumato di fare, adornandogli di bellifsime fentenze, come quella della flava 3, 1 a donna, che neli edio, onoll'Amore , L'huem di natura coffante ananza : di bellissime conuersioni , come quella della fianza , Voi, em la Cepria Dea non è numica, e quella ancora, O delce fogne, de e quell'altra, O innidiofa al mio elicoftato Alba: di bellissime digressioni, come questa, Futi mio beato sogno brone, e finto: nella quale si è affaticato di fare, come ha fatto in molti luoghi di queste sue trasformationi, vna virtuola concorrenza all'Ariofto, nel lamento, che fa Bradamante mentre godena più foauemente il suo Ruggiero dormendo in sogno, che non saceua vegghiando: e qui ui spiega molto vagamente alcune belle, e artificio se contraposte tutte piene di spiriti. si vede ancora, cen quanta vaghezza habbia descritto il modo di porsi a scriuere, iu quella stanza, done Bibli , risoluta di scoprire il suo Amore per mezzo di vna sua lettera à Cauno, si pone a ledere, come la descriue il poeta nella stanza, Done ha da sermer comoda l'aside. come descrive ancora il modo di compo nere nelle due leguenti.

E BIBLI, alfine vedendo fi pregiata da Cauno, trasformata in yna fonte per darei effem pio, che, dopò che fi vediamo gionti a penitenza di qualche nosfiro graufs mo crrore, dobbiamo trasformarfin yn fonte, che non è alteo, che rifoluer fi in Igrime; per tegno che fiamo ve-

ramente, e non fintamente pentiti.

¢

Š

CAVNO, che fugge la dishonesta sorella, ci dipinge la virtà, che sugge il vitio.

LA pouerta spinge Litto à comandar'a Teletusa sua mogliera, tutto che sosse huomo prima di buona vita, di perfetta mente, e di fanti costumi, che nel parto suo hauendo vna figliuola la sa cesse morire; e, s'era maschio lo preservasse; per dimostrarei, che la pouerrà, la cui saccia è spa uenteuole a qual fi voglia animo forte,e costante, tuole alle volte ancora sare prenaricare i più faldi, e più prudenti giudicij , che si trouino ; e la prudentia di Teletusa in conscruare Ifi fanciulla fotto nome di fanciullo, ci mostra, che non sappiamo il più delle volte quello, che diman diamo: come bene lo mostrò il Signor nostro a Giacobo, e Giouanni per la nostra imprudenza,e strano desiderio, dimandando sigliuoli a Dio, e non sigliuole, come se da queste dependesfe cofi ogni nostra miseria, & infelicità, come da quelli cotentezza e felicità, e nendimeno i con tinui essempi, che se ne veggono ordinariamente nel mondo, ci mostrano il contrario, per ilgannarci, e ridurci à rimettere tutti i nostri desiderij in Dio, pigliando per il meglio quello, ch'egli ci manda, o fia maschio, o fia femina, vedendosi il più delle volte, che si ha molto mag giore contentezza delle femine, che de i maichi, e questa è la trasformatione di lii di femina in maschio; che è, quando le semine sono di maniera ben create, virtuole, e giudiciose, che ci dan no maggior consolatione, che i maschi, per la maggior parte .e, se non vi si vsa più che gran diligenza, fanno mala riuscita, con danno grandissimo, e dishonore delle famiglie.







no à gli foo si ogni fa-HOTE Giunone , e Himeneo, Guinon la-Sciò la Dea madre d-

Amore, E de la vifta sua lieto il ciel fco . Ma gli altri due, tirati dal candore Del verso felicissimo d'Orfeo , Lasciar di ritornare al Regno santo Per vdir lafua Lira, el fuo bel canto .

Orfeo & Apollo, e di Calliope nacque, Del padre de poeti,e d'una Mufa, E dal fanor de sai parenti giacque Ne la bell'alma sua tal gratia infusa. Talmente ancor lo starser di quell'acque, Ch'oscir del sangue alato di Medusa, Che nel cantare i gesti de gli Heroi Tiù degno buom non fu mai prima, ne poi.

Hebbe dal padre poi quel cauo legno, Che'l padre dal nipote hebbe d'Atlante Dal padre apprese il tuo, la chiane, el segno, Che fa, che con prudenza il neruo cante. Et ei, che si felice bebbe l'ingegno, Si ben ferbo le sue parole fante, Che mosse à vdire il suon concorde à carmi. Gli huomini, gli animai, le piante, e marmi,

Quel legno appoggia à la mammella manca ; Che si felice il suon figura, e rende; Oprala destra afficurata, e franca, Chel'arco pnito a nerui hor poggia, hor fee Le corde l'altra man premer non manca, Ma con la destra, e l'arco pien s'intende. Et ei secondo à lui mostro già il Sole, V'accorda à tempo i versi, e le parole a

Non fa,che'l verso serua al canto, e al suono, Ma ben, ch'al verso il cato, e'l suon risponda: Ne vuol, che'l gorgheggiar foane, e buono L'accento, e la parola al verso asconda: Ne men, che d'Helicona il fanto dono Con suon troppo possente si consonda: Ma mentre ferma il canto, e che rifpira, Fa con più alto suon sentir la Lira.

Hor.

Hor mêtre eşli ama ili in Tracia ona donzella Del più possente amor detta Euridie E col possente plouvo, e judice Fâ, che ella di caldo amor sio non a disce : Con Gimo, e Himenco Fenera espella, Chel suoto nodo lor rendem scitte. Nulla può di Giunon mouer la mente, Che mad di quelle no zze augunta e sonte.

Ma la madre doleiffima d'Amore
Non feppe contradire al dolee carso:
V ando feco Himeneor mai fuo fauore
Non fe fegno di giosa, ma di pianto:
V enere accepi in lor del par la radore,
Rêfo, fe fpofi mai à ransfer tanto:
Ma mentre che Himeneologar gli colfe.
Con gran difficoltà la lingua ficose:

La face accefa ancor, che imman vi tenne, Non pote far giamai, ch' alzesse il suue, Stridendo il sumo se baster le penne, Come l'bassesse si grafa col sume. Mapeggo auguro di esque, ch' sui auenne, Quando la spoje entrò pria ne le piume, Che improusso son hel lume un vano, E restò il soco son del tutto sento.

Ne paffar motis d'he corripofe

Al trifto augurio, il dolorofo effetto

Andando un di coftei con altre flose

Premendo per diporto al prato il letto,
Sopra un ferpene è ació il piede pofe,
Che flazzi in motis qui avolto, effretto.

La piago il ferpe à un tratto nel tallone,
Efé paffaita al Regno di Platone.

Poi chel conforte fiso nel mondo aperto
Hebbe affai pinnto il fino perduto bene;
E vide non poter trame delum merto o,
Poi chel Regno infernal l'afconde, e tiene
Peusò d'andan el mondo atros, coperto
Dale figolie ofamiliane terrene.
E si andiò per la Tenarea porta
A riffiniar nel aria ofana, emorta.

Ter lo popolne và, ch' i ignudo, e farca Del fio mortale incenerito pondo, E dopo molti peffi artika di sarco, Doue ficide Pluton nel maggior fondo, Quita accordano d'evrfi i neva, e l'arca, Diffe: O voi del più fondato mondo, Van punite per hor l'humano orgoglio, Ma date luogo alquanto al moi cordoglio.

Cofi pij troui voi verfo il mio cante, Come nel verfo mio non è hogia Ngon venço i per far querra d'Adamite, 'Alé per voder come l'inferno flia; 'Ale per vibbere de la citt di pinto Cerbero, e darlo à balts, pairia mia: Ada vengo per haner l'unia confirte, Che fopra innazi al tempo bebbe la morte.

Cércato ho sipereur l'aspro dalore, E senza lei goder l'aperta terra; Ma vinto ha sinatimente il troppo amore; E m'ha satto per lei secuder sotterna. Ouunque alliman il sol col sipe ossendo plendore, Contra ogni core Amore vince la guerta. E, sei libri non son bugiardi, erei; Amore legò ancor voi, staturei Dei,

Ui preço, per l'imprio, che teucte Sopra le trapaffat e, e mifere ombre, Per quelle folonite atre, e fecret e, Da la luce del giorno ignada e fgombre s, Che far le voglie mie vogliate liete, Che di me guula pietà il cor vingombre s Che lafici amon mio l'auerno lego, E vinai l'impo à lei tolto dal drago.

Tutto fi debbe à voi l'hummo ingegno, Tardi, ò per tempo ogri un qua già difelde. Tutti s'acceleram folo ad vu feriam folo ad vu feriam folo ad vu feriam folo ad vu feriam folo de vu feriam foliam foliam

E questa

E questa sposa accor, c'hog gi vi chieggio, Fimit gi ami jino givili s, ematuri, Ferrà à rente rivino al vostri o gigo, de fina re vostri rega iombros, e sun accordinator accordinator de degio, Con tutti i prepir, e tutti gi sionojuri, Evipo chieggio di lei sol per qual chi amo, Si chi i possi da da requie è tutto a diffuno.

E, sel fato non vud, ch'ella ritorni
A goder meto l'aura aperta, e vina,
Giusferiti i dida la natura giorni,
Onde i sepera, e l'ade la natura giorni,
Onde i sepera, e velen la rende prine:
Non ve harir da la tratura rina. (ni,
Seridur non la vual la fatal sorte,
Godete pur due t duna, e la morte.).

Spiega con tal pietate il fino concetto, El fino con tal dolezza y accompagna, Ch'al crudo informo internici al pato, E non meno di lui for duole, e lagua. Ogni dima elfaque safontia il dado affetto, E di pianto infinito il volto bugna. Tantalo pervolue altra al ponte, E firezza il fingzitivo arbore; èl fonte...

L'eterno d'Iffion giro, e flagello
Pon fine d'fluo rotare, e tuce, & ode.
Pen lo canto colcleur l'audo augello
A Einfelice Titio il con non rode.
Laficando ogni Beidae il fluo cinuello
Piange del mad d'Orfeo, del canto gode,
Siffo efectus affaitaes, e laffo,
Affiffo fopra il fine volubil faffo.

Ogni furia infernal non men si dosse, Non men sparje di piotogia i sepsi, el máto Rom men sparje di piotogia i sepsi, el máto E pot el anto i si su cantar, che tosse Fost en como su Aspara piangendo il grido fiosse, Per impetra mercede ad dote camo Da Pluto, es segores, che i dinin poeta Mã meno ha il piato i lai implo, el pieta. La moglie pregbi porge al fio mariro, Che voglia compiacer al dolec accesto. Plutono, e cha il co commofio, e interactivo Dal grato fion del metrico lamento. Vivol, cir vu carre fi raro, e fi gradito Del infornal fauor torni contento. Et èl a virit fiel di teart forze, Che lo faegno infornal commone, e s forza.

Chimna colei Pluton, che stana ancora Frat ombre noue, e al liu sposo la remet, con legge sal, che sin, che non o sura Del Regno, douei il dimai non risplemet, Cli occhi non volga midero in wer la mora D-spollo, sci i si goderla intende: Ma, che il faco la dimona de neo stume, S ei volta per l'inferno adievo il lune.

Per vno fretto calle, alpestro, & erto Orfeo si drizza, elci col carme inuita, of bese de vagodor torni quel merto, Che suo di sur chi si marita. Eran quas vicini al giorno aperto, Quande i si rivordo de la ferita, Che tarde à lei face unouer le piante, Secondo ci vide andaria a Pluto aumne.

E non si ricordando, che la luce l'oltar mai non donce per l'arre tetro, senzapanto vividir insernal Duce, l'olte veder, s'era restata in dierro. Subito à Stige il stob la conduce, Et et comincia il dolorgo metro: 'Olte abbracciarsi acupido, es l'avinse Tiù volte, e s'empres arre avoss', e s'itinse.

Nulla si duol de la seconda morte
La douna, ch' à l'inserno la richiama.
Ne giusso, che si dogia de monssere,
cheix sopra ogni cosa ammira, ch' ama.
Hor, come vool di ci la stad sorte,
Sen er iroma al mondo, che la brama.
Disse lestremo, s'ela a leantro intessa
Si lunge, che da lu si s'a secunitaria.

Non meno fifup) del doppio fato Orfeo, che die la moglie al regno buffo, Pria quando il piè dal ferpe bebe piagato Prò quado ei volle à lei lo [guardo, el paffo, Di quel che finglinar vide legato Cebero per lo mondo, e venue von fuffo : Chel vecter fare al Can trifance forza Gli fe per lo flupor cangian la forza.

Stupido venne Orfeo non altramente, Di quel, ch' Oleno già venne, e Letea, Quando diffeil marito effer nocente Di quel, che fatto error la moglie banca, che'l corpo immarmora , perder la mente Ne l'altera montagna humida Idea . Sopra d'opi alma Dea diffe effer bella Per dare al e, & altriu forma nouella.

Com'ei ritorna in 58, drizzala fronte
Va altra volta à la tartarca (ed.
As fa riprés da lume di caronte,
Né pose maine l'altra ripai lipiede.
Ei câta,e fiuona,e fa d'ogni occhio vn fonte,
Nê quella , che vorria, può bauer mercede.
Tuò ben mouer col fion l'inferno à pieta,
Ma non racquilla lei, che l'atori bieta.

This girmià quelle ripe egli si tenne Prezando ogn'bora il passiro del porto; Ne Cerere; è Lico giama sonomo: L'alflitte sauci site d'alem consporto. Toci ch'à l'utilimo prezo egli perueme, L'assirò dolente l'arre oscimo; e morto. E detto de l'inserno il male estremo, Al monte Rodopco perueme, & Hemo.

Dal pesse nel Monton tre volte afeese

Den dat la primauera Apollo al mondo

Den dat, che lassició i bassició posage,

E ritornossis à la are almo s. e giocondo:

Al mai basta di donne intanto i i prese,

Ne volte à l'Himeneo passar e, l'errogo sició al

Arse da lui più d'una, e i prese go sició

Ma tunte e il escació, ne vuir si prosse.

Prima, perch egli fu molto infelice Ne la prima conforte, d cui s'aninfe; Dapoi, perche promife da Euricide, Quando il nodo d'amor fec lo firinfe, Ch'altra donna non mai fiara felice Con la beltà, ch' Apollo in lui dipinfe. Hebbe le fipofe i unte a slegno, e noia, E la venere alto no doleczya, e gioia.

Molte per le bellevze emiche, e sole, C'hebbe da si bel Dio, da santa madre, Dessidara da lui diletto, e prolo De l'issessione de l'estate de l'estate Molte altre da belle cale parole Vinte, che guì placar l'inserse seu conserve Ter hauer prole, in quel soluda la sipeme, Che si dolte tesse le sociensieme.

Male voglie ver tutie bebbe rubelle; Ter quella fl<sup>2</sup>, ch<sup>2</sup> d la conforte diede. Ch<sup>2</sup> cgli altramente (perche le donzelle Soglion del primo bel far qualche fede) Tha amata in bauit ad le pibelle, Ter alzar l'alma à la liperna fede, Ter darfi à la bellezza eterna, c<sup>2</sup> alma, E la prima casjon goder con 1 alma.

Ma pur per mezzo lovo ci non intende D'alzarij â le bellezze alte, e brate. E, perche mêtre lbome con gliami eječde Nel più bel fior de la fiu verde erate, Quel raggio di bellezze in lui riplende: Che può à la prima alzare alma beltate; Fece de gli ocici fi poi, feda, & obietto De l'huomo il gionemi più vayo affetto.

E cofi à la moglier la fè mantenne, c Che d'attra donna mai poi non fè flima. E dal bet pueril quel raggio ottenne, Che potea d'agralo à falta cagion prima, Onde fete dapoi battre le peus Ala fonora fue felie rima In lode di quel bet, che flà raccolto (volto. Re l'husmetre ha aucor molle, e dubbio il E fu cazion, che in Traccia il germe humano Profe ad amer ne l'huon l'ea più acroba. In cimada vo bel cole cra vobe pinno Dipinto, e tutro pien di fori, e dherba Mail folto volunto bodi ora divotano Del faggio, e de la quercia alta, e fisperbat Degui pianta la terra ini era fgombra, El poetadiain non v banca l'ombra.

Ma come a' dolci serui il canto accorda, El arco in sh, e'n giù fere, e camina; E dela grane, e de l'acuta corda Sentir fal charmonia dolca, e diuina; D'effre la feluta fabile fi (torda, Ogni arbor per vdir l'orecchia inchina. Si finge a poco à poco il bosso ausante, E verjo il dolce (poso monele pinate).

La quercia fraiso de l'erro altero, col Rouero de les liono trizza La fronte. Col Rouero de les liono trizza La fronte. La mollet rigia il Faggio il Pranos el Pero, El especia felie di Fetonte. L'arbor, che il fror fino virginale intero Salvo da lai, cha altuna eggio riconte, el col Frafilio piercho, vuite d'Angles, ...

Portaro ancora il Platano, e l'Abete
Con I Eke à quel camini altera fronde.
Il Salee, che patri non può la filee,
C'b' ama di flar col Loto appresso à l'onde;
L'Acero, ne le cui pari servete.
Tanti diners, e bei colori afconde.
Col s'empre verde Bosso, e col Mirito
Vandaro, e dobri Mirito, il Cesso il Mir

L'Hedera flessione à el molte Acanto, La pretiose Pite e l'Unno, e l'Orno, La pretiose Pite e l'Unno, e l'Orno, E la Talma, il cui amon altro, e fauto Circonda al vincitor le tempie invorno, Corfero à dar l'orectio el dolte cauro Del Gran figliaso del formator del giorno, Pi corfeancor col crin leuto, y birto Ultin gche pro diazzi bimmo spirro. ATI vn fenciullo virgio accefe il petro
A Cibele, a la madre de gli Dei.
E, poi che venne al coningel alietta,
Chel fin dolce d'Amor gullò con lei:
Gli fin da la lama Dec gin voule dettro,
Non goder mai connubij altri, che i miel.
Sel mos faggao fingir bramiel i two damos;
Non face la mon mio furtiuo ingamo,

Promije il belgaron fu la fua fede Di nou venir con altra al dolce inuito; MAS Sagarida Minfram giorno ode] In volto si giocoudo, e si gradiro; Dopo instine osserve al fin si chiede Quel, che bramar si fuol spi datmarito. Rompe e il a fede à la celesse madre, E goda le sie membra altre, e leggiadre.

Subito affal la Dea l'ira, e lo fidegno, E fa, the l'implaabile Megera De lo Szigio furor fibrage l'ingeno De Ati, e fa, the fi trucia, e fi dispera Cerca agli firiofo li Erigio regno, l'into al fin da la doglia infana, e fera ; Triua tol crudo actura fe di quel brue, Onde l'humana specie si mantiene.

Come i è fatto eunubo, in firror crefee, sigetta giù d'un monte, e non s'atterra, b'elea Dez, hele lader sede, e glincefee Per folloster los trim gli afforta. In tanto di une picid un fol tronco efice, che rallunga ogni bor più werfo la terra, Doner van fol raulite di fiol s'apprende, che dritt affonda s'itge fi diffende...

Ati in Pi-

Comevede la Dea , che la radice
Soffien ben dritto il molto al zato fuflo, y
Perde , che bipfina fa falta cernice,
E laficia in terra un Tin l'amato buflo, i
I quade al canto, e al fuon dolce, e felice
Di quel, che fu ver la conforte giuflo,
Andò per aficitar con l'altre piante,
E vitino al bel fuon (termò le piante.

rmo le plante.

U andò il fambre assora alto Cipreffo; Che in forma d'obilifo ha l'alta cima , Choggi è van pairas, e fu ma facilito anch' e l E căgio il volto human n'o molto prima (fo, Fu Cipariffo de cada ci el come (fo, Si bel, quam' altri mai god quel clima . E fu grato a quel Dio, che è ombre arretra, Ch' oprafi bone bor l'arce, bora la cetra .

Un ceruo già ne l'ifòladi Cea D'oro il Jorbito algò ramofo como, Saro a la bella Driada, à la Napea, A cui la detta patria era floggiomo. E la montana, e la filuefire Dera Cli baucan d'on bel monile i collo adorno: Gli ornar l'orecchie amor di prele, e d'oro Con varo, e fortilliffmo lamoro.

D'un bel gemmato cor gli ornar la fronte, Da bei legami do 1 fojefo, e flretto . Ré fol corra flormo i lpino, e fl monte ; Ma giaper la città fenga fospetto . Solca prender da ogn'uno il cibo, e i fonte , Ogn'un pote ca palpargli il colto, e i petto . Al cenno di ciafenn folca gir preflo, Et ad ogni finarie creder fe fleso.

Ma più di tutti gli ditri era à te grato Leggiadro Cipariffo adorno, e bello. Tu'i menaui hora al fôte, gh' hora al prato , Et bora al cibo bieman nel patrio hoffello. Tu di fiori, ghirriand il volto ornato Tulhora al tecgo fiso premeui il vello: Tu fatto canalier fopra il fuo dorfo Confen di fetta à lui reggavil corfo.

Nel tempo era, che'l Sole al Cancro ardea Col più cocente ardor le curve braccia, El lombra de le cogle apunto hauca Dritro à Settentrion volta la faccia; El terno al fefo à l'ombra f' giacea, El bel garzon di l'a feznia la traccia; Quando ad vn alto faggio al zando il lume Pi forfe un grande avegle pojne le piume.

L'arco allentato cuvia, el nervo tira Tanto alto, che le tacche al legio afferra Lo friale inocca, poi prende la wira Là, ve fa Lali fielt angel fiferra: El poi, che l'agno manco al cielo affira, El defiro tira il nervo in ver la terra. Vola à feiri l'ambitiofo telo , Fingge L'augel, và il d'ando rinto al cielo.

Colmoto violento la fatetta

Pà amto verfoi i cità, che non fi vede
Il moto natural poi giù l'affretta
A quietar ne la terrena fede:
E, doue l'ombi il miglir ceruo alletta,
Cade con faria à piombo e, cin parte il fiede
Chel migliro mortal ne geme, e'a Langue,
E in breue manda fuor l'alma col fangue.

Tollo che Cipariffo il dardo storge
Cader sil misser censo, alpro, e mortale,
E de la morte sibilità s'accorge,
Cha dato al viner sio l'iniquostrale,
In preda di pianto mistro si porge,
Es à le strida al ciel si batter l'ale.
Eco il consola, e prona, c'eva vid danno
Non merisa tanto duol, ne'austo difanno.

Pur ogui fuo argomento, ogni conforto
E' (caf) medicina al duolo interno,
Tiange abbraciando affefio i copo morto
Toimanda queffi pregio i al iel inperno:
Toi who fa del mio flued a leven torto,
Fa. Re del cielo, il mio lamento eterno.
Gli cangian gli alti Delia carnal foma,
E fan, Ce gli alti Delia carnal foma,

Con la radice al fino o il piè s'apprende, El buflo rondo vien dritte, & acuto. Attiffima la irma di ciclo afcento, Col fempre verde crin, folto, & birjiato. Tollo, che li birdo Diogli cochi vintende, Gli da piangendo I stimo faluto. Tiungra ni gli attir pai (dice jultrettanto, Eficdo ogn bor presette al duolo, e al pisto. Orfeo

Cipariffo in Cipreffo. Orfeo col dolce verso vnico, e solo Fà, che'l luogo, oue egli è, tutto s'infelua. Lascia ogni arbor, che l'ode, il proprio suolo, E fa vicino à lui crescer la selua. Ogni celeste augel vi serma il volo, Vi corre con l'armento ogni empia belua. El sasso, el fonte, el cielo, e gli elementi Stanno al suo dolce suon queti, & intenti.

Come in mezzo al concilio de le piante, De faffi, e de le fiere effer fi mira: Raccordar vuol pria, che di nouo cante, La distemprata homai querula lira. Stà con l'orecchia attenta, e vigilante, E questo nerno, e quel percuote, e tira, Fin che prometton far l'vsata proua, Pur ch'egli i diti, e l'arco à tempo moua.

Con queste note poi comparte il verso, Che danno al luogo suo l'accento, e'l piede: Rendi del tuo valor Calliope asperso Lo spirto, che'l tuo chiostro almo mi diede ; E comincian dal Re, che l'universo Col suo fauor dinin tepra, e possiede. (gia, Ch'amò quel ben, ch'à l'huo nel volto allog Mentre à la giouentute aspira, e poggia.

Contra i giganti già l'ira, e la guerra Cantai del sempiterno alto motore, Chene' campi Flegrei fur posti in terra Dar formidabil suo celeste ardore: Hor più leggier soggetto il mio cor serra, E con più leue lira il vuol dar fuore. Vuol cantar di quel bello almo, e gioiofo, C'ha l'huom ne primi di, ch'effer può fofo.

Bramo cantare ancor l'empie donzelle, C'hebber d'amore ingiusto accesa l'alma, E de le pene varie atroci, e felle, Che ne senti la lor terrena salma. Hor dal motor principio de le stelle Dò, che lasciò la patria eterna, & alma Per labeltà, che in Ganimede scorse, Metre un giorno à la Frigia il lume porfe. La Dea, che la più bella età gouerna, Nel nappo trasparente adamantino Al Re, che lacittà regge superna, Solea il dolce portar celeste vino. Hor , mentre in un conuito ella è pincerna , E che porta il liquor fanto, e divino . Le viene à sdrucciolare un piede, e cade, E del nettar celeste empie le strade.

E, perche ella era in habito succinta Ne la zona contraria in tutto al gielo, E di seta sottil varia, e dipinta S'hauea coperto il bel corporeo velo; Dal'aura la gonnella alzata, e vinta Mostrò le sue vergogne à tutto il cielo . E del'alme, che stan nel santo Regno. Mosse i gionani à riso, i vecchi à sdegno .

Subito l'alto Dio dispon la mente A far, che'l uino à lui più non dispense, Ne vuol, che donna incauta, e negligente Mostri spettacol tale à le sue mense. Volge in giù gli occhi quel pesiero ardente, Done fale bellezze humane immense, Ne vede ma atta à star fra gli alti Dei, Etal, che di beltà non cede à lei.

ERA in Frigia vn garzon bello, & adorno, (Troio si nomò il padre, ei Ganimede) Ch'Ida folea gir.tr fouente intorno, Dietro affrettando à varie belue il piede. Hor, mentre ei di la caccia al cerno un gior L'occhio del Re del Ciel cupido il vede, (no, Et hauea l'età sua vaza, & illustre Finito à punto il numero trilustre.

Si trond allhor, che Gione haurebbe eletto D'effere in quello stante altri, che Gione, Per appressarsi al suo dinino aspetto, Per rapir le bellezze uniche, e none. Già trasformarfra se dispone il petto, Tanto la sua bellezza il punge, e mone: Ma fregia ogni altra forma, e fol si serra Nel forte angel, che i suoi folgori atterra.

Subito

subito le grand ale in aere flese, E co i mentit i vanni à terra venne . Con glincuruati artigli il garzon prese, Poi verso il patrio ciel batte le penne . Come il vecchio custode, e ogn'altro intese Gli occhi nel forte augel, che in aria il tene, Col grido in vano al ciel alzò le mani . Et abbaiaro à l'ar a indarno i cani .

Passa il rettor del ciel gli Etherei calli, E'lgarzo Frigio etro al suo Regno accoglie. Poi di portargli il napo il grado dalli, E à la nuora sua tal grado toglie. A mensa egli del vino empie i cristalli , Non senza duol de la celeste moglie . Tur non biasma il marito, e per l'honore Non mostra il giel, che le costringe il core.

E te figlinol leggiadro d'Amiclante Nel cielo haurebbe posto il padre mio, Se non t'hauesse tolto al mondo auante Al tempo, il tuo destin mortale, e rio, Ma , s'eterno non sei fra l'alme sante, Non ti ponno i mortai porre in oblio. Che, come il pefce aquoso ha il Sol lasciato, Rinasci un fior purpureo, & orni il prato.

Si raro, e bel fanciullo era Hiacinto, Quant'altri fosse mai cant ati in carmi . Ne più vago il pennel l'hauria dipinto, Ne fatto lo scarpel più bello in marmi: Et eltre à questo hauea l'animo accinto A gli studi pacefici, & à l'armi: Enel corpo, e ne l'alma hauca ogni parte, he Venere può dar, Minerna, e Marte.

el trarre il pal del ferro, il dardo , e'l disco Cerca co'l bel garzon d'Eurota il lito , en'un de l'età sua seco perdea. Lel falto, e ne la lotta, e in ogni risco iù forza, e più saper d'ogni a'tro hauea . 5 senza dubbio alcun di dire ardisco, Che poteastar al par (se no'l vincea) Di quel, che nel conuito alto, e dinino Portar suol nel diamante à Gione il pino .

Nel conversare affabile, e soane Sciogliea con tal modestia la fanella Che cofa più gioconda, ne piu grane Non vide mai la mia paterna stella . E ben segno ne fe, poi che la chiane Fidò de la sua luce adorna, e bella A l'Hore, e volle, ch'elle il folar plauftre Feffer volar fra l'Aquilone, e l'Auftro.

Sapean per lo girar perpetuo l'Hore D'Apollo il perigliofo alto viaggio. E ciasauno di loro hauea vigore Di guidar per vn'hora il folar raggio . Il freno ad altra poi dana , e l'ardore (gio: Col neruo, onde à gli augei far suole oltrag E, mentre daua l'una il cenfo al giorno. L'altre sen' gian volando al carro intorno.

Hor, come il padre mio da l'alto scorge Vn fanciullo si nobile, e si bello, La diurna facella à l'Hore porge, Escende à lui vicin per me vedello : Hiacinto de lo Dio biondo s'accorge; Che'l tempo brameria passar con ello, E cortese ver lui si mostra, e rende : E fa, che'l suo parlar giocondo intende ..

Quanto più il raggio Apollo in lui tien fiso. Tanto gli par più bello, e più giocondo Loda il dinin suo fpirto, ammira il viso. Stupifce del parlar dolce, e facondo: E lascia dal suo preside diviso Quel tepio, ch'egli ha in Delfo in mezzo al Tanto l'allettail volto, e'l bel cossume Di quel ,p cui lasciato ha il carro e'llume .

Et ouunque s'inuia, gli è sempre appresso , E danno intrambidui nel nobil sito Di Sparta à gli animai la caccia spesso: Del juo bel lume il mio padre inuaghito Si scorda totalmente di se stesso. Porta le reti, e tiene i cani al parco, Et vsa indegnamente il plettro, e l'arco,

Quando

Onando il corpo del Sol vedecano giunto
Done il meridian fendea la sfera:
Dico il meridian, chera in quel punto,
Ned qual col bel fanciail o Dio biandera,
Echel medigino fastio il giorno di punto
Era lontan da l'alba, e da la fera;
O' godeani aura à l'ambra dele fronde,
O' godeani aura à l'ambra dele fronde.

Poi ver la fera innunzi al tempo al quento, che fuol col cito à l'huom render conforto, che fuol col cito à l'huom tender conforto, ral volte il piombo, el difo a discant natuo, che faccano à le nuho idraggio, e torto. Talbor con la racheteta, que cal quanto Palle di cuoio battean per lor dipurto, fin che l'hora venia, che con le cene brama du'ifforar l'auner veux.

Un gioto da racebetta hausa Hiacinto, Di ben pendata, e commoda grandezza, Da quatro muri in quadro gisera cinto, E tre quadri faccan la fina lunghezza. Di elatro il mirro à nero era dipinto, Dal baffo fondo è la fisprema altezza. Da due fol lati il fuo ette to hausa giuflo. Evaluzgo, escrot, e c'altro fispe, enguflo,

sendo lo Dio ne lo 182 caro un giorno, Per far col difío, e la racebetta il gioco, Febo girre fi la racebetta interesa. Egiocan chi di lor fecgiire dei il loco. Vince il mortale, ⇔ ei s'etege il torno Del mandator, vantaggio à lui non poco. Poi manda fello à l'ascritto Nota. E la palla, one vi, fogue col lume. ,

Lo Dio la palla con giudicio attende, E, fe la può inuefro prima, che cada, Con l'accortaracchetta di ul ternde, Ma l'accofario àlei rompe la fir ada -Tâto, c'hor teon, hor l'attro il cuoio offende, E fa, ch'ogni hor fopra la corda vada. Fin ch'on fail fallo, ò in modo il condo feac Ch'à forza i terra fa fegnar la caccia. Ciàs

Con gran gindicio I pmo, e l'altro mira, Quale copo il fegno, il talò, el loco chiede. El acchio plerro, ch'alvantagio alpira, Phidimete la la mano, el piede. Hor fal, che regie innanzi, hor firitira Con leggiadria, done il hijo gno vede. El Pron, e l'altro y è fi bene infirmto, Che par, che non fi mona, & è per tutto.

Fermato l'un due figni, cangini lato ,
E, ficondo che flan preffo, o lontene,
Cofi batton coi fil duro e intreciato
La trangliata palla hor forte, hor piano,
Quel c'ha difunnatgeio, e'pia accurato
Nel dur la botta flue con dolce mano;
Ad quel, c'ha ne la caccia alcan vantaggio,
Fa con maggior fisperbia al dificoltraggio.

Henea giocato tento, che vicino
Era di ogo vno di I perdere, di a palmat:
Et cra il pegno tal, che l'huom dinino
Tiù softo eletro basria di perder Lalmat:
Et cra il giamo il di, che il fred defino
Douea difanimar la carnal falma
Del mijer figlio, i qual face a gran filma
D bauer la fipoglia un quel duello opima.

l'edimo gioco bor va ne la partita, Chil emacrà, vhami d'honne, el pegno: E giá peredi giounne, e finita, V n fal per lui nou vantagejo forgo. Tanto ch'ogi vin di lor catto è diate, Adopra il piè, la man, locchio, e l'ineggo, Lo Dio, fe vien la palla, in finita dalle: L'altro pian pian, perche lontan s'analle.

Hor, mentre l'uno, e l'altro fludia, e veda, Che d'aserfario il voto non adempia; ¿ pollo con front pa la flede. E fe l'atennéa, e gir liperio, d'e empia. Aftre il graçou via d, gii moncar piede; E del cader ferir fente la tempia (ta, ¿ fra del go son fratto la vendetta.

Come

Come l'accejo Dio cader lo feorge, Impallidito il volto almo, e giocondo; Piem morto anto begli, atto in va gli porge Ch'ei non fi poò più dir di questo mondo. Dalzgalo e icrea pur, mai admon forge, Che'l callo regger più non può il fino pondo, Anzi, menire egil latza, el timo fispelo, Inchima il volto, que il trasporra il pejo.

Come i alcun nel passegriar per l'horso, Al papauco à caso il lusto ostenoto, l'inen in breue il spos prasiliato, es simoto, E ver la pianta sua sinima, e pende : Cos il stagraso, reito, e mezzo morto Al gran dalor, che'i domina, s'arrende. Il qual su'i più bel formorendo, langue, Dipinto il suo colar di morte, e s'angue.

Vorria pur aiutario ci, che l'offige, E pone in opra in van lo fludio, e therba, Terche la piaga immedicabil refe La palla, che ferì, troppo fuperba. Tur con oggiu opra pia grato, e correfe Tutto il tempo, che puote, in vita il ferba. E, poi che l'artefua più non vi puote, Soga l'interno duol con quest enote:

Yn muori, o mio daleissom Hiacinto, L quesso doloroso pugno è stato, Let ha sil si sort è sivi begli anni estinto, E è e l'extapressirita à l'huom fraudato. I omiro il volto no a di sagrete tinto, E piango latta morte, el mio peccato. Rel sangue, chel hot volto irriga, e verga, Il mio doloro, è l'mio delitro alberga.

Connien, ch'al pugno.

La tua nifelle accelerata morte.

La tua nifelle accelerata morte.

La tha defir mia la tua bell dima ha priua
Deleorpo, che à bauca fatto conforte.

La colpa è mia, quel mal da me deriua,

Ch'à i dolci lumi tuoi chiufe ha le porte.

Se colpa fi può dir d'un fido core,

Che gicas per licherzo, e per amore.

Potessi almen cangiar la sorte seco,
E de la via mia render te donno.
O almen potssi and to per sempre cieco
Farmi, e reslar nel sempierron sonno.
Hor, poi, che i sai si immorta, che meco,
Con sutto il lor poter to en non mi ponno poter sonno deteco sempre servara, nel a mis silma.
Mai non verrà, che l'uno nome s'essingua.

Quando la lira mia farà tentata
Da l'impeciato crin, che flà sh l'arco,
La tua doppia belta farà lodata
Da' verfi di colui, che ti fe incaro:
Re' mia la liaqua mia ti farà disprata,
Re' mia la liaqua mia ti farà disprata,
Re' farà il verfo mio rilivetto se parco:
Ma conte came liberali, e pronte
Darà li miglior liquor, chabbia il fuo fonte.

E, s'io col fuon de l'arbore, e col canto Spieghero le tuelodi, ela mia doglia ; Tu fatto vo fince il mio feguria pianto Con quel, che firitto fin ne la tua foglia. Quel tipo verra dunco, chel cannal manto Perdando prenderà la fieffa fioglia Quel forte «tince, el fi for mosfirerà fesitto Il fuo nome, il tuo pianto, el mio delitto.

Mentre con queste note aperte, e vere

Apollo il suo dolor sfosa, e rimembra,

S allangan le spopreti oscure, e nere,

E san, bel gioco vm gran giardin rastebra.

E amo a le mura thedere spalliere,

Già fu sherba ha il garzon t estinte mebra.

Le traui, e i traute elli insteme smitt,

Si sorman o domi, e persolati, e vitt.

295
Lavete, th' Aramerfo era foftefa,
Sopra laqual douce puffin la pulla,
Sopra laqual douce puffin la pulla,
Smile a quella view, the'l ragno ha tefa,
Per prenderui la moțea, o la farfalla.
La tera, à hunea roffa il fangue erfă,
Cherez que fopra la la morta plus
Ingrauda, del fungue il proprio chiofto.
To partorife e mfor di minic, e d oftro.

Hiacinto in fiore.

Pl corpo , e lo filendo del fuo bel vifo Tutto entra in quel bel fior fimile al giglio, Ma refla in quello fol da lui divido, Ch'e gul è candido fior , quesfo è vermiglio. China verfo il bel fior la mano , è ciglio , E ne le foglie fue purpure , e vine Il dolor di Hantino , e l'Ino diferiu.

Scrifte, hia, nel fior de la novella pianta, Notas, chè l'agvinevole, e funclia. Non fiev vergona Sparta, angi fari sunta, chè opsi anno fi la fua folome festa. La quale il nove fue con pompa canta, E'l nome di Hiacinthia aucon le rofla, Doue nel rinouar la fua memoria. Del fanciallo e del fior si vouta, e gioria.

De lo spiedor, th' al huom nel volto alberga, Quando a sentir comincia i primo amore, Che fa, she stana, e i intelletto è erga «La prima cagion d'ogni splendore, Nacque sounte van leggadra verga, Che partori qualche mirabil siore, Egioria del bel social spiedore, Nacrue se nel seguita verga, Macrue, e ne seguita del social spiedore,

Ma, quando voi chiedeste, altere piante, Che chinate al mio dir l'audas fronda, Come di cipro l'Islas si vante B baure l'adout de dimetallo abonda. Trodutte qualle, che spregia te sante Leggi de la lor Dea bella, e gioconda, Properida nomate da parenti, A voi risponderia con questi accenti e

Jo non mi glorio già, qual lo Spartano Fàde lanous pianta omica, e bella, p'hauer voltic del fembiante humano La fibic a fier propertida t'appella. E, amate, bri faccia aperto, e piano Con più dilpia, & vrite fauella, Come di lor mi glori, e mi compiaccia; Angle were parole vdir vi pianccia: Io mi foglio lodar, non altramente
Dhauer wellite il volto humano il oro;
Di quel, chio fod le La Crafla gente, ;
Chause cornuto il capo, come il toro.
E fi peruer fa, c'e mepia bebbe la mente,
Che nel facrare al Re del fommo choro;
Spargean fopra i altur fanto, e disino
l'flangue del non cauto peregrino.

Ogn'sn, c'hauesse viste il sangue sparso
Sopra Latar dinanz; al loro bossello,
Credato haura, che quiut vezio, & arso
Hauesse victura, che quiut vezio, & arso
Hauesse victura, con con con con con con
Faccan sopra la diar spraso, e macello,
E for tamto slegman la Cipria Dea,
Ch'abbandoura la sin patria volca.

Ma poi moffia d pietà del fio bell nido, Diffe, Che colpan d'alla patria terra, Se queflo ninjuo si hod cornuto, e infido L'alma del peregrin mandar fotterra e Meglio è dar bundo lor da queflo ildo, O' mandar fopra lor l'oltima guerra, O dar loro altra pena, e fida di pirte, Che in mezzo fiia del bando, e de la morse.

E qual pena effer pos quella , che chiede Il laro error , fe non quella fi acerba , Che fà , che thomoa o peggior forma cede, Se ben non gli dà bando , e in vita il ferba ? Mentre penfa qual dur , la front e vede Di due curuate corna empia , e fisperba ; E , dice , è ben , ch ancor cornuta refle . E fà , chò gavon do m bue prende la vefle.

Cipriani in buoj.

Si che de le Propetide quel vanto, Che di cesse mi diedi, sodar mi posso, che l'cesse la demo disprezzar tanto, che, le ben vider quei con altro dosso, Regar quella esse no der con directo, Che emgio loroil pel, la carraç e losso, Ma ben l'inique, iucredule, e o osene Nebebre da lei le meritate pene.

Sdegnata

Sdegnata l'alma Dra le fi filote, Che de la lor belti fiperbe, evane, Tratele e velli interrora de corpo anolte, Trimeignade mofitra le membra bumane: Trà vende lor la mente, e in feacolte Reflar per lo flupor di nono infane. E, poi che lo flupor voie finitenfo, Le fi lupidi fifi, e for del fonjo.

Hor questo ham cobe l'ijolarisposto
A voi, cui volyro ilmio fedete aniso,
Velembo din, koleb bel, che sila riposto
Nel volto di Histintro, chi Narviso
Neus ofine, cho honor nel modo ha posto;
Ma quel bel, che le donne hamo nel visio,
Ha sico tanto male, e tanto ingenno,
che non apporta al modo altro, che denno.

E soft poco mal, sel hum dispone A viner l'età sua senza consoriet Re cadder molt in questa opinione, V edendo vna impudentia di talsorte. Fra quali li primo si Vignatione, che softerta più tosso bauria la morte, Che prender moglic, quando senza reste Le vide andate insami, edishonesse.

SCULTOR Figmalione era eccellente, se bene in Cipro haucala Regia fede.
Hor, come vide quell atto impudente, Non port ne le donne hauter più fede.
E facatica thimmene da la fius mente,
A la fius gran virth fivolfe, edicde.
E fe flatue fi degne, e con tant arte,
Che fe fluptre il mondo in ogni parte.

GRAN gloria è di q<sup>2</sup>l Re, ch' oltre al gouer Ha di qualche virit l'amino accelo, (m. VX di co qià, chabia il hoo fisico à lobreno, E che ponga in oblio lo festro el 19 que Ha nel virier qual fuo louego più miereno, Data audienza, el fiso configlio intefo, Da giuffo fa, è al vio non mierente. Main offericii odegno il tempo festude.

Nel tempio de la moflie di Pulcano Tofla vna flatua fie pochi auxi auante, Da dotta fatta, e rifoluta mui auante, Di dente in va compollo d'Elefante. Il cui raro artificio, e più che humano Moficua d'una vergine il fembiante, E pote tanto in lei humana cura, Che fiu da Terre vinta le natura.

Stupir vedendo il gran Ciprio feultore Claftun, ch'iui venit a loqui altro Reggo, De larara belta, de lo fijendore Di queb bel fimolarro illuftre, e deggo, Ad vui altra împrefa actine li tore, E di voler poffir pensò quel feguo. Per far la fama fua voler più chiara, El far pensò vun vergine più rara.

E volendo auanzar quella immortale Opra, che tutto il mondo vnica appella, Fi pojet anto il ludio, e la fe tade, e Che non fivide mai cola più bella, X glodamente poeto diri e quale A lattra fi mirabile donzella, Ma fatto il paragon flupir fe ogni alma, Edas tutti il nona bebbe la palma.

Quando il contento Re lodar la feorge Dal giudicio do grii bio pira faggio, e intero, E del grio del popolo s'acorge. Che non adula al Re, ma duccil vero; L'acchio po il flo contemplante porge, E loda, e ammira il fuo bel magillero, Poi la fapor nel fuo proprio ricetto, Per fanta di la corti judo più fipilo bietto .

Non può gli occhi leuar di quella imago, che vergine fi degna vapprofenta, E de la fuo helta l'almente è vaço, che wi tien tutto l' di la luce intenta. Loda L'afferto, fuo leggiadro e vago, che par, c'habbialo firiro, e che fentano, da di wiginal timor la tenge, in fron

Dentro.

Dentro vi stà talmente afosfa l'arte, Che l'ha per vina agui occhio, che la mira, Et ci l'evà ecrendo à parte a partera. E, men che trona l'arte più l'ammira. Conssige tanto bella agui sipa apare, Che già n'ande d'amore, ene sossipio de E, mentre à l'alme vine il suo con nega, Morra, e sinta bellezza il suo con lega.

Mentrevina gli par, tende la mano, Evnole ol'dite esperienza farne, Ecome babbia a sentir, tocca pan piano, Che non le vnol s'ar livida la carne. Es sentire de la come de la come de la come. Es sentire de la come de la come de la come Non però vnol certo giudicio darne. La bacia, es fuenda, e posi stunde, Che non può trar da lei baci, e parole.

Le fa mille carerzee, e le da lode, 314 però fol, n'e voule esfer voduto; E di padparia, e di adornariazode; Sol v'entra, s'en glà acconsa, vu fido muto; V'n muto, che non paria, e che non ode, Ma bus firsaeme, accorro, che aucairo. E quandio il Regi di accoma, che filia che o, Non palesa col cenno il fuo secreto.

Le porta di quei don vaghi, e gentili, c'he fogliono effer grati de donzelle, Piccioli angelli, e fori, ambre, e monili, E eonche, e pietre pretiofe, e belle. Di gemme i dit fibetti orna, e fostili ). E le cangia ogni di gome nonelle. Di prela oriestali orna l'ovecchia, E poi nel volto fuos' affifa, e fpecchia.

Miratola poi ben fifo, d'intento, E datole ogni lode atea, e ziviofa, Ferel orecchie fue con quefto accento: Seben penfai di viner fenza fiofa, Quardo pieselfe al ciel farmi contento D'una doma fi bella, e graivfa, Qual è l'eburnea tua bellezza, e fioglia; Quargiere per tuo amos penferos, evoglia. Che,quando gid ferma in ela mia mente Disson volte compagne entro duni letto, Fu per quell'atto oficno, Cr impudente, Chio vaid far nel mio Regal coflecto. Ma l'alma ville tau saffa, e pradente Promette bonor, bontà, pace, e diletto. Promette i bolto tuo grato, e giocondo Quanto di gioia, e ben può dare il monde. Quanto di gioia, e ben può dare il monde.

Ma u del letto mio farai conforte, Si od itanta bettà prò fion degno.
Tevo compagna far del amia forte, Rom fol del letto mio, ma del mio Regno.
Teflo che filender fat eterna control Rel alto cido ogni fellatos figno, Spoglia la figlo, ene le vicche piume La pon, quad fosse viua, e fiegne il lume...

Cofi nel letto fino locolla, e tenne, Da questo tempo in poi passa il giorno, Fin che questi si sempre bonorato venne, Ch'unir fall Regno Ciprio d'ognintorno Con pompa d'serverar rica, e foleume Nel tempio santo altre amente adorno La Dea, che in Ciprio tien la propria sede, In cui l'isla tutta ba maggior fede.

La faver fa le corna or nat e doro
Lafcias o hanea cader l'a figra percoffa, e
E in wari huophi vecifo il bianco toro,
Il fampue fatto hanea la terra roffa.
E fug il attar facia il fanto choro
Il foco alta la fiamma hanea già mosfa e
E in bonor de' fempiterni Dei
Facca fair al cirel giù odro Sabei:

Quando Tigmalian de devoto, e fido, Che con gran pompa era venuto al tempio, Fer la Das molfe il tractivum grido; Habbi pietà del mio tropp alfros feempio, E d'sua flogial mio letto fa nida, Che dal suavio mio produd affempio, (Non sol dirita fluence churnea annia) si, chi o la godo poi conforte, e vinua. La Deagoie lieta à le fue folle apparle, épicate d'al fino volto egit hebie il velo , le , he rev volte in are en a famma arfe, Et indigar l'auna punta al cielo , Terd are auguro à lui, de tou fien fiarfe Leman Penerce al fuo pieto for çelo. Torna ei del bunou auguro à cafa lieto , Ter goder Lamor fuo thinfo , efecteto.

Se bene è ancor di giorno, entra nel letto, E spera, & hà l'amato avorio à canto, Bacia l'amata bocca, e tocca il petro, E gliela par senir repida alquanto. Prova di novo, e con maggior diletto Men duro, e più carnal le sente il manto: E,mentre bene ancor oreder nol puoce, Sente, che l'epto il posso algra, e percence -

Sente, che'l petto il polso alza, epe

Come fe preme alcun la cera dura;
L'ammolla con le dita, e la rificalda,
E.per potre donarle ognifigura,
Viene ogn bor più trattabile, o men falda:
Cofi premendola ei cangia natura
La flatua, e vien più morbida, e più calda.
Ei fla pur flupefatto, e tenta, e prona,
Tanto che viwa al fin la florege, e trona,

Moue allhor lieto il Re l'altré parole, Repartia la fua Dea con finata mente. Espentre viua ancor baciar la vuole, La vergine vien voffa, e noi confente. Alza ella il lume al lume, e (corge il fole. E la ftanza apparata, e rifilendente. E col dì, che mai più non vide auante, Pede ne'il letto flar l'accefo mante.).

Il Re la fipofa, e poi feco forgiorna,
E vi è con Himeneo la Cipria Dea.
None volteri De la la corma
Dad di foleme, e pio di Cibbrera,
Quande la mando foro bella, gva dorma
La prole, che nel fen masura bauca.
Tajo di figliuol nomar, ch' al giopno venne,
Da cui tal nome poi l'Ifola otterne.

DI Pafo natque Cinira; e bento
Todo,
Se foffe fenza prote in terra flato,
Fin al paffor del floo viner fecondo.
Odfir emplo, o fato feleraro,
O mal del Regno refito atro, e profondo.
Da me padris, e fineriali fine canto emplo, e profondo.
E fuggite il mio canto empio, e profono.

Ejele vo ofire orechie attente allette Quelo amo, c'hor quell' aree fueglia, e fiede, Guffate l'harmonia, chevi diateta, Ma non preflate a lei punto di fide . Se pun redete i mal, slaffav avndeta Crediate ancor del radicato piede, Benbe davo mi per, chel l'Tracio clima Creda quel, c'hor per dire è la mia tima .

O quanto il nollro reguo io lodo, e boo; Em'allegro con lui, poi ch'è difeoflo Da quel, the generó, spirto fireo, E da quel, doue fu in vn tronco posso Il reguo feicillimo Saboo: Sia pur ricco d'amomo incenso, e costo. Ho poca inuidia al suo flato felice. Poi che pianta si ria vi sa radice.

D1 Ciniragià Mirra nacque, e crebbe; E de le donne amàbil; e leggiadre Di quelle da Japama à leif, ledbe; Ma il dirò pur, lamor l'arfe del padre. E bramò hacre di lui la prole. e l'hebbe, E fu del fuo figlinol forella, e madre. O feelerata putta, e qualfacella Accefe entro a lun cor finama fifella è

Scufa il figliol di Venere i fuoi firali
Da fi nefando, e furiolo affetto;
Enega, che fie agli huomini mortali
Faceffe il foco fuo mai tale effetto.
Dunque laficar le parti atre infernali
Tefifone, Megera, outro Metto;
E con la face iniqua de l'inferno
T'accefe di tal foco il core interno, interno,

Quel,

denna.

Quel, che porta où 1948
Quel, che porta où a padre, ven grand errore
Comette, appresso goni di biasmo è degno:
Mat, s'onna riade di sificio amore,
Infamemerta ogni cestigo, e fle egno,
Ditanti se propinqui hai presi il core,
Che t'aman spod hauer nel lor bet regno;
Ngon vo l'enar de gli homoniu nessimo,
Eleggi quel, che vous i, sola telica mon.

Se ben l'acceja figila 7
Se ben l'acceja figila 7
Ch'è troppo ofcero e, vio lardor , che fente,
No preri poi, è ben fi siorge, e proua ,
De kiugiullo defio firenare la mente.
Laffa (dicea) che finamma iniqua, e moua
bl'accende de l'amor del mio pareme è
Perche l'amor non laftio infame, e, fello,
E mon amo n più giosame, e, più bello è
E mo amo no più giosame, e, più bello è

Ma, qual farà più bel , fel padre mio
Mi par fapra ogn'altr' buò più bello, e adorDeb, fommi Deli, di melguo afferso, rio (nof
Da me facciate, e tana infania, e forno.
Deb patera piet fipeguì il delo,
C'b' enorme, e non fedel fa in me foggiorno.
S'enorme è quel defio, c'bel padre brama
l'eder maggior d'ogni bnö, pele più l'ama.

E, se ben bromo hauerne quel contento, Che si suol trur da l'amorosio inuito. Che vi si a dentro error già non consento Dapoi, che l' natural seva appetito : E bene e hautral, se ne l'armetto La figlia al padre suo si si su viella, Si gode il genitor la sia viella, Come la vede andar matura, e bella.

La figlia del montono, e del cauallo Si fente bauere il fen graue del fene , Del quale cligi pia nacque, el veltro, el gallo A le proprie figliale il doffo preme . Se ne gli altri animai non t'a per fallo , Se l'autracia canor gli lega mjeme ; Ond è, che cero ne l'huò, che meglio intèle, s'à natural desfo code , e i arrande . <sup>3</sup> E. s'à natural desfo code , e i arrande . <sup>3</sup> P. Felice ogni animal, cui vien permello
Vlan la natural lor propria legge,
Toci chel minico popol dije flafo
Con maligni decreti mo'l corregge
Med, che da la natura vien concesso
di sugelli, a gli armenti, er à le gregge:
Di turfi à modo lor marito e, emossile.
Da l'adiole leggi à l'homo si topsic.

Si legge pur , che fon nel mondo genti , Le quai del matrimonio non han cura , Si congiumgosile figlic co i parenti; E non fan torto al don de la natura . Quanto fon più di noi fegg ; prindenti A non fi por da lor legge fi dura . Che fait commbio lor , ch' à noi fi vieta ; Ter raddoppiat a omor crefer la pitta .

Mifera me, perche non venni al mondo
In quella parte, one non è contefa
La copula al lavrgine, (fecondo
Le perjunde à fur la vogliu accefa.
Hor, rionon vengo al fin dolce, e giocondo;
Dal loco, e da la forte io fono offefa.
O falle, quale è il fin, che fleri, e brami,
Scaccia pin via da et le voglie nellami.

D'esfere amato è verauvente degno, bas come paire, e d'amor saro, e pio. Bas come paire, e d'amor saro ta fosse, e la cin a morat sol fosse, e potrei dar luogo al mio desse. Potre, potrei dar luogo al mio desse. Potre esfer mio , far più no l'posso mio. Di biu, s'e è adurni soste, bauves ben copia da l'abondare, à mue genera unopia.

Meglio è lontano andar da queflo lido, Per fuegir tanto obbrobriofo errore: Bta illectrio davdo di Cupido Arreflain quefla patria il dubbio core. Che, fe tatte le graticin lui fan nido, Fuel, cho qui di contempi il fino filendore. Chi o parli, socchi, e bacci il caro amante, Toi the non milfalben fipera pi anante. 146
Come sperar più anante, empia donzella s'
Che desiderio è il suo è von pensi, come
S'adempi la stas mente ingiussa, e sella è
Consonderai col parentato il nome s'
Puot tu de la stas signia esserio il nome s'
Puot tu de la stas signia esserio il nome s'
Puoti, che german ai ston signiulo ti nome s'
Pellice ti vono s'ar de la trasmadre s'
E inamorata adultera del pada te

Non vuoi temer le Des crimite, e truci De serpi, che lassicato han gil l'inferno. E con le facie con le cruditure. Veggen l'indegno tuo suor enterno. Gli essempi santi altrus prendi per duci, Mentre antor senza errore è il corpo ester-E non volere il natural desso. Matchiar con vo contento migiusto, e rio.

Horfu poniam, the twogli macthiarlo, E far le rror; la cofa in fe tel victa. Che egli, the said dour, vorori feruato, Riffesto bauendo à la paterna pieta. Che, s'io peteffi a'miei esti placarlo, Qual farebbe di me doma più dieta d' Non haurei da portare inuidia altrui Se'l medifino furor prendefle juror prendefle si.

Ciniraintanto, ricco di partiti;
Chiama la figlia, enefirale vana lifla,
La done fivitti hawca molti martii,
Chawcan la finabetla lodatta, e vifla.
Le dice, che fi giunga, e fi martii,
E che contenti lanimo, e la vifla.
Tace ella, et alza gli occebi al padre intăto,
Indi ardendo gli inchina, e pioneli pianto.

che l'habbia, il padre suo sido si crede, Il timor virginale il pianto sciolto . L'acinga il voje, con paterna fede D'un dolce bacio le contenta il volto. Todi d'aque, l'ameria, marito chiede, Dice ella , V'n n'amerei , che inserazcolto Hanesse suo suo si con si con si con si con si L'alto Regio silendor, c'havete voi. Cinira allbor de la 11ft
Loda la figlia, e nel fio cor ne gode:
Con quelle nose piedapo i efforta e
Se bram bauer nel monde eterua lode,
Tal sinvernia l'empre al padre porta,
E lofica, ch' à lo fiolo geli i amnode:
C baundo le occhio è twa fimta baneflade,
Spofo non ti darà, che non l'a grade.

Quando fente parlar l'empia donzella
De la fanta honoflate, abbaffa gli occhi
Sapendo la fue mente infante, e fella,
E gli empi ardori fuio inefanti, efiocchi
Il padre, chi babaffa la fute bella presenta
Vede, tiem, che vergogna il con le rocchi
E infinita giai entro al cor piglia,
D'haute fi fanta, e fi lodata figlia.

Le stelle prima apparsée no viente Evan di gislaite a mezzo il cielo, El Jonno possica el bunana mente Hauendo à tutti gli occhi apposso il velo. Vegghians di la vergine imprudente Delli adel duol del firiolo zelo, Chebrama, e tene, e di tentare a gogna, Nèsa tronar, che sar per la uezgogna.

Qual fo la quercia asso fo altera e groffa Ferrita i pit da gli minici ferri , Trina, che fincia ultima percoffa , St. in dubbio da qual parte i rami atterri ; Temon la grasse fua ruina, e poffa Quei, cha di morno à lei, propiaqui cerri a Al fin da quella parte, oudha più pondo , La fica cader l'airca cima al fondo .

Tale il ferito cor della fanciulla
Hor fisioga utri latena, bor ner la freme
Ethora litro quefiero, bor clatro annulla s
Equeflo, e quel la finavina teme.
Cochinde al fin che ogni altra finade intla
Per faluro fe da le fine pene effrome,
Se non la morte, e fis lutima clade
Al fine il dubbio corvinia, e cede.

·Difofts

Diffossa di morir-prende la cinta',
Inti il milero collo intorna, dilaccia,
Espora vin gigio da la furia finta
Monta, e verso d'un legno alega le braccia.
Hon, mentre vende travea avinta,
Lapropinqua nutrice il sonno siaccia,
Ch oda Cinira, Pale, ali e randa forte
Intenda bro la cagion de la mi morte.

Dorme vicino à lei la balia accorta, Talch' vdendo il romo r dal letto forge: Mapo iche l'inflicie apre la porta, E quel, che broma far la figlia, forge; Vicin la guancia fini più rillo, efimera; Tur foggia à tempo à lei foccosfo porge. Manda la faficia in mille pezzi; e poi St batte, egrafiga, e chier, che mal Tamoi.

Come ha la mesta siglia al laccio tolta, Si struccia, e fere, e duol, ma grida piano : E cerca, quad alore la si si solo con la concio de donessi e tor l'alma al corpo humano . Si silamuta la vergine, cò-giolita, E guarda in terra, e duol si de la mano , che tosse i laccio al circondato collo , E mon le lassi da si Vilimo collo .

Stà la recchia oftinata, e la fanciulla: L'ma non vuol parlar, fatira la prega Tre i prini dimenti, e per la culla, Che palej il fine duol, ma non la piega. Le dicci: Figlia ogni-fofteto annulla, Et à chit die il latte, il fatro fisega. Polge ella il lume altrone, e non la guarda, E la rifiofia à lei nega, e viarda.

Sog giugne la murice, Il duol confida, Che ti fàm fi vii fore gio hauer la viia : Che non folit for forerea, e fida ; Ma ti darò configlio, e certa aita . Ne puoi tragara la più fiema guida Di quella matre pia, che l'ha nutrita : Non fento l'età mia però filenta ; Che mon ti poffa aucor render contenta. Se furiofo ardor Linna ti piaga ,
Si curred con l'herba, e con l'ineanto .
Si curred con l'herba, e con l'ineanto .
S' aleunt' al fligge il cor con arte maga ,
Io ti torrò con l'arte illeffa il pianto .
Se dei ciel l'ine d' di vendetta naga ,
Placherò il ciel co flavificio fanto .
Sia qual fi voglia il morbo, io non rifinto
Di dutti flod aufo, e certo auto .

Saluo il Regno vezgena, faluo l'honore
Da la malaggia forte, e da nimici
Tua madre hafano il corpo, e levo i core;
Tuo padre por l' può fie i più felici.
Come il mome il apadre e lla di force,
Rimembra a Mirrai fuoi piami infelici e,
Come pia el troppo ardente affetto
Manda vu fosfiri dil più profondo petto.

Sofitition la recchia ancor non prende Del grande error, che in lei cagiona il male; Ma ben dal caldo fin ofofirio intende, Ch'ofifo ha il cor da l'amorofo firale. E da prudeme l'amino l'accude « La oprideme l'amino l'accude « L'onfessar il colpo afrio, e mortale: E, poic hei l'urbo fon esse fin raccoftie, Secca il pianto col vel, ma nou gliel toglie.

Dapoi le torna à dir l'iglia io comofo, Che l'ha pinguto il cor l'ameto dardo, E che l'andro el camorofo tofo Volle per fempre il Sol torre al two finardo, Quandi to tilli, attra al colle , et al bofto. Hor, poi che l'bractio mio non giunfe tardo, Se l'andro mi palefi, il quali fronte. E arò, ch'ancor godra il amata speme.

70 porrò l'amor two nele tue bracia, Se mi dirai, qual fiamma il cor l'accenda, Però momami il gionane i pieceta, E laficia dopo, cio cura ne prenda. Ch'à tuo piacer frarò, che teco giaccia, Senza chel padre tuo mulla n'intenda. Piene al nome del padre ella vermiglia, E dal grambo fenil la fisça piglia. 42 si 1 sì fugge (linubel lus volfor s'afconda)
Dal lungo prego, c dal fenil coffetto
Verfole piumes (pi muto, che i donda,
Col vifo volto in qui verfo, li lletto.
La vecchia la molefla, che riffonda,
Et ella dice O torna al un vicetto,
O non cercar, perchio la morte brame.
Terrbe qual, the tu cerchi, è visito infante.

Troma al capo (mil la chioma hiouca Trollo, che [mute infami [for qil affami ].
E l'ona, e l'alta man dadie, e flanca ni Tride, che per l'horror troma, e per gli omi Chieda aiuto da fellel, e poi nom manca.
Di ripregar, che fijami i propri dami,
E che non tenga più la coja o(cira ).
Ma d'ogni coja lici lajci la curra.

Hor la proga, bor minaccia, accioche einta Dal's m de due palgi diabbio core: E dice, che dural di quella cinta, Con cui si voleat or l'ospro dolore; Com'ella giela vide al collo auinta, E che ciò si per dishouesto ardore; Ma che ssorzeris (El ver le dice) Di sirula si poper siesa, estica.

Lena ella il capo, e, mentre à dir si sforza, Di pianto bagua d la matrice il seno. Tre volte per pature vsi que si si si constitue. Ele vien il parta i tre volte meno. (24, Ma, poi che vu poco il gra timore ammor-Sassonale gio cochi ; erompe a dire il sevo, Ben ba la madre mia silice porte. Che gode si pregisto, e bel consorte.

Come a fatica à questo punto venne, Conven fostire ardente accrebbe il pianto, Poi nel volto à la builai d'out es enne, E des fos lagrimar le spars il manto. Senza chi à la murice altro s'accenne, Dale parole sue congéce, quanto, Profanamente il suo despo post hune, E trema, el blume opel s'arriccia, e paue. E, per torle dal cor l'infame affetto, Le fè voder l'error del luo penfiero. Pun tor no l'opplo (diffe) el lad apteto, Se bene il suo parlar conofio vero. O chio feo godrò felice il letto, O durà i alma al Reyno afflitto, e nero. Quando la vide differenta in tutto, Cofi tor le cerco la vecchia il lusto:

Non wos, che la belià fi tofto muoia, Ch'io forgo ne le sue membra leggiadre z Piúl pur, sugodrai, (most ida mosà) L'amor del suo (ma non osò dir padre) E feco gullera la flessa giori, Che nel generar se gustò sua madre. Et acquistò, per fossenario fode. La vecchia à le col ginamento fode.

Era venuto il venerato giorno, Nel qual folcan le madri vonti infleme Nel fanto de Doc fertil forgiorno , Ch' al mondo apporta i lpiù pregiato feme . Done a il attro più de l'opia odomo . Ter ben fondar la necessa fina de peme . Donem lite te partar candide il pamo Le spigle, che allegrar se prima l'anno. Le spigle, che allegrar se prima l'anno.

Douea l'illustre 100, ch'al lume es forta, Mossirus si move volte in oviente; E douca lassire sira al seura, emorta Rotti altrettante assos sino cidente Tria che la pompa, che le spighe porta, Fimisse al Dea santa, e clemente: Fin tanto il letto, e l'amoroso inuito Finggir doucan de cupido marito.

Fra l'altre madri, che l'oficio fanto Seguian de l'alma Dea deuota, e fida , Gia la moglie del Re col più bel manto, Come di tutte lon Regima, e guida. El genitor de la fracciulla intanto Dentro a le piame vedono s'annida, E porge occassora la nutrite Di render del fino amor Mirra felice.

3.76 Dice vna fera al Re, caldo dal vino, Per quel, ch'ella conobbe à la fauella ; Che la felicità del fuo domino Vuol porgli in braccio vna gentil donzella: E certo fia, ch'in tutto il suo domino Non fu veduto mai cosa più bella; E che brama goder seco le piume, Ma non si vuol lasciar vedere al lume .

Che'l nobil fangue, e'l timor de parenti, E la vergogna virginal la tiene. Ma che non guardi à questo, e la contenti, Ne prini il letto sno di tanto bene ; Che vedrà ancora i bei lumi lucenti, Come sicura sia de la sua spene ; C'habbia in principio il fin d'amore in prez E serbi à contentar gli occhi da sezzo.

Poi per meglio disporlo, afferma, come Ella è de le più nobili del Regno. Loda i begli occhi, il volto, el auree chio-I coftumi, l'andar, l'arte, e l'ingegno. Dice di tutto il ver, fol mente il nome, Cerca saper il Re fin'à qual segno L'età giugne, e l'altezza: ella l'affembra Del tuto à Mirra à gli anni, & à le me bra.

In mente al Re l'età tenera torna, Quando nel suo siorir n'arse più d'una: E gode hauer la vifta ancor si adorna, Che sopra ogni altra sia grata à qualch' una . Hor , poi che la conforte non foggiorna Seco, puole abbracciar questa fortuna: E dice à lei, che la fanciulla guidi Tofto, che'l fonno ogn' un nel letto annidi.

Parla la canta vecchia al Re, che dica, Ch'à sutte l'hore à lei s'apran le porte : Che vuol poter condur la nona amica. Quando le torna ben fuor de la corte. Pensò con gran ragion la donna antica, Che, se vederlail Re volea per sorte, Non erase non ben poter suggire Fuor del tetto real da le primire.

La vecchia in uno error crudele, e pia Trona con lieto cor la mesta figlia, E dice : Haurd il suo cor quel , che desia , Se questa notte al mio parer s'appiglia. La fraude scopre à lei pietosa, e ria, E rallegrare il corfalle, e le ciglia; Ma non però del tutto ha lieto il petto Dal grane errer turbato, e dal fospetto .

Del cerchio il quarto banea fatto Boote Dal bora, che fe feuro l'Orizonte: E de la notte le ftellate ruote Già possedean la sommit à del monte: Lo Dio, che da tranagli ne riscuote . A pli animai sea riposar la fronte: E stando l'arme lor mute, & oppresse, Le stelle rifplendean folo à fe steffe:

Quando l'infame vergine si spinse Verso la sceleragine proposta: Fuggi la Luna fplendida, & eftinfe La luce con la mano al volto opposta. T anto nefando, e nono error costrinse A fuggirfi ogni stella, e star nascosta. Pose ogni segno al suo solendore il velo . E fe del foco suo mancare il cielo .

Ma prima tu coprifti , Icaro , il viso Con Erigone tua, che in ciel viluce, Per la pietà, ch'ella bebbe al padre vccifo, Ne ardifte à tanto error volger la luce . Tre volte inciampò il picde, e dielle quifo Di non feguir l'ardor, che la conduce: E tre die il gufo augurio con lo strido, Che douesse tornarsi al proprio nido .

Ma faccian pur gli augurij quel, che fanno, Non lascia di seguir l'infame scorta: Che la notte, e le tenebre la fanno Men vergognosa andar verso la porta. Tien la sinistra la nutrice, e vanno Tentando il lor camin per l'aria morta. Al'ofcio son di già, ch'entro l'accoglie Per far del padre suo la figlia moglie.

14 3 Tofto Tofio ch' apprefio al letto effer fi fente,
Trous, che ne l'andre le trema il piede,
Fregge il c'olora caccó, e l' langue ardente
S'picentra doue il cor dubivio fiede.
E tanto più del mal fi doole, e pente,
L'unito a l'erro piu prefio effer fi vede 3
Cid brama differrito avo altra volta,
E darno no conocinita a delero volta.

Hor, mentre (augus?)
La timida donzella li pie ît arda;
La tima elo Avaccio la nugrice
A far l error piu strenux, e piu gaștiarda
La porge alterio celerato; e dice;
Serre (fler ne l'amor punto busiarda:
Ecco colis, cho brama il two diletto,
Col maggior, che si può, carnale assetto.

Lieto nel letto o sceno il padre prende
La fgila propria sita per piacer trane t
El timor, el temoro, che l'enco l'ossende,
Le plata, e già l'amor vuol, che s'incarne.
E gode, mentre di sio diletto intende,
La carne siua con la sita propria carne;
E del seme medessino, onde gia nacque,
Haner l'ingordo sen grane a les piacque.

E, perche in tali abbracciamenti autene, Che con sommo piacer l'on salra nome. Diletta animaria, dolce mio bene: Handdo ci grigie, e bivode dla le chiome; Perche quel dode, e, feltento den Si mominassi col suo proprio nome, Mentre ci gode le sue membra leggiadre, Porse ci chimo les siglia, ella lui padre.

Crauida al fin l'incesso petta al fino.

Si parte, el Error sito porta nel seno.

Come il sono d'amerta civitale le ciglia,

E pon ne l'altra notte al sussi, si per ne l'altra notte al sussi, si per raddoppiar l'eccesso il camin piglia,

Per raddoppiar l'eccesso il camin piglia,

E di nous o surar fa il ciel ferno.

Vien poi col padre à l'amoroso Marte,

E col secondo crror da lui sparte.

Non le baffa il fecondo, e vi » à tante l'olse, ch' al Re di Cipro in pensfer cade Di voler posfedre la dolce amente Con gli occhi per goder la fiub belsade : Tolo, ch' ali viniur la figlia errante ; E c'ha goduto la fius verde etade ; Si lena, c'e apre van fludo; o uce sopelate Lunga vna corda hanca lafciata accefa :

La figlia, che leuar il padre fente,
E per aprir mi ofio oppra la chiaue;
Si gittà intorno il pano immaniente;
Che di quel , che [egal , foßetta, e paue
L' piam piam veri fiulio, e » pom mente,
E vede, che la corda in man pres baue,
E che per fia ripflender l'aria nel
Cerca, che faccia il folio arder la cera,
193

Tofto prende il camin verfo la porta, El ferro liprigionar vuol per aprire, Ma inauno il lume accefo i labar porta, Et ella d tempo non fi può coprire. Tofto fa vimaner la fiamma morta. Col vonto Mirra, e poi daffi à finggire. Che ivide la fua figlia, el fino peccato.

Poi ch'à la lingua 13 d'and di parlar vieta, S'accinge il padre irato à la vendetta. Difenccia in tutto da patrona pièta, E ver la spada ardente il piede difretta. In tamto per la notte atra , e serve Fugge la siltira spièta, e non impetta. V'a con la balia à l'osso de la corte , E sa col contrassegno aprin e porte. )

Sfodra Cinira il ferro, menon cede Per l'acre brun come ferri la figlia. Fa ver l'accefa corda andare il piede 3 E la cera di mono, el folfo piglia. Collume accefo va s'ura volta riede Dove lafciolla, e nel girarle ciglia La porta de la flança apertaferoze. E de l'aruta fun figga s'accerge. si gita in furia forrail doffo on monto, E correper la corteirato, e fello, Che rirouan la crede in qualec canto, Pria che la porta è apra del cafello. Ma con la balia è tranceffici intento. S'era fuggias in un fereto hosfello. Quindi poi giro ai porto, e foprava legno Montar, ch'alton e gia nel Trio regno.

Con un Fasonio in poppa il buon nassiglio Solca l'ondofo mar veri o lessante, Postando (coa d'volontario e fifigio La dolorofa, e scletrata amante, Comè l'émottata fili arma, si ciplio Pro l'Arabico (en volge, e le piante; Re pafiar molti di, che la untrice d'regno trapafò (curo, e infelice).

Per la felice Asabia il camin prefe

Mirra, per laftra fila finger fortuna;

Mala felicità di quel page

Nón potè vallegraria in parte alcuna.

E già dal di, chel padre in braccio prefe,

Cominciana à veder la unna Luna;

E ne l'andar fentia venirfi meno

Per lo pójo, c'hauca l'infame feno.

Le l'veder la nona Inna il como Nglaterra odorigra Sabca, Et offende sparto in tutto il giorno, L'opre diurne ogn' un lafciate bauca; Quand ella al repno pio diffelle adorno Alzò la luce addolorata, e rea: E di lagrime sparfa ambe le gore; Sì fece vdir dal ciel con queste note?

Lumi del ciel, se s'ba qualche pietate
A chi l'error consessa, en pente;
l'i preço, per la suestra dama bontate,
che vi sastra dama bontate,
che vi sastra mel regno alto, e lucente i
Poi chio l'error non nego, e voimirate,
Quanto seco sen dinol l'amara mente,
Perchio non noccia altriu s, ste, che s'orta
Fra genti io mai non su soni an, per morta.

Novricujo il fupplicio, ma fia tale, ch'à me rergegnat, e altriu non porti dino, Tundigra, il como, o grai ulma intefa al male Lo liefle col mio esserio di pade i ingemo. Pergegnah pagua dei regua arc, e mortale De latre comi e mervie, che quius flamo. Beb, nascondere il mio ne fande sorvo. Ter fempre al mioda vino, e al mioda morto.

Mutatemi il supplicio ch'ione merto, Toglicemi à la wita, y h' la morte. Tenchio no s'àgae ellempio a mido aperto Altru di fare terror di fria forte. E, perche charro d'insernal deferto No m'abbin di vergozzar de l'obre morte. Triunte l'alme del moi rissame aperto. Vine, o morte, che fang, c'hami rimelletto.

A chi l'error confessi, e se ne ducte a E chiede gratia al sempiterno regno, Esse possibilità di Respiterno vegno, E di quel, che desse, suol farto degno, A prane ha dette e visime parole, Che si sente e piame hauer di legno. Ogni sessimpina obtiqua al sios s'asserva; E in sorma di vadice entra sotterna.

Si forman le due gambe yn tronco duro;
Dat Softe dawrez gail tgwo toglie.
Son le medolle aneur y quel che griffire;
E quelle entro al fio citro il 1700 accoglie.
Si fa fucco odorato il fangue ofeno;
Che nare il tgwo y ele fiviosfepaglie.
Le braccia il follo in gran semi traiforma;
E di piccioli avolto il ili in forma fi

M'rra in pianta.

Sindura fuor la delicata pelle, Petrche ogni parte il arbore rifonda. Il graue feno, e l'altre membra belle Iras forza odorifera circonda: Già chiufe bausat le gruide mammelle e Et afpirana à l'aurea chioma bionda, Ma pronta al fino despre ella riftofe, E tirando già le apo lui s'agoloj.

Aa A Se

Se bene il volto human da lei diffarfe, Lagrima ancora, e versa in gocce il pianto. L'odor , che quella età grato in lei fparfe , Nel succo trapasso del nono manto. Vi palso ancor la ria luffuria sond arfe . E ne'venerei affalti oprar platanto, Che, s'ogni poco alcun ne tempra, e prende. Ad ogni infame amor parato il rende.

L'arbore, e'l pianto ancor riserba il nome, Che prima hauea la scelerata amante . Mentre ch'ella cangiò l'hamane chiome, Dormian d'intorno d lei tutte le piante; E si maranigliar ne l'alba, come Si vider nato il nono arbore auante; E render gratie à sempiterni Dei, Ch'arricchì di tal don gli odor Sabei.

Il mal concerto infante intanto hauca Molto ingrossato al nouo arbore il seno, E giàmaturo in ogni membro ardea D'ofardal cieco chiostro al ciel sereno . Ne però ritronar la via sapea, Che la scorza il tenea per tutto il freno . Ogni arbore flupia , che v'era intefo . Ch'un tronco tanto hauesse il ventre teso ...

E'l parto vicir volca troppo importuno: Ne potea mandar preghi al ciel supremo . Ne chiamare in fanor Lucina , e Giuno . Il sen far nondimen bramaua scemo, E tor l'infante al chiostro ascoso, e bruno E ben gemer s'vdia con fpeffi crolli, Dipianto bauendo i rami afflitti, e molli,

Da se la pia Lucina al tronco venne, Ch'al gran sen de la pianta intese il lume : E diffe ogni parola, che conuenne, Per far , ch'oscisse il nuono figlio al lume . L'arbor la gratia desiata ottenne. Poi che'l fauor de l'opportuno Nume Fece tanto à la scorza aprire il velo, Che viuo fe veder l'infante al cielo.

Ben margior lo flupore ogni arbore haue Vedendo un tronco partorire un figlio, Che si credean, che'l sen tirato, e grane Douesse mandar fuor più d'un vinciglio. Come fountar de la materna trane : 1 116 Si vede, e quali fuor d'ogni periglio, and? Mentre la Deal accorlie, e ftringe al petto. D'berbe, e di fior le fan le Ninfe un letto 4

Con le materne gocce il figlio s'ense ; Poi diero il latte al suo primo vagito. Di giorno in giorno in lui beltà s'aggiunfe," Ogni anno più crescea bello, & ardito ..... Ma, quando a quella et à leggiadra giunfe, Ch'innoglia quasi altrui d'esser marito; Hanea tanto fplendor nel volto impresso, Che'l giudicana ogn'en Cupido istesso.

Toeli d Cupidola faretra, el'ale; . . . O l'ale, el arco ancor dona à coffui : E posti al paragon, dimanda, quale Sia quel, th'arder d'amor fuol fare altrui : Vedendo ogni un la lor bellezza eguale, Dird: Gli Dei'd Amore boggi fon dni . 1503 Si nava in somma bebbe la vista, e lieta, Che flar l'innidia fe flupita, e cheta: 01:39

Mancanan le parole alduolo estremo, ... Ne la bellezza poi fe fteffo vinfe ; delave Stal Che crescer si scorgea di punto in punto. Hor mentre al quarto lustro egli ji spinse ; E fu fra'l terzo e'l quarto al mezzo giunto, Di tal vaghezzail bel vifo dipinfe, but Ch'ogni occhie, che'l miro, d'amor fu punto. D'ogni donzella il cor fe desiofo ..... il D'hauerlo per amante, ò perisposo.

> La Ninfa, che nutrillo, il rende accorto. Com'eidal Re di Cipro era disceso: Ma de la madre ria tacendo il torto, Diffe, ch'ella nel sen portò il suo peso. Poi confortollo à gire al Ciprio porto , Pria , che l'amor Sabre l'baneffe accefo. Adon ( cosi'l nomar ) lodò il disegno , Et ando per paffare al Ciprio Regno .

Hor, come. Adone al Senato i offerfe, Come figliud di Cinir ad Igouerro, Ogaban net volto fuo chiaro feoperfe Il fimgue regio, el bello aer paterno. Regioni oppolir è lui fimo diaerfe, E molti il nomina di fangue efterno. Quei, è b' effer volca Re, gridar, ma in vano: Cb' in pochi di lo feettro egli hebbe in mano.

La difordia de gli altri, el voder certo L'iluffre fangue regionel fino volto ; Lo fangerlo biello e, ed ital merto ; Onde s'oprar per luile donne molto ; Fer ( fe bue egli era figlinolo incerto Del Re pur diarzi il or dal fato volto ) Che falutato Re find el configio. Et accettato come regio figlio.

Si Japae ben per cipro il follcinecho; Che giàcammefo Mirra hauec col padre, Che in quel furori il Ref è manifoln Lo ngama, che ila vivi per farfi madre, Tal che i appose il regno al vere, che queflo Re dato nona als ciprigue figuadre; Secondo appronea la fina villa betta Sie padre funo; e madre la forella.

E'ver, ch' ogn' on di creder si fingea; Che del savue regale i osse osse i osse osse D' alciana Rijan aboile Sabe, E non d'amore infame; e probibito. Tutte le donne in Cipro prefe bauea; Altra il bramassa abrante, altra margio : Al sin accefe ancor la Dea del loco; E vendicio de la sua margi si foco. HAVENDO on giorno sopra en pieciol colle La Dez Ciprigna in braccio il suo Cupido, Astro che scherza el batacia, en ados itolle, V u degli amatisshali sesse ded cindo; El bel sen fere delicato, e molle, Ond egli bebbe già il latte amato a si solo, sur control del control del control del Nel Rey, che quindi passa, i lumi intende.

Era ventto in quelle parti à caccia
Quel Re, ch'à Marcépoi fi le viuale e
Ecoraggigo allor feguia la traccia
D'un alto , crudo , e intrepido Cingbiale,
A punto e liai n qual tipo i vide in faccia
ch'el petto le feri l'auvrato ftrale
Fere il Cingbiale intanto Adon col dardo,
Toila Dea wede , e lei fere col guardo.

Come consofe à lo filendor del viso.
Adon, cirè lla e la de da la lor terra;
Lafria, che fie la de gal altri l'uvere vecifo, le sa piè de la Dea filo é attera;
Tofo, che filo de gibaltri fir dissipo lo fierre l'uso, che filo de gibaltri filo dissipo lo fierre, l'ecci no ma nube il ferra poi leun filo a, e flopre icor fierre poi leun filo a, e flopre icor fierre per filo col dir, ino fivojido, e lieto.

Dourei sapec quel ben , eb al mondo apport a L'Amorch' misse latini; si os si sua madre . Si che, s'algeuerare es solo e font a , D'ogni cola exeata Amore è padre . Hors se, mentre ad mane . Amore essoria . Fànascer tante cose aime , e leggiadre : Ogni, ch'al woro siuo non e secondo . In myelch' a lui s'assien, distrugges il mondo .

«Amare alro non è, ch'um bel desso D'essigie, che l'amanet approsa belat, , Che vede lei de lo splemder di Dio V'n raggio baster nel vena, e l'altra stella t E, per goder quel ben; pon s si no bilo; E s da ist bels il amine arcella : E, s'er sponde da lui obietro amato, ; L'un gode, e l'altro un ben santo, e beato. Ne fol godon due 116
Ne fol godon due firiti quel bene ,
Che del Amor reciproc deriue ,
Madi mondo gode il frutto, che ne viene,
Ch' altra fimil beltà forma, & aniua .
Düque ami ogo vo lo Dio che le mantiene,
Che ferba ogni beltà perpetuo viua .
Poi che,mentri in due cor egna vona cura ,
Giuna con lovalitto à la lantale.

Mail ben nel qualei il mondo non ha parte, E che nol può goder più d'una coppia, E ch' ogni core il fuo valor vomparte, Et ogn'un de'lor due l'anima ha doppia. Che, mentre l'almamia da me fi parte, L'anima tua dentro al tuo core addoppia, Ene moro io: ma tu, ch'amarmi ini endi, Dandomi l'alma tua, la mia mi rendi.

Che dapoi, che'l mio cor l'alma si diode, E c'hor ne l'alma su del susto è impreffa s Ebrami delmo c'Amore basser mercede, E vuoi dure al mio cor l'alma stu stella Dapoi che lo cru to due ne polifede , Mirendi l'alma mia già vinta in effa. Mè però delli use de l'alma primo , Ch'io con la mia la tua rendo, e l'animo. ;

O veramente auentimata morre;
Omde Lamante ottien dop pia la vita.
L'ona, quando l'amata apre le porte
A l'alma, ch' à l'amante baue vapita;
Che viue fuvo di fe, con miglior forte :
Dapoic'è à l'alma defiata è vnita :
Poi da l'amata vn' altra vita prende,
Quando per l'alma fue due glie nevende.

O gran lode et Amor, poi che fi giona, Chi dirui raddoppie la virri de l'Ama.
La qual,mentre in due cor fe flesfa troua, Viene à regger di due la carnal falma.
Quindi d'unire i copi d'Amore approua, E dans à Laltra giois vuinca, ér alma, Ementre ogn' en fi gode il fino thefore, Ormas con les dollezza il mondo, e toro.

Si che, dolce Amor mie, poi che quel vaggio, Che del fiperno lume in teriluce; L'ama tirita di ed al mio conaggio, Et in me morta, in te circa la luce: Pen gircal tuco en piofa, che poffegeio Non fia negato è lei da le tua luce: Che, se farà dal cor dolce raccolta, lo rississivo da prima volta.

E non ti palain questo acquistar poco, Se iu radoppi à l'anima la forza. Poisper moffratti grato à que grass foco Di vero Amor, ch' ad amar te mi s'forza; Fa, che l'anima tua campi l'hou con E venga à regger la carnal mia scorza: Ch'io con tranquille dino, dimo, e giocondo, Il vinter mio da te trario s'econdo.

Cofi viuremo vai aviima in due petti, E premerà due cori van fol cura. F varà calcigue di noi per due fubietti, E farà doppio in femplice figura. Quindi veremo de li vitimi diletti, che fan ricco il thofor de la natura. E l'amorofo corporal duello Farà con piacer nofiro il mondo bello.

E ben dei dare il cambio à l'amor mio, Se nel tuo core il mio firro a' minia. Che, fen ol fi, it molfri immerți d Dio Sacrilgo, ladrone, er bomicida. Che ben fa facrilegia infame, e rio, Chi l'alma off-orde facra, eterna, e filas il Ben vero ladro, e micidial dinieve, Chi oglie duma al corpo, à l'alma il bene.

Chinega al prego altrui di farii amante, Il mondo in quanto al fe difrugge, e sface. Ma gzi an mondrui it tra geniil fembiente, D effervibello al comorofa pace: Che al lampeggiar de le true lucifiante Maccorpo, che lamia belet air piace. E prefo fei da l'amorofo ardore De la Dea del egratie; e de l'Amoro. .

Conosco

Conofe al lume pio, che incontri meco,
Ch'un anima mi dai, lalta mi rendi;
Ela ch'io dentro d'uno con mi rendi;
Ela ch'io dentro d'uno com mi rendi;
Ela che io dentro d'uno com mi rendi;
Deb, poi ch'agriun dinoi due, ligrii ha feco,
Poi chel anima tua non mi contendi;
Vaiam quel compo, ch'e diuji on dai,
E con nostro piacer gioniamo altrui.

Nel fin di quello dei l'abbraccia, e firinge e El nettan figge à le vermiglie rofe. Poi fiel vario color, che l' fino di fininge, Gli dice, e mostra, che è assistato, e poje. Es di doppio rossor la guancia time, E con timide note, e verzo agretto, Sopri dolce, po bamil faccos petto.

Ben conofco io, the semonofo fine.
Con forman gioia il mondo informa, evefe.
Manoi dobbiamo con le ginocchia chine
Venerare vna Dea fanta, e celefle.
Ng degno d'abbraccior falme dinine
Vn, che possibede la terrena voste.
2 ur, fe ben d'ubidmi ardo, e pasento o
Vocompiacuno dvoi fam ecentento.

Vorrei poteni offrir l'auere, è l'Aegno
Ma, come il posso fin fa l'Ivegno è vostro è
l'o minstro di von se sono indegno,
E sol d'homerar voi giniegno, e mestro
Voi det mio shacou resglices il pegno,
Prendete il lome interno, el carnal chiostro
d me di me nulla riferbo, à voi
Dono quest'atma, e tatti pregi suoi.

\$ n l'herba egli , e la Dea i affide , e fleude , Per darfi ad ogni bë , be più amor prezza, E quel ditter l'h mel e lairo prezza, Che wol la loro etd, la lor bellezza Digrado in grado il lor piacere ajende, Fin che pofficion i e brima sobezza . Tornan più volte d'amorgo Marte , E l'un de l'altra d fin lite fi parte. L'innemorata ma dre di Cupido
Abbracca l'amor fiu la notte, c'l giorno.
Come può baccro in folitario nido.
L'inuita d'Iamorofo almo forgiorno.
Abbandono. Citera, P. Tafo, c'indo,
Per darfi in braccio alt, g'ello, & adorno:
Per la felti d'a mel corpore velo,
Pome in oblio le patrie, e i tempij, el ciclo.

A suti gli altri eactator s'afconde, Sì moffra folo à lui latina, e bella. Al sago manto, et à le chime bionde Cerca dare ogni di forgia nonella. Dapsi và feco di nombra de le fronde, Metnre è più calda la disran fiellat El bazia mille volte, e'l mira, e'ode, E con piacre di lui fe'l frigge, e gode.

Poi di feguirlo in caccia fi compiace Ne l'habito fuccisto di Diana, Caccinado la munam molle, e fingace; Ha non la belus financhofi, e firana . L'orfi, e l'leone, e'o ogui fiera audace Fa col poter dinin flar ne la etane: Gli fa longar da laoghi, où e'fi conno, Pereth' al fino bloo Adon non faccina dino.

Si doucafar nel Regno eterno, e pio,
In homor di quel Dio, che tutto mone,
In homor di quel Dio, che tutto mone,
In floren tronspo, co egai Dio
Troum doucafi adorno insunzi a Gione.
Sebera di ciel Deapoff ha in oblio,
Forç'é, ch'à quella fella fi ritrone.
Hory prinche tormi al Regno alto, e felice,
Cofi l'ottimo di gil parla, e dice:

Poi che andare al Regno de le stelle La trionfal del Ciel pompa mi iforza, Per falsare le unembra amate, e belle Da la ferina, e ria fuperbia, e forza, Di non accate le fere berrence, e felle, Che nocer pouno à la corporea forza, Vi prego, i ammonifico, e ti configlio, 'Lè vogli effer alter con tuo periglioPer fegni i caprii, 14a
Per fegni i caprii, 16e fugaci dame,
Molfitzi in ele lepri ardito, e forte;
Ma fuggii denti; e la rabbofa fame
Del lupo, el vanghie orfine acute, e torte;
Deb, dolce anima mia, ferualo flame
Del la tue vita à più matura moste.
LAR DIR, contra l'ardir non è ficaro,
Ma feflo prin altrii del ben futuro.

La verde età, l'aspetto almo, e giocondo, Che suol mouere per se l'homana, gente, Xommous il ferin lume, ch'accando, Kè la maluagia ser natura, e mente. Sprezza il sono opti anima del mondo, Il folgore cinghial porta nel dente. CONTRA denno anima desfren èt arme, CONTRA denno anima desfren èt arme, che de l'igibia. est del ette open può l'arme.

Ma più d'ogni animal da me fi fingge,

E tu, le faggio fi, fuggirio dei,
Quel, che più reundo altrui fia dano, e runge.
Che giù frezzò la madre de gli Dei.
Ng fil, perche (tamenti empti od firunge,
Ma per i vitif fuoi nefandi, e rei.
E prima, che d'ambrofia il ciel mi pafca ;
Ti vo contar, quaffo dioi donde nafca.

Sediamo d'Ombra 499 di quello faggio, Ch' ond è, ch' odio il leon, it va ficoprire. S'Affille Admo, h'ch I monitro l'otregio o. S'Affille Admo, h'ch I monitro l'otregio o. Ch' à cibele fi fe, brama d'odire. Tongli ella il capo in feno. Ch' al cai l'anggio Af fino bet volto, e poi comincia à dire. E d'interpofit bati, mentre dice, L'auda bocco flav rende felice.

SENTITO hai foro dir d vna Atalanta, Chebbe nel sufo i vulca i bicide; Cheb nel sufo i vulca i bicide; Che d'hom non viruou ji profia pinta, Che non predeji corifo, e la mercede. A qued dato hois, che quella historia citta, Si de preflare, Adon, ficura fede. Chi o vrax e dubbas jon mel mio diferifo, so pin nel bail dualfo, o nel corifo, so pin nel bail dualfo, o nel corifo.

Coflei volle faper da T emi en giorno;
Se bene en per lei prender merito.
Genarda, (dille Dea) che ub barrai forno,
Enggi pur fempre il coningale inuito:
Well junggiranto un degni grati adaptus
T e u hun gli eterni fati fabilito.
Ma, per fan faco un torto ad una Dina,
Maceberai it te fleffa esfendo vina; ....

Caccia ella sbigaetira da la forze
Hor la figuace, hor la frocc beliaa.
E, per viewr ogni hor fença conforte;
La città lofita, er babira la feltsa.
Ma de la fiu bellezza ogni home di forze
Arde, che per mirar figue, e i infolsa.
E quelli; e que da l'amorfe voglie
Sprosati ogni opra fan per farla moglie.

Per tor fi da le fralle on tanto pefo ;
Al fin con questi acreati apri le labbia :
Spojo non prenderò, che pria constefo
Nel corfo meco, e vintomi non habbia;
Asi alcun perderà, vò, che fin prefo,
E renda l'alma à la tartarearabbia.
Swa fipojo mi farà, i bana'l a paima:
Ma, se perderà me, perd' anbet alma i.

Se ben mostrò d'oprà d'oprà la la superba Artalanta baser la mente. Por la forma citro goni credre bella, Prà dela la super superba della superba poco clemente. E, se ben superb leggiadra, e suella d'un disposto groume, e possibilità d'un disposto groume, por baser con un nono sposo.

Chi primo comparia, prima era feritto, e venia prima ale damnola prout. " (e venia prima e mandra qualche dama noua. Hor, mentre banere ancara il piede innitto Rom fonza fua lipoterbia fritiroua, Hippomene comparleggiadro, e bello Per vedert ici esp lipoterbe, fullo :

Puòftar (dicea) che't suo splendor sia tanto, Quella dolce aura, che dat corfo nasce, Ch'abbagli tanto altrui l'human configlio, Che per hauer più lei, ch' vn'altra, à canto. L'huom voglia esporsi à l'altimo periglio? Siede ei con gli altri per vedere intanto Quel, che sentito ha dir, co'l proprio ciglio . Vie la faciulla, e'l corpo ha mezzo ignudo, E mostra il petto bello, e'l pensier crudo.

Com'egli vede il suo dinin sembiante, El fimco, el fen, riman di stupor morto; Nèmen de gli altri ne diniene amante, E con parlar si scusa alto, & accorto. Son le suc gratie veramente tante, Ch'io veggio ben , ch'io vi ripresi à torto : Perdon con humil core à tutti chieggio , Che'l premio non hauea visto, c'hor veggio.

Loda il volto dinin, loda il pel petto, Che sembra quasi d'huom, si pian si stende; Loda l'almo fplendor purgato, e netto, Che quasi un sol ne l'occhio suo risplende . Intanto fente in lui crescer l'affetto, E, quanto più la loda, più s'accende : Già brama, che di lei corra ogn'un meno , E d'amore, e d'inuidia ha colmo il seno.

Deb (diffe poi) perche ancor io non tento O d'acquistarla, o di lasciar la vita? Qualhuom nel mondo mai fu si contento, S'acquisto una belta tanto gradita? Più bene è in lei, che l'oltimo tormento Non ha dimal. G L I audaci il cielo aita. Intanto ecco pn, che vien più che può forte Per guadagnar la pergine, è la morte.

La vergine Atalanta anch'ella affretta Con tal velocità l'innitto piede, Ch'à par d'ogni prestissima saetta Con gran fatica il bel corpo si vede . Se bene il corso al giouane diletta, Più lo felendor può in lui, ch'ella possiede : E tanto più che l corfo, che la fpinge, Di più beltà la sua belta dipinge.

Gratia infinita in ogni parte dalle : L'ale, ch'ha ne coturni, alza, e le fasce, C'ha di sotto al ginocchio, e volar falle. Il biondo, e sottil crin forz'e, chelasce Veder, mentre alza il vol, l'eburnee spalle. Il candor de le carni alquanto accefo Vn purpureo color più bello ha preso.

Come s'al muro candido di latte Vn teso vel purpureo asconde il cielo ; L'aer, che sopra lui fere, e combatte, Pinge nel bianco il bel color del velo : Tal co'l candore in lei l'ardor combatte. E l'ostro adombra il bel color del gielo .. Vince intanto la vergine , e di palma S'orna, e corona, e toglie al vinto l'alma?

Se ben fa dar la vergine la morte Al vinto, come à molti ancor fe prima, Pur puol tentare Hippomene la sorte . Che vià più lei, che la sua vita stima. E in questa opinion costante, e forte Attende, che la donna ogni altro opprima: Che mandi a' Regni lagrimofi, e bui, Quei, che fur pofti in lista innanzi à lui .

Ne viene intato Hippomene al mio tempio. E dice: O fanta Dea, madre d'Amore, Poi ch'è piaciuto al suo figliuol l'essempio Di questa donna imprimermi nel core ; Non voler, che'l coltello ingiusto, et empio Accorti à la mia vita i giorni, e l'hore: Mafa la gamba mia tento spedita, Ch'à gli altri feritti poi falui la vita.

Dame, che tutto Amore ho il volto, e'l seno, Gratia a'denoti miei mai non si niega ; Anzi con volto lieto almo , e sereno Cosi contento Hippomene, che priega. Nel mio campo Ciprigno Damajeno D'un puro, e forbit'or la chioma spiega Vn'arbor, che'l suo lume à molti asconde, Edoro i frutti, i rami hane, e le fronde. De fruti dor , che quel arbor produce,
Mirironai tre pomi hauere in mano,
E diffi à lui, Queff or, che qui riluce,
E diffi à lui, Queff or, che qui riluce,
Tub fur goderii il bel fembiante humano,
4 quel, che dubbe far, vil prod a luce,
E fo, che vegga manifolo, e piano,
Che, s'un nevoia in tera, e fa l'imanto,
in ogni fivo viene grofio altrettanto.

Poi fo d'ogn'un disfor fi picciol pomo, Che tusti in unaman gli affonde, e ferra a. Trona egli da fonzella e, bauea domo Ogni ferisi buom ne la curforia guerra: Le dice, o bolla vergine, e, bogui buomo, Choja corver con te, mandi fosterra ; Qui venço anchi pe per farmi à fipoli cuteo. O per andar on gi altri al vezgoo cieco.

Tapproua ben, ehe grand bonor i apporta; Coutra di tanti illufri bauer la palma : Has fela volonta; che si trapporta : A fire essenzia carnal fatma : Farà la carne mia rimane morta. Tere bauer men robusto il piede, e l'alma ; D'bauer vinto me soli pii gloria harrai; Oce di until troje; che aquiffati bai .

E, se vorre la mia selite sorte.
Ch' al tuo veloce piede io passi anante.
Per bauer l'alma, el piè di te più sorte;
Sposa pur di buon cor si sido amante:
Chel vinicion, che ti s'ari consorte,
Discende da samiglie illustri, e sante.
Aito padre è Megareo, d'Onchesto ei nacque
Che sia stato signitud dat Red l'acque.

Si che la flella mialteta, e benigna
Mha Jato pronipote di Netruno
Ng da la fila anua wirrit raligna,
D ogni atto di shoneflo io fon dictimo
O the la forte mia cruda, e maligna
Poglia con gli altri famiti il giorno bruno;
O che mi voglita i cila fa ticto il corè:
Meco acquilla non puoi fi non honore.

Mentre che'l bel figjinal con questi accenti L'interna volonit fa manifella ; Ella nel vollo so tion gli occhi intenti; En el amente già dubbiofaresta; Sella ami bacceri piè di lus piu lenti; O per bacer vittonia andar piu presta o si stil oppra di se pensosa diquanto, Toi seporte di seponosa quanto piunto:

Qual Dio, nimico 12
Qual Dio, nimico 12
Qual Dio, nimico 12
Si legiadro fanciullo à correr meco 7
Accià che ne le fiu leuenti eiglia
Debbia il lume del di vimane; cieco 1
tor, qual farò quella fivesta figlia,
Che uoglia tal beltà far perir feco;
T anto valor però meco io non porto,
Che debbia faltar me col collui torto.

Sia maledetto il mosti in , che vole, Cbio debbia bauer del matrimonio damo; Cerche potra figenerofa prole Earmi beato il giorno, il mefe, e l'amo. Hon fel feu bellezze wiches e folle Minio ferimo cor pietà non fanno ;
Lafha tenera et à, felice, e lieta Ad ogni dano cor douria far pieta.

Epin, che vien dal 274 4.
Epin, che vien dal gran Signor de l'onde,
Di quello in quello infino al terzo feme;
Epia, chi d'angue il fino vador rifionale,
Toi che la morte fina punto non teme;
Epin , che le fine luci alme , e gioconde
Fondano inme la pin beata fjeme e.
Epotrò d lui veder troncar lo flame;
Se ecr , che tamo vagifia e tamo ul ame e.

Deb gentil canalier, mentre le tempie
Non m'ora ail perder tro d'altra corona,
Fuggi da lemie novaç nigulle, cy e mpie,
Et à piu grato amor te flesso don a.
Et à piu grato amor te flesso don a.
Che l'acid di tanti pregi, e gratie è empie,
Che sid alote al two prego ogni persona.
Donna non proi trouw, sluss pur bella
Che neghi sirjal tuno sservor ancella.

Ma

.76

Ma, preche tanta bonais mi prondo cura Di lus sel mio configlio ei non intende Prosi ch'al fino cor quel piè non fa paura, Che morti innanzi a lui tanti ne rende. Cerchi pue con la morte eltra ventura , Sel tedio de la vivia il cor gli offende. Dunque hamà quei per me Let l'ornita, Che fal per viner meco ama la vita è

Dunque per premio baurà di tanto amore Da me fifetata , e dolorofa more è Ter vo'ermi lluftra co (In gliendore , Io chiuder debbo al fuo filendor le porte Si ovinco, e facco in lui l'ultimo borrore Non fa chi porti imudita ala mia forta . Ma l'hauer morto vu volto fi giocondo L'odio m'acquilleri di tutto il mondo.

Ma qual calpa è la mia, s'io l'ammonifeo;
Ne suol laficia ha perifololi imprefa è
l'asceffe pur a lu jurggir d'alfice
Che da me tal belici non fora off efic.
Hor, poi che prefa a l'amorofo de
La mente ha troppo flolta, e troppo accefa,
l'asceffe a l'aium alcia mercede.
C'hauesfe piu di me veloce il piede...

Egli ha pure il paue are nel vilo:

O quanto è dolce, e grata lafina villa.

Tiscelfe pure al alco paradilo;
Ch: non m'hauelfe mai per fuo hen villa.

D ista è degno, e non de effer vecifo:

E fela furce mia maluagia, e trilla

Non m' vieraffe il matrimonio funto,
Qual coppia figziamai felice tanto ŝ

Rozza nel prima amor la bella figlia,
Amane sa d'amar; peufa, e 'aggrat.
Me decli min foi ferma le ciglia,
E dubbia del fio fisto, arde, e fospira,
E dubbia del fio fisto, arde, e fospira,
Ma, come affaite n'i indama mita,
Ambia la corda ad aggangliarji vamo,
L dono per lancinji attenti filamo.

Come dà il figno la fonora tromba, La vergine, e l'gargon i suenta al corfo. Il grido de la tube alto rimbomba, Porgendo opi un al l'hum core, e foccorfo, Per guadagna la moglie, e no al tomba Hippomene le piante opra, e l'diforofo: E l'ergire o goirm fi finne aumate, Ch'afrintte condurrian fiel man le piante.

Con tauta leggiadria premam la Ifrada, Che lorme in luogo alcun mon eran viste, E confo baurian fi la figgiato biada, Senza far punto rijentir l'arifle. Ogivon fa cone al gionane, che vuda, Perche la moglie, e non la morte acquifle e Hora, Hippomene, è tempo, hora sista, C'banrai la fiosa, e faluerai la vista.

E dubbio, chi di or piu s'allegraffe
O la vergine, c'h homa de le parole:
Che voglion , ch' à la donna awanti paffe
Del nobil Re del mar la terre, a prole
O quante volle hauer le paint e laffe
Moffrò per non gli tor fi toffo il Sole
A'fin non fenza fino tromento, e doglia
A'dietro fe'l lafeic contra fina voglia.

Gil di rifiyame era affismato, estanco Di Hippomene, e la meta era ancot lunge; Gitrando on pomo do ra dal fato manco, Lincanto fa, chel pefo a loro aggiunge. La doma, che lo foptro ba pair fanco, si pieça a l'ingroffato pomo, e l'giunge: Esquanto fente in man piu grauat i pefo, T anto piu fi rallegra bunerlo prefo.

Mentre ella andò da l'asaritia vinta
A tor flov del camin quel bel theforo:
La prole di Nestuno invanzi finita
A distro fi laficiò da donna, e l'oro.
Mal'altra, che volea la fronce cinta,
Come folea, del trionfal alloro;
Ver done corre il gionane rinolta,
Saffretta per paffarlo voi altra volta.

Gli spettatori san plauso, e corangio,
Al giouane, e in sauore ha tutto il mondo,
Ma racquista la vergine il vantaggio,
El sa di nou vimaner secondo.
Tosto ei le sa rotare innanzi al raggio
Laltro or, ch'actrosce rotolando il pondo.
Come l'ausar semina il riquarda,

Si piega à torlo, e'l suo camin ritarda.

Mentre il bello or la vergine a fe tira
Con la fiabella, e pretiofa viffa,
Ibel garon, to ål av itteria alpira,
La lafica a dietro, e grav vätaggio acquifla.
Ella di nono il poffa e i fa, che mira
L'altro oro, onde la mono era pronifla;
Dubbinfa al terzo don git octoi ella vofe,
Ma tad git die fipendor, che fci, the l'Itoffe.

Come hala palla in man, fo, che s'aggiunga Grauezza' d'ors, perche fia più impedita. Hors, per non efferio più pigra, e s' lunga De la lor corfa fibbita, e fledita, Fo, ch' ci pri da et a donna di egno giunga, E falluo di vi la comprome fila vita. Gli ornan di verde alloro il erin le foglie; En in promio ostien la defiara moglie.

Io fiú, che con l'ainto, e col configlio
Il temer arrio gioname faluai
Dal manifelo flo mortal periglio ,
E con colci, ch'amò, l'ac compagnai
E ben douse, chimo il funcchio, e l'eiglio,
'Ngor obliar tal beneficio mai ,
Marender gratie al mio poter immenfo
Col far fie l'aitar mio famar l'incenfo.

Le ginocchia non mai chinò, nel lume;
Dime feurdoffi, e fu del tutta ingrato.
Manco de le parole, e di quel lume,
Che fa fumar l'odor foane, e grato.
Perebe us firezzi dopo altri il mio Nume,
Come mi mofri di cor d'un inflammato,
Gli accèdo d'un or adora refundo, e empio.

Andando per i bologo:

Andando per i bolie imbroso; en giorno
De la possioni en maére de gli Dei;
Passioni en de la empio alco, co adorno,
Che per voto Echnon fondò per lei .

Se ranountar gradi, andando intorno
Scostino il Sol da Regui Nabatri,
Tanto che l'hora cadda, e'l lor piè l'assio
Eer, che possioni diverso alquanto il passio.

Come nel tempio egli ha fermato il piede, E ne la doma fina tien fifo il guardo, Fo, che Upido in quel momento il fede Col più feriu libidinofo dardo: Tal che in diffrarte la conforte chiede, Done il lume del giorno è men gagliardo. E fra dinini altari, e fimolacri Fatorto col fino obbrobirio si marmi facri,

Quini ogni idolo pio eli occhi rinolfe, Per non mirar quell'atto ofteno, e bieco. La madre Bereitnibia mabbio tolfe, Se douce dargli al Reguo infame, e cieco. Pur dar fi poca pena lor non volfe, Ma che fosto altro vel vineffer feco: Il collo delicato, e fonza pedo Di lungo crin coper il carnal velo.

Horrido, spawentos, e altier fa il volto La doma, e l'homo mel rimousto assetto. Ka il pel de l'homo se si vinousto assetto. Per tutta la cernice insimo al petro. Come von rampino il divi on giro volto Sarma d'ona voglio al yn crude essetto. Ne l'ogitar la poluerosi coda. Mostra, gami ring, e degron il cor gli roda.

In sece de la folit a fauella si intende ar Point na Provence do empio ruggito, Si ini di pietà la donna ha il cor rubellas Più forza, e più conaggio bane il marito. In sece de la corte adorna, e bella, Van frequentando il bojcareccio fito. Lor pofio il freu la Dea, di cui si narro, Fe, che tira koui Il fipo de larro.

Atalants, & Hippomene is Leoni.

Si che non gir, done tal belua rugge, Poi che le forze, el ire ha troppo pronte. Fuggi pure ogni fera, che non fugge: Ma per voler pugnar volta la fronte. Non far, che l'animal, che'l sangue sugge, · Spengale tue bellezze illustri, e conte; Ne pervoler mostrar le proue tue, Che'l tuo souerchio ardir dia danno a due.

Con questo affettuoso auertimento Ti lascio, e per un tempo al ciel m'inuio, Fin che faccian gli Dei restar contento Del debito trionfo il maggior Dio. Spiegan con questo dir le penne al vento I Cigni, e vanno al regno eterno, e pio: E fanno allegro il Ciel de lo splendore De la benigna Dea madre d'Amore.

Al Re, partitalei, venne in pensiero Di rineder la patria, one già nacque: Che, done fu prinato canaliero, Di farsi rineder gran Regli piacque. Con real compagnia fa, che'l nocchiero Passaver la Fenicia le salse acque. Per terra poi ver l'Austro il camin' prende Ver doue tanto odor la terra rende.

Funel paffar del gran monte Libano Mostrato al bello Adoneil core aperto, Che'l Re del loco affabile, & humano Volle honorare on Reditanto merto. E. perche ogni animal dinerso, e strano Stanza in quel monte faticoso, & erto; Volle, ch' Adone il Regrato, e cortese Gustasse anco il cacciar del suo paese.

Non seppe contradire il Re Ciprigno Al liberal di quel Signore innito, Il qual alquanti di grato, ebenigno Gli fe goder le caccie del suo sito. Intanto il Nume horribile, e sanguizno Hanea l'amor di Venere sentito ; E come Dio disposto d la vendetta, Contrail misero Adone il passo affretta.

Hor , mentre Adon per lo difficil monte Col Re cortese à suoi piaceri intende; Marte, cangiando la dinina fronte, D'un superbo Cingbial il volto prende, Per darlo à l'alta ripa di Caronte Contra d'Adone il verre il corso stende, Con lo spiedo ei l'attende ardito, e sorte, Che vuol del capo ornar le regie porte.

Marte in Cirgial

Hauea tutto d'acciaio armato il fianco Il porco, ma coperto era dal pelo: Tal che fu il tergo assicurato, e franco Percosso in van dal tridentato telo. Ma ben fe il verre Adon pallido, e bianco, Chegli squarciò col dente il carnal velo; Cli fe il sangue abondar da larga vena, E render l'aura estrema in su l'arena.

Lo Dio de l'arme à la celeste parte Torna à guidar la sua maligna stella. Venere, che non sà, che'l crudo Marte L'imagin tolta al mondo habbia più bella, Per douer gir dal regno alto si parte Donel amor d'Adon qua giù l'appella : E battendo alta in aere ancor le piume, Volse al monte Libano à caso il lume,

Come vede il garzon disteso in terra Con tanto sangue sparso, e forse morto, Ver quella parte i bianchi Cigni atterra, Ch'ancor, chi colui sia, non ha ben scorto: Ma,quado il vede appresso, il crine afferra, E a le proprie sue carni fa torto. Poi contra il fato aperto il cor non saggio, Aggiuse al primo dir quest'altro oltraggio:

Se bene hauete, fati ingiusti , & empi, Laterra, e me d'Adon rendut a prina: Non farete però, che in tutti i tempi La memoria di lui non resli viua. De la sua morte ogni anno i mesti essempi Faran, che'l nome suo perpetuo viua: Il mondo imiterà con rito santo Col suo infortunio il mio lamento, e pianto.

306

Tu fiume ancor, che cofi limpido efti
De le concatità di quefo monte,
Che col tuo humore il cofiul fangue mefti ,
Onde hoggi vai con fanguinofo fronte ;
Queflo di gloria al tuo filendore accrefic,
Dona il nome d'Adone al tuo bel fonte ;
E fa, ch' ogni anno il d', che reflò effangue,
La filendida onda tua corra di fangue.

Apprello un fiume, ch'ele di quei fuffi ,
Lafici l'alma d'. Adon l'humane fome.
E fempre, che la pompa . Adonia fuffi,
Oltre che dalui preje il funte il nome)
Con'i tonde infameuinate al pusno duffi,
Per fare al mondo teffimonie, come
Lo fuenturato . Adon morì quei giorno,
Che và la pompa fuei foleme interno.

L'affitta Citherea dapa i le ciglia

Da l'acque volfe à la farguigna polue.

Terra del fangue di colui vermiglia,

(Diff) che in pianto i miei lumi violue,

Forma del fangue va futra marausipia,

E, mentre intorno al mondo il Ciel fi volue,

Ricorda à l'huom con nouo illustre fiore

D'Adon lo faros (argae, et limi odore-

Dapoi che fiu à Triop Dapoi che fiu à Trioprima permeffo , Quando ritronò difina con Pilatone, Di far menta di ti, mal grado de fifo, Ter vorfi ogni gelofa opinione: Ondè, chè di chirera non fia concesso. Di far vin fior del fiuo diletto Adone a Di foglic aunto access, e fi superbe, Che faccia innida à nutri s fron de lerobe è

Tuto di nettar fanto, er odorato
Del fino gradito o done il l'angue sharfe;
I quad da interno spirito insfammato
Si vide informa sferica gensfarfe.
Cos li o spirito sino se l'acqua entrato
In vana palla lucida formarfe;
Ne motto ando, she l' 10f0, e picciol tondo
Sapefe in vo bel fino grato, egiocondo,

Purpureo al fior del melagran raffembra, La lugo luo può diri illustre, e corto. E con la breusta; cha in fe, rimembra, Come lbuman splendor vien tosso morto. Se poco ella gode le belle membra, Del for gode boggi poco il campo, e l'orto: Chel 'vento, chel formò, subtito toggie Al debil Insto Le caduche fostie.

IL FINE DEL DECIMO LIBRO.



Mine menta ba.

Adone

## ANNOTATIONI

## DEL DECIMO

LIBRO.

A fauola di Orfeo ci moftra, quanta forra, e vigore labbia Peloquenza, come di care che la care di car

gliano d'vdire la ben'ordinata, e pura fauella dell'huomo giudiciofo . non fono altro i boschi e le felue, che quegli huomini, che tono cofi filsi, & offinati nelle loro opinioni, che con grandilsima difficolià ne possono estere rimossi, iquali al fine si lasciano vincere dalla soauità della voce,e dalla forza delle parole . propriamente questi tali fono figurati per gli arbori , che fanno le selue, e i boschi: perche, si come questi hanno le loro radici ferme, e prosonde, cosi quelli fiffano, e profondano nel centro dell'oftinationi le opinioni loro. Ferma ancora Orfeo figurato per l'eloquente i fiumi, che non fono altro, che li dishonesti , e lasciui huomini , che quando non fiano retirati dalla forza della lingua dalla loro infame vita, fcorrono fenza ritegno alcuno fino al mare, che è il pentimento, e l'amarezza, che fuole venire fubiro dietro à piaceri carnali. Rende Orfro ancora manfuete, e benigne le fiere, che fono eli huomini crudeli,& ingordi del fangue altrui , perche fono ridotti dal giudiciofo fauellatore à piu humana, e più lodeu ol vita . Ama l'eloquente, & è amato da Euridice , laqual figureremo per la concupilcenza naturale, che paffeggiando per i prati, quali fono i fuoi propri defideri, fugge da Arifteo, che è il loro treno, come gnello, che defidera di tornarla à più alti, e più lodeu oli penfieris e fuggendo more ferita da ferpente, che non è altro, che quello inganno, che stando nascosto nelle cose temporali, coglie tutti gli huomini, che viuono in diuerse maniere. Mortala concupiscenza nelle sue proprie passioni è condotta all'inferno Orfeo come suo ve rissimo amico, è il giudicioso parlatore, che con efficaci persuasioni, tenta di ritornarla di fopra alla virtù ; e tornandouela, fi rimira incautamente in dietro ; e la perde di nuovo , perche non fa bisogno rimirar indietro, ma sempre inanzi. Lo scendere di Orseo all'inferno è l'huomo faggio, & prudente, che non deue mai per qual fi voglia concupifcenza partirfi dal la contemplatione delle cose alte, per mirare le cose basse, e temporali, e compiacersi in esse.

PREME l'Anguillara, come fi è veduto fin qui, in rapprefentare aleune cofe pratiche, co me la caccia del Ceruo, il maneggiar caualli, il teffere, il cufcire, poi, che gli riefcono tutte fe licemente, come gli è riufcito quiui ancora il rapprefentare il fuon della lira, in quella flanza,

Quel logno appoggia alla mammella manca . e nella feguente.

NELLA trasformatione di Ati in Pino, fi può pigliar effempio quanto è mal conueneuole il marrimonio, quando vi è gran differenza di era, come era fra Cibele madre de gli Dei, & Ati ancorgigioninetto; e però non è marauiglia, fe ne leguono per cagiene della gelofia di molti mali accidenti, come veggiamo tutto di auenire, e come auenne all'infelie e Ati, che fi

voltò all'Amore più conuencuole adeffo della Ninfa Sagarirhide.

LA trasformatione del giouane dolente per la morte del five amàticismo Cerro in Ciprelo arbore, che fignifica pianote, de cològia, de si più cati amiche, parami pierche gliantichi trano accoflumati à ornate de' rami di quell'arbore le (epolture de i morti, che vuendo gli errano casisimi : ci da effempio, che non olobbiamo giama ipporte tanto amorte nelle cole mortaliche poi, quando le ci mancano, à viua forra tutto il rimanente della vian noftra fia n'elfempio di amarisismo cordoglio à tutti quelli, che ci veggono cofi, non fenza loro grandifisma marauligia, come anora non fenza grandifismo danno noffro.

GIOVE rubba il belli simo Ganimede, e il fa tuo copiere, per farci vedere, quanto fia va go il cielo di priuar il mondo, come indegno di goderie, di quelle cofe, che gli fono più grate, e, che fono da effere tenute in maggior ftima; il fa poi suo copiere, hauendolo co nuercito nel segno di Aquario, il quale, qu'ado ha il Sole fermo in lui, dà da bere non solamente à Gio

ue, ma à tutto il mondo con larghissime, è abondantissime pioggie,

GIACINTO trasformato nel fiore del fuo nome da Apollo, ci fa vedere, che la virtu del Sole, che si va compartendo ne i semplici la mattina, quando si rallegrono, vedédnlo com parire, come quello, che con benignità sua li và purgando dalla souerchia humidità della noe te, deue effer colta in tempo della sua giouanezza, che è, che la non sia, ne troppo morbida per la fouerchia humidità, ne meno troppo asciutta per il souerchio ardore dei raggi del So le, colta dunque à tempo, si trasforma in hore, che no è altro, che quella partepuì purgata, più nobile,e più atta à operare, e far effetti miracolofi intorno la fanità, che è, come vn fiore. rapprelenta quiui l'Anguillara molto vagamente il gioco della Racchetta in quella ffaza, Va gioco da Racchetta hausa Giacuto. come medefimamete rappfenta ancora il giocare fra Apollo, e Giacinto nelle feguenti, come si vede fare in molti luoghi, e fra gli altri nel Regno di Fracia.

L'A M O R. B. di Pigmalione, alla figura d'Auolio fatta dalle fue mani, ci da essempio, che quelli, che tentano far riparo alle forze della natura, non volendo giamai gustar'il dolcissimo Amore, posto regolazamente fra l'huomo, e la donna, essendo la volontà nostra naturalmente spinta per sempre ad amare, si danno ad amare alcune cose di poco frutto, solamente per proprio loro piacere, come pitture, sculture, medaglie, o fimil cose, ele amano cosi caldamente, che vengono le medefime cose à fatisfare al defiderio loro, come se rimanessero satisfatti del defiderio del vero Amore, che deue effer fra l'huomo, e la donna . Vogliono alcu ni, che questo Amore di Pigmalione s'intenda, che effendo egli fatio dell'Amore delle donne, fi deliberò di non travagliarfi più con effe loro, ma prele per fuo piacere vna piccola fan ciulla,per nodrirla fin'all'eta matura, e crefcendo la fanciulla in meranigliofa bellezza, fe ne accete di maniera Pigmalione, che non chiedeua akro à i Dei, fe non, che voleffero prefto condurla à quella eta, che può sostenere gli abbracciamenti dell'huomo, per poter porre à fine il fuo ardentifsimo amore, e che quetta fanciulla s'intenda per la figura d'Auolio, fatta dalle tue mani, hauendole egli dato vna bella, e nobile creanza, & hauendola poi goduta n'hebbe va figliuolo, che diede il nome all'ifola di Papho,per hauerui edificato vn caffello, e chiamatolo dal fuo nome .

L A fauola di Mirrha vogliono alcuni, che la fosse ingeniosamente ritrouata, perche Mirrha è vn'arbore apprelso i Sabei, che s'infiamma per il molto vigore de i raggi del Sole; Onde els endo il Sole padre di tutte le cofe, però fi dice, che Mirrha amò il padre, come quello, che inhammando quell'arbore, fa scoprire suori della correccia alcune aperture, dalle quali poi fi coglie quel toaue vinguento della Mirrha, che fignifica Adone, non eisedo interpretato Ado ne altro che soaue. Si vede quiui in quetta fauola quanto fi sia affaticato l'Anguillara per rappresentare viuamente tutti quei dubij, che poteuano tenere sospeso, e irrefuluto l'animo dell'inamorata Mirrha, con quelle dispute, che poteua fare in cofi feclerato amore, la ragione, con l'infame sua passione, vedendosi tutti quei spirti, e quegli affetti, che si possono desiderare, in rapprelentare questa fauola. Oltra le conversioni, e le comparationi bellisime, come quella della ftanza, Qual fe la quercia avrofa altera e groffa. Vaa bellilsima digressione è ancor

quella, che fa nella itanza, Non lo baffa il fecondo, e vi va cante. e nella fequente.

LA fauoia di Adone ci fa vedere quanto fia pronta la bellezza figurata per Venere ad ama re il foauc piacere d'Amore, figurato per Adone, poi che quella Venere non finta, che regnò in Cipro, diede leggi, e persuale tutte le donne per goder interamente quel piacere, che procacciaísero per qual fi voglia modo di essere abbracciate senza alcun freno di vergogna da gli huomini, non tenendo alcun conto d'adulteri, o stupri s oltra che introdusse fra i Soriani, che foisero condotte le vergini à ilidi del mare, a fin, che passando i legni de forestieri, ouero facendo fcala in queilidi, leuafsero loro il fiore della virginità tanto flimato, doue fi viue religiosamente: è serito Adone dal Cinghiale, quando il piacere amoroso è sturba to da gli infelici e fieri successi, che auengono per cagione della gelosia, ouero di inuidia, nel le cole d'Amore; come quello, che non vuole alcuna cofa dara, fiera, ne aspra, ma che oghi fua cola sia sempre piena di dolcezza, sempre in gioia, e sempre in stato felice. dal sangue di Adone, che è il foaue piacer'amorofo, pigliano colore le rofe, perche nella stagione di quello soauissimo fiore, pare, che tutti i cuori si sentano infiammare dal desiderio di goderela bellezza, la quale fi va scoprendo in gran parte nelle Rose, poi che i Poeti non hanno trouato simigliaza piu propria alla bellezza delle done, di quella de la Rosa, simigliando le lo ro guancie alle rofe, il colore delle quali è cofi grato all'occhio, come l'odore all'odorato. fi duole Venere per la morte di Adone, quando la bellezza rimane priua del lo auissimo piacere di Amore.

DESCRIVE l'Anguillara con nuouo modo di dire molto vagamente, che cofa fia Amo re, egli effetti fuoi, in que.'a ftanza, Amer altre non è, che un bel defie, e nelle feguenti, con artifi cio fissima digressione, nella quale fi leggono alcune esclamationi molto proprie, come quel la della fanza, O veramente auemturata morte. e di quell'altra, O gran lode di Amor, pei che si giowa infieme con la couerfione dell'innamorata Venere al fuo amato Adone, nella franza, Ma il ben, del quale il mondo men ha parte, e nella seguente, insieme con la risposta di Adone.

LA fauola di Atalanta, e di Hippomene ci da essempio, che non è cosa, che piu prontamente vinca la durezza, e l'ostinatione delle donne, che l'oro, come quelle, che naturalmen te fono auarifsime, de qui aueniua, che tutti quelli, che tentauano di vincerla nel corfo con la virtil , e col valore, rimaneuano mortis perche con elle loro non gioua nobiltà , bellezza. ne virsu, mancando l'oro. Quando però non fiano infiammate effe ancora da questo focoso furore, chiamato volgarmente Amore, perche all'hora fi lasciano vincere di maniera, che non mirano ne all'honore, ne al timore, ne a cosa alcuna, anzi corrono sfrenacissime a i loro piaceri, fenza alcuna conderatione, appigliandon fempre al peggio. Furono al fine ambidoi conuerfi in Leoni, e posti al carro di Cibele, poi che non hebbero punto di vergogna nel con giungersi insieme alla presenza de gli Dei; per darci essempio, che questa fiera passione trahe cofil huomo, e la donna fuori della sua propria natura, che li conuerte in animali fierifsimi, come i Leoni, sono poi in processo di tempo, quando si vien rassreddando il vigore del sangue, ridotti a tirar'il carro di Cibele, quando fi cominciano a riconofcere, e riconofcendofi a viuere con gli ordini della natura , e con l'vbidienza delle leggi .

DESCRIVE molto felicemente l'Anguillara quetta fauola Atalanta ; adornandola, co me è accostumato di fare, di molte belle digressioni, così nel rappresentar la forza d'Amore in Hippomene, come ancora la bellezza della foperba giouane, mettendola vagamente innanzi a gli occhi di chi legge, con bellifsime conuerfioni , come nella stanza, Pei fu d'ogn'un de lor fi pirciol pemo . doue fi couerte Hippomene nel mezzo, ad Atalanta; e nelle leguenti ; come ancora quella d'Atalanta a Hippomene, nella stanza, Deb, gentil canalter, mentre le tempie, e nel le feguenti, con bellissime coparationi, come quella della stanza, Come dal muro candido di las se. con quella vaga descrittione del corso come quella della flanza, Giàil rispirare era affannate, Ames, e nelle legitentis e con quella bellissima fentenza di Virgilio ancora, che è nella fian 22 Deb, dufte poi, perh'ancer is non tento . dicendo nel verso in fine, Cli andaci sempre il suelo aita .









con fi foaue. e dolce care-Le selue , e le ferine menti moue L'altissimo Poeta, e fa, che'l pian-

Spesso da gli occh i lor trabocca, e pione: Es co sernando il rito allegro, e santo Del lieto Dio Theban, figlinol di Gione, Veggon le Tracie nuore, oue la lira Le piante, i fassi, e i bruti alletta, e tira.

Nel facro à punto, & honorato giorno, Che fanno honore à l'inuentor del vino , Trouossi Orfeo tirare à se d'intorno La fera, il fasso, il fonte, il cerro, el pino. Mentre di vaghe pelli il fianco odorno Fan le donne il misterio also, e dinino Voltà l'occbio dal mostro insano, e losco Vna, don'era nato il nono bofco .

ENTRE Calda dal troppo vino , onde ciascuna Facea forda venir la terra, e l'aria, Diffe tal maraniglia, e fe, ch'ogn'ona Volse gli occhi à la selua ombrosa, e varia E, come piacque à la fatal fortuna. Al Poeta dinin fera, e contraria, D'ire à vedere à l'insensate piacque, Come quini in un giorno il bosco nacque .

> Subito, che la prima arriva, e vede Colui, c'ha nel cantartanta dolcezza ; Con questo dir l'orecchie à l'altre fiede. Ecco quel, che le donne odia, e disprezza, Non ascoltiam sorelle quel, che chiede (za: Quest'empia lingua à darne infamia anez-Ma prenda dal mio colpo ogn'altra estepio, Che brama tor dal modo un cor tant'empio.

Come ha cofi parlato, il braccio scioglie, Che tenea il legno impampinato, e crudo, Ma nel volare, il pampino, e le foglie Fanno al dinino Orfeo riparo , e feudo . Tal che, se ben nel volto il tirso coelie. Feritanon vi fà, ma il segno ignudo'. Da questa un'altra impara , e china à baffo La mano, e per tirar prende un gran fasso.

Orfeo

Orfeo tanto era al fuono, e al canto intento Che non fent l'infolito romore. Il no mente fina fina de la control d

Ma crefee ogni hor la temeraria querra
De l'infolente orgogio baccanale
Quefla una gleba, e quella un fafo afferra,
Poi fa, che contra Orfor dipieghin tale ?
Ben fatto ei loro bauria cadere in serva
L'orgoglio co'l fuo canto alto, e immortale:
Ma le trombe, i tamburi, i gridi, e l'armi
Muta fecen parer la cetra, e i carmi.

Molte vedendo star lebelue attratte, Et haver à quel suon product a duna, Le ser prigon se Voiriato brante Del theatro d'Orseo portar la palma. Ecco comincian giale pietre tratte A su songuigna à lui la carnal salma, Che d'ors intorno à luit le donne stamo, E songil a jun potre oltraggio, e danno.

Come so fa talhor l'augel nottumo
Moffrarf), mentre piu rifichade il giorno,
Ogni augel contra lui corre diumo,
E faellipiu, che puote, oltraggio, e (como:
Cofi contra il impote di Statrno
Pant l'infusites a fargitum cerchio intorno:
E, mentre il cance ei pur mone, e la cetta,
Hora il tirfo il percuore, bora la pietra.

Landato c'hm l'impampinato telo,
Ch'ad vjo non donea feruir tant' empio,
Ter fargil alma vjiri del mortal velo,
Ter dare à gli altri fioi feynati effempio,
Cercan altre arme, e ben propicio il cielo
Hebber, per far di lui l'oltimo feempio.
Vider bifolebi ara v, guardar gli armenti,
C'buseano atti a ferir mol li fromenti.

eAtri la wanga oprar e utri la zappa, Scenndo il vario fin , chanca cisicumo. Hor, come fuor del bofto, à s'ara, e zappa, Il multerre fluol giugne importuno. O qui pafro da la figriara faspa, E lafcia ogni firomento piu opportuno. Fingon giu garfi il multerre fazpa, E lafcian l'opra, il gregge, il ferro, el legno.

Tolte le farri, e gli altri haslati ferri, E slagellati, e posti in siga i buoi, Ritorman, douce fa ciprelli, e cerri Orfozi aiuta in vhu co veris suoi. Forz'è, chè attrissi qui si si atterri Il gran scritton de gosti de gli Heroi. Per quella bocca, o Dei, s'alma gli vsicio, Che mossi i birnao, il sosso, il sosso, el rio.

Dapoi c'hebber commeljo il farikezio Le filetate baccanti, infami, & circe. E porte piu d'on canto cofe egregio Lo flezno intemparabit multibre e le felac, che i tou verfi hebber in pregio, Fer lagrimare, Orfico, le lor palpebre. Le dure s'eld: act pipacelli tanto. Pianfer l'affratua morte, e'l dolce canto.

Sparfer da gli occhi il difillato vetro
Gli ancelli , e dievo a l'ania I flebil verfo.
Kolfie le Nijle il deloro fio metro,
El corpo ornar del manto oferro, e l'ecopo ornar del manto oferro, e perfo.
Cone et viede depro del ferero.
Nel bofeo affiitto l'arbore dinerfo,
Gistò dal capo altier l'ornato crine,
E pianfel e un rime alte, e d'anine.

Nelbel regno di Tracia il fonte, el finme, Che gullo le fue voci date, e gioconde, Fer piamge tanot il dolorofi borne, cosecuendo il los fariege o efilmme (de. Le donne incrueldite, e, furibonde, Mandaroi lorop de speta in quarti, Sparfer le varie membra in varie parti, Cittar Gittar ne l'Hebro it capo con la Lira, Che tanto effer solean d'accordo insieme. Hor, mentre il mesto fiume al mar gli tira , Ogni corda pian pian mormora, e geme. La lingua ancor senz'anima rispira, Et accoppia co'l suon le poci estreme ; Co'l flebil de la lingua, e de la corda Il pianger de le ripe ancor s'accorda.

Giungon nel mar piangendo il lor cordoglio Paffato fra le ripe il vario corfo . Poi fluttuando per l'ondoso orgoglio In Lesbo al lor vagar tirano il morfo. Venir gli vide pu serpe, e d'uno scoglio S'abbaßò verso Orfeo co'l crudo morso: E già leccana il crudo, e orribil angue La chioma sparsa di ruggiada, e sangue.

A pendicar contra le donne Orfeo Non vuol il padre pio riuolger gli occhi, Chauendo offesi isacri di Lieo, Lascia, ch'à lui questa vendettat occhi . Manon puol già, che'l serpe ingiusto, e reo Il volto del figlinol co'l morfo imbocchi, Anzi una noua spoglia al drago impetra, E con l'aperto morfo il fa di pietra.

L'ombramesta d'Orfeo subito corse Al regno tenebroso, & infelice, 1 E riconobbe ciò , che allhor vi fcorfe , Che co'l canto v'entro mefto , e felice . Dopo molto cercar lo fguardo porfe Ala moglie dolciffima Euridice, Doue abbracciolla, & bor ficuro feco Nel regno si diporta afflitto, e cieco .

> Non però Tioneo lascia impunito L'error de le sacrileghe Baccanti, Ch'oltre che profanaro il facro rito, E sangue fer ne suoi misterii santi, Hauean mandato al regno di Cocito, Non però pn'buom de gli ordinarii erranti, Ma quell'buom si diwin , che, mentre visse , In lode de gli Dei tant'hinni scriffe.

Le donne inique Tracie, c'hebber parte Nel crudele homicidio ingiusto, e strano. Raguna in un gran pian tutte in disharte Dal'altre pie, che non vi tenner mano. -I diti poi de piè tutti comparte In diverse radici apprese al piano; Ognidito del piede entra sotterra, E radicato in tutto al suol s'afferra.

Qual, se talbor l'angello al laccio è preso. Quanto più scuote per suggire i panni. Tanto più il lin lo firinge, e piu conteso Glie di poter rubbarsi a' test inganni : Cosi i piè de la donna al suolo appreso, Quanto più vuol fuggir gli ascosi danni, E più si scuote, e più sbrigarsi intende; Tanto più la radice al suol s'apprende .

E. mentre ogni Baccante cerca, e mira, 1115 Done sia l'unghia ascosa, il dito, e'l piede, Ch'ambi gli flinchi in vn congiugne, e gira, A poco à poco vn'altra scorza vede ; Scorgendo poi , ch'ogni bor più alto aspira L'arbore, ad ambé mani il pettofiede; E trona, mentre in van sfoga losdegno, Che fere in vece de la carne il legno.

S'alzan le braccia in rami, il crine in fronde; Fin ch'ogni donna vn' arbor fassi intero Altra in vn faggio, altra in vn pin s'ascode, Done Bac-Altra in vn'ampia quercia, altra i un pero; bori. Altre flerili piante, altre seconde. Come più piacque al lor Signore altero. Cangiate fanno à la siluestre belua Di noue piante in Tracia vn'altra selua .

Fatta Bacco d'Orfeo l'alta vendetta Sol contra le conforti, che peccaro, Tirar da Tigri fe la sua carretta Verso il regno di Frigia, e seco andaro, Non sol le donne, e la baccante setta, Ma co'Fauni l'alunno amato, e caro, Ch'ebrosu l'asinello era il trastullo, Ter lo vario camin d'ogni fanciullo .

Passa.

Serpe in Pietra.

Paffa preffo à Callipoli le firetto, E in Frigia fe ne và perfo Pattolo, Ch'ancor d'arena d'or non correa il letto ; Pol và verso il vinifero Timolo . Quini del monte il vin dolce , e perfetta Fè, ch'a dietro restò Sileno solo . Lasciò il trionfo andar, fermossi à bere, E poi co'l finsco in man diessi à giacere .

Non vuol però, che giaccia, e s'addormenti Lo Dio di Thebe grato al Re conceffe Fin ch'alquanto del vin la testa sgraue : Ma , benche d'andar seco si contenti Più d'on Frigio paftor , che fcorto l'haue ; Non può far forza à lor modi insolenti Dagli anni mifer vecchio , e dal vin graue ; E cosi coronato, e trionfante L'appresentaro al Re Mida danante.

MIDA, deui primail buon poeta Orfeo Co'l facerdote Eumolpo hauea mostrato Le cerimonie fante di Lieo , E sopra tutto il suo regio apparate, Conobbe il nutritor di Tioneo , F. l'accettò con volto allegro, e grato. Lieto il ritenne à far seco soggiorno

L'undecimo Lucifero nel cielo Comparfo era à far noto à l'altre ftelle, Che'l piu chiaro foledor, che nacque in Delo, Venia per disfar l'ombre ofcure , e felle ; E per fuggir s'hauean già posto il velo Tal paragon le men chiare facelle ; Quando il Re Mida à Bacco render volle L'alunno, che dal vin fpeffo vien folle.

Fin che'l di nono il Sol passo d'un giorno .

Lieo co'l suo trionfo altero, e santo, Gia fenza hauere il fuo contento integro . Vien con Sileno il Re di Frigia intanto, E trong Bacco in Lidia , e'l rende allegro . Come si vide il suo ministro à canto, Scaccia egli ogni pensier noioso, & egro: Ringratia il Re, che gli ha colui condutto, Che fail trionfo fuo lieto del tutto .

E, per mostrarsi grato al Re, s'offerse D'ogni don , che chiedea , farlo contento . Di quante io poffo far gratie dinerfe, Sen'ami alcuna hauer, dl il suo talento. Allegro Mida allhor le labbra aperfe, E per nociuo ben formo l'accento: Io bramo , che tal don mi fi compiaccia , Che sutto quel , ch'io tocco , oro fi faccia .

L'amato don, ma ben fra fe si dolse. Ch'una gratia dannosa egli s'elesse . Che l'auaritia ad on mal punto il colfe. Poi che nel corpo suo tal gratia impresse. Ver le superne parti il volo sciolse . Allegro il Re di Frigia vn'arbor trona. Che vuol di si gran don veder la proua .

D'un Elce baffa un picciol ramo schianta; Perde la verga il legno, e l'oro impetra. Prende di terra vn faffo , e l'or l'ammanta . Tal che'l metallo ha in mano, e no la pietra. Poi toccando una gleba ancor l'incanta, E la fa folender d'or , don'era tetra . Suelle dal campo poi l'arida arista, Et ella perde il grano, e l'oro acquifta.

Lieto, d'un'arbufcello un pomo prende, E,mentre che vi tien ben l'occhio intefo Di subito si lucido risplende . Che ne giardini Hefperidi par prefo . In qual si voglia legno il dito stende, Fa crescere al troncon la luce, e'l peso. La man si laua, el'onda cangia foggia. E Danae inganneria con l'aurea pioggia,

A pena può capir la sciocca mente Le folli concepute alte fperanze . Pensa acquistar l'occaso, el oriente. Certo d'hauer tant'or , che glie n'auanze, Come fa poi , che'l cibo s'appresente , Cangiar fa il dito tutte le fembianze Subito, che la man s'accosta à l'esca, Opra, ch'à lei la luce, e'l pefo crefca .

Il Tatto di Mida in e-.03

Se brama hauer del pan per contenturne, Secondo che folca, l'anida bocca; Subito de le bia in man, vode vor farme. Dapoi con la forcina ogni esca tocca, Mai nuembri de le lepvi, e del flarme Si trassormano in or, come glimbocca. Tutti i sino cibi suor do colume Acquistano dal or grauczza, e lume.

Poi c'ha il coppin al lucido criflallo Poffo l'auttor del don, che fa tanè oro, Pimple il Fefo, e puro fonte, e dallo Al Re per dure al fangue il fluo rifloro: El ecco affonte, ad a più rico metallo Il vino, e l'acqua, el criflallin lauror u Vien d'no il vetro, el un cangia natura E pria vien il quiudo or, dapoù riandera ,

Il Re, cui crefee lo 3, e manca il uisto,
E ricco infense, e posero fi sede;
Del noso made attonito, & affisto
Odia già il don, chel buon Lico gli dicde;
E confeffando abaco i fino dello con,
Perdono à lui con quefia uoce chiede.
Toglimico Dio di Tobe, à quello ingamo,
Che par, chi tuil mifacta, e mi fadamon.

Non può il palato mio render contento
La forza del tunt or, che dà il tuo dono:
Gia fame, gie ten julpportabil finto ,
E per lo troppo bauer mendico fono.
Peccai pre austria, e me ne pento,
E con ogni humiltà chiergeo perdono;
Fa, che quel dono in me per fempre muoia.
Che, quanto no im gio ma fini amoia.

Dolce Lico non men del fuo liquore,
Toi che l'error, che fece, al Re dipiace,
Folge ver lui benigno il fuo flavore,
Ela feconda gratia gli compiace.
Ela feconda gratia gli compiace.
Suona vna voce in aria, oue il Signore
Di Frigia in ginocthion chiede al ciel pace.
Contra Pattolo dfeendi verfo il monte,
Finche troui l'origin del fonte...

Quiui, don'efce il fonte d'aria vina , Afcòdi il corpo iguado in mezzo d'acque, E lauvrai quella virità nocina. Che già d'hauvre in don da me ti piacque. Come ci vi giugue, pofe in fu a vina Le fopçite, onudo entrò, come già nacque, Nel fume; e'l previofo fivo diletto Dipinfe l'onde d'or, le ripe, e'l letto.

Et hor dal feme de l'antica vena Tien la flessa virul laterra, el fiume : Riflèpende do la pretiofa arena, Stàl voo in ogni sjeba, il pefo, el lume. Dapoi che pote il Re gustlan lacena, Rimeratiato il gloriofo Nume. Stàle, de l'on fivegiando il ricco lampo. Adhabitat la fellan, il monte, el campo a

Non però desse ne di Frizia lassa. Se ben la felua, il monte, el pian i alletta. Con lo Dio de passori il tempo passa, Chel Jiaon de le suc came gli diletta. La monte ba come pria sloviate, è bassa, E per noccegliancora il tempo aspetta. Lo slunpido suo spirto, e mal composto Vuol sargii yn altro damo, s farà tosto.

Doue il monte Timolo al ciclo afcende, Cantando Tanper fiso diporto on giorno, Con la famposan fisalitapida retratori Ogni Vigifia, e Taflora, ciegli ha d'introna E 190 dir. (Ataly forial ileo gli accende) Ch'ad ogni illufire canto il fiso fa feorno; E s'flarre of a macora inmari; al fanto Die di quel Monte il atoto. Apollo al canto.

Timolo, arbitro eletto à inoni versi; Per poter meglio edir i, orecchie fombra Da le ghiritada d'arbori ducesi; E sa, the fol la queria il crin glingombra, Douce coa leggiaria possi over combra. Prender le ghiande, e sare à le zèpie ombra. Con massilate in questa forma assis o Cot massilate in questa forma assis o the gil è pronta ad vair, da loro ausio Lo foirto Pane à la siringa auiua, E poi fa, che la voce il verso esprime. Ogni montana, ogni siluestre Dina Applaude con prudenza à le sue rime . Sol quel, che diede à la Pattola riua (me, La vena, onde il ricco or si forma, e impri-Scioglie più ardito à la sua lingua il nodo, E'l loda sopra ogni altro, e suor di modo.

Come ha cantato Pane, il sacro monte Co'l civlio accenna al figlio di Latona. Lalira allbor de l'eloquenza il fonte Appoggia à la sinistra poppa, e suona. Ha coronatala tranquilla fronte Del verde allor del monte d'Helicona : E come al citharedo si richiede, L'orna un manto purpureo insino al piede .

Come lo Dio del monte il dolce accento Ode concorde à la soane lira, E tien ne' circostanti il lume intento, E vede, ch'ogni orecchia alletta, e tira; Dice à lo Dio del gregge, e de l'armento: Se ben il canto tuo da me s'ammira, Pur quel del biondo Dio mi par più degno, E che la canna sua ceda al suo legno.

La sentenza del Monte ogn'un approua, Ogn'un co'l ciglio, e con la lingua applande. Che'l dir a Apollo più diletti, e mona, Ancor che quel di Pan merti gran laude. Fra tanti vn fol giudicio si ritrona, Che tal parer chiama ignorantia, e fraude: Midal opinion ritien di prima, Che Pan più dolce il suon habbia, e la rima.

Conabbe allhor la Dia dotto, e giacondo, Che i quel, c'hauea di Frigia il regno mato, Era perduto il dir dolce, e facondo, E'l gran don d'Helicona ornato, e fanto . E, perche possa poi vedere il mondo, Con quali orecchie ei sindicò il suo canto, Solo a se il chiama, e poi fa, che si specchie, Emostra, ch'egli ha d'Asino l'orecchie.

Subito, che in quel senso i lumi intende Che scorge à l'intelletto le parole, E che moue l'orecchie, e che le tende, E c'ha ferine quelle parti sole; Soprail deforme capo un velo stende, Poi prega dolce il gran rettor del Sole, Che far palese il suo danno non voglia, Ch'ei vuol celarlo altrui fott'altra foglia.

Fingendo, che dolor la testa offenda, Forma d'un velo subito una fascia. Poi fa, ch'un serno il suo volere intenda E d'esfeguirlo à lui la cura lascia. Ei fa, ch'un fabro gli lanori, e venda, (E con essa al suo Re la testa fascia) Vna corona dor superba, e quale Si vede boggi la mitra esfer reale.

Cosi mostrò, ch'al Re si conuenia, D'ornar la testa di corona, e d'oro, Per ricoprir con qualche leggiadria Talbor l'asinità d'alcun di loro. O'CHE gran mitra, Musa, vi norria Per coprire hoggi il capo di coloro. Che con orecchie insipide, e non sane Diffrezzan Febo, efanno bonore à Pane.

Secrete alcuni di l'orecchie tiene Con grande affanno il castigato Mida ; Ma palesarle à quel pur gli conniene, Che vuol, che'l lungo crin purghi, e recida. Promette fargli inestimabil bene, Se tien l'orecchia sua secreta, e fida: Ma, se mai con altrui ne sa parola, Torrà per sempre l'aura à la sua gola.

Promette il seruo, e , come gli ba recisa La chioma, il corto crin purga con l'onda Ma non può ritener fra se le risa, Mentre l'orecchie ancor lana, & inonda. Pur da qualche nouella, ch'ei dinisa, Finge di trarre il rifo, ond egli abonda: Gli ascinga, e copre il capo, e fra se scoppia, Se non palefa il duol, che'l suo Re stroppia.

Quanto

Quanto più può, l'orecchie mostruose Dentro à se stesso il serno asconde, e serra. Ma, come più non può tenerle ascose, Pensa di publicarle almen sotterra. Vna folla in vn campo à far si pose, E cauata che bene hebbe la terra, Chinoffi, e con parole accorte, e mute Scopri l'orecchie à lei, c'hanea vedute.

Mormora in quella foffa, più che puote, Come s'è uendicato, lascia il monte L'orecchie, che'l suo Re nascoste serba; E con veraci, e mostruose note L'intera cura alquanto difacerba. Copre poi co'l terren le foffe vote, E in pochi di comincia à spuntar l'herba. S'ingranidò la terra di quei versi, E fronde partori, che canne fersi.

Cresce la canna à poco à poco, etira Dal padre la maledica natura. Dentro è piena di vento, e, quando spira, · Manda del padre fuor la voce pura, E dice: Con la mitrail capo aggira Colai, che in Frigia ha la suprema cura, Perche l'orecchie ha d'Asino , e ricopre Contoro il premio de le fue mal opre.

La scorta de la greggia, e de l'armento, Ch'ode il parlar, che da la canna fuona, Et ha, mentre ad vdir si ferma intento. Stupor di quel, che'l calamo ragiona, Ride, e fa la sampogna, e dalle il vento, Et ode dir, che fotto à la corona, Che d'oro al Re di Frigia orna la testa, Si stà nascosta vn'asinina cresta.

L'uno il palesa à l'altro, e fan , che vede, E ch'ode ogn'un di Frigia la sampogna , Che dice al Re, che'l lor Regno possiede, De l'orecchia asinina onta, e vergogna: O MISER O quel principe, che crede Di fuggir del suo vitio la rampogna. Che; come un fallo, ad una fossa il dice, E dona al suo parlar prole, e radice.

Lascia la nota poi l'oscura tomba, Et esce fuore un calamo, che canta. Onde i poeti poi fansi vna tromba Che'l vitio fa faper , che in lui s'amm mta? Tal che'l publico suon, ch'alto rimbomba, Di sapere il suo mal si gloria, e nanta: Eson cantati i suoi niti secreti Dale publiche trombe de poeti.

Timolo il padre amabile d'Orfeo, E verso il fertil pian drizza la fronte Propinquo al promontorio di Sigeo 3 La doue il Re Troian Larmedonte Volea fondar nel bel parfe Ideo A la superba Troia alte le mura, Per farla più tremenda, e più licura

Quando ei conobbe la spesa infinita, Ch'era per dare à quella impresa effetto, E che'l cupido Re chiedea l'aita D'alcun famoso, e nobile architetto ; Lo Dio de l'onde à questa impresainuita : Al fin conchindon di cangiar l'aspetto, E darsi in forma d'huomo à quel lauora Per ottener dal Re si gran theforo.

Fatto il pensiero, tiransi in disparte, E quiui di lor man fanno un modello Che'l Dorico, l'Ionio, e tuttal'arte Mai non vide il più forte, ne'l più bello. V'erà il sito di Troia à parte à parte, E'l muro, e'l torrionfatto à pennello. La scarpa, il fosso, la cortina, el fianco Effer non conuenia ne più, ne manco.

S'appresentaro al Re co'l bel disegno, E s'offerser voler prender l'impresa, E di far l'artificio ancor più degno Ne l'opra, che sarà lunga, e distesa. Piace al Rel'arte, e dà la fe per pegno, Poi che s'è connenuto de la fesa, Che, come l'edificio bauran fornito, Dara lor d'oro un numero infinito.

Con tauta cura il formator del giorno Col Re del mare al abeli opra intefe. Che in breut Proia fu cinta di uttorno Das fi sperbemura, e bene intefe, Che non post e l'intudia adgrar il como Con le bissificanti, inuidio e sfefe. Innanzi al Re fluspita ella fi taque, Et anche al Re lalor sperchia piacque.

Subito verfo il gras cofetto regio Gli conofituit dei monono il piede, Per impetrarei Conuentuo pregio, Secondo il merto, e la promoffa fede. Il Re, chel giumamento dunei dipregio s Pervfurpare de fed no mercede; Nega di doner lor tal fomma d'oro, E giura falfo, feregia il cielo, el oro.

E che de l'opra, c'han preflato d'lopra, Han come gli ditri hausto il merto intero; E con tal front evi ragiona (pore, C'hogu va diria, c'hi en om meutiff il vero Salemato il Re del mar, fa, che (ropra Dal'onde (jueruto il Troian fentiero, Tutto il campo Troian flequato inonda, E converte la terra in forma donda.

Quanterischerze hal piano, efertil campo Di Troia, biade, pino, armenti, e gregge, Trouar non pono Atanta furia feampo; Cede ogni cofa dlui, che nel mar regge. Apollo anore col fiu falgranto lampo Contra di Troia vii altra pena elegge, Corrompe l'humido aere, e flempra in guifa, Cherefla da la pelle ogni dama vessa.

Punto da tanti danni il Re šinula,
Per impertur alcun rimedio, al tempio.
Se brami da lapplicinjame, et inTrois falkure, e da l'ondojs (tempio ;
Cole la tun figlia testejone efpolia fiame, et
Ad vn mafiro marin tremendo. Et empio ;
Coniueu, l'oracoi diffe e fia lo fogio inFe porta con dogni vn pianto, e cordofito.

Mentre flaua legat a d'arr fuffe, Veune à puffat da quelle parti Micides E fjinta evroj le la mune, et paffe , Quardo fi bella vergine la vide, Cercà di conforta l'affitte, elafo Suo firito con parole amiche, e fufe, E, pai c'hi d'ader i filo parti er ounerfer Con questa lezze lei falsar e offerse:

Setu vuoi darmi, ondio pogla hauer prole; Quatro di quei casulli arditi; eficili; Che della razga luggià ti di Sole; Figli de prelli fuoi volanti augelli: Saluroi le bellezze viniche, efole, Da gli affalti marini ingiulti; e felli. Il Re promette, e giura literche sione Col mostro in prona, e la vistoria ottiene.

Macomechiede i veloci caualli, Fatto al pesce marin Pelvinos forno, Negail Refasso, e la risposta dalli, Ch'a gravettor del mar diedese del giorno. Sdegnato il strete, e inutto chiede, falli Da gran militia por l'assecuto di ntorno, E prende le superbe, e none mura Dela citrà due volte empia, e pergiura.

Tra i apitani poi giullo comparte
De la vittoria i premi, e gli altri honori,
Rivando havado a chi nel fero Marte
Dato hausa di valor fegni maggiori:
Dieda alfier Telemon lamiglior parte,
Es oltre à mille publici fassori
Gli diè la bella Hefione, il cui bel volto
Effer donce du mofto al mondo tolto.

Rèrefiò Telamon 10.
Con unta la progenie illufre loro;
Con unta la progenie illufre loro;
Tot che quella, che prefa hunea, conforte,
Quad ci, flendea dai Re del fommo choro.
Mat Peleo, fuo frate, hiebbe più forte o,
Cho tetenne de vaza il trionfale alloro.
Che non fu mortal vergine, ma Dec';
Et al, che l'anaggior Dio d'amor rardea.

Sposo

Spofo è di Theti Dea sublime, & alma Peleo: ne meno ad alserezza il moue: D'Iraner con tanta Dea legata l'alma, Che di poter nomar per auo Gione. A molti vien d'haner la carnal salma ( Dicea) dal Re, che tutto intende,e moue; Magoder d'una Dea l'amore, el bene, Hoggi ad on fol mortal fra tutti aniene.

In questa quisa sposa egli l'ortenne, Bramadno il maggior Dio l'amor di lei, Vdl, che Proteo vn giorno à dir le venne : Dà Theti orecchie alquanto a'detti mei. Tal fama un giorno batterà le penne D'vn figlio incomparabil, c'hauer dei, Che in tutte l'opre illustri alte, e leggiadre Fia senza paragon maggior del padre.

Si che prendi da me questo consiglio, Homai de l'amor tuo contenta altrui. E con l'honor di si gradito figlio Accresci noni honori d'oregi tui . Gione, ch'ode il parlar, fugge il periglio Di generar chi sia maggior di lui : Ne vuol, che'l suo figlinol sia di tal pondo, Che di Gioue maggior dia legge al mondo.

Ma, perche'l figlio , à cui già fi prefiffe, Che più del padre hauer donesse honore, D'alcun del fangue suo nel mondo vscisse, Per dare al germe lor tanto flendore, Chiamo à se Peleo il suo nipote, e diffe; De la figlia di Nereo accendi il core, Inuitala à la lotta alma, e gioiofa, Che con grand bonor tuo la farai sposa.

Non amaua però la Ninfa bella Gustar quel ben , ch'oscir suol dal marito : Anzi contra d'amor schina, e rubella Fuggia d'ognun l'affettuoso inuito . E, perche come à la sua buona stella Piatque, dal fato à lei fu flabilito, Che potesse occupar vary sembianti, Con none forme ogni bor fuggia gli amanti. Sta sil mar ne l'Emonia un sito adorno, che porge un grato, e commodo diporto. Done due promontory alzano il corno , Dentro à cui si ripara un stagno morso . E cofi bene è chiufo d'ogn'intorno, Che faria con piu fondo vn nobil porto: Ma l'acque, che continuo il mar vi mena, Baftan fole à coprir la fomma arena.

Intorno al lago folitario, & ermo A guifa d'on theatro un bosco ascende . Done in un tufo affai tenace, e fermo Vn'antro à piè del monte entro si stende . Ch'altrui fa dal calor riparo, e schermo, Quando nel mezzo giorno il Sol rifplende Di forma tal, che la natura, el'arte Son dubby , chi di lor v'habbia piu parte.

Pur l'artificio par , ch'ananzi alquanto . Quini mentre era il Sole alto ver l'Austro. Che per lo Cielo eramontato tanto, C'huopo gli fa di dechinar co'l plaustro, Premendo ad vn delfin squamoso il manto Theti solea ritrarfi al fresco claustro ." Done l'ardor fuggia del maggior lume E viacendo chiudea tal volta il lume

Mentre la bella Dea chiuse ha le porte Per ricreare i sensi à la sua luse, Intento Peleo à l'amorosa sorte, Come dise il maggior celeste Duce , Per farla arditamente sua consorte Ne le sue braccia ignudo si conduce . Ella si desta, e'l suo desio ben scorge, Ma non però di se copia gli porge.

Unoll infiammato Peleo vfar la forza, Dapoi che'l prego il suo fin non ottiene . D'oscirgli ella di man si proua , e sforza , Poi si forma un'augello : ei l'augel tiene . D'pn'arbore ella allhor prende la scorza Per annullar la sua cupida spene: Ei d'intorno al troncon gitta le braccia, E co'l medesmo amor l'arbore abbraccia.

Theti i di uerfe forme.

Per torfi al fine a l'importuno amante. L'arbore via dal flaccia, e d'alfinembra, E di vigre vandes prefi il fambiante Molfira volere à lui piagra le membra. Deb, non voltace a del Pelos le piante, Che cigre ella none d, fe ben i alfembra. Lefica e ila belbas, e l'autro, o al ella nacques. Toi fen' va per placar gli Dei de l'acque.

Accefo il foco fu l'altar diuino,

E fattoni arder si l'odore ; el gregge,
Sparge fu l'one faffici flaro vino,
Indi proga ogni Dio, che nel mar sege,
Che facciam, chel l'or Nume almo marino
Rom fuga d'Himenco la fanta logge.
Al a denota, e lecita vichiefla
Il carpatio profeta diz el at effa.

Verrai (gli diffe Troteo) al two contento, Ritorna alci nipote altiere di Gione: E, come entro a lo fecco hai lume fignto, che in lei londe di Lethe il Jouno pione. Legala, e non guradrae di fico dimento; Re dubiere de le fue farme none. Se euno con mille volis refiri dimpaccio, Siafi quel, che fi conel, tien fempre il laccio.

Non la lastiar giamai, sin che non prende Il primo sio di Dea vertae assetto petto cossi Dio, chel stato intende, Alcode imezzo d'acque il volto è spetto. La Dio, che sinaggior imme al mondo rède, Vicino era à l'Hesperio suo ricetto; E godea Theti già nel sin del giorno Col volto vero il proprio ermo soggiorno.

Pelconel antro deflofo arrina, E lei, be dorme, on altra volta cinge. Cone il fano la faia, e fi rausina, Dimille varie forme fi dipinge. Mai dellacciò anem Pelco uno prina, Tanto, c'bà pulcjiefi la cofiringe. Come le membra fine legate fente, Più le parole e el volta o lai non mente. Piangendo dice, Nan m'havrelli vinta, Senza il Jawe d'alem seelfe Dio. El, con le bracci le vi cenedo anim 4, Con dir etra addolcrid bimeno, e pio. E, poi che la palipre e il ha dipinta; L'induce à confenir e di foo deso; L'abracci, e beati mille volte, e mille E le fa grane il fen del grande Achille.

Potca fora ogni altro huom dirfi beato ;
Pelco per tal conforte ; o per tal figlio ;
Se non baselfe il fuo ferro fisietato
Del fangue del frate flato overniglio.
Pai chebbe vecció foco ; gli fu dato
Dal mello geniter perpetuo effiglio .
Onde con pochi milfero ; e infelice
Xandò in Trachinta al regno di Ceice.

Lucifero già diè Ceice al mondo,
Che la Trachinia partia posseda,
E in volto humano, amabile, e s'acondo
Quicto, e s'enga guerra ini reggea:
E hen nel volto sino grato, e giacondo
Il paterno candor chiaro filendea.
E ver, ch' albor dissimile a sessessimile
Era, e gran duolo hunea nel volto impresso.

Come Peleo vicin la terra feorge,
Done ha molti congiunti; e confidenti;
Questo consiglio è quei da faggio porge,
Chanca con lui per guardia de gli armenti.
Poi che'i nostro defino empio ne feorge,
Al amerce de les firaniere gents;
Fate col gregge qui cauxi foggiorno;
Fin che da Recon la risposta o torno.

Da pochi accompagnato estro à le porte
De la città ne un opporto piede.
Toi-che est fu permello entro à la corte
Tesse fin permello entro à la corte
Tesse fin done il Regrato riside,
Con modi hamis, e con perole accorte,
Col ramo, che dim ofira amore, e fede,
Apprefentato al Re noto est fico,

E de

E de leffigio la cagion mentità
Diffe, she ffendo al patre inira alquanto,
Heusea fatto pomier paffar la vita
Sotto il gonerao fio benigro, e fatto:
Ecome da la fine gratia infinita
Hausa fitema fiè dottener tanto,
C'humebbe in corte loco, ouer nel Regno,
Che son faria del fio cugino indegno.

A grato Re, che fasti che a Peleo nipote al Re fisperno, Ver lui con dignita fe flefto porfe, El alboracció con vero amor fraterno. Tanto grata accoglienza in lui fi feorfe; Che aporfe ne la fronte di cove interno? Mostrò ver la moglier l'ilesfo ciglio. E poi bazio puro solte di piccio di

E, poi che mostrò divolto, el core aperto, E faisse con l'accoglierza à piezo, Yolle, per fando di los amor pia certo, Scoprir con questo diri interno seno : Sel Regno nico la plebe senza merto Con volto i se nacoglie almo, e sereno ; D'un chiero divo de send per mille prove Che so, come soni o, nipote à Giove. I se

D'ogn'uno è il Regnomio rifugio, e nido, Hor, che farà d'on mio care congiunto è Home de la diagne in ogni il do Con gna gieria di voi il porrìo è giunto . con quella mente al tuo valore corrido, Chevuol Lamor, ch'à evenir qui l'ha panto. Non mi pregar, ma il inmi interno intendi, E guel, che la perte s (ficuro perudi.

Ciò, che qui feori, è mio i prendi pur tutto:
Polelle Dio, che meglio ni feorgeli.
Non può tenne ri naglo i i i i pola cifiato,
Ma manda finor folfri e accenti, e fieffi.
Signori (dife Peleo, vedendo il lutto)
Vorrei, che la cagiona tun idiceffi;
che, foe per virtà d'inom fi potra torre,
Part e la groporia virti of jon porre; i

Non pub (vijhoješi Re.) l'humana forza Trouar rimedio à miei per petni dami. Laugd, che tanti augei fihametta, es forza, Che baste si voloce in aure i vanni; Gib si flanta in viissferato si comi. Es filata menar meto i giorni, e gli anni; Toi l'aspetto visili pendi primiero, Ter sami ogni bor vestir laugubre, e nero.

Ei fu Dedalion per nome detto,

E nacque audré i d'un pel blume adorno,
Che chiama de L'anora il vayo alpetto
A dar col fiu filendo principio al giorno.
Acque de ingulo ardo Inido, e netto,
Che cede folo al Sole, y al Delio corno;
Che cede folo al Sole, y al Delio corno;
Che cede joi al sole y al Delio corno;
En el albo; qins tardo a porfi il velo.

163
Fit mio fratello, e quanto à me la pace
Piacque di confereur ne la mia terra;
Tasco ei feros, e piu d'opiu ditro endace,
Piu d'ogy'altro effectivo amb la guerra.
El hoggi antro angel forre, e Vrapace
Cô l'omghie ogni altro angel feroce afferta.
Se ben la prima fiac congrè figura;
Nea però altra fau cangio natura.

Di questo mio frated chione, vma figlia Di finito, e di volto vnica nacque: Che fece ognisom slupri di mavaggia ; Tutti desfed amor, à butti piacque. Ggel, che d'Eto, e Tiroo reggela briglia , Dal primo di , che ne la culla giacque, Tre lustri bauesco si no girare eterno Fatto d'unorta fenti la stare el vorno.

Tornando > n di da Delfo il biondo Dio,

de cufo ver coffei vofel fa fronte,

le nia bi damo delfam nono delfo

L'uniche fue bellezze altere, e conte.

Di Gione il nuncio accor gli occli v'aprio,

Tornando de cufo dal Cellenio monte;

E, come l'octivio cupido v'intefe,

Kon men di biondo Dio di lei s'accepe.

Cc Come

Miser, quanta sentij pena, e cordoglio, Vedendo spento in lei per sempre il Sole . Volli al fratello il duol torre, e l'orgoglio Con le fraterne, e debite parole; Macofi m'ascoltà, come lo scoglio 71 mormorar de l'onde ascoltar suale ; Anzi con gridosal s'ange, e flagella, Che mostreriamen duolo vna donzella,

Ma , poi che in mezzo al foco arder la vede, Come il rustico appar nel nobil tetto Per l'intenso dolor confuso, e cieco, Fa quattro, e cinque volte andare il piede Per gittarfi nel foco, & arder feco: Ben da noi si ritien , ma in se non riede , Vuol darsi in tutto alsotterraneo speco ; E per la cima del Castalio monte Con gran velocità drizza la fronte.

Si come il bue talbor corre lontano, Che tutte insanguinate babbia le spoglie Da l'oftinato, e perfido tafano, Che vuol fatiar su lui l'ingorde voglie: Tal corre furioso il mio germano Punto da le nouelle interne doglie. Che pin del buom corresse, allhor mi parue, E l'ale baueffe a'piè, si tosto sparue.

Ver la cima del monte il passo affretta Tanto, ch'al giogo piu sublime arriua, Done con yn gran falto in fuor fi getta . Per mandar l'alma à la tartarearina : Ma'l piorettor del lume non afpetta, Che renda del mortal l'alma ancor prina; La sua spoglia carnal veste di piume, E fa, cb'in altra forma ei gode il lume.

Forma molto minor l'alata scorza, Curno l'artiglio, e'l roftro empio diniene. E serba ancor piu grande animo, e forza, Ch'al picciol corpo suo non si conviene. Sparniero ogn'altro augello affrota, e sforza E di rapina il suo mortal mantiene . E,metre, igiufto altrui,doglia altrui porge,

Cagiona in me quel duol, che in me si scorge.

MENTRE racconta à Peleo il Re Ceice Del suo fratello il fato acerbo, e reo, Vn gentil buom del Re s'accosta, e dice, Com'è giù ne la corte vn'huom plebeo, Che mostra alcuno incontro empio, e nfelice Hauer da dire al suo Signor Peleo . Il Re, che brama anch'ei saperneil tutto Comanda che'l plebeo venga introdutto.

Dal corfo afflitto , fubito , e veloce , Senza hauer l'occhio al regio alto cospetto; Come fosse in vn campo , alza la voce. Pur con difficoltà scopre il concetto Dal caso oppresso insolito , & atroce . Quindi ogn'un vede al grido, & d l'affanno, Che brama di contar presto un gran danno.

Di ferro, Peleo, o Peleo , e d'ardimento Al fiero incontro t'arma, e disperato, Che perdi , fe tu tardi un Sol momento , Quelpoco ben, che al mondo t'è restato. Non far , ch'io gitti le parole al vento: Ma, dounque io m'inuio, me fegui armato; S'armi ogni amico tuo di ferro, e abafta, E soccorriamo al mal, che ne contrasta.

Lostupefatto Re con Peleo vole, Che colui , che custodia era à gli armenti , Nominato Anetor, con piuparole Questo nouo infortunio rappresenti. Dice egli; Era arrinato a punto il Sole, Ch'à piombo quasi manda i raggi ardenti, Quand io m'oprai, che le giunenche, e i sori Fuggiffer preffo al mar gli estini ardori.

Quel bue sopra l'arena acquosa giace, E del mar guarda il copioso fonte ; Questo di star nel bosco si compiace : Notando vn'altro fol mostra la fronte. Vua folta foresta, alta, e capace Dal mar si stende insino al piè del monte; Laseluanel suo centro un tempio chiude, Dou'entra il mare, e forma una palude.

Cc

Dedalione in sparauie ro.

Per oro , à per colonne alte , e leggiadre Non fi può dir l'ascoso tempio altero ; Ma bene è facro d le Nereide, e al padre, S'un pescator, che ve, non mente il vero. Fra quanti mai la nostra antica madre Mostri creò nel nostro ampio Hemispero, Fur nulla d par d'on lupo altero, & emoio. Ch'plct non fo del bofco , o pur del tempio .

In quanto à me, del tempio il credo vicito. Come de marin Dei sferza , e flagello ; E spirto sia del regno di Cocito, Per quel, che mostra il dente iniquo, e fello. Però che non saria di fare ardito Fra tanti huomini , e can tanto macello. Ch'un lupo natural mai non s'accosta. Se molti huomini, e can gli fan risposta.

L'aura tutto è velen , che spira il petto , Qual folgor ciò, che inco sva, arde, e cosuma. Di fouma, e saque ha'l volto, e'l pelo ifettos De l'occhio il foco brucia, ouunque alluma; E' fame, erabbia il suo vorace affetto : Ma, per quel, ch'io ne fenta, e ne prefuma. Più tosto è rabbia, poi che le sue brame Non cercan sol mangiar nutrir la fame.

L'efca, she'l può nutrir, posta in oblio, . Solo à ferir l'armento , e'l gregge intende ; E', come appicca il dente ingiulto, erio. No'l fuol lasciar, se in terrail bue non sten Per caftigar l'ingerdo suo desio, L'arme ogni tuo pastor contra gli prende; Ma, perche siam di lui men fieri, e forti, Molti lasciati n'ho piagati, e morti.

E' la palude, e'l mar tutto homai fangue : Ma veggio, che nel dir proppo m'attempo: Veniamo à l'armi pur per farlo effangue, Ne dispensiam ne le parole il tempo; Che per lo bue , ch'ansor viuendo langue , Noi giugnerem per auentura à tempo; Predia pur l'arme, e andiamo insteme uniti, Per far , che'l bue , ch'ancor vine , s'aitl.

Haneal'afflitto Peleo il tutto intefo, Pur poco era il suo cor mosso dal danno : Mabendel parricidio il grane pefo Infinito al fuo cor portaua affanno: Che vedea ben, che'l lupo, il quale offeso L'armento hausa col dente empio, e tir ano. E'l guafto gregge, e l'infelice effiglio, . Da la ninfa nascea prius del figlio.

Discorfe, che la madre, disberata Per la crudele al figlio occorfa forte . Per far la pompa funeral piu grata, Contra l'armento suo mandò la morte . Comanda il Re, che la sua gente armata La massa corra à far fuor de le porte, Che, per afficurar la fua contrada, Vuol contra il mostro anch'ei stringer la spa

Hor, mentre à ragunar la gente, e l'arme. S'odelavore, il timpano, e la tromba, E comanda, ch'ogn'on s'onisca, es'arme, Contra chi di tant'huomini à la tomba; Et ogni suono, e bellicoso carme Per tutta la cittate alto rimbomba ; Alcione la Reina ode, e le pesa, Che'l Re s'accinga ancor à questa impresa.

Ne lamedesma forma, in cui tronosse ? Non bene accocia ancor la bionda chioma, Fuor de la stanza sua secretamosse Per gire al Re la sua terrena soma . E'l prego , ch'à non gir contento foffe , Done tanti animai la belua doma . A fin she'l general del Regno pianto Non vesta per due morti il nero manto.

Poi c'hebbe Peleo alquanto haunto il core, Dubbio di se à la donna alta, e reale, Lascia da parte pur tutto il timore, Ch'io non vo'riparar contarme al male. Ezu, benigno Re, fa , che'l furore Cessi de l'huom nel lupo empio, e fatale; Però ch'in vece à me conuien de l'arme Placar gli Dei del mar col santo carme.

Siede

Siede sopra una rocca un'alta torre, Che scopre intorno à molte miglia il mare. La sù cerca Peleo la pianta porre; Che quini il santo officio intende fare . Montati veggon l'animal, che corre, E questo armento, e quel cerca atterrare. Done fa loro altier tal danno, e scorno, Ch'al toro nulla val l'ardire, e'l corno.

Quindi tendendo verso il mar la palma Peleo, con le ginocchia humil, e chine, Pfamate (diffe) Dea cerulea, & alma, Deb vogli atanta strage bomai por fine : De l'error, che già fei, pentitabo l'a'ma, Contra l'humane leggi, e le divine; E con quella bumiltà, che peffo, e dezgio, A la tua maestà mercede io chieggio.

Nulla à quel prego Psamate si mone, Ne'l ciel, ne'l mar, ne l'aere ne la fegno. . Een chiaro fcorge il nipote di Gione . Che d'esser essaudito ei non è degno. Ma con pregbiere raddoppiate, e noue Theti che anch'ella è Dea del salso Regno, Rompendo in humil voce la fauella. Ottenne questo don da la sorella.

Come il prego di Theti al segno è giunto, Nel mezzo al mar la pede acceso un soco. Come fasopra l'acqua vite à punto, Che da la superficie ba l'esca, e'l loco. Torta, e lunga piramide in un punto Finisce, e s'alza al cielo à poco à poco. Lascia por tanto basso il mare in fiutto, Che gli occhi il suo foleder perde del tutto.

Visto dal mare il foco al ciel salito, Theti ver la sorella alzato il grido, Sicura, che I fuo prego babbia effaudito, Col cor le rende grasie bamile, e fido. Gli occhi dapoi col cor fanto, e contrito Dal mar voltaro al fanguinofo lido: E veggon, dando l'occhio al Lupo altero, Che la bonta del fangueil fa più fero. ...

Non molto poi, mentre auentarfi intende Ad un vitello candido, e maturo, Scorgo, che'l piede arrefta, e che no'l prede, E falli bianco il suo colore oscuro . Tanto, che facilmente si comprende, Ch'egli è in forma di Lupo un sasso duro ; Che'l color mostra, e'l non mutar del passo. Ch'einon è più di carne, ma di fasso .

Lodan le Dee del mar, poi se ne vanno Per celebrare il sacrificio santo Ne campi, done ha fatto il Lupo il danno. Che mostra hauer lontan di marmo il mato. Tronatol vera pietra, splender fanno Il foco fu l'altar col facro canto, Ardendo quello armento il foco acceso. Che dal mostro crudel non venne offeso.

Manon molto però comportail fato . Che Peleo stia nel Rezno di Ceice. Qual si sia la cagion, prende commiato, E và shandito mifero, e infelice. Pur de' Magneti il Re benigno, e grato Luogo nel Regno suo non gli disdice. Purgollo Acasto (e seco il tenne in corte) Dal grane error de la fraterna morte.

Intanto il Re Ceice il dubbio petto Turbato da si strani empi portenti, Onde il fratel cangiò l'humano aspetto, Ond ei vide di Chione i lumi fpenti, Pensa passare in Claro al santo te:to D'Apollo, done i suoi veraci accenti Contentan l'buo, che prega bumile, e chino, Di quel, ch'ama saper il suo destino.

Ben di Delfo era il Tempio men distante, Don'egli il fato ancor dicea futuro : Ma la guerra crudel del Re Forbante Non tasciana il camino esser sicuro . Però da Claro le parolesante Pensò impetrar col cor deuoto, e puro : Se ben donea tentar eli ondofi orgogli, Veiso l'Icaro mar fra mille (cogli.

Ma.

Ma, come ei scopre al suo pensiero il velo, Come son sprigionati in aere i venti, E che la moglie intende il suo consiglio; Sente arricciarsi subito ogni pelo, Dal mare spauentata, e dal periglio. Correr sense il tremor per l'offa,e'l gelo, Pallida il polto, e lagrimofa il ciglio. Tre volte ella sforzoffi, e parlar volfe, E tre polse il sospiro, el pianto sciole.

Afin palefa à lui l'afflitta mente. Benche la trifta, e timida fauella Dal pianto, e dal sospir rotta è souente, Secondo che'l dolor l'ange, e flagella. Qual colpo, ohime, dicea, qual mal cofente, Che già ver me la mente habbi ribella? Qual bo commesso errors qual trista sorte Vuol farti abbandonar la tua conforte?

Misera me, don'e quel tempo gito, Che non foleni mai lafciarmi un punto? Misera, gi i di me sei sastidito ? Già puci da l'amor mio viner disgiunto? Già il grade amor dal tuo core hai shadito. Che t'hauea da principio il petto punto? Quel ben, che mi volesti, hai già dimesso, E m'ami haner da lunge, e non da prello .

Se fosse almeno il suo camin per terra, Se ben ne sentirei non men dolore, Pur non haurei de la spietata guerra De l'implacabil mar noia, etimore. L'empia vista del mare è, che m'atterra, E sempre il mio timor rende maggiore. Pur dianzi con questi occhi portar vidi Pezzi di rotte nani d'nostri lidi .

Holetto feesso ancer su bianchi marmi, Vltimo albergo à le terrene some, Che quel, che descriueano i facri carmi, Non baueanel sepolero altro, che'l nome : Perche del mac l'irreparabili ami Hauean le membra fue sommerse, e dome. Ne creder meno i venti baner rubelli, Perche il lor Re per genero t'app:lli,

Etutto in poter lor la terra, e'l mare ; Nel padre mio con tutti i suoi argomenti Al falle lor furor può riparare. Fanno vscir de le nubi fuochi ardenti, E veder prima il lampo, e poi tornare. Sendo fanciulla, ben gli conobbi io Ne la scura prigion del padre mio .

E, quantopiù gli ho conosciuti, tanto Mi par, che mertin più desser temuti ; Hor, quado à me no vaglia il pgo, e'l piato, Ne possa oprar, che'l tuo parer si muti; Ti prego, per quel nodo amato, e santo, Onde amor ne legò, che non rifinti, Ch'io venga appresso al mio dolce coforte, Si, che parte habbia anch'io ne la sua sorte.

Ch'almen non temerò, se teco io regno, Del mal, ch'ancor non noce, e non minaccia. S'io flò, parammi ogn'hor, che'l falfo regno Sdegnata contra te mostri la faccia. Là done forse il tuo felice lezno Alvento in poppa baura, nel mar bonaccia: Sarà fra noi commune il danno, e'l bene, Ne temero del mal, fin che non viene.

Il Re, che'l pianto, e'l grande amore intede; Onde l'afflitta moglie l'a molie il lume, Se ben non cede al prego, e non s'arrende; Forz'e, che stilli ach'ei da gli occhi il fiume. E, perche fiamma vgnale il cor gli accende, Prega, che più per lui non si consume. Le due la cagion, perche si parte, . Ne puol, che nel periglio ella habbia parte.

Ogniragion di maggior forza trona, Per far coraggio al suo timido petto. . Ma non però la mifera l'approua, Ne può farla ficura dal sospetto. Di punto in punto il suo pianto rinoua, E mostra à mille segni il grande affetto Con questa voce al fin grata, & accorta Alquanto l'acquieta, e la conforta.

Ogni tardanza al mio penfier fa danno s.
Ma per quei rage so i i promesto s. e. gino s.
Ma per quei rage so i i promesto s. e. gino s.
Che mi vedra i flessi si me alamo s.
Che mi vedra i flas di non estra muro s.
Prias che Delica dee voole is nere o pamo.
Ponga al fue l'ame, e in tutto il rèda ofisso:
Sarò s, l'étiel vorrè s nel patrio feno, d'arriche des volve il reda del la babbia piePrias che due vote il rondo el la babbia pie-

Dato che l'ha di fiabite vitorno
In quatto di buon voler ficura (peme,
Seco abbunduai di vegio di to forgiorno,
Eval, dune Cattende la trireme.
Com ella fine de l'uno, e latro corno
Del porto vede il mar, ch'ondergia, e fre.
Come fine fine fine divino di dido, (me,
Fien meno a piè del fino marito fido.

Prefaga del fuo mal la donna cade:
Eu venire il marito il frefo fonte,
E pien defle trouga carinde
Spintzga, per faula rifentri, la frome.
Toflo, cobella ha lo finito in libertade,
Il lime à le bollezze amate, e conte
Alza, e di nouo lagrimando il prega:
El Re con gran pieta piangendo il nega.

Si diero al fin gli abbracciamenti estremit Palsis perfetto amata ogni jegno, Monta spora lo spin sio, esta da vemi Si fa il Retrasportare at maggior legno. Port echo dicione en altra volta tremi, E mandi a terra il suo mortal sosseno. Ti ca poì, some i annia, il lame intetto, Done anoro la gade na si ferzo contro.

Dal porto folcan via l'humil bonaccia Gli fibiani, c'hunca il ke fra mille eletti, E con l'igmale, e poderofe brace Tiramo i lumphi remi a forti petti Il pin dal gemino ordine ficactia: Ogu bor via pin lontan da patrij tetti : Rel tempo ilteljo ogu non il remo affonda, E fa lincia in prificander Conda: Mentre và il legro ancor victino al tido, E diference acrospossimo il volto; Ella viguarda i fivo mario fido, Che ne la poppa à lei tien l'occibi o volto. Che ne la poppa à lei tien l'occibi o volto. Ma poi che di conoscept il elm totto. Na poi che di conoscept il elm totto. Se ben pium nos fiparla, e roma saccenta; El da l'occhio à la terra, ella à l'antenna.

Tofto, che fiuor del porto effer si mira
11 Comito y espirar il vento sente;
Attiffime le como di Embor tira;
Da poi chell vento y e londa gliet consente.
Esse del semblasco y e titu la mere se l'este del modarco y e lucido oriente:
Est anto imarzi si pinge il carco velto; (lo.
Ch'altro non vezgon pin, chel mare, el cie-

Come à la vela finentinata il luine
De l'infèlice Alcione piu non giunge,
A troum \*\*16 fie wedone piume,
Dane maggior dolor la ingombra , e punge,
Con Timero la folor ficonçiunge,
Con Timero la folor ficonçiunge,
Rimembra à lei , che gli arbori , ele farse
Tolgono al letro fino la miglior parte.

Ne thora, che l'fisicol di Hipperione, Mentre à coptri fi viz addoppia l'ombra, E fa, che i fincuilla di Tione Le notte da gli antipodi diffombra, Vien fuor l'operbo contra (Lafillone L'Auftro, & apprefio E turo di vielo ingo-E fan con frequentiffime procelle (bra : Superbo dizere il mar fis à le flelle.)

Il buon padron, che'l mar biancheggiar oode Oke Bora, b'à mortui la notte torna, E che la rabbia, che tontrait aftede, Dalfus primiero intento il pin difloras; Toi che'll filtion non val, col grido chiede, Ch'abbaffi l'arrimon l'altere corna; Che'non reda minor fi prendail ven to, Terhancermen fofetto, e men tormento. Ma l'onda, la procella, il vento, è l'tuono Non laficia di chi regge valire il grido Pure ogno volontario, one egle è buono, Cerca dafficurar il commun mido . A remi alcun, cha mor difeli fino, Dentro un albreço dur cerca piu fido, Dal mer altri afficurai lati, è l'e cero, (tro, Che fici mimic han finor, unon gli habbia de-

Altri di dare à l'arbor minor pauno 5 l' antenna minor prende il gouerno, E, mentre dablos, fenza legge vanno, Nel cel crefee, enel mar l'horribit verno La terra già lo lio, che tempra fauno, Hause Idiciato vu tenchrofo inferno, E i venti piu frocsi d'ogni intorno, Fean piu fuperbo à l'onde alzare il corno,

Eimedefino pon fa, doue habbia il core Quel, che gli vifici , e gli ordini comparte. Facciafi quel, che vuol ; commette errore: Tano el trausglio fino maggior de l'arte. Tur pen fa per men mal londo borrore Scorrendo andar ver la Tracenfe parte: Ne puo quindi da fogli esfere offo, Che tieñ d'audr fra Sciro, e-Alongo.

Col grido l'huom; con lo stridor la corda; Col fremer l'alto mar, co venti il cielo Rende ogni loro orecchia inferma; e sorda; Oltre al romor, che si la pioggia; e sigelo. Co stato horrore, e situati o tino è accorda; Che porta seco in giù l'ethereo telo. A romper l'onda il mar tant'alto poggia; Otto Barge i mbile si ciel vin altra pioggia.

Forma vna valle fi proforma vna valle fi profonda, e l'attra onda, che forge, Che, mentre in aceri livnee limpo dara, La nera avena in fondo al mar fi feorge. Giunge la valle, i la tattarea cura Bille pene diuerje d'Lombra porge. La fijimna e liminoja in cima al monte. La valle è il nero flagno di Canorte. Seguendo il cosso sino si assisti te cano ;
Har pargitin cima i l'alpe andure quolo ;
E guardando di singià vedere il sono Dele perpetue lasgrime, e del dinolo .
Quando il sposi cuatre sondo si degran, o
Gli par ucler dal brissi inspeno il polo .
Il combattuo singerme, e si sinona ;
Qualse il arriete, e il dise il muro intuona.

Come contra la junata ardito, e fero Corre il louse, e l'hafia, che l'offende : Coffi va contra il legoo il hume altievo, Coffi va contra legoo il hume altievo, E contra ogni vu, che di juliardo intende. Col mare in lega il vento a quajo, e mero This força à l'onde incredeixi vende, and hofica ella al pin col fino motar tanto alto, Che I sund per força bauere, e per affalto

Già rolta hai mar la pec , e l'altra coffe, La qual le congiunature al legno afonde, E le feffure già molte , e funche Donano il paffo à le morifiere orde. Le geni siognitire, esperte, e prefle, Acciò che il lor naulio non s'affonde, Tornan nel mare il mare, e cerca ogn'uno Farriparo al fino affalto emplo, e s'porruno.

Aperto Neto del avelle il tembo ,
Ferja già tanta pioggia, e tanto gelo ,
the voi direlle textsformato in nembo «
Cader tatto nel mar le thereo ciclo». (ko,
En voeggon quei, chel pin porta nel gremche l'alma è per lajciare il camal velo ,
Che pomo à tanto oltraggio , à tito alfeldo
Con gran difficola tronar rimedio.

Non è men grave la gonfiata vela

al mare, e da la pioggia, che dal vento.

Il ciel, cho gin fino foco ammorza, e cela,

Tonge al notturno borror piu gra fipuento.

Par da rembi il balen talbor fifueta,

E fa lor lume, e fugge in un momento...

In mille lungi hi agi al ondofo torto.

Sdrufiti oi lezno vino, e solto il morto...

Mentre

Mentre il portello aperto h.m quei di fopra Pur , se ben una sol nomina, e chiama, Per trar via il mar, che sotto i copia aboda, E che per via zittarla ogn'un s'adopra", Superba, quanto può, vien dentro pn'onda; E porta in mar colui, ch'intento à l'opra Tiene il portello, e lui col legno affonda. Altero il mar per la nona apertura, Affaita la città dentro à le mura.

Qual se talbor da fochi , & da tormenti La battuta cortina à terra cade. Fra mille vn de'più sieri combattenti Spronato da l'honor, che'l persuade, Entra in disnor de le nimiche genti Per l'erta, e nona via ne la cittade : La qual face il sospetto, e'l duol maggiore. Dapoi ch'ella i nimici ha dentro, e fuore :

Cosi dapoi, ch'un'onda dentro al legno Ha prefo ardir d'offender gl'infelici, Cresce dentro il timar, di fuor lo sdegno, Dapoi che dentro, e suore banno i nimici. Sicuri, che gli affondi il falfo Rezno. Piangono altri parenti, altri gli amici, E chiaman di colui fanta la forte, Che'l sunerale officio bebbe à la more.

A qualche patrio Dio quefti fa voti, In cui harticolar ficole bauer fede. E dicendo ver lui versi diuoti, Tende le braccia al ciel, se ben no'l vede. Altri piangei fratelli, altri i nipoti, Altri il figlinol, che sia pupillo herede . Altri per la consorte sente affanno, Cheresti grane, e vedona il prim' anno.

Ma quel, c'ha sempre in bocca il Re Ceice, E' de la dolce sua consorte il nome : Gli par veder la misera, e inselice Graffiansi il volto, e lacerar le chiome. Alcione dolce mia, fouente dice, Qual vita fia la tua? qual fato ? come Ver gindicio farai dopo alcun giorno, Che m'habbia il crudo mar tolto il ritorno? S'allegra, che'l nauilio non la ferra; Volger verso la patria il ciglio brama Per salutar la moglie, e la sua terra: Ma la notte infelice in modo il grama . Il vario corfo, e la marina guerra, Che non ha più per ritrouar consiglia Doue voltar per falutarla il ciglio.

L'arti si Deggon già mancar del tutto, Perduto in ogni parte hanno la speme: Pur, mentre cercan fare il legno asciutto. Et aiutar le lor fortune estreme; Se n'entra altero il crudo, e horribil flutto. E col turbin del vento vrtano insieme Ne l'arbor, che tenea già l'artimone, E'l danno al mar, c'ha tolto anch'il timone.

Piangendo intanto apportan quei di fotto, Chenela prua, ne'lati, encla poppa Ei fesso in mille partril legno rotto. E i cunei inuola il mar tutti, e la stoppa . A questo estremo il Comito ridotto. Dapoi ch'indarno il legno si rintoppa. Cerca col Re dentro à lo schifo entrare. Ma pure allhorail mar l'ha dato al mare,

Qual se Tifeo, Parnasso, ò maggior pondo Prendeste su le spalle, e'l deste al mare: Saria sforzato il monte al maggior fondo Se dal gran pefu sho lasciar portare: Tal la galea per forza al più profondo Letto del Re marin si lascia andare, Poi che lo stare à galla gli è conteso Da l'acqua, che la fadi troppo pejo.

Il numero mazgior del popol Greco Seco al fondo maggiore il legno traffe. Che dier lo firto al Regno ofcuro, e cieco, Ancor ch'alcun à l'aere il capo alzasse. Tiefi il Comito à un legno, e'l Re, ch'e feco, Si tien su'l mar su la medesim'asse. E, mentre l'onda ancora il serba in vita, Chiede al focero, e al padre in vano aita. 11.2

Mentre può rispirar lo stanco petto . Dice bramar, che la fortuna il porte, Come sia morto, innanzi al suo cospetto; Si,ch'almen peffa bauer dopo la morte Da mano amica entro al sepolcro il letto. E col superbo mormorar de l'onde Il bel name d'Alcione ancor confonde.

In questo un nero nunolo apre il passo Ad vna frequentissima procella, La qual con furia ruinando à basso In modo il miser Refere, e flagella, .Ch'al fin s'arrende indebilito, e laffo. Et orba lascia la paterna stella: La qual poi che lasciar non potea il cielo, .Dinembi oppoje al fuo bel lume on volo.

Il Comito più forte, e più ficuro Ne al mar, ne à la procella non s'arrende. Il nembo passaintanto iniquo, escuro, Fr ei fu l'affe al suo sosteeno intende. Come ver l'alba il mar si fa men duro, Si vede appresso un'isola, e la prende. L'isola d' Alenoso il piede afferra, E gode di toccar l'amata terra.

Dal foco, da la mensa, e da le piume Prefeil rinato Comito conforto: Doue tonto con lagrimofo lume De la crudel fortuna, e del Re morto. E come mentre le salate soume Non dier di lui lo foirto al nero porto, Sol nomò la conforte, el lodo tanto, Che da gl'occhi dogn'un fuor traffeil piato.

Ma, che giona al nocchiero hauer saluato Dal mar la vita sua con tanto affanno, Dapoi che vnole il suo perusrfo fato, Che dal mar debbia hauer l'ultimo danno? Per gire à dire era fu'l mar tornato, Che si vestissi Alcione il nero panno: Ne's' vdi mai quel, che del legno auenne, Tal the ne l'onde ogn'un fonemerfo il tenne.

Ala più di tutti in bocca ha la conforte, T Nel regio intanto Alcione alto soggiorno; A cui tanto infortunio è ancor nascosto, Tien cura d'ogni notte, e d'ogni giorno. E . perche'l sempo suo sia ben disposto . Per ambi i manti fa, ch'al suo ritorno Vuol ch'ornin meglio il lor mortal coposto. E, mentre l'occhio esfercita, e la mano. Si promette un ritorno amato, e pano.

. a 'S e Id ogni Dio de la celeste corte Fal incenso fumar sul sacro foco: Che faccian tornar faluo il fuo conforte, Ch'altrano'l tiri à l'amoroso gioco. Frai pregbi, ch'ella fea di varia sorte, Sol quest'oltimo in lei potea bauer loco . Ma più d'ogni altro à Giuno ha il prego inte Posto Codor Sabeo su'l bosco acceso. (So,

Ogni di mille volte il camin prende Verso Giunone; e porge il prego, e'l lume . Pregata effer la Dea, più non intende, Per chi mandata ha l'alma al nero fiume. Onde con queste note à gire accende La fida nuncia sua verso quel Nume, Che rende ogni mortal del lume priuo, E morto il fa parer le bene è vino .

fri verso quel Dio prendi il sentiero, Che si suol far talhor del senso donno s E dì, ch'à l'inselice Alcione il vero Scoura, mentre ei la domina col sonno . Come il marito al Regno afflitto, e nero L' giunto, e i preghi suoi giouar non ponno; Ch'à lei de' fogni suoi mandi qualch' uno, Quel, che per questo affar fia più opportuno.

Mille vaghi color tofto (i vefte Iri, e fra'l ciel supremo, e l'orizonte Formando in un balen l'arco celefte, Verso il quieto Dio drizza la fronte . Fra le Cimmerie altissime foreste Vna grottas'asconde à pie d'un montes Done ne l'humido sere, e senza luce A dar posa à sestesso il Sonno induce.

Habitario ne del Son DO.

O nasca.

0 nafca, ò fita pur ates il Re di Delo ,

0 fia verfo il finir del fiu oviaggio ;

Quiu à lui figure o pono fi oficure un veta ,

che no lafcia, che faccia al Sonno oltroggio.

Vingombran tante nubi, e nebbie i elega
C'è ei non vi può mai penetra col raggio.

Quiu il triflito augu fon fa dimora,

Che fino Coutto fiu ochiamar «Aurora.

Ter fu la quardia alfolitario hofello
Mai nos vi latra il can mordace, e fuo.
Nano d'aquel tanto in Roma amato augello,
che l'Campidoglio e gli fa vio col grido.
Nel toro altero, e sono l'homite aquello,
Va mueghiamdo, va belando alte for fisio di
Roma do de morrora l'humano accento,
Nel bofo femer fa la pioggia, d'I vento.

Quini i tid da romor mai non i offende: Tutte le cofe flan fopite, e chete. Quiui ogai fipito al fiu ripolo intende, Solvi direza wa fuo ramo il fiune Lete; I quad fia ficili mormorando fiende, E insita il doke Somo à la quiete. Fiorifoni berbe intorno d'ogni forte, Che i figni famo de la no vere morte.

Lo Sjondilio non vie, nè il Pencedamo ; Ma il Solatro, el Papauero vi donda; Con l'ordro, onde la Neste emple la mano, Per trar dal feme il Som vi, di da fe noda. E poi, che vedei filo da noi lontamo ; E de lat. il nero ciel volge, e circonda; Porge quel fisco al l'otiofo Dio, Perche il nosturno in noi cagioni oblig.

L'entratanon r'haporta, e non si seria; Perche girando il cardine non sirida, Si sicele Olio accidio si nerra, ch'à vergognoso sin silensio guida. Al Nome, à cui la Notre i sessi enterra, La Pigritta douca, ch'ini s'annida, Fra ghril anda far di più colori; E gia per lo giradin cogliendo i siri, Stracciata, feinta, e valousfata il crine, Simone wesfo il fiore in ferma, e tarda: Con gram difficole par, che inchine, E, come flaper corlo, aucor vitarda: Come bramellomo venire al fine, Si grata il capo, e poi indiglita, e guarda. E, feben sà, che fine me di de corre. Tutto quel, che far può, fa per nol corre.

Lo finemorato Obio rifiede appreffo
Al nro letto, doue il Somo o giace:
Yl he in memorica alravi, n'e nues fielfo;
Yl he in in memorica alravi, n'e nues fielfo;
S'alcung tip parla, ei non l'afcolta, e tace:
Fa la forat si il oritato, e guanda fielfo,
Se pra turbare alcun vien la lor pace:
E, par non fix ronor, mentra endue, riede,
D'oftaro feitre ha fempre armato il piede.

Dinra lana, ò di coton : ammanta ; Ma di feta non mai voflir fi roma : Snol con ripletto ta fierman la pianta, Chepar ; che fu le fine di poflo mona. Col cemno la quella al homon incarta; E fa, che accomi: che i, fe vuol, l'apprond. Col cemno parla, e la vifiofia piglia. Dal cenno del ammo, e del e ciglia.

"In merzo al autro flà jondato il letto.
Di bebeno ofemo il lemo e, chel fafiliene.
Ciò, chi ula gli occhi altrui fi porge obiceDal medimo color la froptia ostrere.
Li Soqui, chi buman fife i melletto
Si moltran, mentre il Sono opprefio il tiere,
Intorno al letto fla di varie vice fla di cone;
Quanti di fiori Aprile, e Luglio arifle.

Toflo, the l'muto Dio la munia feorge, Col cenno parla d lui fopra la porta. Ella d'lincontro ancor col cenno porge, l'Che brama ai Sonno dir cofa, ch'importa. Com egli del volte d'uin s'accorge, La fa paffar ne l'aria ofeura, e morta: Ma con la fue flux, com entro arriva, La fa tata verin luida, e vina.

Per tutto i Sogni à lei la firada fanno, Che poffi, one lo Dio pofa le gote. Alza ella al padiglione il nero panno, F quattro e cinque volte il chiama e feuote. Teffo che'l primo fuon le voci danno, Fugge quindi il Silentio più chepuote, Di scuorer ella, edi chiamar non resta Tanto, ch'à gran fatica al fine il defta .

Cer gran difficoltà lo Dios'arrende Al grido, ch'à deftarfi il perfuade: Si letto affifo fi difforce, e ftende, Li hiedesbadigliando, che l'accade. La Dea comincia, e, mentre à dire intende, Su'l petto ei tuttania col mento cade. Ella lo senote, e, come anien, che'ltocchi. Procurò con le dita eprir ben gli occhi.

Su'l braccio al fins'appoggia, & apre il lume: Fra mille figli fuoi non vede il Sonno, E la Dea conosciuta apre l'accento: O rivoso del mondo, o d'ogni Nume Tiù placido, più queto, e più contento; O Dio, che con le tue tranquille piume Togli il diurno à gli huomini tormento Fa, (b' vn de'Sogni tuoi ne l'aria faglia Ver la città, ch' Alcide fe in Theffaglia.

E dl , ch'à la infelice Alcione apporte Con lafi a finta ingannatrice imago, Come il nat fre gio ar dò del suo consorte. E comes'annego nel falfo lago . La maggior Dea de la celefte corte, Ch'ella nesappia il vero, il core ha vago. la Dea si parte al fin di queste note, Però che'l fonno p.u foffrir non puote.

Ter L'arco istello, onde discese in terra. Torno la bella nuncia al Regno eletto . Fratutto il falso popolo, che serra De propri figli il Somo entro al suo tetto, Vinnominato Morfco ne differra, Che sa meglio imitar l'humano astetto 2 It I re al volto accompagnar vi fuole, L labito, il gesto, e'l suon de le paroie,

Sol l'animal, eni la ragione informa, Finge coffui; ma quei figura, e mente Ogni bruto animale, e si trasforma Hor'in orfo, borainlupo, borain ferpente: Talhor d'aftore, è grue prende la forma . Hor di chi porta à Gione il telo ardente 2 Icelo ne la parte eterna, e bella, Ma giù fra noi Forbetore s'appella .

Altri v'è poi, che si sasasso, ò trane, Seta lana coton metallo, o fonte . Di ciò, che v'è, che l'anima non bane. Fantaso il terzo Dio prende la fronte. Con le sembianze quegli hor liete, hor prane Inganna le persone illustri, e conte: Quefli hor con mesta, bor co traquilla vista Soglion render la plebe bor lieta, bor trifla

Chi più di Morfeo andar poffa opportuno. Poi che lemembra fue veftir fi ponno, Pur che sia d'huom, la forma di ciascuno . Se'l favenire auanti, indi il fa donno De la proposta volonta di Giuno. Vinto dapoi dal mormorar de l'onde, Per darfi à la quiete il capo asconde.

Batte Morfeoverso l'Etea pendice Per l'atro horror del ciel le tacit'ale, Pervender dolorofa, & infelice Con quel, ch'apportar vuol, naufragio, e ma-La suent uvata moglie di Ceice: (le, E giugne in breue à la città reale, Done le pene, e'l proprio volto lassa, E in quel del morto Re si chiude, e passa.

Senzail regio fplendore haner nel volto, 15 Ma del color d'on, che senza alma sia Done lo spirto il sonno tien sepolto De la moglie del Repudica, e pia, Senzabauer d'alcun pano il corpo innolto, Sparfo di veromar Morfeo s'inuia, Piouendo il mento, elerin l'onde su'l petto, Si rappresenta à lei, vicina al letto.

Con queste note poi gridando forte, Scopre il naufragio suo pionendo il pianto. O fuenturata, e mifera conforte, Rivolgi gli occhi al tuo marito alquanto. Ben conofcer mi dei, fe pur la morte Non m'ba da l'effer mio cangiato tanto, Ch'io ti rassembri un'altro. hor odi, come Sommerse il mar le mie terrene some.

Questa sembianza, oue hora il lume intendi. In tutto è da la carne ignuda, e sgombra; El, che sia il per, se in me la mano stendi, La carne no, ma stringerai sol l'ombra, In vano i votituoi spendesti, e spendi: Vana di me speranza il cor t'ingombra . Non ti prometter più tuo sposo fido, Che'l suo firto ha lasciato il carnal nido.

Dapoi che'l primo di ne venne manco, Venne un vento crudel dal mezzo giorno, Che fece al flutto incrudelito, e bianco, Snperno contra il legno alzare il corno : E renduto che l'hebbe infermo, e stanco, Fece al legno, & d noi l'ultimo scorno. Ben ti chiamai: ma il mar crudele, e rio, Scaccio col nome tuo lo fpirto mio .

Auttor dubbio non è quel, che te'l dice, Non è romor di quel, che'l vulgo crede; Questi è il tuo caro, e naufrago Ceice, Che del proprio naufragio ti ta fede . Hor forgi, e dammi il tuo pianto infelice, Si,ch'io non vada à la tartarea sede Senza banere il funebre officio santo, Senza hauer da la moglie il duolo, e'l piato.

Non fol finge Morfeo le membra istesse, Macon accento tal feco fanella, Che, quando ben veduto non l'hauesse, L'haurebbe conosciuto à la fauella. Mostro, che qualche lagrima pionesse Per la pietà di lei vedona, e bella Volendo poi feccar l'humor, che pione . Col gesto di Ceice il pugno mone.

Scioglie la mesta Alcione il pianto, el grido. E stende fuor del letto ambe le bracccia. Per abbracciar lo sposo amato, e sido; E troua in vece sua, che l'ombra abbractia, Deb , done lasci il tuo vedono nido; Che teco venga anch'io, cor mio, ti piaccia. Tal che la voce sua, di Morfeo l'ombra, Detto cosi dal senso il sonno szombra.

E, perche al replicato alto lamento. Hauean portate i suoi ministri il lume: Per veder, fe vi fia pon l'occhio intento, Piouendo da begli occhi in copia il fiume. Come nol troua poi, crefce in tormento, E fuor del regio suo genzil costume Alza le stride al cielo, e senza fine Percote il volto, e'l petto, e straccia il crine.

La misera nutrice, che s'accorge, Come l'afflitta Alcione si percote, E che l'orecchie à lei punto non porge Mentre cerca saper le doglie ignote, Anch'ella da le parti, onde si scorge, Stillar fail duol foprale crefpe gote; Pur tanto poi la stimola, & efforta, Ch'al fin questa risposta ne riporta :

Se pensi consolarmi, tu t'inganni, Ch' Alcione io più non son, no son più nulla, Che la cagion de' miei nouelli affanni In tutto l'effer mio sface, & annulla . Abi, quanto mal per te ne miei primi anni Il latte al corpo mio desti, e la culla: Piacesse à Dio, che'l succo del tuo seno Foße flato al cor mio tanto veleno .

In questo dire, alza la voce, e piange, E più di pria si batte, e'l crin disface. Ne men la vecchia il crin canuto frange, Ne meno al crespo volto oltraggio face . Qual (dice) nono mal t'affligge, & ange? Qual guerra à disturbar vien la tua pace ? Qual tifa defiar fato empio, e rio, D'baner tratto il velen dal petto mio ?

Sio

Sio fossi in quella est amorta (risponde) Quando i primi dimenti bebbi da vui ; Non pincurei da trissi cotti tutti onde, Ne il mio lagrimerei col fato altrui. Sappi, che l'ame il mio Calessiconde, Sappi, che l'on mossi coi pol al lui ; Ho visso lui vuclessio in questa tella ; E comoficino il volto, a la familla.

Quando feu'oolle andar, ver lui mi fpinfi; E l'abbraccia per ritenerlo onco: Ma lombra in vece del fuo corpo firinfi; Perd del cimo touca la carne feco. pel figlio di quel Dio fel tombra asinfi; Il qual refla ne l'alba estimo cisco. Dubbio nonho, che lombrache in appafe; Fu di colui, chel tor mi pref; & mare.

Questo è ben ver , chè is sitio phendore È inon haues, ma il volto atro, e dimesso, Posemodo il motto, e l'exi scismo himore, Lo scops flanc in questo loco istesso. Chinar fa intato i allumato ardore, E cerca, se viba il prive pelisio impresso, E cerca, se viba il prive pelisio impresso, E cerca, se viba il prive pelisio impresso, El conda, che gionea la chinara, c'ilmento, Hauea bagnato à forte il pauimento.

Mifre me, che l'anino indonino Il two mifer nanfigio mi prediffe. Et sforzò lo tuo crudel diftino « far, che l'prego mio mon fifegiife. Soffero banefi diamen, che fil tuo pino La fuenturata. Alcione ancor venife. Che d'ambi infieme il fin farebbe giunto, Ré baurei prina di te piffato va punto,

Et borfenz ail mio corpo il tuo trafporta Tere lo infinito man l'onda importuna ; Et lo (pui fiquete, mifera, morta ; Et ungueda se mi sbatte la fortuna. Tere chiudra dunque al mio dell'in la porta Reflita luce mia per fempre bruna: Che si ovoleffi amore l'aura firiare; Filicrado in mei le penfer faira, chel' mare.

Non mi comiaen pagnar coflante, e forse Der sperar la doglia aspra, e mortale e lo Che n haneri mille in vec d'onn morte ; Et ella a sin porria met a al mi o male. Vo far lavaia compagna al a trassore, Venir voi al sin del mio corso stato e s' omiti non sarem dentro ne'mermi ; Conginnti almen sarem di spor ne' carmi.

Senon potrò ne la medefina fosfia

Le nosfire far ripor terrene fome,
Se non port occar fosfia en fosfia,
Toccare almen vorrò col nome il nome.

Mentre disc cossi, di la percossa

Al volto y e al petro, e poi struccia le chioFanoto omcor il duol , be'n les si mido,
Nos ardene spistro, por allo strido;

Cercano i fuoi ministri è e la nutrice Con voce fanta, e pia di considural, E chemos creda dispre institue Per quel, che i logno à la isimostras patata Che quassi frampre e la mener gensa dise; Ne perd col der lor possiono ritrarla Da quel, che in sogno à lei pria creder se La sembienza minta da Morfeco.

Mentre quini almora, e els evimenbra, Ei fe înodar il îm da quella fonda, Al legno qui berdei la fine vista gioconda, Pur qui perdei la fine vista gioconda, Vn non fo che nel mar veder le fembra. Che verfo il porto fia finno da sonda. Non fache fia, ma alquanto al porto finto Vede estre da nusfrazio no homo clinto.

E mosso

E, mosso dal nansingo, a nono pianto.
T ende ver sui te maria el grido sicolte.
O milro morrado, chel caradamento.
Cedesti è de maria el grido siglie,
Ben pano in me, (se transimio popula voglie,
Ben pano in me, (se transimio popula voglie,
Deb, pria, chel sippiu e nos la per sore,
Ledoni per sierta el Crel salvante.

Sappression and the same of the composition of the

138 A questo modo, à migro Ceice,
Torni, por non mancar de la tan fede,
Torni, por mon mancar de la tan fede,
Torni, por mon mancar de la tan fede,
Pen fan padige da mio stato infelice,
Quadrini dal mio lamquir doglia, e mercede
Menure sofi la sipentimana dice,
Giu nere ad morco va priccol legno wede,
Che; come si vide, di lontan si mosse;
Tex voder, è poesan tronane si sofie.

Sicuro un'alto, a groffo muro rende
Da L'impeto del mar l'Itraelco porto y
Al capo, bepe uniu in funo fili mar fi flende,
Vicino esta arrivato il corpo morto
Su'i murio in su momento Alcinos affende,
Bramofa di veder, fe'l vero ba forto
Al muro, e al corpo finito poerume,
Che le diè nel montarni di ciel le penne.

Prefo in tanto l'banean dentro à la barca Quei, cheè eran ver lui finiti fil lepno ; Emoftra l'or, com'etai lio monarca ; Gli anelli, il volto cè l'àrapo illustre, e degno . Di molta carne in tanto Alcione fearca Vola per l'aria fopra il fallo regno ; Radendo il mar d'ogni conforto prina A l'infélice fue marito arrive Tuti, che veggen, comeil fuo conforte Bacido vien da la cangia a moglie, Supiti l'Amore, piu, quund ele porte Apredal lume, e se dal formo livglie. Esco cangia in vu punto anché vegliores, i Es in vu brene corpo si raccoglie. Vestito anché i da pinte, e » varie piume l'essi da pinte, e » varie piume —

Ceiece in

Radendo vanno insteme il mare, el lido, Nel los selice amor compagni eterni: Tendente sopra il mar formano il indo, Ne piu tranquilli, e piu beati verni. Eloà mipoti lino propitio, e solo Ogni sino vento sa, che s'incauerni Ne sette di che somo il nido, e l'unua. Emestra di di che d'estone cond.

Faimprigionare allbor Eolo ogni vento:

A în che plo gilo inno starbi il mare,
A în che poi del mar l'aleo tormento
Ngas parimbi à l'Alcione il generare.
Albora ogni mochibri lice, e comento
Sicuro può verfo il fino fine andare;
Tercheia quei giremi il vento non s'adira,
Main tutto Itace, ouer dolce uma fira.

Ogo un, che vide questa manuiglia, Alvi fill legno. E alvi interno al porte. Per ringratura el ciclo algate ciglia, a Chubbia donata l'alma al lor Remorto 3. Ethin Ceice, en e Esalia figlia ll reciproco amor veggon riforto. E in tanto il moso, chan vessitto, assetto D'infinito supor to empse i petro.

Dhauer, mifero me, mi doglio, e pento Corfo per farti premio à la mia fede: Ma nou credae, o he l'ethino tormento Del nosfro amor donesse e esse e la nosse con Due fame, s'habitamoil i no bel lame stêto. Co si so exteno i stepe, i o co limo piede. Ben chie, che ti sie dar le piante al corso Fujipir crede cassi, che nos se la siene de corso se se la siene de corso de la consecución de la siene de corso de la secono de la siene de corso de la siene de consecución de la siene de la si

Ben era il vincer mio di fommo pregio,
Ma molto più valca vino il tuo lume.
Dunque, iò piu cagion, ch' vn tato egregio
Splendor mandaffe laima al nero fume,
Voglio quest' alima mia, che più non pregio,
Render vaffalla del tartareo Nume.
Chel ombra tua ne la più baffa corte
Qualche conforto baurà de la mia morte.

258
Poiche fil uolto esfangue bebbe assai piato,
E dato al morto labro il bacio estremo,
Condusse sopra un scoglio il carnal manto.
E in mar del sasso il se cader supremo.

Manon sossit di Theti il Nume santo, Che restasse il suo cor de l'alma sicmo: Ma, come sopra l'onde à nuoto ei uenne, Ascose il corpo suo fra mille penne.

La piuma al corpo de la morte toglie, Ne seure fosto al mar gli laficia il petto, Ne seure fosto al mar gli laficia il petto, si sidegnai lacualier, obe la latriu soglie Faccion, ch'egli filia sino al fino difficito: E, per dar fine à le siu increu doglie, Repon fot a qua il vras formato aspetto: L'alzala piuma, ei pur foto è asconde. E tenta fonza fin movir ne l'oude.

Gli fa la piuma bauer pallida, e finorta
L'amore, e di colei liniquo fato.
Madio lunge dal petto di capo porta;
Come l'anitra bal petto ampo, d'enfato: Effaco in
Quafi coda non hà; lacofia ha corta;
Mergo.
Gli é folamente il mar propirio, egrato.
E, perche tenta hauer foit acqua abergo
Dal fommerget fino uire detto Alergo.

## IL FÍNE DELLVNDECIMO LIBRO. ANNOTATIONI DELL'XI LIBRO.

VO G. I.O.NO alcuni, che la morte di Orfeo foli hiloria vera perche, effendo Orfeo flato il primo nuenero dei la sicrifici di Bacco, pimpole à i Traci, che faccitero fate i med fini facrifici da la Menadiche erano quelle donne, che pauuano allora la purgazione dei mêtuo, pet tenerie mentre, che durau quella purgatione lontane da gli humolimi, qualifirmangono offis, fe per auentura viano con effe loro un quei tempi . Hauendo le donne dopo brau amiglior condideratione (por gali ordini di Orfeo, interno i facrifici di Bacco-periforno, che eghi non gli haueffe fatti ad altro fine, che per i teoprire le lor vergogne. 82 abbomineno il DEZIZZE la onde congiurono in inferme contra Orfeo, e farmazzorono, (pinte da quel furo reloro bethale con il Rattir, con le Zappes, con gli altri infrumenti da campagna. non e men adorna quella dei circitione del la more di Orfeo di belle comparationi, come quella della more di Orfeo di belle comparationi, come quella della divigilio, nondimeno è fipigzat non meno feltere di quello Voluna, qualte tutto chefa di Virgilio, nondimeno è fipigzat non meno feltere ma di la more di Orfeo della fatta; qual fer in the perpirimente melli larconterificio innora del Poetra gli Dei, nell'ivitimo della fatta, z. Qual fer i form, e gli ultera dipolifori. e l'altra al medefino Orfeo nell'vitimo della fatta, z. Qual fer i form, e gli ultera dipolifori. e l'altra al medefino Orfeo nell'vitimo della fatta, z. Qual fer i forme e remoti più fari di reconterificia dell'ultimo della fatta, z. Qual fer i forme e pri ultera di profeo.

CONVIENE propriamente la fauola di Mala, che chiefe a Bucco, che gli facelle gratia, the trutto quello, che teccua, diameli por a, alquate i pi de dile volte fdio concede, che tutte o le cole gli fuccedino felicemente intorno l'arricchire, perche tutto i fion ingegoi glipriecino o fecondo i deficieri o lo. Onde quanto pi il arricchire, attra più crefee il defide no d'hautet, venendo poi in cognitione al fine, che col la fura fama è infausibile, come ancora la fuse fete inclinquibile, fueltra a Dio, pregidolo che gli leui quell'ardentissimo defiderio di ricchezze, il quale modio à pieta gli fa poi meglio conolecre, ausidolo a purgaria filmer Pata.

Tolo,

tolo, che le ricchezte non fono altro, che apparenze di ben nell'auro, e che fono labili, e fugeto i finigilazza dell'aque del fiune o mode l'abilito de ingeoir, è dei traugali, poi man di later, come purg ato dall'aurisimo del dellerio d'auere, nel 100 phi foliazzi, che non fono altro, che le cognitoni di fe fedi. Si vete, quane non meno vagamene, e che duerfamenen, tabib l'apqualita delerini; giorni immolai luoghi, come fi vede quiui antora la fiu ingenio fa docutione in quetta patre, nella l'attanza, l'avalente naturonat dals. Si legre antora ra di Vinno della l'attanza, 3, 18, e discribetto, e man-

ca il vitto, e nella feguente la bellissima conversione, che fa Mida à Bacco.

And the entire the process of the continue of

CI dipinge lo spergiuro di Laomedonte prima contra Apolline, e Nettuno, e poi contra Hercole, l'huomo macchiato d'ingratitudine : il quale, vol: andofi à Dio ne' fuoi maggiori bifogni, con voti e promistioni ottiene quanto defidera dalla fua bonta divina: & ottenuto lo subito, come fcor deuole di tanto beneficio, & ingratissimo, non fi cura ne di Dio, ne de gli huomini , onde ne merita poi il castigo dell'inondazione dell'acque, che gli leuano tutte le sue sostanze, lasciandolo in miseria, & infelicità ; e li toglie al fin tutti i fuoi beni ancora, vna fiera malignità d'aere, e, perche, chi è ingrato à Dio, è maggiormente poi ingrato à gli huomini; hauuto il beneficio Laomedonte da Her cole, di vederfi liberata la figliuola esposta al mostro marino per liberar il paese suo dallo sdegno di Nettuno; non volle fatisfar Hercole, de i quattro caualli promesigli; la onde non volendo que grandissimo guerriero passare l'ingratitudine, e villania di Laomedonte, senza dargliene il douuto cattigo, l'assediò, e al fine gli tolse il Regno per darci essempio, che'l fine de gli ingrati, come quelli, che sono spinti da vna maligna intentione à mancar'altrui dalle soro promesse, sarà sempre infelice, e spauenteuole. Si vede quius dipinta dall'Anguillara nella digressione della stanza, Faste il pensiere, siranfi da parre, tutta quell'architettura, che non meno può far comoda, e vaga vna città, ma ancora forte, e ficura . Billa digressione è ancora quella della stanza, Con canta cura il formator del giorno, intorno la inuidia, che non haurebbe ne faputo, ne potuto aggiuger cota alcuna alla fabrica di Troia,

LA fuola di P-leo, e di Theti, fi può tenere per vera hilitrais, perche, hauendo Peleo dunande ri più volte Their per mogletzagli furno date rance repulle, quame trasformation finne O undeo, ch'ella facelle, meutre che Peleo tentata di tenerela, quando in Arbore, quando in Vecello, e quato in Tegre in a di finn, latuendo di damandata dinanou, l'ottenne dopò ancile configili di plades; e l'amprato do di Achille, che in poi fortifismo peterrero. Si volt quitti unanto vagamente habbi l'Actività de l'achilite, che in poi fortifismo peterrero. Si volt quitti unanto vagamente habbi l'Actività de l'achilite, che ma canco a l'aved la bella finn countrition e a Peleo melerro della finata, Peters del

fine al l'unperture amante.

CI rappecienta la fauola di Chione la Ingerbia di quelle ficiocche done, che, dandofà a credetre, the la loro belle Izza fia perpensa, hanno actiere di aguasalizzi alla liama. Onde, come primismo min ciano à la fighuoli, lono per la lore luperbia percelle dalla faceta di Diana, che figura la cuttile, che rende morta la loro belletza rappeche fi wede per vina ificienza, che molto meglio coferuano la loro belletza quelle, che viuono caltamente, fono lostrane da gla abbracciamet de gli huomini, no me le si onache, che quelle, che impere fono accoppanze con la monone, che fanon figurio il, minie danque la belletza di Chione la fenas fi, patra, al paragene di quella di Diana caltaca rappersta di minimo de la mante di propienta di la rapparta di quella, che vogliono viuore dal manten di minimo di di la vita cui la caltaca rappersta di la vita cui la caltaca di caltaca di la vita cui la caltaca di caltaca d

che vengono dal cielo, quando ci douerebbero giouare, cifanno grandifiimi danni, cel farci falire ogninora in naggiori uperbia, nella ilanza, che geme honer dui Romi honeri amonis i e nella fegu cite come vi filegge andora la bellistima comparation de della filtara a secone la filegge andora la belistima o

SI comprende isroro II upo molturo (e, che diu ora e finacia il Tamento di Peleo, in seletta el dalo more di Rosaghe i deluti fono (empre accompagnati per vendettà di Lio da molti dani, miérie, & infelicia; come rappresea benell'Anguillara il Villano, che porta i nue ua del Lepo a Pele, andia fianza, Gunui il guillara parani nishi into. el modo del fuo procedere nell'esporte la cagione della fua eventa, di manieta ca che non fi può pendare, che portifici far altrantice, he come è rappitatora o quiui.

LA fauola di Ceice, e di Alcione ci da essempio, che dobbiamo alle volte laiciarsi persuadere alle persone, che ci amano da douero, come amana Alcione Ceice, interno il fare, o non fare quelle cose che ci s'appreserano totto ipecie di bene, perche è molto meglio nelle deliberationi, esleguir col co figlio altrui men che bene, per modo di dire, che far bene per propria ritolutione, compiacendo fi molto Iddio divederl'huomo piegheuole all'altr'huomo, per nodrire quell'amore, echarità, ch'egli defidera nel generale de gli huomini, come quella che è ec fi fondata se pra l'humil à, come ancora è fondata fipra la fuperbia quella risolutione che pigliamo da noi medefini, parendoci di lapere, e preuedere tutte le cose:e si come l'essecutioni che si fanno col consiglio de gli amici il piu del le volte hanno felice fine, cofi quelle che facciamo da noi stelsi di rado, o non mai luccedono felice mente, come non successe la nauigatione di Ceice, ilquale volle imbarcarsi contra il conteglio de la fua amagetifsima mogliera, e rimale affogato da vna mala fortuna di mare, manda Giunone ad auifar la moglie in fogno, della morte del marito per Motfeo ministro del Sono, per farci vedere, che Iddio non lafeia mai di darci alcuni indicij, e prelagii dei trifti fuccessi, che ci auengono ancora, prima ehe lı fappiamo. fi può quiui ancora pigliar effempio, che quelle cofe, che amiamo imifuratamente ci fono facilmente tolte da Dio,a fine che conofciamo, che douemo voltare tutto l'amor no ftro in effo, come quello che è flabile, e fermo, e non in cofe caduche, mortali, e transitorie.

FVRO NO ambidoi poi trasmutati in vecelli, essendo volata la fama in ogni parte dell'ardentissimo Amore, che si porcauano insieme Ceice, & Alcione: che quelli vccelli poi, che si chiamano Alcioni, habbino, come vuole Ambrogio nell'Hexamerone, forma di render tranquillo il mare nel tempo, che fanno, e couano l'uoua, è cofa credibile, poi che è narrata da vn tauto huomo. Si veggono molte belle cofe nella descrittione di quella sauola:come sarebbe la passione, che mostra Alcione della partita di Ceice,nella stanza delli Anguillara, differa me, deno è quel timpo gito. e nelle seguenrisle digressions, che sa vedendo l'animo suo alterato, mentre che tétaua di dissuaderlo da quel viag pio ouero perfuaderlo a condurla con eslo lui come nella fianza. Che almen non temeri, fosco so vegno e quella, che sa nel descriuere il modo, come s'adoprano quelli, che sono se pra vna Galea, quando sono assaltiti da qualche maligna fortuna, nella stanza, Dal porto selsan via binaccia. Descriue aneora l'Anguillara felicemente la cognitione che hanno i marinari della mutatione del buon tem po in afpra fortuna in quella flanza , Il buen padron che'l mar biancheggiar vade. Bellistime fono le comparationi , come quella della fianza, Come contra la fquadra ardito , o fiere. el'altra del verso di sopra, Qual fot aristo, el difco il muro mirona e quella della flanza , Qual fo talhor da fochi, o da torminti. Bel tisima ancora, e giu diciola è la fortuna di mare, nella quale s'affogò Ceice, descritta molto propriamen te, come è ancor bella, evaga, e molto ben rapprefentata la casa del Sonno, a concorreza dell'Ar.o flo,la descrittione della pigritta, e dell'oblio, fatta molto felicemente. Et l'apparire di Morfeo ad Al cione, la doglia lua, e tutto il rimanente della fauola posto, e rappresentato vaganiente dall'Anguillara, nanti gli occhi di chi legge.

LA uniformation di Effori in Mergo ci di effempio, che il pridelle velre gli huomini imprude di cincerno di 19 priori commodo de intra aliana manina ci a giudicio, into a caponed di damo, e della morre de fino ipu ari amici, perchenon dere giumali luomo lafara fid modo accescare dalle pationi, che filsu intuledi umante (flutre cilata e officiale), come officia facio per ra billisima gioriane, effordo fato cagione della fiuz morte, onde poi, unto dal dolore, giori sul marce, s'affo del qui unitale al Borea poi, iche fifosi per opera di filtura di colore, giori sul marce, s'affo del qui unitale al Borea poi, iche fifosi per opera di filtura di colore, que con marce, che ratto ratto filto more gelotto a capa, s'perche vono, che fi affogaluol venne di figora, edopo di muous artufara como lo imergo, perquello Bisico, a afiga nado, fil detro effete trasformato nello fimergo. Billisima deferitione e quella dell'Angualitar del l'ameno, chefrece filco, comeptina ved morta la lua amanifisma Ninla, palla filtanzi, Dibane migra, sun afietipe pera calle il guere come fino ancora belle, e traffortare felicemente le comportation l'un addivismo della filtanza. This stavi supi addiplo figurane, e l'Irra della filtanza, fede giore, da di papas.







tò il buon vecchio , alfi glio auenne Del Saggio tor Troiano . Non Seppe il padregid, mamorto il

tenne ) C'bauesse trasformato il volto humano; Però con cerimonia al Tempio venne, E sul sepolero suo superbo, e vano, Dou'era folo il nome, e ricchi marmi, Fè cantare i funebri, e fanti carmi.

Volle al funebre officio Hettore il forte Con tutti i suoi fratelli effer presente. Paride fol maned, che la conforte Hanea rubbata al Re di Sparta absente, E ne venia ver le Troiane porte Su'l Regno, ch' vbidir suole al sridente. Hor, mentre à lei cangiar fà fofo, e loco, Mena à la patria fua la guerra, el foco .

Che, come il Re di Sparta il fireto intefe. Per l'atto, e per l'amor fatto iracondo . Perracquistarla, e vendicar l'offefe, Vni tutta la Grecia, e mezzo il mondo : E poi con mille nani il camin prese Per lo Regno del fale alto, e profondo . Ne faria flato à vendicarst lento, Sel haueffe fofferto il mare, el vento.

Ma nel gran porto d'Aulide per forza Pu trattenuta la Pelafga classe, Che il vento irato , ch'è contrario à l'orza, Contra il muro Trolan no unol , che palle. A far rifblender la cerrina scorza Sopra l'altar di Gione ogni alma dasse, Per prouar, se l'incenso, il prego, e'l lume Può placar gliepi veti, e'l maggior Nime.

Apena ha posto il sacerdote santo L'hoftia fopra l'altar ricco, & adorno, Ch'vn lungo serpe appar, dorato il manto ; Ch'un platano, che v è, cinge d'intorno. S'alza verso la cima il serpe tanto, Ch'ad otto augelli fa l'oltimo scorno . C'hanean nel nido il corpo mezzo ignudo, E fegli cibo al dente ingordo, e crudo.

La maire, che vede l'ingiusto dente Smembrare d'aloics fest d'armal pamo, Polaus interno à l'ausido ferente, Ter vipararui, intorno angi al suo damo, Il sepo in lei ennale luici interna. Ne postendo volure vià l'ingamo, Amenò à tempo il apo ingiusto, e selo, E faitò il corpsion del nono angello.

Quini era Menela 70
Quini era Menela quel Re Spartano,
chi incendes raquillar la loa conforte;
Quini "Agamenone era, filo agermano,
che capo eletto huscan de la cohorte;
"Achille, Vilife, & ogni capitano,
che vanne a fassorir la Greca corte.
E ciafibedov da los filosoffere
Di quel, y les in los prefere, all forpe feec.

Ada quel, che fale eximonite fante, Nel campo Creco barufice, e indonino, (Parlo del vintrabile Calcante) Dichiaro loro il fiu di quel defino. I more augis, chel l'erpe à voi duamnte Condaffe al fiu del lor mortal camino, Mostrar, che come al tempo baurà non ami Mangiati, Troia baurà gii vitimi danni.

Si che rendete gratie di ciclo tetrno, Fuor rallegrate il volto, e dentro il core, Se chu conscien, cibe palli il nono verno, Pria che fi polli haute l'ottimo bonore. Mentre il Trotte parta, il manto ellerno. Vegzon del ferpe altier cangiar colore. Gono, per più ficun angrino darne, Fece di marini calto ali veni la carra.

Ma, se ben dice il nono alto portento, che vinceran passa il nono Antonno. Rom però essa la tempesta, el vento, Ron si placa però Rereo, e Portumo. Credon molti, che sono, che il ondamento Hebbe il altera Troi ad Neturno, che tenga l'onda irata altra s, e duca, Per la pieta, be egis ha del pie mura. Ma il buon Calcante quel, che sà non tate, De la cagion de l'horride temples, se voi volete baner da l'onde pace, (Dice à le Grethe coronate tesse) La Dea, cui d'abalira la flusa piace, Comien, che pria da voi plaçata reste; Delia placar si de col colui sonque, che se l'est ceruo di lei restare glinque.

A G M E N N O N E hauea pochi ani audite In cervo di Diana i edomorto La Dea cono agia rento piu arrogante Rom gliufico giamai pastro del porto. Il Re, che pri la vove di Clasarete Quel, che vorita l'Oracal, ha ben forto, Crede per bea commune a chil configlia , Chè ben farrificar la propria fifsia.

Poté più il Rg, che la sienate, el padre, E di facrificar la figlia eleffe. Fra quanti bauca ne le Telaffe fiquadre Pennò, ch' l'ilfi fol di flor poteffe Cliemoffra di lei l'accorta madre Sotto ficcide iben, ch' ilui la deffe. L'accorto caudier giugne à Micene, E con quesfla bugia di lei Totticne.

Con gran piacer de la Cecropia corte Quel Re, che voi fieoù molti anui pria, Trudante Doma, ha gi i altat conferte La volfra bella figlia I figenia D'un causdicro, il più bello, il più forte, Il più prindente, e boggi al mondo fià: Tère eterna di voi lettita, e pofi Del figlio di Peleo I ha fatta fiofia.

l grande Achill e quel, c'h suerlaintendet E, perche lindugiar petit nol factia ; Vuol, c'hiò la meni al campo, avi è attéde, Si c'hela fhofi, e poi feco fi giaccia. Lattere, e contradeni in questo prende; E fede acquille al menita factia. Sallegra Clitennoftra, e gli di fede, E lindicie figita al querrier erede.

Lor

Lor fida compagnia la madre porfe, Reflar rolle al gouerno ella del Regno. Toflo, chel padre mifero la ferofe, Su l'infelite al tare arder fè il legno. L'occhio dal crudo foco ogni alma torfe, Per non seder quel farrificio indegno. Piange il miniltro, e dalla il altar fanto, E dagli occhi à tutti imperta il pianto.

Mossa Delia à per a che'l foco spienda, per ardere una vergine si bella, fe, c'un active nube in terra senda, și che copra l'atare, e la donzella. La Dea sa poi, che seco il camin prenda In gusta tă, ch' alcun non può vedella. La guido poi nel Dauxica conssno, e dielle nu gusta tă, c'a deun non può vedella. La guido poi nel Dauxica conssno, e dielle nu gurdia si liot e rementati l'incomentati que su monte di un non può vedella.

Dentro à la nube voa cerua fu posta la fuego sie da la trisorme Diusa, zua. La qual, poi che la nubes fu deposta a, E vista fu coborte Arguna, V'edendo, che colei, c'ha stou sou con Hancon, non apparia morta, ne viua, T enner, che la sorella di Mienta. L'baues sie sorella di Mienta a sie cerua.

> Che per lo ceruo già dal padre secifo Volesse quella cerua in ricompensa . I Greci ringratiar con sido ausso De la sistuaggia Dea la possi immensa . La ringratiar, chè lei cangissi li viso, Per innolarla à l'empia spamma accessa , E più, che vider verso il marin stuto . Cessa di ortuna assere in tutto .

Comé quieto il mar reggono, il vento Mille naui, e gale prendon da tergo, Per dar calligo al Jurto, e al Irradimento Del patel di colui, che fi fi Mergo. E in breue d'arme adorni, e d'ardimento Trendon ne porti Frigi i Greci albergo, E i vecchi fan venir palitàt, e finorti s E rallegram ettetor con giu d'arri porti.

VN altiffmo luogo in mezzo al mondo:
Cha per confin la terra, il mare, el teleo,
che vede que del Regron also, e giacondo, na
E que, ch' unita har il alma al carnal velo.
Tra quei, che Diolegore, il lifere, biondo,
Star pieto l'equinottio, e fotto il yielo,
Non può alcun dar finute le parole,
Che in quella regione il fision non volo.

LA FAMA s'ha quest'atto luogo eletto, Ene la maggior cima ha la fut corte. Forasto ha in mille luoghi il muro, el testo, Pia mille ampie fenestre, emille porte. Quindi ha mill amre il passo entro al ricetto, Da cui sono il a Dea le voci forte: Da tutte le città, sian pur remote, Tutte i ili storte son l'human note.

E dimetallo (chierto ogni fiae parte, La scala, il tetto, il pavimento, el muro, Discepte contre s'abricate ad arte Vi stava di bronzo vi fonante, e duro: Le quai que stono, che ca morta si sparte, Ridicon tutto naturale, e puro. Come vien la parola, s'e ber mente, Da mille voci replicar s'sciente.

Non v'è filentio mai, non v'è quiete, Se ben mai non vi s'ode alto lo strido. Ma s'odon mormora voi si fecrete Di talitumo in tasitumo grido. Come l'onde del mar mormora thete Advn, che molto sia lontan dal lido; Come mormorail tuno quieto, e piano, Se Gione tunonia nria da noi lontano.

La Des la nobilit ĝ ŝa pria, ch' intende Quel, che regiona il mondo di ĝ flessa. La pledene la corre attenta prende La fauella dastrui muta, e sommessa. Tosso, ch'om nobil de la corre sende, Con vari accorti modi ogn' un s'appressa. El rende cosso or cosso di sende.

Dd 4 A cenni,

A' cenni, al volto d'ambi, à lieto, à trifto. La plebe s'indouina, quel ch'ei dice; E più alcun fazgio, c'hauea già preuisto Vn successo maluagio, ouer felice. Quel, che giàil sì, da qualche amico è visto, Il qual fasi, che'l ver non gli disdice. D'uno in un'altro il muto grido giunge, (qe. Finche'l sa ogn'une ogn'un sepre v'aggiun

Ogn' vn fa spacci , ogn' un fogli impacchetta , Per terra altri s'innia sopra il galoppo, E fa sonar dalunge la cornetta, Nel mutar del canal per non star troppo : E; perch'altri no'l passi, il fante affretta, Che par, ch'in troppe cofe dia d'intoppo; Promette, e dona largo à la sua guida, Acció che corra via veloce, e fida.

Altri fraccia per mar fufta, ò frezata, Et auijo ne da, done glimporta. Ma molto prima à darne auiso, è stata A grandi Heroi l'imperatrice accorts. La spacci pur chi vuol, che l'ambasciata Vn de'ministri suoi mai sempre porta. Mille ministri suoi prendono il pondo Di farne mormorio per tutto il mondo.

Attenti per hauer qualche altro aviso. Finge alcun con maniere, e note accorte Qualche falso successo à l'improviso; Et à qua'ch'on, ch'à lui da fede a forte, Fà rallegrare, à impallidire il uifo . Altri senzamuention quel , ch'ode, spande; Main quato al fatto il fasempre più grade.

Seco il non uero, e temerario Errore Con la Credulità di stare elesse. V'èla uana Speranza, e'l uan Timore, Che fatti ha ciechi il lor proprio interesse. Vistà il dubbio Susurro, e senza auttore, Che non si seppe mai di cui nascesse. Fanel più alto muro ella soggiorno, Onde riquarda il mondo d'ogn'intorno.

La Des, che signoreggia in quello albergo, Hadozni folgor più veloce il piede, Quell'ale ben formate ha sopra il tergo' Che la margior pelocità richiede . Stia, come vuol, fenza voltarsi à tergo, Ciò, che s'adopra d'ogn'intorno, vede : Che'l corpo ben disposto ha pien di piume. Et ba sotto ogni penna ascosa un lume,

Per altrettante orecchie ogni hora attente Ode ciò, che nel mondo si ragiona. Efa, che ciò, che vede, e ciò, che sente. Per altrettante bocche in aria suona. Di dì, e di notte in leuante, e'n ponente. Se'l cafo è d'imporsanza, và in perfona. Per lo mondo ne và fenz'effer vifta, E più, ch'innanzi và, più forza acquista.

. Mesce col vero il falso; e ancor tal volta Ciò, che raziona, è una menzogna espressa; E non cessa giamai d'and tre in volta, Fin ch'empie tutto il mondo di se stessa. Ritorna ala sua rocca, e vede, e ascolta, Ne del sonno ha gianai la luce oppressa. Poi ciò, che si fa in cielo, in mare, e in terra, Famormorare ancor terra per terra.

Stan, fatto c'han lo fraccio, entro à la corte, Hor questa Dea, che la città spanenta. Quando infelicità per sorte apporta, Horribil più, che mai, si rappresenta Con gran susurro à la Troiana porta : E la gran turba ad ascoltare intenta Rende del mal, che la minaccia, accorta, Comelarmata Grecas'incamina Per dare à Troia l'ultima ruina .

> Non mostrail vecchio Re turbato il ciglio, Perche non prenda il popolo terrore, Anzi porge corazgio al suo consiglio, Se ben dentro da se timbato ba il core. Da il peso generale al maggior figlio Di fare armar le genti di valore: E tutti i Rê vicin collega seco, Per ributtar, fe pud, l'imperio Greco .

11

Il popolo minor, ch'ama la pace, Teme,che non può haverne altro,che dano, Mail forte lettorre, ch'o agni fuo feguace Di buon corazgio ad afettargii flamo, Brama prount, come fia forte ch'ace Col fuo cugin, che fi funofi varmo. (Gi brama tlettorre (e pargii gui hora mill Di far contraflo al gran valor d'Achille.

Quel, the l'maggior caftel guarda ful onde, Gi d del armata Achea dà più d'on fegno. Mostra varie bandiere, e varie s'onde, El numero distinto d'ogni legno. Gi la tromba, el tamburo il ciel consonde, E'nuita in Troia ogni guerrier più degno, Che comparista d'are a' Greci guerra, Mentre vorramo il piè godie in terra.

San ben ilfoggio Enca cal forte Hettorre, Cheffendo i legni un numero infinito. Al campo non potran vetar, net torte, Che nontyaadagan in qualche parte il lito. Tur, mentre il picke in terra vorran porre, E che farà il lior campo difinito, Difforron', che fi facciain quel vantaggio Tiu ch' à Greci fi può, danno, & oltraggio.

Mentre i feri Troioni armati il petto Cercan fuor de latera vanifi infieme, E metton tempo in mezzo, per rifietto Di quelle compagnie, ch ancor fon feeme, Per dar la Greca armata a liproprio obietto, Libecchio con tal forza in aria freme, Che pria, chel forte Hettor co fino i fia in più E piu d'un legno Greco al lio giunto. (10,

Come, il superbo Hettor sà, che le piavite
Haw molit Greeti possite in la Curena,
Con la casussite in si singue, aucune,
E quanta in punto n'ha, tanta ne mena.
Comanda aucon, c'ho epni ammassita si pante
Vada contra la gente di Micena,
Ters fare à los nel dissinonta inciampo
Triache l'accion pin grossio in terra il căpo.

Protefilao fu il primo à porre il piede Su'l ildo, est veracei l'ital carme, Ch'à Greci gia quella rifolla diede: Colui, che porra primu il piede, el arme Rel liro, c'hoeggi il Re Troia possibile. Comien, che pria da l'alma si diforme, Protefilao non crede, e in terra si ende E spora il forte sino canallo assende.

Un gran squadron di caualieri, e santi Pria, che giugnossi ettero, calcar la terra, Xo vonce lettoro, che l'capo checo so vict D'hauver haunto il lito senza guerra Protessi nos solo sorge assurio. E con souerchio ardir la duncia assersa Contra l'alero Hestor si spinge armato, Per adempir la prostita del stato.

Pongon poi piu vicin<sup>1</sup>la lanciain rella Ambi con legigadria, jorza, e valore. Il clojo quelli, e qualiforna da latella, Ma l'un l'amorten la j. lalro I bonore. Il capo perforano di Orcto rella. E cade in terra, e batte il ficuco, e more. Fa Hettor vedere d'Oresi con lordanno, Con che forte di gente à pugnare banno.

Ogni duro c.malier pugna , e contralla , Ogni guerrier Troias trosa il fuo Greco . E tutto fa , perche la fpada , ol bafla Rendal inimico fuo per fempre cieco . (fla, E.mëtre bor quelli, bor que'vice e foura-Mandan mill alme al tenebrofo fieco . Fere il campo Troian con piu cordegio , Perc'ha dal lato fuo capo , e »mitaggio .

Main molte parti gil fmontan fil lido, Che non pomo il rivoimi effer per tutto. Ode da lunge i forea Achiliel grido Del popol, che fin in terra pria condutto. Armato, e cinto a flianco il firro fido, Già pofa il preflo pic fil lito afiiuto. Il E, per far paragon de le fae proue, Perfoi d'ampo rivoimo il campo nome. Da l'altro lato era fmontato Aiace, E n'hauea fatto scender mille, e mille. Sta imezzo, e saper cerca Hettorre audace, Da qual de' colli sia fmontato Achille . Ma'l fato per quel di non gli compiace, E no'l vuol à le sue mostrar pupille : Vuol, che quel di combatta il suo destino, Con Achille non già , ma col cogino .

Dal deftro corno Hettorre ardito, e franco S'oppon con molti fanti, e cassalieri. Ma, doue ha preso Achille illato manco, Cigno s'oppon con molti altri querrieri. Coffui del forte Hettor non valea manco ; E die tante a'me a'regni afflitti, e neri Quel di pria , ch'affrontaffe il fier Pelide , Che stupido restar fe ognivn,che'l vide.

Traffe dal sangue già del Re de l'acque Le membra, ch'egli hauea robuste, e belle. E di fare à lui gratia al padre piacque, C'hauesse inuiolabile la pelle. Fin'al presente di dal di, che nacque, Trouossi in mille guerre acerbe, e felle; E ogni huom, ch'egli feri, restar se essangue, Ne alcun giamai da lui puote trar fangue.

. Mentre va contra Aiace il forte Vettorre, Sopra un canallo Achille era montato E Cigno contra il figlio di Peleo, Da quella arena Enea non si vuol torre, Doue Protesilao l'alma rendeo. Anzi ini tutti i suoi vuol contraporre A' quel, che sceder cerca, orgoglio Acheo, E fa scoccare à un tratto à mille l'arco Contra ogn'on, ch'occupar cerca quel varco.

Non può seffrir l'irato Diomede, Che l'effercito suo scenda si tardo : Trede in mano vn fledardo, e lacia il piede, E salta dentro al marfiero, e gagliardo. Nel acqua infino al petro effer si vede, Pur volge contra Enea l'irato fguardo. E quanti altri giamai fiero, & ardito Va contramille strali, e contra il lito.

Mill altri dopo lui saltan ne l'onde, Ma prima ogn'un la picca al fondo appūta. Staffi in battaglia Enea sopra le sponde. E de l'haste à gli Achei mostra la punta. Stàin loco, che da gli archi, e da le fionde Delegni la battaglia non è giunta. Gid Diomede il fier l'arena prieme Con forse mille picche unite insieme.

Enea, che non hauea cauallaria. C'Hettor seguiro , e'l figlio di Nettuno , Dismonta, & entra ne la fantaria, E fa nel primo fil core à ciascuno. Gli archi Troiani intendon tuttauia A mandar Greci al regno afflitto, e bruno. Enea va con vantaggio à Greci adoffo Prima, che'l campo lor venga piu grosso.

Co suoi l'ardito Greco abbassa l'basta, Elimpeto Troiano affronta, e fere. Hor, mentre in questa parte si contrasta, Fa Cigno, e Achille altrone prtar le schiere. Hettorre in quella pugna ancor sourasta, Douba spiegate Aiace le bandiere. Sourafta il Troian campo in ogni loco , Che'l Greco è male armato, infuso, e poco.

Fortissimo , e leggier , nomato X anto . Veloce vna giumenta già del fiato Di Zefiro formogli il carnal manto. Ben di forbito acciar si troua armato, Ma non ha la sua lancia Pelia d canto. Hor, poi che chi l'hauea, giunto non era; Ne tolse una ordinaria, e piu leggiera.

Sprona contra i Troiani empio, & altero: Non ricusa il suo scontro il forte Cigno . Ferifce ogn'un di lor fotto il cimiero, Senza che l'elmo alcun faccia sanguigno. D'ambi il cerro volò presto, e leggiero In mille scheggie al rezno alto, e benigno. Rotta la lancia, alcun di lor non buda, Ma vuole il saggio ancor far de la spada.

Ben

Ben fingido reflò i di Quando cader vol vide di primo in terra. Chim cento imprafo banea con mide, e mille Colfino primo ferri vinta la guerra. Subito fa, che in aria artia, e fianille La figada, che addi paneo into aftera, A trusch ella habibi a do foruragi il Sole, Ma mone pria ure tui quefle pro ole:

Feroce canalier ; chi quel ; cho villo,
Porti lhonor del hono campo Troino,
Proti lhonor del hono campo Troino,
Priza chi ai tumadi al rega o (suro , e triflo
Colfero che tuficorzin quella mano,
Porrei laport date ; qual padre attriflo,
Sio ti fo Lalma ignuda ; el corpo vano:
Dimmi , fe sufei Cigno , onero Hestorre,
Sà Triamo, da Re del mar is vegno à torre

Non ti slegnar, che ti sia bonorecterno, che soli grande Achille babbia potato, bonando al corpo tuo persettu verno, Eur sombra igunda tua passare à Plato. Tusol potrai vantarti entro à sinferno, cha sprimo sorno mio non sei cadato. Done farai shapir mili altri forti, che son la signi, cha sprimo sorro to morti.

Ben conofco io propititala mia forte,
Rifofo albon la prole di Nettuno,
Pai che l'aguerie del capo. Actoro piu forte
Cerca di chrmi al regno affitto, e bruno.
Però che, quando hawò da te la morte,
L'baurò da quel guerrier, che vice egu tmo.
Masi al regno io do te favo, e profondo (do.
Stra di qua il pruin lino, c'habou beggil mo

Son Cignosfiglio d Rg., che col tridente Nel grande imperio fuo di leege à la caque: Ma bone è tempo bomai, che i frore tense Di saper qual di noi pin sorte nacque. In questo ogni von di ton fero, co possimiente Parlò col servo, e com la lingua tacque. E, guentre un pagno intide ai crudo affiliro Mone Latro il cassallo up 810, 2 edistro.

Sodon le boste lur si spesse, e crude, Chepa, ch' vou suitain ain martelli, Quando ha laccop actur lopna sinende, E chel' vogston doma quattro marelli, sempre le pide to di sinque; cientide Mostrano i agili lor lucesti; e belli, O taglina il braccia di steme, o Streborgo, No pono il sangue mai trar del spo albergo.

Quest'elmo, e quest'orbergo, e questo sindo. Che, come vedi, me la guerra io porto, Non son per la difela al cospo crudo D'altrui, ch'al corpo mio non saccia torto: c Che, quando antora si combattes si ignado, Nga potrei rimaner ferito, ò morto. Larme, le piame, s'artissio; e l'oro Sol porto per bellezza, e per decoro.

D'imitar cerco in questo il fero Marte, cle » este auto e per ornamento il ferro, No peri habbat tumor, chi nquache parte La spada il punge, oner Lamato cerco. Cagiono il il stao, e nona la speza, di arte, Sel sungue aucor destro a de sene io serro. Che, s'ame una Nereide non si madre, Lo Dio dele Nereidee pur mio padre.

Hor, i to del fan us mio ti fono anaro, Piu liberal tu non fai meco effetto. Fa in quello di reve hia vibuse lacciaro, E fil mena vua punta in meczo al petto. Al ernda colop fion non fa vivo. Benche fia di gran tempra, il cofaletto Trapaffa dopo il ferro il cuolo, el pamo Ma gel carre fio non fa divondationi.

Sdegnato

Come à adira il 100, seffererede
In parte vendicato del fivo (corne,
Chabdardo nou mafichera, e i aucde
D'hauer di peglia vul huont tolto fu'l cornes
T al s'adira l'Acheo, che aperto vede
C bogni fiu colpo in vol zi fi fende intorno.
Guarda, fe'l ferre è gualio piu da prefio,
E gli troua la punta, e'l taglio (filfa).

Dunque è la destramia quella, che manca, (
Disse fra se) c'ha pin debit natura è
Dunque non è la destra arâtia, e s'anna, 
che gia distrussi e tirresse mura è
Non quella man, che l'onda tillustre, biāca
Pè di Caico già sanguigna, e seura
Ceb se di sangue d'Emedo le gibe;
E che in Cilicia già distrusse T be è;

sei pur la man, che Telefo due volte Già percetoffi, il grenoffi de mi filinod Altide. Hor, chi thain quello di le forze tolte è Onde e, chel ferro mio piu non recide te luci a do n'Remete Lici volte; Chi in fauor de Troiani i Greci vecide. Con quanta forze può, degli vor nuerfo, E tuta i libufo pio taglià i tranerfo.

Quado in due pezzi andar lo fiorge in terra,
Ancor he foffe tutto armato, e forte;
E pure la fueda mia le vista eguera;
(Diffe) non ha però cangiata forte.
Con que l'affadas, chel mio puguo ferra,
Ho dato obro bara quel guerrie i morte.
Con que l'atlefla bor ferrò coffui,
Dio faccia, che l'emecfino aumona dui.

Con questo dir, pien d'ira, e di dispetto
Vn fendente crudel fu Cipno aunalla:
Vn fendente crudel fu Cipno aunalla:
Oppone egili e (loculo, e li squi natto,
Toi cala con furor fopra la fjalla;
Fin il la carne la tifusso e directo,
Ma quiui ogni dispeno al squi ofula:
Il fiero Achille rasferena il siglio o
Chevede carrare il ferrose ossir vermizlio.

Ma bene indamo fè le ciglia liete: Che l'sique, conde macchiaro il ferro feorfe, Era del Impue trato da Neumet, Dalcandiero, à cui la morte porfe. Per darlo al fine à l'oltima quiete, Poi chè à piu fegui del fine error s'accorfe, Fa, che nel fodro il fuo flocco fi copra. El amazza ferrata impugna, & opra.

Non refla Cigno di ferire intanto
A' fin the lifeo diseano ei non adempia; a
hai mulle luoghi il so ferrigno manto
Percote con la spada ardente, eo empia,
L'altro, c'hauca nel suo ferrato guanto
Pressa unazza, a lui sere una tempia:
Raddopta il cospo, e mantellar non refla,
Et ogni cospo sino drizza al tassla.

Gid gli ha in pezzi cader fatto il cimiero ,

E tutto Celmo fracaffico , erotto.

E intro Celmo fracaffico , erotto.

Gid dentro egli intronan fineti il penfiero ,

Non eccra più ferir , non fa più motto .

Imazi a gli occhi ha l'aero ofiuro , e nero ,

Tutto in poter del forte Athor ridotto .

L'into vincito figne la guerra ,

Al reflad i ferra, shel' yedi en terra,

Perche non possa pos fe firifente
Fin caudier si vuloroso, e ardito,
Far rosso si fino de la Telessa gente,
E vectar for di diffuontar su'l lito,
Discende da caudio mimentinente,
E dome giace ausor tutto stordito,
Corre, e serva industina s'elmo gli slaccia,
E con ambe le tuna la gola abbracia.

Cigno in Con le ginocchia il corpo, e con la palma, Cigno VC-Con piu forza, che può stringe la gola, cello . Tanto, che toglie quella firada al alma :

Che suol dar fuor lo frirto, e la parola. Al fin con questo modo à lui la palma De la vittoria il forte Achille inuola. Cerca poi trargli il vincitor Acheo L'arme , perpetua à lui gloria , e Trofeo.

Matosto, ch'apre l'arme, intende il liane Achille, che, qual saggio capitano. Quiui entro, volar fuor vede pn'augello. Spiega lontan da lui le bianche piume, Grande, ben fatto, à maraniglia bello. Il Re, che tributario haue ogni fiume, Volle, ch'entraffe in quel corpo nouello . Hor le cangiate sue terrene some Non ritengon di prima altro, che'l nome.

Rimontò su'l destriero il buon Pelide Tosto, che fu dal primo impaccio tolto, Poi volse al campo suo le luci, e vide, Che i Frigij l'hauean rotto, e in fuga volto: Entra nel campo aduerfo, e fere, e vecide, E fa di nouo à suoi mostrare il volto: Chiamar fa intanto il maggior capitano Col suono al gran stendardo ogni Troiano.

Vedendo apertamente il forte Hettorre, Che piu non potea lor vetare il lito, Perche lontan n'era venuto à porre In terra il piede vn numero infinito, Brama le squadre sue tutte raccorre, Mentre il può far fenz'effere impedito: E, fatto hauendo ritirare Aiace, Chiama i suoi per quel di tutti à la pace.

Enea si ritirà , c'hauea costretto (Fatto bauedo di sangue il mar vermiglio) Diomede à ritirar si al suo dispetto Dentro del mare, appresso al suo naniglio: Mase l'armata Achea si crudo effetto Co gli archi contra i Frigi, e contra il figlio Di Venere , ch'al fin consiglio prese , Di ritrarsi lontan da tante offese.

S' pnisce con Hettor , dal quale intende , .. Ch'è ben tornare bomai dentro à le mura, Ch'ogni Troiano è stanco : e, se non prende Riposo, offende troppo la nasura. E poi da tanti lati il Greco scende, Che potrà piu, che la Troiana cura. ENON de fare à inimico o!traz gio Vn, che, s'offender vuol, non ba vantazgio.

Ha fol per fin che'l Greco acquisti il lido, Lascia tornar l'essercito Troiano Dentro di Troia al piu sicuro nido . Che sà, che l'arme, e la nimica man o D'Hettorre, e del fratello di Cupido Dapoi, che si saran serrati in Troia, A' chi scender vorrà, non daran noia.

Ogni Troian ne la città si serra, I Greci dismontar, poi s'accamparo. E fu cagion la prima occorsa guerra, Che poi per molti di si riposaro. Hot metre il Frigio altier guarda la terra E'l cauto Greco il suo guarda riparo, Giugne il festino di , nel quale offerna Achille il sacificio di Minerua .

Poi ch'al candido bue fiaccò le corna Il ministro empio, e pio con la bipenne. E ver la patria pia di stelle adorna Fèil foco al suo splendor batter le penne; F. l'odor , che la lieta Arabia adorna, Con quel de l'holocausto al ciel si tenne, N'andaro, effendo il giorno gid finito, I Greci Duci al publico conuito.

Poiche di Bacco il don pregiato, e fanto La sete, e ogni altra cura à Greci tolse, Concorde de la cetra al dolce canto Il citaredo il suo verso non sciolse, Maragionar con gravità di quanto Auenne allbor, che dismontar si volse; E la virtù del dir di quanto occorse, Fu il diletto maggior, ch'à lor si porse. Lodaro

Lodaro il gran valore à parte à parte, Non fol de lor guerrier, ma de nimici, La fortezza de l'un, de altro l'arte, Di tutti il pregio, onde son piu felici . Diffe, quanto auatargio ha , chi comparte, Secondo, ed huopo gli ordini, e gli offici, Ma ch'altro mai direbbe Achille altrui? Chi d'altro parlerebbe innanzi à lui?

Ma bene à par d'ogni altro fu lodato, Che difendesse la Troiana terra, Il gran figlinol del Re del mar fatato, Chefè si rare proue in quella guerra, Senza giamai potere effer piagato, Dal piu fort'huom, c'haueffe allbor la terra. Lodar poi quel, ch'al fin troud la strada D'ofar feco la mazza, e non la spada.

Mentre stupor di quel prende ogni Argino, Cui mando Achille à l'ombre oscure,e felle, Che non potea restar del sangue priuo, Per la pirtu de la fatata pelle: Neftor, che di dugento anni era viuo, Et hauea visto molte cose belle, Apri con queste note il suo concetto, E lor di più stupor fè colmo il petto.

Nel vostro tempo sol se n'èvisto uno, Che non potea dal ferro effer ferito ; Costui fu Cigno, figlio di Nettuno, Cui diede Achille al Regno di Cocito. Ma, metre in me quel pel fu vago, e bruno, C'hor di color di nene s'è sestito, Vn ne vidi io sentir mille percosse, Senza che'l corpo mai ferito fosse.

Coftui nacque in Theffaglia Perrebeo, E giunto à l'età sua piu verde, e bella, Per nome maschio il nominar Ceneo. Però che da principio ei fu donzella . Ben stupor prese il congregato Acheo. Di quel, che dice l'ultima fauella; E fè, che'l prego à lui mosse ogni Duce, Che quest'altro stupor desse à la luce. Ma sopra ogn'altro Duce il gran Pelide Si mosse con parole accorte, e grate : Verso colni, che due secoli vide, E ch'allhora pinea la terza etate: O vecchio, à cui si largo il cielo ar ride L'età lunga, e robusta, e la bontate. Che la prudenza sei del secol nostro, Dinne la nouit à di quello mostro.

Dinne Ceneo chi fosse, e di cui nacque, Come fu donna, e poi prese altro viso; Contad qual Dio di farli gratia piacque. Chet corpo non potesse esser reciso . Qual querra te'l mostrò, chi fè, che giacque Morto, s'ei fu però d'alcuno vecifo? Mou'ei con grauitate il tardo accento, E fa con questa voce ogn'un contento.

Benche l'antica età, debile, e tarda. Al vostro sia contraria, e mio desio ; Che mi fà la memoria men gagliarda, E molte cose ha già poste in oblio; Pur, quando lamia mente entro riquarda Nelarca, done sid l'erario mio. Essempi senza fine ancor vi troua Di quei, che l'età mia vide piu nona,

E ben connien, ch'una copia infinita V'habbia di cose fatte, vdite, e viste, C'ho visto zid dal dì, ch'io venni in vita", Dugento polte rinouar l'ariste. Viuo hor la terza etd, che l'alma inuita A lasciar queste membra afflitte, e triste. E da che gli anni il consentir, trouarmi Sempre cercai fra i caualieri, e l'armi.

Fra le più belle imagini, che serba Dela memoria mia l'annosa cella, Non ne richiude alcuna piu superba, Ne più marauigliosa, ne piu bella, Di quella, in cui l'et à di Ceneo acerba. Fu fatta dhuom, dou'era di donzella. Hor, poi, ch'al prego postro il mio cor cede. Prestate à la mia lingua orecchia, è fede.

BELLIS-

Nacque d'Elato, nominata Cena. Ne so dir , se'n belta tant'hoggi vaglia Questa, per cui facciam la guerra, Helena. Gl'illustri Heroi di Cipera, e Farsaglia Seco bramar la coniugal catena; S'offerser del tuo stato , inuitto Achille, Gli fofi , e d'ogn'intorno à mille à mille .

E forse ancor il tuo padre Peleo, Vinto da le bellezze alme, e leggiadre, Hauria bramato il luo dolce Himeneo. Ma sposa forse hauea fatto tua madre. D'alcun di lor coffei conto non feo . Ne volle per suo mezzo alcun far padrez Che destinato hauea sin'à la morte Viuer in castità senza consorte ..

Mail Re del mar la vede un di fuil lido, E se n'accende, e sà, che non offerna, Come pensò col pensier casto, e fido, La levge di Diana , e di Mine na. E, bench'ella contenda, & alzi i grido, D'Amore , e del suo fin la rende serua . In ricompenfa poi dice , ch' clezza , Elagrasia, che puol, palefi, e chiegga.

Poi c'hebbe l'infelice un pezzo pianto, Diffe con modi verzognosi, e accorti: L'oltraggio , che m'hai fatto, è stato tanto , Che vuol, ch'anche gra premio io ne riporti. Perche altri far non mai poffa altrettanto, Rendi le membramie robuste, e forti; F.t, che viril l'aspetto habbia, e lagonna, Si ch'io per l'auenir non sia piu donna.

Quel fuon, che die di lei l'ultimo accento, Non fu si delicato, e si soaue: Ma, qual fosse huom venuta, invon mometo La poce risonò robusta, e grane. Il Re del mare, à compiacerle intento; Com'ella il suo desio scoperto gli hane, Lafà maggior , le dà viril l'aspetto , Le fd pin corto il crin, men groffo il petto .

BELLISSIMA una vergine in Tessaglia E, come Re magnanimo, e prestante; Che dà piu liberal , ch'altri non chiede ; Per dimoftear qual n'era stato amante, Vn'altra à lei maggior dono mercele; A par dogni fortissimo diamante La pelle gl'indurò dil capo al piede . Per maggior beneficio gli concesse Che ferro alcun ferir mai no'l potesse.

TOT

Dapoi detto Ceneo lieto fi parte. . Et ogni cura al viril studio intende . Per tutto appare, ouunque il fero Marte Fà, che fra le falange si contende. Her, mentre va cercando in ogni parte Del mondo, oue la guerrail mondo offende, Il fig!io d'Issione empio, & audaie La bella Hippodamia sua sposa face .

Già in ordine ogni mensaera , e'l connito , E pi fumanan sopra le vinande: Don'era corfo al liberale insita Ogni propinano Principopià grande .. La vergine jedea presto al marito, Dotata di bellezze alte ce mirande . Etio, ch'ancora adhonorar gli venni . Fra i piu honorati luoghi il luogo ottenni .

Furuiti Centauri ancor, che folo il padre. Commune con lo Poso hebber nouello. Che finler con se menti inique : e lad e D'honorar l'Himeneo del lor f atello. Ogni nuora , ogni vergine , ogni made ? Con l'habito pin fotendido , e piu bella Sedeano tutti a'luoghi stabiliti, Dinist fra' Centauri , e fra' Lapiti .

Sul'altar nuttial fuma l'incenfo, Con Himene Himeneo chi canta accoppia, E del popol, che v'è vario, & immento, Lo strepito; e'l romor nel ciel radduppia : Ogn'un tien ne i due sposi il lume intenso, Auguria ogn'un , che fin felice coppia. Ma'i granmal, the fegui paco pin sardo; Fe laugurto d'ogn'un reftar bugiardo

Cena in cenco.

206 Per amor de'Centauri suoi fratelli Fè il connito Peritoo in un bel prato, Che i dossi, ou'hanno i cauallini velli, Haurian foli il castel tutto ingombrato. Era d'arbori grandi, e d'arbufcelli Carchi di frutti alteramente ornato. Sola una entrata hauean con poco muro, La spina intorno, e'l fosso il fea sicuro .

Hor, come Bacco, e'l suo liquor dinino Fà vdir con maggior fuon l'humana voce ; E che non fol l'amor, ma ancora il vino Il lume de Centauri inebria, e coce ; Dato c'haue il segnal, prende il camino Il più crudo Centauro, e più feroce Verso la sposa, e a forza indi la prende, E ponla fu la groppa, el corfo stende.

Ciascuno à quella, à cui vuol farsi amante, Tanto i Lapiti, quanto ilor nimici, S'appiglia, e sopra il suo caual la porta. I primi involatori in vno inflante Corrono à insignorirsi de la porta. Manda il grido à le parti eterne, e fante Ogni donna, ch v'e, pallida, e smorta. Noi ci opponiamo à l'opre empie, e nefande, Eversiam giù le mense, e le viuande.

Non comporta Tefeo, che molto lunge Meni la sposa il più feroce Eurito. Ma i quel, ch'ei vuol porlasu'l dosso, il zinge, E glie la toglie, e rendela al marito . Con queste aspre parole intanto il punge: Tu dunque traditor sei tanto ardito, Ch'in vitamia rubbar Peritoo intendi, (di? Ne scorgi, che in un'huom due spirti offen-

La sposa il buon Teseo ritira in parte, Che per allbor da lor può star sicura. Noi seguitiamo intanto il sero Marte Co'l popol, che biforme bala natura. Tefeo ritorna, e cerca à parte à parte Con gli occhi, one la pugna sia più dura. E scorge più d'ogni altro Eurito forte, Che , soccorrendo i suci, da i nostri a morte.

Mentre và contra Eurito, a caso vede Vn vaso pien di vin grande, e capace: Dallo in poter del pugno destro, e'l piede Mone ver lui, che conturbò la pace; L'aucta, e in modo il volto human gli fiede, Che tutto il capo in pezzi gli disface . Cade il cernello, il sangue, e'l vino insieme, Poi cade anch'egli, e da le scosse estreme

Maggior che in altra parte era la pugna Fra Lapiti , e Centauri in su l'entrata, Perche d'oscire il sier biforme pugna Cou quella donna in groppa, c'harubbata. Tofto la frada Tefeo, e'l manto impuena : E, perche lor la fuga sia vietata, Co'l fauor de' Lapiti opra di forte, Ch'iui guadagna, e fa serrar le porte.

Non si trouar, se non la spada à lato, Che , fingendo i Centauri effere amici, Non venne alcun più del costume armato. Già molti morti miseri, e infelici Tutto sanguigno hauean renduto il prato, Che per tutto confusa era la guerra, Ouunque d'ogn'intorno il fosso il serra.

Pochi Lapiti in quella parte stanno, E infiniti nimici hanno d'intorno. Tanto, che quini i rei Centauri danno L'alme Lapite al basso atro soggiorno. Molti Lapiti altrone à pochi fanno Centauri, c'han fra lor, l'pltimo fcorno . Tal, che si fanno in mille parti oltraggio, Secondo il valor lor chiede, e'l vantaggio .

Chi si troua senz'arme, vn vaso prende, De quai quiui banno vn numero infinito, Elbuom con tal materia offeso rende, Che, per gionare à l'huom, venne al connito. Per tutto arme arme risonar s'intende, Tutto è sangue hoggi mai l'herboso sito; Volan quei vasi in aria in ogni parte (Che già fernir Lieo) per fernir Marte.

Un

116

Un eandelier sopra l'altare acceso Con tute due le man prende un Centauro, El alza verso Calidonte inteso, Come fi fa , s'un vuol ferire un tauro , Lasciando poi su lui cadere il peso, Toglie al suo corpo il suo maggior shefauro. Gli fa il gran candelier pefante, e truce, Le tenebre acquistar , perder la luce . .

Avendicare il morto Calidonte, Vn Pelate Peleo tofto si diede . Et al sicario rio ruppe la fronte Con d'una mensa d'acero, un gran piede. E in quel ch'ei l'alma fua manda à Caronte. Esfer presso à l'altar Grineo si vede: (Biforme auch'egli)e be, che grane il fenta, L'alza, e contra i Lapiti empio l'auenta.

Percuote con furor la sacra pietra Il mijer Broteano, & Orione: E di questo, e di quello il sasso impetra L'anima essangue al regno di Plutone . Esfadio , che restare ignuda , e tetra D'ambi conobbe la carnal prigione, Disse, Non morra già senza vendetta, Selbomicida il mio tormento affetta . 119

Vede in vn pino affisse un par di corna Di ceruo , forse poste ini per voto : Subitamente il pin ne disadorna, E dalle in preda al violente moto, Volan le corna, oue Grineo foggiorna, E fanno il fil di lui troncare à Cloto. T almete entrar due rami entro a suoi lumi, Che più l'altar non tolfe a'fauti Numi ..

De gli occhi parte in su le corna resta, In su la barba un'altra parte cade, Ne molto và , che la sanquigna testa S'atterra, e vien al fin de la sua et ade. Di and, di Li la gente mortaresta Da legni, da le pietre, e da le spade .. Fanno in dinerfi luoghi, e questi, e quelli Mille colpi mortai , mille duelli .

tib &

Reto , on Centauro, pri tizzo ecceso prende', Che parea quasi una mezzana traue. L'alza à due mani , e poi fa , che discende Sopra Carafo ingiurio, o , e grave . Nel capo il fere, e'l suo capello accende Con la vampa, che luid ancor v'have; Arde il sottil capello, e stride ,e scoppia, Come d'Agosto fa, s'arde la stoppia,

Come talbor , se'l fabro il ferro acceso ; Doubanel cano sasso il fonte, affonda, Vien , che ciascun dal suo contrario offeso Stride, efremer fi fenteil foco , el onda: Cost fu il sangue, e'l crin fremer inteso. Col foco, che'l fuo capo arde, e circonda. Scuoteegli il capo, e porge al foco aiuto Doue torlo intendea dal crine hirfuto.

Vede un pezzo di marmo a caso in terra. Souerchio peso à la sua debil forza, Si china irato, e con le man l'afferra, Poi di lanciarlo al suo riual si sforza, E, done i hoste suo crede far guerra, Ad un suo grad amico il giorno ammorza. Che,non giugendo, à brama,il grave pondo Comere, che è de suoi, prina del mondo.

Tofto , che Reto il suo nimico vede , C'haue un de suoi per debolezza morto, Ride, e gli dice, Hor, qual ragion richiede. Chetu dia morte a'tuoi , s'io ti fo torto ? lo pregoil ciel, ch'ogni altro, che ne fiede, Si mostra à par di te sero, & accorto. Alza in questo parlar l'ardente fusto, E fa senz'alma à lui cadere il busto .

Ne và, morto chà lui, done Driante Ristretto con Engaro, e cun Corito . Si fanno i mostri rei cadere anante, Altri del tutto morto, altri ferito. Alzalo fizzo Reto alto , e pefante , Perch'vecida en garzon fouerchio ardito : Sopra il miser Corito il legno scende, E senza l'alma in grembo a fiori il rende

T16 Gran gloria, diffe althor da l'ira vinto. Enagro verso il rio sicario volto D'hauer si bel garzon pugnando estinto, Ch'à pena i primi peli hauea nel volto . Ma questo ferro ancor macchiato, e tinto Del fanguerio , ch'à tuoi fratelli ba tolto , Farà reftarti un corpo effangue, e nullo, E vendetta fard del bel fanciullo .

Mentre ei mone la spada , e la fanella. Alza il Centauro rio la fiamma vitrice. E ne la bocca aperta la fauella Percote, e la parola à lui disdice. Poi con tanto furor l'arde, e flagella, Che rende l'alma al regno empio , e infelice; Contra Driante poi puol far lo fteffo, Ma contrario a' due primi haue il successo .

Non molto prima inteso il gran romore Ne la cittade il popol tutto corfe. Con armi di piu forti à dar fauore A (uoi Lapiti , one il bifogno fcorfe . Fra quai Driante di piu forza , e core . Al biforme furor venne ad opporfe : Corfe con una face al fiero Marte, Ch'un foco eterno hauea formato ad arte.

Fu à pena Enagro dal Centauro vecifo, Ch'eiver Driante col tizzon si volse : Ma appresentagli il buon Lapida al viso L'empia facella, e ne la barbail colse. Il foco, che'l percoffe à l'improuifo, Tanta noia gli die, che in fuga il volfe. In suga seco ancor vitar le piante Arneo , Folo , Medon, Neffo, & Abante .

Astilo ancor la sua salute al piede. Fido, che fra Centauri era profeta : Il qual configlio a suoi fratelli diede Secondo alui prediffe il lor pianeta, D'abbandonar le defiate prede. S'haner volean di lor medesmipieta. Ch'l fato non polea dare at Centauro . Di quella pugna la corona , e il lauro . Fuggendo l'indouin, vede ancor Nello. Che fugge di Driante il braccio, e l'arme. E fpinto à quella volta il pie non fesso, Gli aperfe il fato suo con questo carme: Non è al Lapito hoggi dal ciel permeffo Che'l corpo tuo l'anima disarme; Per quel , che l'arte mia già ne prenide , Matiriferba al grande arco d'Alcide.

Si ch'à Driante homai volgi la fronte, E non ti shigottir di pugnar seco ; Che non puo dartial regno d'Acheronte Poi ch'Hercol ti de far del giorno cieco . Driante intanto fa di morti un monte, E manda l'alme al pin profondo speco; A Licida , O' Arneo quell' alma fura , Che la biforme lor foftien figura.

Manda mill'alme à la tartarea tomba. E quinci , e quindi si combatte , e more : El arme, il grido, il timpano, e la tromba Empie il ciel di tumulto, e di romore. Non però con tal forza alta rimbomba, Che desti ad Affinate il lume , e'l core. Dorm'ei si bë,che'l gra romor, c'ha intorno No può far, che raequifti il fenfo, è l giorno.

Piacque a questo Centauro tanto il vino . Che ne fa fatio tono el altro fianco: Poi fu l berba viacea co'l capo chino , Senza pensiero, addormentato, e stanco. Vede Forbante ; che'l liquor diuino Di Bacco il fadel senso infermo e manco, ... E che lo Dio talmente ama Thebano, Che dorme, e tien ancor la coppa in mano.

I diti al lacio accommoda del dardo , E'l mal pensier con queste note schiude: lopo che'l vin , che ti fa scuro il guardo , Si tempre con la Stigia atrapalude . Lo stral fen volavia fero e gagliardo, E giugne, e fora a lui le carni ignude : Vuol la natura al ma! foccorrer tofto, E in copiamanda fuor co'l fangue il mofto . Talmente

Talmente era voltaio

Talmente era voltaio

Che non fembla fusiconda morte.

Che non fembla fusiconda morte.

Toiche coffu fu volto al mondo vino,

Fidi abbracciar Petro fuperbo e forte

(Per riportane il vinonfale vilino,

E per far noi de la tartarea corte)

Petr rando hos finor d'imigraru cerro,

Che n'yccida col pefo, e non col ferro.

Mentre il cervo leuar Petreo fi sforza, Con Tefeo appar Periso in quella parte, Ch'à molti hausani amplirusofa feorza Fatta digiel col fero, e borribili Marte. Taflo Perisoo altier fa, che per forza Dal fiso fi atel Petreo I alma fi parte ; E con Ibafla, onde la bi trafora il petro, Fa cader col canal I bumamo apetro.

La virtù di Peritoo è, che fa l'alma
Di Lico a l'altra vita fur ragitto .
La virtù , che Peritoo ha ne lapalma,
Dà il mifer Cromi al regno atro, è affitto.
Ma ben con marggior gioriah pool la palma
De i due piu valorofi Helopo ,e Ditto .
Lăcia ad Helopo wi bufla altera, è cmpia,
E fora lui da Croma a l'altra tempia.

Poi ente à vn tempo il figlio d'ifione La finda imputta , e mone à Disto querra . Tollo lo ficial di fer Censamo oppone, Refacader Periton il merzo in terra . Ferito in fugazio Disto fi pone, Che l'alma ancor mandar no vuol fatterra. d'a incasso pel fuggir cale d'un monte.

Tal del cader fie del Centauro il pefo, Che fi fihiantare il cappa dun grofio orno. Esco Phreno evine di rabbia acceso. Per fare à chi feri lo fteffo forno. E. prentre vo fiffo, che dat monte ha prefo, Tra, per torne a fier Terrico il giorno, A tempo il bon T fefo finone al carfo, E il Alamico fino progrego corre foro.

Mentre, per auent a la grossa massa.

Ambe le mus con gran ajuderno arretra, se gis si ancantra, e ma gras lama achassa.

Ter romperșii i distruo i ligito d Etra.

Cirompe ambe le traccia, e șt, a che lassa.

Cadrea pieti jusa la grossa printra.

Pai castro răsumar sădopra in modo.

Che scioglie al suo composto ul uiral nodo.

Contra Nidimmo poi, ch appreflo vede, Lufici cader lo finiferato fullo, Egli toglie quel bou, che sence in picule: Il dosfo canallino, el viril busto. Por fia pasfler iticare, oue rificide Il quidice informal fenero, e giusto: Perche i dima conduniri inginista, e fella Per quella, sob embour volca, donorella.

In Hipposo, in Rofeo la dura traue

Fa rimantre il vital lume fpento.

E manda l'almo lero inigilefe; e prane,

A fottoporfi il linferna tormento.

Tereo, che di 1760 punto non pune,

Fuol vendicare il fino hiprome armento:

Malitanto Tefeo il cerro alza, e le bracia,

E con nu colpo fi due cospi aggioinecia.

Demoloonte altier foffire piu tante Strage non può de fuoi fratei infelici ; E con lebraccia amoda vma gran pianta Tere flingurla fin da le radici . Al fin quel groffo pia nel mezzo fobianta, E poi fuenta contra i fuoi nimici . I cfeo da Labor fivitira y e offerna Ciò che in quel punto a mi dice dinerna .

Ma non per questo in van Larbor percote,
Anzi nel fluo cader Crantorre atterra;
E. fatte in vatto à laui le vene vote,
Fa l'alma aftera fina poffar fottera.
Colui, ch'albor perde l'humane none;
Abille, già figui tun padre in querra.
Il vinto Re d'Dolopo giai diede
In fegno al padre tun d'amore, e fede.
Teico.

Teleo , che morto scorge il suo guerriero , . Che'l dardo con la man la fronte passa . Contra l'empio pecifor drizza lo fguardo. Non molto andrai de la vittoria altero, ( Gli dice poi [degnato ) e tira un dardo. Sentendofi il Centauro atto , e leggiero , Saltò per ischinarlo, ma fu tardo; Che'l fert , mentre in aria il falto il tenne , . Lo firal , che pin leggier batte le penne.

Il dardo al fier Centauro il petto offende, Ei con laman l'afferra, e fuor lo tira. E, mentre il fangue iratoil guardo intende, Vscito senza il ferro il legno mira. L'ira, e'l dolor talmente il mostro accende, Che solamente a la vendetta aspira. E quel, che lui ferì, carica, e preme, A fin che prima arrivi a l'hore estreme .

Co'l legno, che fenza arme in man gli resta; Fere il nimico impetuofo, e crudo . Peleo, se bene armata hauca la testa, Vuol, che rompa quell'hasta in su lo scudo. Hor, metre il mostro altier fere, e tempesta. A lui percote Peleo il petto ignudo, E con la spada toglie il sangue ingiusto Al petto canallino, e al vivil bufto.

A fine in tante parti il punse, e colse, Che fe'l vide cader morto dasante . P. poi che l'alma à Ifinoo, e a Dani tolse. Verso Hile , e Flegeron drizzo le piante . Vccifi quei, ver Dorila fi polfe, Che feria con un dente d' Elefante ; E per lo molso popol, c'hauea vccifo, Tutto era sangue il dente, il manto, e'l viso.

10 , che't veggo fi fero , e fi poffente, Non manco di foccorfo al fido amico ; Gli anento contra vn dardo immantinente, E'n tanto, Guarda, o Dorila, gli dico, Chi fere meglio, o'l mio ferro, o'l tuo dente, E qual de i due pies noce al suo nimico. Ei , che sardi di ciò s'accorge in vano , Per difender la fronte oppon la mano.

Hor, mentre ei sconsiccarlo intende .e firide. Peleo, che gli è vicin, fuggir non laffa Il tempo in van , ma lui fere , & vecide . Tal, che fa, che per forzail capo abbaffa L'alma, che da due corpi si dinide. Cade il Centauro, e lascia il dente eburno Che ferua al pronipote di Saturno.

E tu d'ogni belt à Cillaro adorno Mandafil alma ala tartarea fede. Tutte le gratie in te facean soggiorno, Eritutto splendor dal capo al piede. Pur contra chi rubbar ti volse al giorno . Poco tanta beltà fauor ti diede . Non oprò l'età tua, ne'l tuo bel volto. Che non tifoffe il di per sempre tolto.

Era il suo volto si leggiadro, e bello, Ch'un de'nuncij parea del sommo choro. E' ver , c'hauea vià messo il primo vello , Raunelto alquanto, e del color de l'oro. Tanta proportion mai lo scarpello Non diede mai nel suo piu bel lauoro Nel far la flatua d'Hercole, o di Marte, Quantan'baneail suo busto in ogni parte :

Dail capo , e'l collo al suo destrier gagliardo , Degno faria di Caftore, e Polluce . Macchiato à mosche neve hail pel leardo ; E come un vino argento arde, e riluce, Atto, e leggier, come se fosse un pardo , Done più brama il fuo mortal, conduce : Toda ha la groppa, il petto ha largo, e groffo E corrisponde al piè fondato, e al dosso.

Molte-bramato hauean farfel marito; Che del biforme armento eran donzelle. Al fin fol vna il traffe al dolce inuito, Che'l primo loco hauea fra le piu belle. D'Hilonome il bel volto almo , e gradito ; D'Hilonome le due lucenti stelle, Poter nel cor di Cillaro di forte. Che'l fecer prima amante, e poi conforte, Coftei

Coflei con la beltà, col dole affetto,
Con famili fenità fe li, chel trefe;
E tanto più, cel fiu leggiade affetto
Con varie foggie ogubor più adomo refe.
Fatto de gli achi fiaoi lo fecchio obietto,
Le chiome del color del oro accefe.
Si pettimasa, e dopo i varij modi
Tiù belle le randea con sreccie, e nodi.

Nel petto ogn'hor 177.

Nel petto ogn'hor 177.

Ch' al s'en porgeua gratia, e'o ornamento:
Nel far ghirlandel i vario, e bet clotre
Con mirabit esse, esse con tal giudicio homore,
Ch' ogni occhio sead se restar contento:
E, per sar ben pulita, bauca in cossiumo
Due valte i di lo pragas si merco al simuno.

Solea portare ornati il buflo altero De le più vughe, e pretiofe pelli . Hor vufita Immellino, bora il ermiero Con varij adornamenti, e tutti belli . Inferne com amor fedele, e utro . Hor cacciauan co veltri, hor con gli augelli. Clan fempre inferne, e alloro fert, & ardisi Inferne combattene souris a Liore.

Mentre con pair ardir guerrane fanno, In dardo in furia vien dal lato manco, E fora al fier Centauro il carnal panno, E l fa in terra cader palido, e bianco, Conve s'accorge tillonome del danno, E ch'a lo spojo five l'ardir vien manco, Il cura, e' orgoi offico via più sila o Perche non lafoi l'alma il carna mido.

Ma, come l'infelie 16

E mancata del tutto elfer la fiene,

E flette fin di clei di fuo lamento,

E firide, c piange il fino perduto bene

Diffinto i ono poste fentiri faccento,

Che facca fede altrui dele fine pene el

Echel romor, che produr la guerra fuole

Echel romor, che produr la guerra force.

Poi chel fiuo pianto veno esfer i accoré e Erestare il suo ben da lei diusso. Quel dardo proprio in feste fisca cotore, Chauca pur dianzi il suo manico veciso: Ecade e, introno diu le bracta porte, Baciolo, et accosto viso con viso il Poi chius gli occhi, e mandò i dime intante Al giusto rribunad di Radamento.

Innanzi à gli occhi ancor di veder parmi Fescome, ch' un ceppo hausa afferrato ; Pn tronco hausa sofique in consideration in chi Ch'à peua quattro buso i chaurian intato . Il guardo, come veggo il legno trarmi Fuggo i incontro suo dal manco lato . Di Fonoleno al figlio il ceppo arrina ; E in men d'un balenar de l'alma il prina .

Gli febiaccia in mole 3

Gli febiaccia in mole 3

Ch' à perder l'alma il mifero coltringe;

Gli occhi, la bocca, 4º ogni loco offejo

Fuar cal farque il ceruel per forza fininge;

Come fi vede vieir il latte apport

Fra i molti ginnebi, one s'affoda;e firinge,

L'homicida erudet, che morto il vede,

L'homicida erudet, che morto il vede,

L'er primarto del carme affretta il piede.

10 , c'hauea fempre in lui le luci intente, M oppoli com la lpada al luo penifero, E con vanglocata, d' va feudente L'arme falsai del morto canaliero. Sa bene il padre tuo , ch' eraprefente, S'iodico in quella parte, Achille, il vero, M Tonio, e Theleboa poi tolfi il lume, E fei palfari di otterranco hume.

Portaua il primo en biforeato legno, E no'l folea gi.amai menare in fillo: Co'dardi Litro del tartare oregno (lo, Hor questo, bor quel guerrier rendea vassa Cossimi pies il colo, eccoui il fegno, Cobe na fa feda, ecco Teleo, che fallo Albora erail mio tempo, albora io seci. Albora douena condurmi a Troja i Grea; Albora douena condurmi a Troja i Grea; 166

Se vinto allhor io non hauessi Hettorre, Gli farei stato al par col fervo in mano, Gli farei stato al par col fervo in mano, Panchessi en agraciullo, o scele o torre Rom en aforse aucona il volto humano. Hor La mia occchia etd., tha slipo sin corre, Mi sa combatter abbotte; emas suou con come volto; como vocate, da ale colo suou con con come colore, come vocate, da ale colo me vanto, Come vocate; da ale color vocato, Come vocate; da ale color vocato, come vocate, da ale colore vocate suou con con consensatione de consensatione

Non motro dopo il nobil Perifanto
Del genino Pireto hebbe la palma,
E poco apprello Ampiro al carnal manto
Del quadrupede Oiclo innolo i lalma.
Mascarco Peletromio (linic intanto
Ad Eridupo la terrena falma.
Nesfeo si uncor all virdentato selo
Pecisio del fortismo ci moto.

E tu, Moplo gentil, qua giù volefii
Non lolo à profetar dur l'opra, e l'arte,
Ma per noi fina guerra, e combatefii
Tu antorco rei Centauri la tua parte,
Al quadrupede Otite al fin soliefii
Quelle virità, che l'autima comparte.
Ci voni il tuo adrato cal palato di mento,
E tentò in van dar fino l'altimo accento.

Cenco, che di fari humm di donna ottenne, : E di mai non poter effer ferito, Del popolo bi hicitra liperbo il venne, ; N havea già fatti avidar cinque à Cocito . Co nomi i menne il numero fi teme ; Ma il modom'è de la memoria vificio . Sileo, Bromo "Antimaco, & Helimo Di le con Primmmo al regno afflitto, & timo

Ben mi fonien del modo , che Ceneo
Tenne nel fare effangue al fefto il bufto.
Cli venue incontra il Centauro Latreo,
Vin buom di mezza eta forte , erobufto.
Seemo pur dianzi il popol Larifico
D'Halejco bauca col fuo ferrato fufto:
E, per correr piu famo a farne formo,
Era de l'arme fue fattofi adorno.

O Cene (dice à lui ) usa o lonzella , E, i humo hon fet, si si pi per qualmercede, Deb, fipolis i arme, e velli viva gomella , Secondo il feminie yo richiede : E lafica à l'homa ha pura acerba , e fella che flui il fiu o trifor da l'atrus prede ; E su fedmo forma al primiero yo. E spoglia la conocchia , e nesti il fuso.

Mentre il Centarro glorio 9, e vano
Coliu, che donna ju, ficherne, e riprende,
Cenco, ch'ancon adquanto rea lontano,
Il fianco con un dardo al moltro offende.
Latros cofto verlu ico sferro in mano
Le zampe canalline al corfo stende:
E vago di vendetta in prima givista
Ferjo la frome las tran una punta.

Come balza la graddine fii leeto, Qadi l'enfiato pallon balza fii marmi, Cojimidero balzar fia ferra effetto La fronte giounii del moftro l'armi. Ei, che'l nono di lui virile affetto Eatato offer non fa da facri carmi, La punta incolpa, e di pronar gli oggoda, Se meglio il ferna il raglio de la fipala.

Drizza la mira al volto, e fermo tiene
Di finir con va colpo la battaglia:
Ma indictro il ferro fio riolulza, e viene
E percote la came, e mon la taglia.
Ma il colpo di Ceneo già non folliene
Il mostro con la fiue lorica, e maglia;
Ceno acciar vistorio o, e franco
E a susto penetra nel viril finno.

Monendo poi la vinetirie palma In la, e in giù per la piageta vita, Per far luggi del doppio albergo l'alma, Ugue ferite fa ne la ferita. E non rellò, che de l'human falma l'idel cilma del tutto effer vifità, Eatto c'hebbe Lutreo de l'alma feoffo, Tutto il bi forme fluo sofi vide adoffo.

Tutto

Tutto il bimembre campo empio, e feroce Corre sopra Ceneo forte, e gagliardo. E, per più spanentarlo, al zan la voce, Ever lui drizză l'arme, il piede,e il guardo. E da tutte le parti ogn'un li noce, Chi'l fere con la stada, e chi col dardo. Balzan l'arme da lui lucenti, e belle, Senzaintaccar la sua fatata pelle,

Ogn'un, quanto più può, si marauiglia, Che da tante persone un huom s'offenda; E la persona sua punto vermiglia In parte alcuna ancor non si comprenda. Monico al fin le man volge, e le ciglia A gli altri, e grida, e fa, ch'ogn'un l'inten-O biasmo eterno, o infamia di noi tutti (da. Ch'un campo fia da un fol vinti, e distrutti.

Vn, ch'à gran pena è d'huo, ne dona à morte, Ei pur si moue, escuote, & vsa ogni apra Pur dianzi il vidi in gonne feminili, Br ch'egli boggi è uer'huomo ardito e forte A l'opre, ch'egli fa strenue, e virili. Noi donne siamo, e habbiam cangiato scorte Al opre, che facciam meschine, e uili. Fali è al, che noi fummo, à al ch'io ueggio, Noi siam quel, ch'egli fu, femine, e peggio.

Che giona d noi, se grande oltra misura Noi possediam questa terrena scorza? Che giona à noi, s'à noi l'alma Natura Doppie le membra fe, doppia la forza? Poi che mezzo huomo in semplice figura Con più valor ne risospinge, e sforzas Non credo più, che siam, com'io credea, D'Ission figli, e de l'esherea Dea .

Può flar, che noi fiam figli d'Iffione, Ch'hebbe in fe tanto cor, tanta possanza, Ch'osò ne la celeste alta Giunone Di fondare il suo amor, la sua speranzas S'un, che non sò, se sia donna, o garzone, Tanto d'ardire, e di poter n'ananza? Deb, rauniuiamci, e al mondo dimostriamo, . Che gli steffi, che fummo, anch'hoggi siamo-

Dapoi ch'ancora inuiolabil flaffi, Dapoi che in van co l'arme habbia conteso, A tor qualch'opra grane ogn'un s'abbassi, Acciò che sia da la granezza offeso. Spogliamo i monti d'arbori, e di sassi, Veggiam di soffogarlo sotto il peso. Poi che l'arme non gionano, col pondo Turghiam di questo Hermafrodito il modo.

Vn'arbor, ch'era in terra, annofo, e graue, Gli auenta in questo dir superbo, & empio. Tofto tutto lo ftuol, che due corpi hane, Cerca imitar del suo fratel l'essempio. Altri prende un gran sasso, altri una traue, E corre à far di lui l'altimo scempio. Tanto, ch'al fin d'ogni soccorso prino Fu dal bimembre stuol sepolto viuo.

Per torsi sopra il peso, che'l sotterra: Ma in van vi s'affatica, in van s'adopras Che troppo abonda il peso à fareli querra. Pur fa il monte tremar talbor , cha fopra, Come talhor fe'l vento, ch'è fotterra, Cerca vicir fuor del sotteraneo albergo. Fatremare à gran monti il fianco, e'l tergo.

Fu in dubbio allbor ciò, che di Ceneo auenne, E quasi ogn'un di noi giudicio diede, Cheper lo troppo pefo, ch'ei fostenne, Fosse de l'alma sua l'inferno herede. Mopfo il negò, che quindi alzar le penne Vide vn'augel ver la superna sede, Tanto veloce, coraggioso, e bello, Che fu da noi chiamato vnico augello.

Mopfo, vistol volar pria dolcemente Intorno il campo, indì affrettarsi al cielo, L'accompagnò con gli occhi, e con la mête, E diffe, acceso il cor d'ardente zelo: Salue, splendor de la Lapitia gente, Ch'ascondi il tuo gran cor sott'altro velo, Gid fra gli buomini inuitto, & bor col volo Fra gli etberei vinenti vnico, e folo

L'auttorità Ee 4

L'autorit di Mopfo in ver fu tale, C'bogn va die piena felch ciò, ciò ci diffe. Teme cisican, cio regli metteffe l'ale, Ogni dima s'allegrò, che non morisfe. Ben di totol archamo al tuto made, Tefeo, Peritoo, c'io, mentre aucor visfes Ma ne fadd pagaar la via impedita, Non seca gara perifis de la viata.

Se ben sapemmo poi non esser morto,
Mahauer sia gli altri angelli il primo hoNe demmo à vendicur si siato voto, swore,
d isi spoar l'incredelito core.
Ogyava, che non signi, mardammo al porto
Del Regno de le straita, ed di alore:
Tra Is singa qualch' van ne si sicu.
Qualch' van la nostre, el clei, sie vene oscuro.

Mentre contò Mollos l'abbattimento,
Che fu fia moltri, e le Lapite [quadre,
Tlepolemo figino, sfle molto interao,
D'Herocle, alquale Affisches fin madre,
Sperando ogli mon avidi qualche ardinento,
Qualche prous notabile del padre,
Sapatto hunendo da lo fitifo Alcide
Cob, ble contra il centauri ci gece, e vide...

E, volto ver Nessor și disse. Doue Lafei il forte sțisiuol del mangior Dio e Deb, come bai tule marausțile, e proue, Che sece tlevcole allbor, posse in oblio? So ben, chi de quell opre non son moue, Che se contrai Centauri il padre mio. Però che l'mondo tiene, e tutti sanno, Chebber dus forte Achaic il mangior dino.

Non potè allion tenere il visso affinitto l'imiser vecchio, e disse à lui vincileo Deb, perche à l'apere m bai, miscro il vostro Inmenzi, è tanti tieroi di pianto il vostro Perche m hai vicordato il duolo, e'i lusto, Che m'hame ad memoria il tempo tostro Perche vuoi, c'hio il idea, oltre a miei gual; Lodo, c'hia pate vuo (empre portai Lodo, c'hia pate vuo (empre portai

Cersoal gran padre et no non si può torre, Che non sos gran gaine di qual, che dici, Cos il poste la enezar Noslorre, Che mal volentire loda i sivoi nimici. Polidamente ancora, e si sorre Hettorre Som nel pagnar non men feri, e selici Non ne parissan pre ì con quella gioria, Con cua gli amici sivoi ne sa memoria.

Disfece il padre tro fia l'altreimprefe
Melflene, & Eli, el mio paterno loco.
Et, olire che disfe tutto il padfe,
E che diè Pilo in preda al fervo, e al foco
Ter non voler contar d'ogni vo, che refe
Morto, che vi faria da dir non poco;
Balliti di faper, che in quella guerra
Tutti i fia til mie im ando fotterra.

Dodici già nafermno di Neleo
A foportar qua giù la flate, e'l verno:
Dodici dam in fuor paffa ne feo
Hercal dal mondo vino al morto inferno.
Pu d'andici homicidi Aclied evo,
Che del mio flesso vi più fei franque paterno.
Horf agiudicio 11, s'io fei errore.
A taces, fe lo in odio, il fio ordine.

Ma quel fratel mid 2 4 mm, che mome Periclimeno, va querriero, che mome Periclimeno, va querriero, chi muste la fiere imprefe beble la palma, contra ogni più famofi caudiero. Coffui potese cangiar l'humona falmat Secondo più agregadana al fivo penfiero. Hebbe tunto fauor dal Re de l'acque, Da cui dal nofro fangue il gene macute.

In più d'un crudel mostro borrendo, e firano;
Si cangia il fratel mio i bumana voste.
Quando poi vede affaitars il un vano,
Per san, chel padre tun senz', alma reste, . . . nei dint
Si sa l'angal, che porta al Resportano
Pe s'ungòta torta il salgone celeste.
Pei l'ungòta torta il salgone celeste.
Pei l'ungòta, il vostro, il vosto, el singio ani
Straccia tutto à tun padre il doro, el visso.

Mentre

Mentre una volta al Ciel batte le penne, Per scender poi più rapido à ferire , Hercol sempre incoccato il dardo tenne, Fin che'l vide finito di sa'ire : Ma , tosto, che ver terrase ne venne , Lo stral con gran superbia al Ciel fe gire . Scontrail telo l'augello, e à punto il punge, Done l'ascella al dosso si congiunge,

La piage de l'augel non fu mortale, Ma ne restò talmente il neruo offeso Che, del moto, e del vol mancando l'ale, Non si potè tener nel Ciel sospeso, Tal che, vincendo il moto naturale, Lascio cadere il suo terrestrepeso. E nel cadere il misero dal Cielo, Mortale un'altro colpo hebbe dal telo.

L'angel piagato al mal soccorrer volse, Et afferrar col rostro il crudo dardo, Hor, mentre à quella parte egli rinolfe. Per imboccar lo strale, il collo, e'l quardo. La cocca de la freccia in terra colfe, E spinse il ferro in sù crudo, e gagliardo, Paßolla punta à l'infelice il colle, E gli fe in terra dar l'ultimo crollo.

Hor lascio à te medesmo far giudicio. Se, come già dicesti, tanto errai, Se contra ogni douer mancai d'officio, Quando le lodi d'Hercole io lasciai ; Che, s'al mio sangue tal fé pregiudicio, Vorrei di lui non ricordarmi mai . Nè creder, che tant'odio il cor m'accenda. Che la vendetta mia più là si stenda.

ndica il sangue suo spento Nestorre ol col non far le lodi Herculee note. Ama te come figlio: e, fe t'occorre, Promettiti di lui ciò, che egli puote . Qui volle il vecchio accorto il punto perre A le sue grate, e ben disposte note. E, poiche'l vin fezzaio venne, e'l confetto, Rinouate le guardie andar nei letto.

SI duole in tanto il doloroso padre Di Cigno, ch' on figliuol si forte, e bello Habbiale membrasue forti, e leggiadre In vn timido, e vil cangiato augello. Vedendo poi, che à le Troiane squadre Danno Achille ogni di porta nouello. Diuenta ogn'hor più crudo, e più maligno Contra chi gli fe far di Cigno un Cigno .

Mapure à la vendetta egli non viene, Ne puol su lui mandar l'ultimo dannos E, quando del valor suo gli souiene, Tempra, più che egli può, l'interno affanno. Vedendo il crudo poi modo, che tiene Sopra l'uccifo Hettorre il decimo anno . Per colui vendicar pone ogni cura . Che difendea le sue superbe mura.

Subito trona il gran Rettor del giorno , E dice; O de la luce pnico Dio, O d'ogni altro figliuol più bello, e adorno Di Gione, e piu gradito entro al cor mio. Oime, che teme hauer l'ultimo scorno Quel muro , che già tu facefti, & io ; Oime, che tosto vuol l'Argina guerra Le tue fatiche, e mie, mandar per rerra.

Perche tanto t'affliggi, eti tormenti, C'habbia à cader de l'Asia il grade impero? Perche più piangi tanti huomini (benti, Onde fu il popol tuo già tanto altero? Ond'è, che muoui i dolorosi accenti, Per quel tanto famoso caualiero ? Per quello Hettorre, à cui fu tanto torto Fatto intorno al tuo muro esfendo morto?

Perche lasci spirar quel gran Pelide, C'ba la nostra città del tutto oppressa Quel crudel huom, che tanta gente vccide, Che non n'occide più la guerra istessa ? Deb, trona, Apollo, homai l'arme tue fide, Con l'arco inuitto tuo ver lui l'appressa? E con lo stral più corto , e più sicuro Diftruggi il diftruttor del nostra muro.

Se qualche occasion venisse a sorte, Onde à creder s'hauesse al salso Regno; Cli vorrei far conoscer, quanto importe L'ira del mio tridente, e del mio sdegno . E , per donarlo à la tartarea corte, Non faria d'huopo il tuo ferrato legno . Hor , poi ch' ei non si crede al fuso sale. Sopplifei, one manco io, tu co'l tuo strale.

Confente al Re del mar lo Dio di Delo. Come quel, che di lui non ha men veglia. Fa scender tosto un nunolo dal cielo E fanne al suo splendor nouella spoglia : Poivolaviaco'l più fidato telo. Per vendicar di duel'ira, e la doglia. Giugne in vn volo al Troian campo, e vede Pari, c'hor queflo, hor quel con l'arco fiede.

Solo à lui si palesa, indi il riprende, Che samale esseguir la sua vendetta, E chegli strali suoi vilmente spende, Poi che la plebe fol segue, e saetta. Và ( dice) done Achille i nostri offende, E tira contra lui la tua faetta . Gli mostra intanto, oue il cugin d'Aiace Tutto il campo Troia distrugge, e sface.

Gli dona pn de suoi strali, e gli ricorda, Ch'egli fece ad Hettor l'estremo incarco . Pari dal ira acceso il dardo incorda, Poi fa il legno venir talmente carco, Che pare una piramide la corda, Emezzo cerchio à punto affembra l'arco. Dà nel volare Apollo al dardo aita, E fa paffare Achille à l'altra vita .

Horte, da cui fu, Achille, ogni altro vinto, Tempo à pensarui il Re dubbioso tolse, Che fosse allhor fra noi più fiero, e forte, Vn'huomo effeminato, e molle ha estinto . Involator de l'Attica conforte. Se da feminil mano effere spinto Doneui pure al Regno de la morte; T'erapiù honor, che l'Amazonia guerra Facesse il corpo tuo venir di terra.

Quel gran terror del buon campo Troiano Muro, & honor de la Pelasga gente, Già confumato hauca tutto Volcano Con la sua fiamma rapida: & ardente. Lo stello Dio, che con la propria mano Formò quell'alma dura, e rifliendente, Che'l gloriofo Achille in cener volfe, Die l'arme al busto, à l'arme il busto tolse .

Altro di si grand huomo hor non appare, Che polue di si poco, e debil pondo, Ch'ogni più debil man la può portare, E tutta la capifce un picciol tondo. Pur viue,e'l nome suo non può mancare, Vola la fama sua per tutto il mondo. La gloria sua, ch'eternamente viue, Spatio a tant'huomo egual ben si prescriue.

L'arme, ch'ogn'bor nel martial flazello Solean cercando andar battaglie, e risse, Talmente oprar, se ben restar senz'ello, Che quasi fer, ch'à l'arme si venisse. E fecer quasi à singolar duello Venire il fiero Aiace, e'l sazgio Vlisse Per l'arme à l'arme quasi un di si venne, Per quel, che nel Senato Acheo s'attenne.

Conchinso fu dal publico Senato, Che l'arma d'un guerrier di tanto pregio Render quel canalier donesse armato, Che nel campo de Greci era il più egregio; Colui, che più valore hauea mostrato, Per fauorir l'oninersal collegio; E si prego da ogn'un l'Imperadore, C'hauesse à giudicar di tanto honore.

Per non errar co'l subito consiglio. Indi d fare friar l'animo volle, A chi le desse il popolar bisbiglio . La voce popolar la lingua sciolse, E le dier molti al valoroso figlio Di Telamon, molt'altri più prudenti Per l'Itaco guerrier moffer gli accenti.

Vliffe,

Uliffe, the del campo Acheo gran parie Si vede hauer, ch' à tant a bouvre il chiama, I'l mezzi costile, exterrit, ce gi grid arte Cerca ottener dal Re quel, che più brama. Aitac per le piarezze, e in ogni parte, Che fi fatorto al fivo valore, cilema, Se per ventura il Re tien, che più merte Quell arme bauere il figlio di Laerte.

Menelao, Diomede, e ogn'un, ch'intende, Done è rinolto il popolar difcorfo, Non ofa dir di fe, che non intende Di contraporfi di publico concorfo. Ogn'un del capo al Rel orecchie offende, E conta ciò, che in quella guerra è occorfo Per fare inchinar lui, ch'afeolta, e tace, Altri in fauor d'Plisse, altri d'Aiace.

Il Re, prudente, ed giudicio intero, Per far, ch'alcun da lui non refli offelo, Puol, che fia Puon e l'altro caudiero Dal faggio conifloro Attico intefo. Indi gli Heroi del Orco illafte impero Fatti chiamare, à lor di tutto il pefo Di far giudicio "microfale, cercio , Qual de' due caudier fia più di merto.

## IL FINE DEL DVODECIMO LIBRO.



## ÄNNOTATIONI

## DEL DVODECIMO

LIBRO.



1 può pigliar essempio quiui, non essedo più, che mera historia il facriscio, che DIO ne i suoi trauagli, hauera vn viuo presagio del tempo, e del modo di vscirne, come hebbero i Greci, per opra di Calcante; il Dracone trasformato in fasso, dopò l'augurio, interpretato de i noue vccelli amazzati da esso, ci fa ve dere, che sono fermi, e stabili, come il sasto, e determinati i giudicij di D1O, e che non

fi posson giamai per qual si voglia occasione mutare.

PARIS rubba Helena a Menelao Re di Sparta, dal quale era flato raccolto con ogni maniera di correfia ; e da questo furto ne nasce la ruina della patria, e della casa sua , la morte fua, e de i fratelli, e le fiamme di Troia, per farci conoscere, che no possono fuggir l'ira, e'l seuero giudicio di DIO quelli, che ingrataméte ingiuriano i suoi benefattori, come ingiuriò Paride Menelao: ci da medefimamente effempio Hecuba, che vuole preseruare il medefimo Paride', ancora che l'oracolo le hauesse predetto, ch'egli doueua essere la ruina, e'I fuoco della patria, quando nel partorirlo le pareua partorire fiamme di fuoco, che non dobbiamo per vna sciocca, e dannosa pietà, contraporsi à i stabili, e immutabili giudicii

di DIO IFIGENIA poi, che, per placar Diana, doueua effere sacrificata, dapoi, che per opra di Vlisse su condotta nell'essercito Greco, ci fa vedere, quanta forza ne gli animi nostri ha la Religione, poi, che'l padre medefimo, per cagione de la Religione, lasciaua sacrificare la fi-

gliuola, ancora che innocentissima.

CIGNO, figliuolo di Nettuno, combattendo valorofamente, rimane perdente, e fuldal padre cangiato nell'occello, che ha il nome fuos fignifica allegoricamète, che questo figliuo lo di Netinno doueua ester molle, ebianco; perche per il più sono tali quelli, che nascono di maniera, che predomini loro l'humidità, della quale è padre Nettuno : doueua poi hauer congiunto proportionatamente all'humido il calore; per virtù del quale era agilissimo, e destro, perche quelli, che sono di fimile complessione, sono molto agili, e destri. però fin ge il Poeta, che non poteua Cigno effer ferito. che non è altro, se non, che per la sua agilità fi difendeua di maniera, che faccua riufcire vani tutti i colpi di Achille, dalquale fu al fine vinto per fiacchezza, come fogliono effer vinti quelli, che hanno la medefima compleffione. Rimale poi trasformato nell'vecello del fuo nome; che non è altro, fe non, che rimase lungamente la fama del suo valore fra gli huomini.

SI vede quiui, quanto leggiadramente habbia descritta l'habitatione della fama, e aggion teui molte cose del suo, che non si leggono nè in Ouidio, nè in Virgulio, come la stanza. E' di metallo schietto ogni sua parto. come ancora descriue felicemente il modo del sar correr le nuoue pel mondo, nella ftanza, La Dea la nobiltà fa pria, ch'intende, e nelle quattro ftanze fenuove per illottuo : guenti, Bellisima è ancora la descrittione della istessa fama, che si legge nella stanza, La Dea, che signarezza quell'albergo. e nelle due seguenti. Descriue ancora il timore della plebe Trojana, come prima intende il giunger dell'armata Greca, l'ardire, e l'allegrezza, che ne mostra Hestorre, e gli altri guerrieri di valore; la prudenza di Priamo, che non si muta pun to di faccia a quel primo auiso de' Greci, per non spauentar'il popolo, el'ordine, che da Hettorre di occupar'i lidi, che i Greci non possino sbarcarsi, l'abbattimento, che sa con Protefilao, riducendo tutto quel guerreggiar alla moderna, con bellissime digressioni . Descriue ancora melto vagamente il montar'à cauallo di Achille , nella flanza, Sopra un cauallo Achillora men ato inheme con l'abbattimento, che fa con Cigno, douerappresenta vin duelle in seceno, che non vi fi può apgiungere, fi vede ancora, con quanta vaghezza habbia arricchita

ricchita della pratica moderna, intorno le caccie de' Tori, la comparatione di Quidio mella

Ranza, Come s'adera il toro , s'affer crade.

LA trasformatione di Cene donna, in Ceneo huomo forte, e bellicofo, non è altro, che vna mente,che, dopò effer stara vn tempo datà alle delicie feminili, si volta alle virtil virili. con il fauor delle quali combatte poi animofamente con ogni maniera di vitio, con canto ardire, che non teme poi di cofa alcuna per questo fioge il poera che non poteste effer offejo. tutto che al fine poi fosse l'epolto da i sassi, e dalle traui des Centauri : alla fine poi essendo sourapresa dalla molta forza de i vitij, è cangiata in vecello, che non è altro che quando la mente purgata dalle molte patfioni le ne vola al cielo.

L A guerra de i Centauri con i Lapiti, è mera historia. furono detti i Centauri che sono popoli di Thefaglia, mezzi huomini, e mezzi caualli; perche furono i primi che incomincial fero a maneggiare i caualli, & a seruirsene su la guerra; Onde vedeudoli quelle sciocche genti caualcare, fi diedero à credere, che fossero una cosa issessa instincte con caualli, come hanno creduto da principio gl'sindiani del Mondo nouo si vede quiui quanto vagamente habbi l'Anguillara descritta la loro battaglia con i Lapiti , e come in molti non folamente habbia trasportato Ouid, ma auanzato, come nella descrittione delle bellezze di Cillaro nel la franza, E in d'ogni bele a Cillare adorne e nella seguente, E-a il suo volto si loggiadro, e bello, come an cora ci rapprefenta molto vagamente il fuo cauallo nella fianza. Da il capo e'i collo il fuo deffrier gagliardo. ci rappresenta ancora la bellezza, el'amore di Hilonome verso di lui,nella stanza, Molto bramato hausan farfolmarito, e nella feguente, come è ancor vagamente descritto lo Tcher no che fi faceua Halefo Centauro di Cenco, nella stanza, O cena diffe à lui, nata den ella bella e ben trasportata è ancora la comparitione della ffanza, Come balza la grandme sul torse,

PERICLIMENO amazzato da Hercole, tutto che hauesse per dono di Nettuno forza di poterfi trasformare in diuerfi animali, essedo vizimamete trasformato in una Aquila ci fa conoscere, che la gloria delle imprese fatte, figurara per Hercole, combatte souente con Pinuidia figurata per Periclimeno, laquale piglia diuerie forme, per fregiarla fe può, ma al fine hauendo prela la forma dell'Aquila figurata per la superbia, per esser l'Aquila il piu superbo vecello che voli, è ferita da vno strale della gloria, che non è astro, che quel raggio, che si spicca dall'opere honorate, e lodeuoli, che sostentano la gloria, ilqual'ha forza e vi-

gore di amazzare la soperbia, e spegnere l'inuidia.

A CHILLE morto da Alessandro col fauore di Nettuno, e di Apolline, ci fa vedere, che il piu delle volte gli huomini valorofi vengono amazzati nelle guerre da huomini vili , e che non hanno ne forza, ne cuore, corrispondente al loro valore, si veggono quiui molte belle rappresentationi, come l'inuocatione di Nettuno ad Apolline nella Itanza, Subuo trona il gran rotter del ciele. E dice. O della luce emice Dio. come ancora è la perfuatione, che gli fa di mouer le fue factte contra Achille nella fianza, Perche la fei fortar quel gran Pelula Bellifsima ancora è la rappresentatione del tiro dell'Arco fatta piu uolte dall'Anguillara, e sempre dinerfamente, che fi uede nella ftanza Gir dona un de fini firale, e glirscorde,









gio alto, e
reale
L'imperador
de'Greci illu
striregni,
Fur posti intorno al revio tribuna-

seder nel seg

Di grado in grado i Principi piu degni. Poi , per fapece, à cui l'arma fatale Del forte Achille il los giudicio affegni, Concorfe ogu'un nel habito più adorno , E fece à Greci Heroi corona intorno .

Sul pitco, vijto queflo, Aince afeende, che forra il wakeo bumil molé dato forçe. F. côme gli occhi i razi in rômo intende. E che cia fem ver lui riuo tro forge. Recomdo irra impatiente il rende. Montre a lennao Achve lo forardo, porge, Sdeçnato ambe le man tendendo al lido, Moltra li rato cor con vueflo grido:

PVO flare, i formi Dei, che in quello loca. Oratione Fra Ville, em e tal caudi abbita à trattaff, di Aisce. Inmanzi a quelli (traj. chi o da fiso Di testro faluni, che non vellar tust esfi ; Deh, parlare per me voi naui von poco Corra chi penfia di mo metro agguagliar fit. Poi pur velulte allhor le mosfre imprefe, Echi gogi dal porto, e chi di dife (...).

Brache, fe riquediam con fanamente, Quanto il facondo dir d'Vlife imporse, Si gouernò da faggio, e da prudente, A mon fi porre à rightio de lamorte. Ch'è meglio col dir finto, e reoquente Pugnar, che con la man feroce, e forte : B. y fe l'armata baues fle Hettor disflatta; Con le parde e poi l'bauria riflatta.

Tal che permadide l'amerforie serra lo fei bene à pugnare, egli à fuggire ;
Poi che l'auon del Ciel, che noi fifera, Ba, chi d'altri nal cof fire, altri col dire;
Poi che, quantico ne la froce giurra
l'aglioper far diffé. e per ferire,
Tanto val et eo di metrfo, et ornato,
Secondo chi a sinfamiliade il fino fato.

Hor,

Hor voi, prudenti Heroi, giudicio fate, Chi deue ne la gloria hauer più parte; O quel, che ne le siere empie giornate S'oppone inuitto al perigliolo Marte: O quel, che con parole alte, & ornate Quel, che s'haurebbe à far, dice i difparte. Restana ogni nanilio arso, e disperso, Se'l difendena anch'io col parlar terfo .

E, poi ch'ei per le sue mirande proue L'arme del forte Achille hauere intende ; Fate, ch'egli vi conte, e quando, e done, Poi ch'ei di notte ascoso ogn'bor contende . Sò ben, che l'opre mie non vi son noue, Chele fo, mentre il sol nel Ciel risplende. E di ciò, ch'io mai fei per vostro scampo, Mi fu ogn'hor testimonio tutto il campo .

Non m'è d'huopo narrarui, e farui aperte Quell'opre, che i vostri occhi hano vedute. Conti Vliffe le sue, che son men certe, Poi che le fa di notte ascose, e mute. La notte farà fe, fel arme ei merte, A cui fatto bà peder la sua virtute . Ma, s'io più di lui merti andarne adorno, Men'farà testimonio il mondo, e'l giorno .

Confesso ben, che'l premio è grande, ch'io Bramo, ch'al merto mio da poi si renda: Mami par , che dia macchia à l'bonor mio , Ch'Vliffe ancor lo fteffo premio attenda . Locato bo basamente il mio desio, S'è ver , ch'ei con ragione à questo intenda . E, se ben premio io senzapare il tegno; E' poco à me, s'Vliffe è di lui degno.

Che gloria hauer bramato esfermi puote Quel dono à me, se bene immenso parmi, C'ha bramato un, che sol con finte note Contende, ou io foglio pugnar con l'armi? Ma bene il premio, ch'ei desia, riscuote, Ancor ch'io vinca , e di quel ferro m'armi ; Si vanterà, ch'ei solnel campo Greco Nel premio, e nel valor concorfe meco .

Quando à voi fosse dubbio il mio valore. Se quel', che voi co' propri occhi uedeste, Posto baueste in oblio: per lo splendore Del sangue mio quell'arme à dar m'haure-Quel Telamon di cosi inuitto core Mi die già l'alma, e la terrena vefte; Col cui fauor già Troia Alcide prefe, E con la naue Argina in Colco scese.

Di quel fier Telamone io sono berede. Dacui fu vinto già Laomedonte . Ei d Eaco vici, che giudice rifiede Nel formidabil Regno d'Acheronte. Eaco dal Re, c'ba'in Ciella maggior fede, Traffe il sembiante de l'humana fronte: Et io, se il Re de l'universa mole Non mente, bor son da lui la terza prole .

Non vo perd, che'l mio fplendor natio Alcuna in questo affar mi dia ragione, Se quei non scende dal medesmo Dio, Che prima di quell'arme andò padrone. Nacque del sangue Achille, onde nacqui ioz Ei di Peleo, & io di Telamone: E quel forte Peleo, che'l diede al mondo, Fu del grand auo mio figliuol fecondo.

S'à Telamon Peleo nacque germano Del figlio del Rettore alto, e dinino: Se l'arme vi chiedio, che fe Vulcano. L'heredità desio del mio cogino . Ma, fe'l fangue Sissio empio, e profane Scorfe Vlisse al mortale aspro camino: E bene à furti, & à gl'inganni il mostra: Che s'ha mischiar con la progenie nostra.

Ame dunque quell'arme han da negarfi, E s'hanno al mio auersario à dar più tosto, Perchio fra l'arme Achee prima coparsi, Per ubidire à noi pronto, e disposto ? Vi par forse, c'hor primo habbia ad armarsi Ei, the per non s'armar fi fte nascofto ? Lui dunque di quel don farete degno, Che per non seguir uoi menti l'ingegno?

Ben vi fonien, ch' al cominciar la guerra Ei per la gran vilt à floit o fi finé, E di fal femin l'autra terra: Ma Palamede al fin d'altuis il vinfe. E cofi contra la Troina serra Con giù atri. Achei mal volonier fi finé. Hor faccia prima lui il l'arme adorno, (no. Ch'stimo, qualo de d'huopo, ha l'arme intor

Et io, che primo ogn<sup>1</sup>hor corro al vomore, A farmi obiette al martial flagella . Fia ben, che com mio bisimo, e dishonore Senza l'arme mi flia del mao fratello. Pels, folje flanto vero il ho farore, Si, che folje reflato al patrio boflello ; of folje flato almen da noi creduro, Si de di mon folje in Frigia mai venuto.

Che l'inflice di Peante figlio
Ferito in Lenno non faria reflato
Sol, fonza tenze, con mortal periglio,
Come parue ad Vilfle emplo, & ingrato.
Hor haus Filottece in Lenno elfiglio
Da chi donca veri lui molfrassi grato.
Che d'Hercole ei portò gli strali, e l'arco,
Chedemo à Troia far l'usimo incarco.

Ben vi (noien, che l'hat o noi prediff, Che Troia non buria l'oltime offee, Se contra let quell'acco non feriffe, C'Hercol fe vinciror di tante imprefe. Hon Filotrete da ragionar d'Vilfe, che l'arco Herculeo hauta, pronto fivefe: Poi fè, che filofèsi ferito, e folo 'Mon fença "minerfal diffores, e duolo."

Il mifero, hor ne' bolchi, e ne lo speco
Adena la vista sua dolente, e trissa,
Emonet' fall n' pieta, e devossi feco
D'hauer la sonte mai d' l'isse viste.
C' oue aister vorrebbe a leampo Greco,
L'esca al digiuno suo cacciando acquista:
Ch'oue anentar lo stral vorria ver Troia,
Fâghel' brut, o ¿ l'augello in caccia miosì.

Cofi deferto entro à va paefe efterno Prega al crudele Fille ogni evan dannot Prega, che filippure voglia il Re fisperno L'autor de la calunnia, e de l'inçamo. Pur von ha dato autor l'alma à l'inferno, Simantien vino autor nel carmal panno. Che, fe in campo feguia l'Itato Dnee, Pea perdere anto alui l'aura, e la luce.

Si come fece al mifer Palamede,
Ben per lui, Jevel hau in quel deferzo.
Pelice lui, s'hawea pingato il piede,
(to,
Che godrebbe hoggi anch 'egli il giorno aper
Il fallo Ville dui calumnia diede,
(Per hauere il fuo inganno à voi feoperto)
Ch' anifassa il Re Primmo, e vi fea torto,
E'l fed at radutor vimaner morto.

Creder vi se, che l'innocente hauesse Hausto d'animitei va gran tesoro, «I such l'activa de l'activa d

Sapete pur, che voi vi riftringeste, Quando Vilse affermò questo per vero Ne con tutto i sin odi rocter paetite Instigentil guerrier si vio pensiero. Ma persanti al fin cercar faceste Nes passignio del misire canalièro. La doue si tronò questi or riposto. Est con si rocte por si viò suca miscosto.

E cost whom leat, faggio, e innocente Passo com questo bissimo à latira wira, Pere la calumini uniqua, e fraudolente, Che quest, bor chiede l'arme, hauca métita, Chiavato frai a de la corporta gente, Amor darebbe al nostro campo aita. E, quando per perduco haussis di giorno, Perduto non l'houriz continos sormo.

Hor

Hor quello è quel es de la compania del la compania de la compania del la compania del

E, se qualche guerries pugnando vede Stare in periglio de la fina persona, se bene Plisse in suo foccoso chiede, se un general productive productive su Diomede, e Nesso no montro de la con-Diomede, e Nesso no montro de la con-Dical Eunico suo, cio son bugiardo, Che l'appello, con 310 dos coderdo.

Vede vn. giorno fosito il buon Nessore Il suo destrice dal rubbaten di Helena, Hor mentre dal suron teune di lettoure, E per la troppa el fili in pieda èpena. Chiema Plisse in aitto, à lutricaree, Che fallui di corpo suo la debil lema: Ma il vadoroso Visse, per suo sempo, Abbundono Nessore, lespandre, el campo.

Si ben, s'è ver quel, the Nellor diffée, E che dife di quello d'Usfe oltraggio Quelli fion i votci, quelle fimpere Di quelle fip materie Itaco, e faggio; Cl'ottre, che pec le vie, c'havet eintefe, Ne toglie ogni unam di firito, e di convegio: l'à homa di tanto jetno appresso forque. E glippo dare ainto, e non gitel porge.

Mail Ciel, per far o del fiu errore accorto, Fè dal periglio illesso opprimer lui. Et ecco ; datin non l'anna, el morto Villes, chi antar non volte altrui. Dunque, e'n adicia lui, non gil fa terto, rui vi egli alfi diè letge, cliempio a mai. Festio, e timorojo alga lo firdo, E chiama eggi i compagno Mai pin fido.

V accorro, el veggo impallidito e bienco Tutto tremar de la prepinqua morte: 10 pono à rilibio me, per far lui franco, E mi oppongo à la barbara coborte. E con lo (mado, to bon de bracto marco, Tengo una ficutto impetuofo, e forte s. Tunto, che col val or di questa palma Altimic buson falua la timid alma.

Senon consoficiancos, mistro, e cieco., Quanto dal rador mio su fici discolo s Torna di novo i qued perigli o meco. Ned medessimo modo, chio e ho posso o E, meutre è nato i norta il campo oreco, Satro lo s'udo mio silanti suscessimo di E quini di volor meco contendi. Quini di le ragion, c'hor dire intendi,

Dapoi che da la fibiera armata, e folta Salinai colini, che qui moni flavmi al pari A cui le piaghe hatera la forza tolta Da pater contreflar co fiosi contraris con la quan he migri libera, e ficiolta Lo feorfi in un balen dentro à vipari . Done con vijo ogn' en concorfe à dire, che ciu visione a pappara, non afrageire -

34
Et e nel campo on giorno il foste Hettorre,
Ch' ogn' un di l'apo «chevo dona il a morte:
A'g folo à Mille si elgo fer folo corre,
Matrema ogni guerrier fia noi piu forte:
10, constil mondo si, mi vado à opporte.
E chinggo in stato al fio dafri le porte.
\_a, mentre ei crelo baser vinta la guerra,
\_cl' ascito un groffo marmo el gisti oi terta.

Hettor nei campo va altrz volta venne,
Sfidando à fingolar battaglia oga vno.
Done la prece softra il vuo o storenta.
Che me, vie piu doga nu, fimò sopportuno.
E quello pivno il jun (canto glieme).
Fin che discune l'arre (curso, c'hruno.
Ho con Hettor da folo à fol cuttejo,
Senza rellar però vinto, nè profo.
Fenitr

Penir Superbi ecco i Troiani un giorno, E seco ban Gione, Apollo, il ferro, el foco. ·Don'era allhor col fuo parlare adorno Vliffe fuor del bellicofo gioco: La speme io del commun saluai ritorno ; Difesi queste nani, e questo loco; Opposi al ferro, e al foco il corpo, el alma, · E mille ne faluai con questa palma.

Si che , benigni Heroi, prestanti, e degni Fate, che'n ricompensa habbia quell' armi. E, s'io vi die tant'oro, e tanti legni ; Datemi tanto acciar , ch'io possa armarmi. Per conquistare à voi gli estremi regni, Per poter meglio in fanor vostro oprarmi, Le chieggo; e per poter via piu ficuro Farui à queste galee riparo, e muro.

E, s'à me stesse ben di dirne il vero, S'io m'armo di quel ferro, e di quell'oro, Trarran l'arme piu honor del caualiero, Che'l canalier non è per trar da loro . Quell'elmo chiede Aiace, e quel cimiero, Che di palma ogni di l'orni, e d'alloro. Può far fenz'elmo Aiace, e fenza foudo, C'ha'l core armato, ancor che fosse ignudo.

Hor comparifea Vliffe, e si dia vanto, Ch'egli ba il fratel d'Hettorre Heleno pre-Et inuolato il simolacro santo Di Pallade, e Dolone vecifo, e Rhefo. Vi par, ch'al parazon possan di quanto Fin bor del mio valore bauete intefo Star le meschine sue proue, che suro Fatte, mentre egli il ciel vide piu scuro ?

Ne s'arrifchià giamai, che non volesse Sotto lo scudo altrui star me coperto. Sempre d'andar con Diomede eleffe, Tal ch'ogni fatto suo può dirsi incerto. Hor, quando al tribunal vostro paresse Di donar l'arme à cosi debil merto ; Partitele per mezzo, e Diomede Ne la parte miglior socceda herede.

Perche vuol di quell'arme effer tiranno, Sel'opre fue fenz'arme à fin condu e ? Sein vece de la spada rfa l'inganno? Secolle frode altrui tozlie la luce ? Non ved ei, che le gemme c'ele fanna Riflender canto, el'or, che vi riluce, Paleferan, che Vliffe ini fi chinde: Ne potrà vfar le frodi infami, e crude ?

Potra quell'elmo grave adamantino, Che fi tempro nel Remo atro , e profondo Portare Vliffe mai, che'l mio corina Portò, che'l più fort'huomo era del mondo? Potrà il suo braccio debole, e meschino Vn frassino arvestar di tanto pondo? L'hasta arrestar , che'n mille imprese e mille Fè gir di tante palme altero Achille ?

Deh, perche puoi granare il braccio minco D'on cofi greue, e finifurato feudo; Che ti fara fi debole, e fi flanco Che faria me per te d'essere ignado. Potrefti almen fuggir ficuro, e franco. Nel fatto d'arme perigliofo , e crudo . Sai pur, che se lo stuol Frigio ne preme, Tu fondi nel fuggir tutta la freme.

E, se per sorte lui rendese armato Del arme, che tempro l'inferno, e Plato: Gli fate on don, perchene fia spogliato, E non perche ne sia via piu temuto. Ma, s'andrà di quell'arme Aiace ornato, Come à l'insegne sue fia conosciuto, Hauran per quel, then'han pin volte nifto, Altro d penfar, ch'à far de l'ai me acquifto .

E poi lo scudo tuo, l'elmo, el cimiero Si raro è al tuo martia! furor condotto, Che, come puoi vedere, è susto insero, Ne luogo v'ha, the sia percosso, à rosso. Ma il mio , che in ogni scotro acerbo , e fero Cercasalnar colui, ch'asconde sotto, Da mille piaghe aperto effer si vede, E nono successore agogna, e chiede .

Ma dir tante parole indegno parme, Done l'opra può far, che'l ver risplenda. Mandinsi in mezzo à gl'inimici l'arme, E quiui si disputi, e si contenda. Di senno, e di valor quiui ogn'un s'arme ; Con ogn'un, che le vuol, l'acquisti, e prenda: E quel, che le riporta, oue bora sono, Come huom di più valor, l'ottenga in dono.

Aiace al suo parlar fin dato hauea, E s'era al mormorio del vulgo scorto, Che'l Greco tribunal dar non potea Se non al caualier d'Itaca il torto. E però d'ascoltarlo ogn'uno ardea, Che sapean, quanto era facondo, e accorto. Hor, come si mostrò tutto il consiglio Tese intento ver lui l'orecchie, el ciglio.

Poi che tenuti al quanto i lumi intenti Hebbe con gravità chinati à terra, Cli alzò benigni à quei Duci prudenti, Che danan legge à la Pelasga guerra. Poi con foaue fuon, con grati accenti, Con gran modestia il suo pensier differra. E, mentre vsa artificio in ogni parte, Tien con grande artificio afcofa l'arte.

PRVDENTI Heroi, s'al mio desire, e al uo O-atione Pietofo corriftofto haueffe il fato ; c.Vliffe . Dubbio boggi non fara nel campo nostro, Chi di quell'arme andar douesse armato. Ch'ancor zodrefli Achille il carnal chiostro, E tu de le tue insegne andresti ornatos . Godresti tu de gli ornamenti tuoi,

De la presenza tua godremmo noi .

Hor, poi che piacque al fato eterno, e fanto, Di por le spirto tuo fra gli altri Dini, Per sar restare in sempiterno pianto Questi tanto di te denoti Argini : ( D'un biaco vel fe in questo à gli occhi un Quafi ftilleffer lagrimofi rini : (manto, Et acingati ben gli occhi, ele gote, Quefie col primo dir congiunse note. )

A chi darete voi l'arme d'Achille, Che più nel ver le merti di colui, Che fol nel campo Acheo fra mille, e mille Seppe Achille trouar per darlo à mi ? Che , s'ei concesse à le vostre pupille, Che contra il Re Troian vedesser lui ; Souerchio guiderdon però non parme, S'ei, che tant'huom vi diede, ottien qu'arme

Ne mi par , che gionar debbia ad Aiace , S'egli hal'ingegno, e'l dir me pronto,e viuo: Nè dee nocere à me, se più viuace Mi fe di spirto il Re superbo, e dino . Non nocciadme quel don, che mi compiace Il Ciel, se gioua tanto al campo Argino. E, s'ingegno, ò facondia in me si trouc, Manchi d'inuidia à me, poi ch'à voi giona .

Non debbe alcun mai ricusar quel bene, Chegli ha di qualche don gli spirti impressi: Però che gli ani illustri, e ciò, che piene D'altrui, non paion propri di noi ftessi . Ma, poi ch' Aiace à voi proua, e sostiene. Che per gli ani, dal Cielo à lui concessi. Merta quell'arme bauer, mostrarui intedo . Che tanti gradi anch'io da Gione scendo.

Come ogn'un sà, Laerte è il padre mio ; Laerte fu del forte Arcefio figlio : Arcesio prole fu del maggior Dio , Ne alcun di questi hebbe dal padre effiglio. E ver la madre ancor sappiate, ch'io Scendo dal Re de l'immortal configlio . Autolico à miamadre il carnal pelo Formò, che figlio al nuncio fu del Cielo.

Ma non mi vaglia già, se ben mia madre Da maggior nobiltà traffe il parente ; Ne men l'arme mi dia, l'effer mio padre Del sangue del fratel flato innocente: Vagliami il ben , ch'à le spartane squadre Fei col valor del corpo, e de la mente. Quel, che fe più per lo Spartano impero, Fate di quelle insegne andare altero.

Se l'arme s'han da dare al proprio berede, A quel, b'al fore A chille è più congiunto : La parte mia gali rittra, e calo il Che moiti grada io fon da lui dispriuto . Ma floto Aiace è bon fle elipe crede . Il facceffo più profitoro al defruto : Perebo s febo mi d'a chillo se il e cogino. Pitro, che gli è figliud, gli è più vicino.

Socceda Pirro, el Juo padre Peleo, Se i ha quel pregio dam per questa via. Facciaj pro flocare il mare Ego-o, El mandin quell'arme 3 sciro, 3 d Thrhia. ET cuero anco ol fest od campo Achoo; Che d'Achille é coginabisader portos; No 14 a pro-b, che 2d, che l' pur prejato Le d'otterne da Attico fanto.

Hor, poi che piace à la relaiga corte Di dur quell opra illuffre di l'ulcano A queld nois, che più prudente, e forte Ha fatto maggior denno al Re Troimo; Dal giorno, chio lafcia le patrie porte, Dirò lopre, chiofa di mano in mano: Se le parole baurò però li pronte, Che poffini fra, che tutte io le racconte.

Maperche il Re Troim estrimo demo Non potta haur ferze il rador d'Achille, Achilio, mentendo la perfona el pamo, Cercai per le cittadi, e per le villa. Scoper il alini lingumo con l'ingumo, To ci befeci de lie veder pupile, Fral dutramerce mulichre, e vile. L'arme, che l'eo pottam moure virile. In forma di mercante errando andai Con vell, et altre merci da donzelle: E ver, chi moro de l'arme io vi mishini a, Lame di varie forme, e tutte belle. In Sciro al fine debite comede. Ma non con le fue debite comede. A le figlie del Re fex compagnia. Che volcan mercantar la merce ma.

Prefer le figlie allbor di Licomede La conocchia, il dital, lacuffia, e' l'volo. La conocchia, il dital, lacuffia, e' l'volo de la conocchia, il dital actività di ede. Prefe vua mani lo fieda, et altra il telo. Perche non vui, eji diffi, six richice il ligram finor, che l'ha promeffo il Ciclor Nom fini, che la volit à di quelle foolie di ligram finor, che l'ha promeffo il Ciclor Nom fini, che la volit à di quelle foolie di little, com biajon vuo, troje it i toglic. ?

Per la via de la gloria, e de l'honore
D'omirfia Lempo Achoo çli accei l'alma
Tanto, de lo jui acquo, che l'ho voldre
Fè morta à tanti letro i acraud fulma.
Hor, fa viche in gei del ful funces,
Da me riconofete ogni fina palma.
I ovinif Telefonco na la fina mano.
Quando vn colpo il feri, "altro il fi funo.

Se Thube, Chrise, e Leibo si posse inserva 3
Se à Cilla, à Civo, à Tenedo se guerra 5
Se à Cilla, à Civo, à Tenedo se guerra 5
Dise pur, ched "Usse porse su testa.
Dise pur, ched "Usse porse su testa.
D'us die que, che Hesto se guada se testa.
C'ha tanta gente. Ar gina al sin condutta.
Se clorargios (hestor fera àlma giace 5.
Ne son su acquione, non Ausc.).

Quell'arme, ordio trousi quel casaliero, Cheminer fessa, à darmi io vi conforto. Fi vio fol pre gossave al wofto impero Glie le die per condurto al Frizio porto; se nel fei gri, mentre che wife, dalero ; Rendetentele al memo hor che gliè morto. Si vovi del Larmes, e lui; hor niglo parme, Che, i ho perduto lui, pre fi gri proportio del presenta del presenta del presenta che, i ho perduto lui, pre fi gri proportio del presenta del presenta del presenta presenta del presenta del presenta presen Poi che il dolor d' wn fol, che la conforte Hause preduta, ognico Greco profe E contra il Re del Troina verore Ad arma milienani i Greci accefe; Sepete ben. Che Attica coborte Nel gran porto d'Aulide on tempo attefe Però che l' tempo, à noi crado auer jamo Tutto quel tempo à ju milo, è contratio.

Riffonde il fato, Se la volfer mente

E di veder l'argion Troinne;

La figlia d'Agamemone innocente

Al altra de la De a fi dia filmana.

L'imperator Micron non confente

Di dari la figlia al foco di Diana;

Sadara contra il fato, e contra il Cielo;

Ne il fuo fangue il a Dea vnol dar di Delo.

Per prouedre al commun damo io fui, Ch al gran padre al lei fini fempre appresso. E fei, che per gradire al tutti vui, Del proprio fangue sito priud je stessio, Distini candi actenii althor al lui: Fede di anesso à me s'accia solo essa Che, s'e ben, come Re, daria donca; Il padre era nel Re, cui piu premea.

Gli mostro il grade homor, che gli benea fatto Tatta la Grecia a farlo imperadore; De la cognata fina l'ingilio ratto, Perpetuo del fino sampue omta, e difinore; E come egli è shiligato al fino rificato: E, poi che sante nasi hane in fauore; L'homo compens, e vendichi Polivaggio, Pacado al ciel di proprio sizue homaggio.

Poi fui mandato à vitronar la madre, Là doue i prechi v/ar non mi conneme ; Che non bantia ceduto, come i i padre, Eafla, che l'arte mia da lei l'ortenne : E fu cagion , che le Spartane squadre Contra il mano Troian divizzar l'antenne. Che , s'Aiacc wi glas per quel , c'ho storto, Staremmo tutt auton nel Greco porto. Ambaliador con dignita comparfi Innariz al Re Traian dentro al fino mero, Chauca per tutto i fino fiolati figarfi, Per terror mio, per fine ei piu ficuro. Douc col modo dipin, che debe cigaffi, Da me le Greche voglic efpoffe fino i. Tanlai can qualto activ, con appet rificeto, Che chieda la mia ccufa, el fino coffetto.

Eldmai contra Parlete, ed i anto Calligo II fei parer degno, edi pense Poi, faito evelo II Re dolte alivettanto, Raddomandai con tai ragioni Helena; Chel II et con Antenor, che gli era d canto, Industra da da la Regno di Micena. Ma il pollo Friejo, e chi con ludit able, Soppofe al pado, e comportar nol volfe.

En Jai, Atenelan, ch'eri allhor meco, Che Pari, e tutti quei, c'hanca d'intorno, Mentre del Jurto Jun regionai Jeco, Alexa quali laman per farne formo. Hor tu puoi fa qui jede al campo Greco, Se corremmo periglio ambi quel giorno. El Jiwo valor col mio coflui mifica, Che non vide mai Troia entro il le mura.

Lungo farà, sio vo tutte l'imprefe
Contar, ch'io feci in cofi lunga querra.
Si sià, che j'acte le prime comefe,
Quando ne primi al fimontammo in terra,
Simife il Re Troian fu le diffee,
Ne fece viere i finoi mai de la terra,
Se non talhor di notta afrofamente,
Se non talhor di notta afrofamente,
Se introdur volle o vertionagia, ò gente.

Hor, mentre flette l'uno, e l'altro Regno Sença venire d'Amet aperto, e crido. Tu, che in vece de l'arre, e de l'ingegno Saj Gil la finada vifar, l'hafla, e lo feudo, Qual acto fefti generofo, e degno, Stando de l'arme il più del rempo ignido è Che-fe dimandi à med quel, brio feti, Gionai per mille, e mille mezzi à Oreci.

Mille prattiche occolte ogni hora io tenni D'haner qualche castello, à qualche porta. Al fin fra tante d'ona à fin ne venni, Che la distruttion di Troia importa. Di vittouaglie il campo ogn'or mantenni; L'ordine io diedi; io lor feci la scorta; Fei far piu forti, e feci il porto franco, Diedi forma a'ripari , al fosso , e al fianco.

Amolti canalier diedi conforto. Che stanchi homai da cosi lungo tedio Volcan pur ritornarsi al patrio porto, Senza attendere il fin di tanto affedio: Ma con speranze certe, e modo accorto Per fargli rimaner trouai rimedio . Mostrai d'armarsi il modo, e'n più d'un lato Dal campo, quando occorfe, io fui mandato

Il nostro Re , per phidire à Gione , Da un fogno vano impaurito, e cieco , Perfuade à l'effercito, e si moue Per voler ritornarsi al lito Greco . Il farne Gioue autor ciascun commone A lasciar tanto assedio, e suggir seco. Deb, no'l comporti Aiace, ogn' pn richiame, E mostri , che tal fuga è in tutto infame.

Perche i Greci guerrieri ei non ritiene Con l'arme i piu plebei, gli altri col grido? Perche non mostra lor, che non è bene Dar fede à un fogno obbrobriofo, e'nfido ? Che non ricorda lor, ch' Argo, & Athene, Tornando fenza Helena al patrio lido, Gli baura per infensati, e per codardi, Se senza frutto alcun tornan sì tardi?

Non erano però si grandi imprese Ad un, che'l suo ualor sà tanto egregio. Ma che dirò, ch'anch'ei la fuga prese Sotto il protesto van del sogno regio ? Forfe, ch'allhora il Re pronare intefe, Chi l'animo hauea vile, e chi di pregio . Se à sorte ne proud; ben vide aperto, Chi fosse di noi due di maggior merto.

Een vide te fuggire, e'l vidi anch'io, Eper Chonor commun n'hebbi vergogna Può flare, io diffi allhor dentro al cor mio. Ch'ei cost sacil creda ad un, che sogna ? Ben vide men, ch'ogni altro, che fug gio. Biafmai con ogni forte di rampogna. E, mentre che'l mio dir molti ritenne, Tu festi alzar con tuo disnor l'antenne.

Deb, perche al vostro honor tal fate torto. Io replicai, dopo si lungo affanno? Che cosa riportate al patrio porto , Se non eterna infamia il decim'anno ? State, che Troia è presa: il tempo è corto, Che dee del fato hauer l'ultimo danno. Mi fe il dolor facondo: e fei, che'l figlio D'Atreo vi fe chiamar tutti al configlio .

Ma non per questo Aiace hebbe ardimete D'aprir le labra, e'l lor biasmar ritorno. E pur Thersite non hebbe spanento Biafmare il Re con ogni infamia, e scorno. Come ogn'on per vdir flar veggo intento, Mi leno, e tanto fo lo fteffo giorno , Che contra Troia ogn vn di nouo accendo, E'l perduto valore al campo rendo.

Voi sapete, s'è vero, e s'io sostenni , Che'l Re Troian si superasse pria. Hor da quel tempo, ch'io da campo ottenni, Che non tornasse à la magion natia, Poi che lui, che fuggia, con noi ritenni , Ogni opra, ch'egli fe, può dirfi mia; Eciò, ch'ei fece contra il Re Troiano, Dite pur, che'l fec'io con la sua maño.

Quado propose un giorno il buon Nestorre, Ch'à riconoscer si mandasse alcuno, Done hanea posto il capo il forte Hettorre, Mentre la noste hauca l'aere piu bruno ; Fu eletto Diomede, ei volle torre Seco un compaguo, allbor s'offerse ogn'uno: Ogni guerrier mostrò d'hauer desio D'effer con lui, fra gli altri Aiace, or io .

Ff 4

Il nostro Re prudente allhorconcesse L'elettion d'infolo à Diomede, Conquesto, ch'alcun conto einom tenesse Di chi per oro, ò nobiltà preècde: Ma ch'à vindicio suo anclo elevesse.

Conquesto, ch' alcun conto ei non tenesse Di chi per oro, à nobilità precedet Ma ch'a gianticio suo quello eleggesse, Nel giante banea maggior speranza, e sede. Et ei, ch'è di tal senno, e tal valore; Fra mitte, e mille a'me s' questo bonore.

Se Diomede è buon, fazzio, e verace,
Del valor nosfrio ei la fentenza disfle
Allhor, obi laficiostarda parte Aiace,
E volle per compagno bauere l'isfle.
Hor, this fegite mai te di quei, che face
Andare il Re rule piu dubbie risfle?
D'esfer compagno io pur tal volla impetro :
Ma diade viva, cho est hor ture s'il indietro?

Serza flimar di mezza notte and si Defimici, è del tempo atcun priglio. Done il Frigo Doden per via rovasi, Chel Greco ambiei fijar volta configlio configliar chi il fubbi, in modo oprai , Che dicede il alma fia adalcorpo eligito . Ma pria, chel feli filar per fempre cheto; Gli fel foprir di Troia costi feterzo.

Quando per riconofeer prefe Larme
Dolon le nosfre folfe, e ne campo worne;
Dodolile (com ei poi worne a contarme)
I causalli col carro in premio ottenne.
Dunque worretwo iquel don negarine,
Che questa manio allivo falso mantennes
Dunque boratel Tarnet Aisce, e noti colsi,
Che faino forse l'arme, il carro, e lui d'

Ricono(cius p hanea già tutto, c intefo ;
Potea de l'honor mio torrar contente.
Ma tutto di ben commundifolo, e intefo,
Muggior per voi moftrar volti ardimento.
Ne le sipperbe tutte errari di Releg.
La foli a lini co finei l'aura, e l'activo.
E, poi che i fuo canalit, el carro io toff;
Col debito tritori d'an ei tuoffo de pi tuo

Mache dio del Licio Sarpedone?

lo pire la forte pia gil viapo informa.
De Audior, di Pritar, di Ceranone
La parte di carnal vel tolli piu degua.
La parte di carnal vel tolli piu degua.
La parte di carnal vel tolli piu degua.
Done l'informa Dio comanda, e regna. (ne
Tutti gil verifi fino que riter piu fino que l'internati
Voi lapete, s'è vero, e quanto importi.

Vi altra volta il buon Cherfidamante
Col froce Toone a morre died.
E di quel; benche Chrope bebue auante,
Fei da quel giorno in qua goder gli beredi
Poi verjo d'annoino volla fei patte e,
Fenç dinia mel fei calter e fividi.
Fei di modi altri antor le forze dome,
Cli cran guerrier primata, e fenza nome.

Mandai molt alme at tenchnofo Regao,
Come [apeteo di 1 shor, com ius:
Ma mi colfo, che l'immiro [degno
Volle il fangue under del petro mio.
Esquando nol tracelli, seconi lifegno.
(Et in quello parlas la velle aprio)
i qui (dapo i forgi imfe) il fangue affergo,
Molfro alminici il petro, e non il tergo.

Ma non ni potr la gin nel decim anno
Aince dimoltrar, che in quella guerra
Aince dimoltrar, che in quella guerra
Haneille min i fulo cirpo a clau mano,
Non mai del fançue [no farfe la terra;
Faccial] manezi cuich egit, er apra il puno,
S dicana cicartric aj conde, e Jerra.
E, è alcino avorrà dir, che i fui fasta o i
Dicanda mi e guella arme, Alaccel flato,

Confession, the contra il sorte Hettorre
Soppose per faluar le nostri mani.
Manje Must tuta à fet all gottoria iorre,
Mi par, che l'honor vossiro in tutto agrani.
Quant altri merò s se flessionaro à opporte.
Al sorte Hettor con l'arreslate trausi
Patrolo s'è quel di con l'arme altrui
Contrait campo Trojan no men di lui.

Non

Nom ha il humo. E malicao il core, Ch'al merito dall'ut voglia far tarta. Ma non ghi signto Aince al lano valore, Chevelli al prejentiva el trutto morto. Ni folo celli si tuttuo lonoro. Di hume contro il Tossa disfosi il porto. Di hume contro il Tossa disfosi il porto. Ma nugla, vili accounta resi trita prone, Tutto l'lumor, che elle donnia di vone.

Finalza infino al ciel, the col piu forte Figlinol del Re Troim venne à duello : Fune ei fa, chi la mede finalforte & effine Killis, e l'Re col fino featello, Notes guerris de la Pedigo corre Fu, che framan ne la feccato b suello. E, e el fu quel, che va pugna, fu il caja, Che vicir fi, il name fino prima del vafo.

Hor, dimmi tu, che ti fai tauto fiero, Perche da folo del fat combattefti Con fi famolo, a forte canaliro; Quad di tale querra giori an fin trabelli è Tu tene vi ai de duello altro, Ré di famou van goccia di lai roglisti. No devo atta fin mhoom prudente, e faggio Di pugne, oue non bebba atum cantaggio.

Mijer, ch'ognihor tanto dolor m'asfale, Che sforza a lagrima le mie popille. Che di quel campo me fouien, vel quale Cadde i muro de Oraci, io dico Achille; Che l'piàto, il duo, la tema, e gori airro ma Non pater tormi, ch'io fra mille c mille (le Non togli effiquet corpo fal mio tergo, n ol portal feurto as l'ino proprio albergo,

su questo dosso mo, su questo dosso, come agra canaliar sede può farme, Come agra canaliar sede può farme, Va corpo col grande, e cole gras per lo Torta i nel campo Acheo con tutte l'arme. Ho come datro ha, di tanto pos amarme é Sio postai non sol l'arme innanzi à vuis Del figlio di Pede, mal'arme, e lui, Certo, che Thei f f av à l'ulcano Per tanto figlio va fuela cofi degno Doue la terra, l'avez, e l'occano Tinfe, e col faco ogni celefe figno: Perche dauglie poi voire in mano D'ari huom fenza dottrina, e fenze figeno. Che fant di qual arme ei, fe imperna. Se in quel, che v'è dipinto, non penetra i

Litiade con le Pleiade vi faro
Dal fairo mpresse de le testo superno.
Vi sila freda o gesta si piero. Asturo
Ver quella parte, ou ha piu sorça il versuVer quella parte, ou ha piu sorça il versuVel amusto sionio, chorendo, estroo.
Sual sacre, el man talbor sar vui inserno.
Con sutto questo di mane chauer, che non intenda.
E vnol questi ama chauer, che non intenda.

Con che giudicio, a 03

Con che giudicio, a 04

Mola Aiace accular, chio venni tardo

M olia Aiace accular, chio venni tardo

E chebbi al honor mio poco riguardo,

Rei accorgo it mefinir, chi ancora il figlio

Del famojo Peleo chimas codardo.

E mentre me fi del mio bonor ribello,

Da binjimo al fiere Achille, al ho fatella.

S'errore in me chi 1904.
Sapete, c'habbiam finto a tapte me sapete, c'habbiam finto tutti dui.
S'o mi fion trad i atante imprefa accinto a Fiu preflo vi companfi abneva di lui.
Dal amiapia conforecio refla vi impo;
Réfeppi contradire a pregis fiui.
Safoofe Achille a le Spartame fquadre.
Ter compiusere a la pictofa madre.

Breuissimo con los femmo foggiorno.

Ma dimorammo ben con vos molé amis
Hor, chi dizò i me part alfe femmo.
Chel si lodato Achille non condamni?
D hahit i mulebri e Achille adorno.
Seppi lo trouar fotto i meniti i pami.
Ma febra tanto fete, e tanto disfe
- Auce, vistoma non feppe Visite.

Se la fua flota lingua il modo eccede
'Age le falfe calunnie, che m'he date:
Dapoi ch'oltragit voi s, ciù farme chiede;
Del fino folle parlar gindicio fate.
10 fino Pillfe, ca cusio Palamede;
Voi fete il tribunal, che'l condamnate.
Dunque, fe' taccujo voi fa ferite o foode;
Sel condamnate voi fino firite o foode.
Sel condamnate voi fino firite o foode.

Ne fusiar Palamede hebbe ardimento T al cussii innanzi al vostro concistoro: Re voi fentifie foi tal tradimento , Ma vedeste cuidente ii pregio, e loro . Mace è tanto à farmi ingieria intento Per acquistra firaro, e bei sesoro, Cho fa per suo vantaggio, e per mio made Chiamare inguisto on tanto tribunale.

Mi parue di leunolo à la fatica De la noiola guerra, e del viargio, Però channelo la quiete amica , Non sgi potea far tanto il male oltraggio. Vi flette, e vine: hor chi farà, che dia, Che non fu il mio parer fedele, e faggio ? Poi ch' ancor vine, il fatto il felfo duce, Che fu il confessio mio ploo, e cliece.

Hor, poi ch'à prender le Troiane mura Richiede il fur o il fysio di Peante: Non date àme d'iraquiffatto cura; Fate, ch'Aiate à lui f porça asunte. Che gli torrà la doglia acerba, e dura; S'anco fi duol de le ferite piante. E poi con qualche afluto fuo conforto Vell, ondur rojacato al Frigio porto. Prima nel bofco il cerro, il figgio, il pino Vinta fanza radice, e fenza forza ; Tornerà prima verfo il monte Alpino Il fiame contra il pofo, de lo a forza; Che giosi Aiace el Activi colomino Con altra cofa mai, che con la forza. Nei darem prima ainte al Frigio Regno, Che l'aree in lui giamai vaglia, o l'ingegro :

Se ben, su, Filostete, da la rabbia
Vinto di quel velen troppo importuno,
Nen fol contra d'Vilje apri le labbia,
Ma côtra il Signor nofiro e contra ogrumos
Se ben non muci, c'biu il fuciar o ir babbia,
Perche più foffe altuo frampo opportuno s
se bene ogni fipplicio infame, e rio
Mi pregho, e brami berti il fangue mico

Non però resterò, per beneficio
Del campo illustre Acteo, di ritronarsi ;
Res mecherò de gni opportuno ussisio,
Per condurti placato in queste parsi .
Ecqsi in questo i cie mi sia propisio ;
Comio tengo si certo di placarsi .
Come si ue ue scho ogni disgrao intesi
Di Traia, quando il suo proste io presi;

Cofi d'hauer quell'arco io fon ficuro,
Che dec tanta cittade a noi far ferna;
Si come è ur, che entro al lio proprio mulo tofi il fimolare di Minerua.
L'oracol, che predir fiuole il futuro ,
Diffe al colui, che i moftri anguni offerna;
Trois perder non può la regia fede,
Senel tempio Troisan Palla rifiede.

Dou'è quel force, quel tremendo Aiace à
Dou'è quel sanco fuo ficure petro è
Peccho nel lettefo la notte giace
Deutro à ripari, e fenza aleunfoffeste à
Onde, ch'ei temelond'e, ib Vilife è audaçe
E da inote un fimportame effetto è
Và per merço a minici entro à la terra,
E roglie Palla al tempio, che la ferra a

Fra nimici n'andai senza paura, Mentre ha piu bel l'altro hemisperio il gior-Nè solo entrai detro à le prime mura, (no: Ma ne la rocca , à fea Palla forgiorno . Per tutto far mi fei la via sicura . E riportai la Dea meco al ritorno. Et ofa Aiace ( e non ha alcun rossore ) Di parezgiare il suo col mio valore .

Hauria fatte tant'opre Aiace in vano, S'io non interrompea la fatal forte. Io vinsi quella notte il Re Troiano, Che tolli Palla à le Troiane porte . Io vi die Troia, e tutto il Regno in mano, Quando portai ne la Spartana corte Quel Nume venerabile, e divino, Che dana ainto al Dardano domino .

Non mormorar, non m'accennar col ciglio, Non mi mostrare, Aiace, il mio Tidide, Ch'egli die folo ainto al mio configlio, E la mia gloria seco si divide . Ne mentu fol contra il Troian periglio Difendesti l'armata al grande Atride. Fui con vn fol d'entrare in Troia ardito, Matu con mille difendesti il lito .

E, se s'hauesse à dar quel don fatale Al valor de la man, non de la mente; Più d'un conosco in questo tribunale, Ch'è nel pugnar di te non meno ardente . Tidide à par di te pugnando vale, E senza dubbio è più di te prudente. Pur, per la sua modestia, il don non chiede, E per sua gratia à miei consigli cede.

Non è però di te men forte, e fero L'altro Aiace, che v'è piu accorto e saggio: Tur sa, che l'eccellenza del pensiero Val più de la possanza, e del coraggio . E. come moderato caualiero. Fugge di fare al mio merito oltraggio. Toante, e Idomeneo non ho contrari: E pur di forza , e ardir van teco al pari .

E Merione, Euripilo, e'l fratello, Ch'importa piu del nostro Imperadore. Son pari à te nel martial flagello, Et ban più chiaro il lume interiore. Ne però quello acciar fregiato, e bello Cercan, che sia donato al lor valore. Bench'abondin d'ardire, e d'intelletto; Han per lor gratia al mio merto rispetto.

Vtil nel ver tu fei per effequire, Per darli pronto al martial periglio: Ma ben conuien, che'l tuo fouerchio ardire Guidato sia dal fren del mio consiglio. S'altri de comandare, altri vbidire ; Spesso esfeguisci tu quel , ch'io consiglio: Che puol l'Imperador del campo Greco, Che di quel, che s'ha d far, discorra io seco.

La forza adopri tu senza ragione, E sei piu tosto ardito, che prudente: Io pria discorro in su l'occasione, E poi vengo à l'oprar piu cautamente. Di forza, e ardir sto teco al paragone; Ma bent' auanzo affai d'arte, e di mente. Tuttala forza mia stà dentro à l'alma, E fo più col pensier, che con la palma.

Quanto il Rettor de lo spalmato legno E maggior di colui , che'l remo adopra ; Quanto è l'imperador piu illustre, e degno Di quei guerrier, che pone à tempo in opra; Tanto io per lo suo pigro e rozzo ingegno Al fortiffimo Aiace ananzo fopra . Ne mi vo'stender piu per farne fede , Che senza altro parlar chiaro si vede.

Hor voi, principi inuitti , à cui dal fato Si deue in breue dar tanta vittoria, Per quel nume fatal , ch'io'v'bo acquistato, Ch'avoi dà Troia vinta, à me dà gloria, Non fate , ch'io , c'ho per voi tanto oprato, Fuor de la vostra sia grata memoria. Sapete pur, quanta propinqua gioia Nel simolacro stà , ch'io tolsi à Troia .

Vi prego,grati Heroi, per quella fiene; C Dabria d'andra con giorit al pairio tetto, E 'altro refla d'ar per comino des Vi prego per quell'opra, ch'io prometto ; Eperla Dea, ch'io tolfi, e ne foflicne, C b'io poff ad quel pregio armami il petto; Ran el jourchio premio a quel guerriero, C bevi fi guandagna fi grande impresi.

E, fel merito mio non vi par tanto; Donate almen quell'arme à quella Dea. E la flatua molfro, che gli era à canto, C'housea involata a la citate l'éac. Si chinar utut allbora al Nume fonto, Da cui tanta vistoria 'attendea. Fatto ogn'en ver la Dea deusso, e fidol, Alto in flavor d'Vilfe li braccio, e l'igrido.

Allhor conobbe ogivon aperiamente.
Quanto l'altrui facondia altrui commone.
Che de idue canalieri i piu doquente
L'arme del pronipote hebbe di Gione.
Quel, che già Hettorre, Gione, el foco arde
Sosteme, e se tante supende prone, (te
Iltribunate. Acheo superbo mira,
Alè può bastare à sosteme vi ira.

Ful'huomo imitto difu dal dolor vinto: Etratta fwo la spada riato disfe: Emia questi mare è ce la parlar fio sinto Questa aucor vaol per i suo imeri i Plisse è Questo acciar mo, sel de Prezio Janque into Che mi diè auto bonore in tante illa Il petto inuitto mio privi del alma, Es dol. Aiace chabbia la palma,

Come ha cofi parla 13 33.

E poi la tira a fe con ogni forza;

E poi la tira a fe con ogni forza;

E quele peto ferifice, ad quade in vano
Ogni altro tento pris forar la feorza.

Laficia l'alma flegnata il corpo homeno,

E di cadre l'emembra a flargui forza:

E del fangue, che'n copia iud fi fanfe.

Vi flor pup prucci in va nomenta apparfe.

Quel for legitatro în cui careiofi îl figlio Gis d'Amielante, di quel farque elfon E del color în pur fimile al reflio Le vagbe figlie în on momento aprio Formarifi arcon ab el color vermiglio Le note, che vimpreffe li biondo Dio Empfrisi novo for deferito (come La lore) il daod di Hincinto, el coffui nome,

Handro il caialier d'Irhaca accorto Quelvico don, i chauca tanto bramalo, Partir fè un legno fubito dal porto, Per dimosfirații esticio, e grato; Done falto, an breue tempo forto Si vide in fii quel vegno scelerato, Infame ancor per lo senineo slegno, Co brecife sutir și il buomini del regno.

Doue fe si col siglio di Peante,
Che la lastica vi havea prima ferito,
Che de la dio si placo, che si bi bebe auante,
El die con l'arco Herculco al Frigio sito.
Boise, dopo tanti infortuni, e tante
Fatiche, il lungo assessione si fonto.
I Greci entra ne la Troiana terra:
Esta Vittima man data à da surria.

Arde la miferabil 13.4.
E feco il vecchio Tri mo cade inferme.
E feco il vecchio Tri mo cade inferme.
Van gli biomini, i el dome e fil fipade;
T atti fi veggon giunti al bore eftreme.
I motti fi fangue, el arme empion la frade
Rel arre il grido biomano, el foso freme.
Arde in Troia ogni tore, efi disface:
Sattera i, e attera se fagiacere, e giace.

Innanzi al fanto alta", al facro foco
Lo fuentento Triano al fac fin viene:
E quel fanyae da fun fenile; e poco a,
Che Linfelite vecchib ha ne le vene.
Bi fogolie per portar da darrio loco
Van carchi quei di Sparta, e quei d'Arbene.
Triata per le chiome ut regno fanto
Triata per le di Sparta, van le mani, el prianto.

Dicon

Dicon chetele donne i fanti Carni, pi E per falsar l'honor corrono a i tempi : Abbraccian , meutre ponno , i facri marmi Merce chiedendo a minacciati fempi . Van poi per mezgo a ler mine , e e al armi, Prode de l'on minici asari, e e empi ; E fon condutet a le Pedighe natura Per i molti trofa fisperbe , e grani

Già perfuade a lor propitio il vento, Che debbian ritornare allito Argiuo e Bacia: la terra affitto, e mid contento Il Frigio popol mifero, e castiuo . L'ultimo lo Pientir fan poi lamento Al lito lor da tanto imperio priuo. E, mentre il vento portai legnia volo, Prius i Frigi del Juol, de Frija il luolo.

H E CV B A fuenturata vliima venne Sil crudo pin de l'Attica coborte; Fra sepoleri de figli ella si tenne; La miserabil or piangendo morte. Al sagoio guerrier di Itaca connenne Indi leuaria, a cui toccò per sorte. Per sovza la leuò, pue nondimeno Le cenere d'un sol porto nel seno.

L'addolorata mate per fa tanto, Che la polue d'Hettor feco conduce. El bianco cineir quella vore, el pianto Lafita, che falla lagrimofa luce. Cofi l'Aficio fe fumero e clinto, Pourre effequie a cofi ricco Dia Con l'atre al fin monto la fluenturata Su la vistorio de Argius armata. Incontro, oue fut Trois, ou Regno fiele, Ch'é fattopesse a la Bissonie gente: Tolimesse vianues la regis fosé, Non men crudo, & sauro, che possene Il misse Re di Trois a lui già diede Tolidoro on sino signi di comente: Ter toto, il se natri ne a latrui terra, A glinfortun se di querra.

Nel mandar fuora il Re Troiano un figlio ; Mosfrò prudente, & auciduto inggono. Che bulla vu fisi, che fia fuora di periglio ; A racquillar talbor i bonore, el Regno. A Mal ancarità altru fi i filo consificio Fano, e gli ruspe il fuo faggio difigno : Fel l'ancarità il fuo diforo fo vuno Del rio Signor , cui diede il figlio in mano.

Al Tratio Re per pin d'un fluo rispetto Diè Priamo i guardia auvora un ret testro. Il custo di Troia il crudo espetto Il custo de crudo di Posidoro. Passo di monito di custo un conspinto da l'auscrita di tanto uro: Poi, come il corpo assonato con l'errore, Rel propinguo gitto flata o humore.

Lafiiò l'armata il Afianaterra, E paffito baucat Tuodo di poto, Quand Auftreft con noua, go affira guerra Leiemente surbar contrario al foco. La Tracia con la claffe Artic affirra Ref più propinquo, e più ficuro luco. Done per ben commun vuol 1. mè fiare, Che vogga affer placasoi l'ouno, el marc.

A pena con la corre il grande Atride
Su'llito de la Tracia era finontaro,
Ob aprir la terrai un momento ovide,
E finot a vicin ru occumilitro armato.
L embra era e la fembianza dal Peille,
Nel volto minaccenole e turbato,
Et affaltò in quel modo il Duce Argino,
Col qual la flaltò già, mentre furino.
Durque

Dunque n'andate al bel regno natio ( Poi diffe )ingrati Achei con tanta gloria. Hauendo in tutto me pollo in oblio, Che v'ho fatto ottener tanta vittoria? Non ve n'andate, ch'al sepo! cro mio Non si faccia di me nona memoria . Plachi la tomba mia con nuovo prezio

Di Polissena il sangue illustre, e regio . .

Come hebbe cosi detto il canaliero, Se ne tornò nel fotterraneo feco ; Elasciò il Re del Greco illustre impero Attonito, & ogn'on, ch'era allbor feco . Il Re discopre à quello il suo pensiero, Che fuol dar forma al facrificio Greco . V anno i ministri , e la figlia infelice . Togliono a la dolente genitrico.

Piangea la sua fortuna acerba, e rea Senzail regio felendor inconta, e scinta, La madre, ch'altra figlianon hauea, E'n grembo la tenea nel collo avinta. In tanto ne l'Argina empia galea La turba entrò di crudeltà dipinta : E le bellez ze angeliche, e leggiadre Tolfe per forza à l'infelice madre.

L'addolorata madre, che rapita Vede la fo!a figlia che le resta, : Come l'bonore a perdere , o la vita Habbia, de bianchi crin prinala testa, Languida cade , afflitta , esbigottita. La figlia intanto a l'ara empia funesta Da lernigià pietofi era condutta, Che tal beltà douesse effer distrutta.

L'infelice fancinlla ardita , e forte , Come fanciulla no , ma più che donna, Benebiala tomba, al foco, & ala forte De la funebre del ministro gonna La forma de la sua conosca morte, Non per questo il timor , di lei s'indonna ; Ma stando intanto Pirro a rimirarla, In lui ferma lo fguardo , e cofi parla:

Tu, che si sifo in me le luci intendi . Vazo del sangue illustre, e generoso; Deb, quefta gola, o quefto petto offendi, Che'l sangue regio v'è di Frigia ascoso. Deh, il ferro, che cint'hai , ne le ma prendi, E dammi al regno ofcuro , e delorofo. E con questa fauella il seno aperse, E lieta il petto, el collo al Greco offerfe.

Deb, non restar, che di tua mano io muoia Perrispetto di quel, che mi vuol serua, Che la prole real del Re di Troia Trima morrà, ch'altrui s'inchini, o ferna. Ne men restar di tormi a tanta noia, Per chi forse a l'altar santo mi serna. Ch' pn corpo dolorofo, e pien di rabbia Hoftia no vi può dar, ch'a gionar v'babbia-

Gioia a me dà quest visimo tormento, Sia chi si sia, che me venga a ferire : Ma, fminuisce molto il mio contento La morte, che in mia madre è per seguire. Ma , se ben vi discorro , io mi lamento A torto, ch'ella meco habbia amorire . . Anzi doler m'haurei de la sua vita. Restando serna inferma, e senza aita .:

Voi , che di questa afflitta,e misera dina Prinar volete il mio sembiante humano, Da la terrena mia vergine falma Tenete pur lontan la viril mano . Faccia pria danno il ferro, che la palma Vergogna al sangue vergine Troiano. Ch'à quel farò ne la tartarea fede Tiù grata, sia chi vuol, c'hostia mi chiede .

Deh , se pietà da voi puote impetrare La figlia d'un, che l'Afia bebbe in gouerno, Benche cattina sia , come passare Vedete l'alma sua verso l'inferno, Non fate, the con l'or m'habbia à coprare L'affetto miserabile materno. Il grido, e'l pianto fuo vaglia per l'oro, Quando pote vi frese anche il sesoro . ?

Ab de la mudre 1818

Ab de la mudre pietà vi prona ,
Laficite, che di me sura fi pieti ,
Si che fiul corpo vivo quel pianto piona su
Che franfe foppa eli altri vocali fieti .
Tanto con quello dir pietà ritrona ;
Che sforza la lagrima gli d'arpia cigli ;
Es febra clia al pianto il fren ritira,
Nel puo fierara bil ode, e si la muira .
Nel puo fierara bil ode, e si la muira .

Il Sacerdote ancos 157
Il Sacerdote ancos 157
Per troit al primo l'anima, s'i dolors,
Quando col fero april Ibnauan fi oglia,
Cercà di ritronarle al primo il core.
Ne pot è tanto in la i effermand adglia,
Che mos fi ricondaffe de l'bovore.
Ma nel cader tal ura al manto poje,
Che non vanc s'ioprir, e parti di ofeche non vanc s'ioprir, e parti di ofe-

I piu bonorati Frigi con gran pianto Huomini, e donne officiofi vanno; E quel (opa il loc copo vigicio fanto Fan, che permette il loco, done fauno E van: anifeme cirordando intanto De la ficipe regal leftremo danno; El (specio llion diffratto, & arfo, E quanto (angue vina fol cafa bafparfo.

Ne piangon fal te vergine innacente, Mate fontenta, e miferabil madre, Di quel giù moglie imperador paffente, Che comundana al Afjane fiquadre; Regiungià del tusido Oriente, Et hos fra mille mansapaci, e ladre Touera, veschia, e di miferia piena Sei tal, the, thi tri voglia, tromi a pena.

Pliffe, o fia, the poter dir vorrebbe,
Ch'in dominio la maine bebte d'Hettorre,
O fia, che del two mal forfe g'increbbe,
Fragli etri ferni fiosi ti fe gia porre;
E forje volentier ti danverbbe,
Se fosse alcun, che ti volesse tore,
O MISERIA del mondo miqua, e nona;
Signor d'Etitor le madre a penatrona.

Laffitta madre trabnarita giacque.

E, come in fe rinenne, al zando il grido,
Fe fi co l'capitan, the la compiacque
Di lafitarla con the fimontar fiel lido:
E ginnfe, s' videlei, che dife nuccue,
In quel, che mandò fuor l'ottimo firido,
A punto in quel, cha perfe il ferro crudo
Al tutrepida figlial petto ignudo.

Abbraccia il copo , che fenz dina vode , E a gli dili clementi epre le porte : E a di si da que pianto, che già diche A la fe parria, cifeli , & di conforte , Eccia le finorte labbia, el petro ficele , Straccial camato est n. chima di morte, E fa infinite firida, onde fi dole , » I fa fastir avor quelle paro di

O del mio gran dolore ottimo obietto ,
Diaque anco il carpo i no fonz'alma giace?
Diag anco i no pica do hi, pilag, i pesto o
Dunque il ferro anco te ferifee, e s' face?
En mi creda s, chel feminia fatto
Dowelle ritronar dal ferro pare;
Punfo be ndi conzella i ori del toolto,
Il ferro anco a tuo coro lo firro ba tolto.

Lo steffo, che pur priamando per terra Tanti fatelli uno prius di vita, Ha voluto canor te mundo fotterra, Se ben donzella seicon la seria . Achille, il soco de la nostre terra, Re sforza sutti al vituna seria. Ogo vodel senguerezio e i uno, che cuda Per mezzo de la sua roppo empia stata.

Quada il mio Pari, è l'gran Signor di Dalo Lel gran Telide orbar je le pupille , E fer cader jeag almait moral volo Del diffrustra de l'Afiane ville , Di core io rendri gratie al Redel cielo , Che non hause più da remer d'Achille , Ma in vano , shi taffa , gratiegli rendei , che cofi morto occide i piglimici .

Ofolo

O (sol effempio, o non credibil mofto, Hon quando mai tal crudellà fi vide t' Incrudellà format a liguyen nofto Infino a l'arfa polne di Pelide.
Appela tomba iffe fia i tetro chiofto, E manda furo, chi n'odia; c' chi n'ocide.
Dunque mi fee il Ciel fecondatamo Ter triofo d'Arbille, e per moi panto d'

Il fisperbo Ilion distrutto, & arso De le venime sue copre le strade. Ciace Calat citrà, quel sangues han sparso, Che di sirrever ardean l'Argine sparso Dopo tanti sispelli d'Cicle parso Dopo tanti sispelli d'Cicle parso Di simi per ogn'un l'Istima ilade. Salnel suo così in ino stato sirvate, side Ter ne l'arsamia patria è ancora in piede.

Come si io festi in Troia inuitta, e forte, Cerca la stada. Achea di farmi oltraggio. Oime, di quale inuitta, e altera sorte In qual miseria, in qual bassezza io caggio! Io d'un imperador sia gio consporte, Il qual trahea da tutta l'Assabamaggio; Ré bauer potea dal Celi maggior suore Régeneri, nesses, nesses in signi.

Serva de la confort e andrò d'V lisse. E, mentre chio savo stame del lino, Questa e colei, che si fette visse, A le madri dirà del suo domino, Tria che l'adma città Frigia venisse. A l'etimo rigor del suo delino. Questa è d'Hettor la già beata madre, Auglie del Re de l'Assime spaadre. Etn., che dani refrigerio dapanto
A gli alpri miei tormenti, & infelici,
De l'anima hai prinato il carnal manto
Per l'ombre micidiali, e peccatrici,
Oine, che l'irto funerale, e fanto
Ho parturito a miei crud nimiti.
Oine, che l'orio di ferro, e fe può fame,
Che non può fosfirit ranto un cor di carne.

Ond è, fato crudel, che vai fi tardo
A darmi con la morte cterna pace è
Ond è, che l'orpo moi fai fi gesiliardo è
Che la vecchiezza mia faifi vinace è
A nouc colpo di fipada, o di dardo
Forfi Laluce mia frebast ri piace è
Ben può il marito mio dirfi beato,
Che innanzi à tanto mal fin il fino fate.

Hor, chi direbbe mai, che'l mio conforte Dopo haur vilfoil fin vegno perduto, Felice dir la la poteffe more E pur pafò felicemente à Pluto, Da poi che'l find a la tua crada forte, Figlia infelice mia, nonha veduto. Atto non vide in te, figlia fi indegno, Che in wa punto perdé la vita, 2 l'Regno.

1074.
Forfe, e ham si 1074.
Forfe, e ham si 1074 fermi honori e
E fara polla in quella tomba ergetja,
Col vito funeral gli elitemi honori e
E fara polla in quella tomba ergetja,
Ch si conde tanti illulyi tuoi magriori e
Mifera, il fangue tuo qui mon fi pregia,
Sian dunque le tue effequie i mici dolori.
L'ellerna avena haurai per monimento.
La pompa finneral fia limi olamento.

Veduto bo il mio marito, e tutti i figli
A flige andar per la medefina fixada;
Del fangue proprio lor tutti vermigli
Percoffi da la lauxia, o da la lipada.
Chi fia, she più mi aiuti, o mi configli,
Per far, she in quello punto anch'io no cada?
Si che sun mio fol figlinol, che vine ancora;
Poffa alquanto veder prima, ch'io mora d'

Di none sopra diece , i quali psciro Del grembomio si pretiosi frutti, Di quei , che la viril forma fortiro , Fu quel , c'hor vlue , il minimo di sutti , E, pria che'l nostro Argolico martiro Haueffe i noftri muri arfi , e diftrutti , Fu dato con molto or dal mifer padre In guardia al Re de le Tracensi fquadre.

Deh, Re del Ciel, ben che'l mio mal fia tanto Dapoi che strifente, al figlio morto Fammi gratia però, che tanto io vina, Che vegga, e baci il mio figlinolo alquanto, Mentre qui mi ritien l'armata Argina . Ma voglio in prima dar l'ultimopianto A l'altra figliamia, che non èvina; E lauarle la piaga, il sangue e'l volto, E far , che'l corpo suo refti sepoleo .

A mar la suenturata il camin prende Non fenza il trifto fuo lamento, e grido; Vi giugne, & in un morto i lumi inte ude C'hauea pur dianzi il mar gittato al lido. Tofto che Polidoro effer comprende, Ogni donna Troianzalza lo fivido , Ogn'un del Regno Frigio , ch'ini è feco , Biasma il Tracio coltel via piu del Greco.

Ella ammunifee, e cinque volte, e fei Il volge, il guarda, e vuol faperne il vero ì E, trona a vary fegni, a vary nei, Ch' psciti ancor non gli eran del pensiero. Ch'el vitimo figlinol, ch' pfet di lei, Chefi die in quardia al Re del Tracio Tpero. E quel, che'l flutto, e'l mar posto ha su'l lito. Nel collo , e intorno al cor tanto ferito .

Ben vede la dolente genitrice, Se ben per lo dolor folle halamente, Che quel , c'ha vecifo il suo figlio infelice . E' stato il Re de la Bistonia gente, Pensando con quell'or farsi felice, Che in quardia hannto hauea dal fuo parete. Ma del fuo mal verrà mal frutto deorre, S'ella potrà effequir quel, che discorre.

Co'l cenno ogni alma Frigiafa, che tace, Perche non fcopra il tor nono dolore, Il pianto, ch'entro a gli occhi intei si sface . Dinovato è dal duol pria, ch'efta fuore. Hor ferma gli occhi in ol che in terra viace. Hor gli alza al sempiterno alto motore: Horchina addolorata il capo baffo, Non men flupida, e immobile d'un fasso,

Di nono i tumi dolorofi gira , E nolge a le fue piaghe, e al Tracio torto Pin the ad ogn'altro damo il guardo, e l'ira. E, come poffedeffe il patrio porto, El Regno Frigio, a caffigarle aspira, L'I volto irato, e di punirlo vago La ftessa par de la vendetta imago.

Qual la leonza, cha perduto il figlio, Perfegue it cacciator, fe ben no't vede; E per oprare il dente, e il crudo artiglio, Per la posta , che scorge , affretta il piede : Tal la Regina al fubito configlio. Ilqual la sprona a vendicarsi, eede: E và sdegnata in ver la Tracia corte, Gli anni pofti in oblio, non il cor forte.

Lascianan gires Grect, e ancora Vliffe I lor prigioni inutili per tutto, Che non hauean timor, ch'alcun fuggiffe; Poich'al lor voto hanean quel Revidutto . Tal ch'ella pote far , che s'effequiffe Contra il Re Tracio il deflinato lutto . Giugne, & a la regal dimanda porta . Di voler dire al Re cofa , ch'importa .

Se ben fi crede it Re, ch'ella habbia voglia Diveder pria, che passi al liso Argino, Quel figlio refrigerio à la fua doglia, Che crede , ch'ella creda , che fia pino : Pur cauto dice à lei , che non si doglia . Se non vede il figlinol , ch'egli n'e prino ; Chelbafatto portar da biilontano. Ter celarlo al fratel del Re Spartano .

Finge,

Finge, e soggiunge il Re, che tauti danni, Che le di il Ciel , con fortecor fopporti , Fin che giunto il figlinolo a miglior'anni, Posaricuperare i patrij porti. Ma, per nou dare a' Greci empi, e tiranni Sospetto, è ben, ch'altrone si trasporti: E che in quanto al figlinol tenga ficura, Che, come fosse suo, ne terracura.

Lo sdegno Hecuba a pena, e'l planto tiene, Come la sauadra mulichre giunge, Pur anch'ella fingendo a lui risponde, Ch'in quanto a Polidoro egli fe bene, A mandarlo lontan da quelle sonde : E ch'un tesor, c'ha ne le Tracie avene. Brama mostrare a lui , doue s'asconde , A fin che, come il tampo è gito via, Il serbi, e giunto il tempo al figlio il dia.

E che brama condurlo in quella parte, Ma che non vuol, ch'il Re meni alcun feco. A fin, ch'alcun, per guadagnarne parte, Non ne foße auisato il Signor Greco . E seppe predicargli con tanta arte, Che ne rimafeil Re di Tracia cieco . L'amor d'hauer quett'ore il fe si folle, Che si lasciò condur don'ella volle.

Poi c'hebbe un'uscio a lui secreto aperto. Il traditore incognito peruenne Al loco destinato, a quel deserso, Nel qual la madre Frigia il voto ottenne . Mostrami , dice , l'oro , ou'è coperto , Chedi , ch'al regno mio di Troia venne , Quel nono, che dett'bai, Frigio tesoro, Che vuoi, ch'io serbi in Tracia a Polidoro.

Per quel, the ne gouerna, eterno fato, Giuro , e per quel , ch'a noi rifplende, Sole , Che quel, che mi darai, quel, che m'hai dato, Tutto al suo tempo fia de la tua prole . ) Ella con volto borribile, & irata, I giuramensi taglia, e le parole : Et a le schiaue Frigie datoil Segno, Crudele asalta il Re del Tratio regno . :

De le madri Troiane, che condocte Eran prigioni a le Spartane lido. N'hanena alcune ascose in certe grotte. Vicino al luovo, ou era il Trace infido: Le quai, per dare a la perpetua notte Il Re , faltaro fuor , fentito il grido . Hecubaintanto l'unghia adopra, el dente. El'animo, ch'ella bit, la fa possente.

E chi a tranerfo il tien , chi per le braccia; Co' diti pin , che pnò , ne' lumi il punge , Tal che per forza fuor gli occhi ne fcaccia. Salta del proprio albergo ogn'occhio lunge, El surgue in copia va giù per la faccia. Persegnon di ferir gli fiessi diti Gli occhi non già, ma bes de gli occ hi i fiti.

Non può far refistenza il Tracio duce Al troppo stuol de le Tresane ancelle. Il gran dolor de la perduta luce G!i fa le ftrida alzar fin a le ftelle . Il popel, ch'ale firida fi conquee. Vede color d'ogni piet à rubelle Contrail for Re. ch'è fenza alcun aita. Per toroli con le luci amor la vita.

Chi per trancrio una Troiana prende, E dal fuo Re per forzala ritira; Chi con arme, o baftone va altra offende, E sfoga fopvalei lo fdegno, e l'iva. Ecco va, che verfo un fasso i lumi intende, E dopo il piglia, e contra Hecuba il tira. Lo schina ella, e si sdegna, e stende il corsa, E'l segue , e con furor vi dà di morfo .

Vn'altro la percoffe, e ella volfe Con la fauella solita dolerse, Ne, come già folea, la lingua sciolse, Ma co'l latrar del can la bocca aperfe. Tal che la prima forma a lei si tolse E tutta in vna cagna fi converse . E'l luogo, one cangiò l'humane fome, Ancor ritien del cafo istesso il nome.

in cagt

In tempo poi eo'l trasformato affette Ando per le Biftonie empie contrade . Con l'ululato, e col canin difpetto Piangendo tanta fua ruina, estado. E Kon il Frigio fol , ma'l Greco petto Tanta ca'amità mosse a pietade. Ne moffei petti fol del nostro mondo . Mal'alme de l'imperio alto, e giacondo.

Talmente à sussa la celeste corte La madre fa pietà di Polissena, Ch'ancor Ginnon, ch'odia i Troiani a morte. Può tener, che non cada il pianto, a pena. E proua, e tien, ch'à la regal conforse Di Frigia fosse troppo acerba pena. L'Aurora sol, fra tanti eterni Numi . Non stillo per sal caso in pianto i lumi.

Non perc'habbia piacer , che'l' sangue muoia Di Priamo, anzi fu sempre in suo fauore ; Ma'l fuo particolar tormento, e noia Non lafcia, ch'a l'altrui penfi dolore . Non ba vifto bruggiar, ne cader Troia. Ne men d'Achille al funerale bonore Polissena cader, ne la sua madre Latrar con ira a le Tracensi squadre.

Quel mal, che la tormenta, anzi l'ancide, E da l'altrui dolor la toglie, e eura, E', che per man de l'inclito Pelide (Mentre l'humana anch'ei gode natura). Cadere un suo figlinol estinto vide, Ch'era in fauor delle Troiane mura. E l'alma vista, ande la luce apporta, Le venpe in un balen pallida , e fmorta.

Ne da quel punto in qua lietamai venne, E folo al lagrimare il figlio intefe : E, se ben poi da Gione in gratia ottenne. Ch'altre bonore, altra forma il figlio prefe; Se bene il vide al Ciel batter le punne, Non però punto lieto il car le refe: Ma tauto in preda al lagrimar li porfe, Che il mondo ando in ruina, e non lo scorfe.

GIA' de l'Auroranacque, e di Titone Coffui, che da Pelide restò vinto: E fu da' padri lor detto Mennone . Har tofto, che la madre il vide estinto. Verso il maggior fratello di Plutone. Di duolo hauendo il bel viso dipinto, Spiego le penne, e giunse al maggior Nume Pria, che hatteffe il rogo al Ciel le piume . 101

E sparsa il crine, e lagrimosa il viso. Chinatale ginocchia, alzatail ciglio, Con questo accorto, e gratiofo aviso Cercad impetrar gratia al morto figlio . Io chieggio , è fommo Re del paradifo, Ainto al suo fantissimo configlio ; Io, che fragli alti Dei minima fono, (Số Dea però)tichieggio in gratia vn dono

Non per hauer dal tuo fanto giudicio Mazgior bonore à miei tempi , & altari , Non per hauer dal mondo il facrificio. Con. pompa, e doni pretiofi, e ravi: Mavengo per supplire al fanto vificio, Che dee la madre a' figli amati , e cari , Achille, come à voi già tutti piacque. Hoggi pecifo ha Mennon, che di me nacque .

Andò pur dianzi à la Troiana guerra, Per dare al mifer zin foccorfo in vano, La done Achille it fier, ch'ogn'altro atterra. G'i fe cader fenz'alma il corpo humano . Hor, perche vuol di lui cenere, e terra Far la vorace forza di Vulcano, lo non vorrei veder tanto valere Poca polue restar, senz'altro bonores.

E, benche donna io fia, fon pure io quella, Che pongo il proprio termine à la nosse. Confalba, eb'ogni di porto nonella, Fò le tenebre sue rimaner rotte. E ben per la mia prole amata, e bella Pria, chele mebra in polue habbia ridotte. Dourei tal gratia hauer dal maggior Dio, Ch'alleggerisse al quanto il dolor mio.

Gg 2 Con

106 -Con lieto volto il Re del Ciel confente A chi serua il confin frail chiaro , el ombra Fatto intanto del figlio il rogo ardente Di fumo dogn'intorno il Ciel imgombra: Cosi il fiume il vapor fa alzar souente In aere, e di tal nebbia il mondo adombra, Co'gri suoi caliginosi, e tetri, Che non lafcia, che'l Sol qua giù penetri.

La lucida fauilla, el fumo ofestro Vola ver le contrade alte, e gioconde. Il raggirato poi fumo vien duro, E'n mezzo al corpo il vino ardor nasconde, Quel lume , che'l foco bavinace , e puro , In ogni parte à l'anima risponde. Gid nel fumo girato, e in un raccolto Appar noua figura, e nouo volto.

Già rassembra pira egello à l'altrui lume, Già spicato del fumo è vero augello. L'agilità, che'l foco ba per costume, Onde s'inalza al regno eterno, e bello, Passata è ne le penne, e ne le piume, E'l fan leuxie al Ciel veloce, e fuello. Intorno al regno hor gira, hor fale, bor fcede, E nouo angel, che l'accompagni, attende a

De la prima familla ogni forella Nel revoluto fiono mi alma informa. Da questo, e da quel lato esce una ascella. Cenere di Fin the di vero augel mostra la forma, Menonein vccelli. Quante scintille alzar fa la fanella, Tante in augelli il fato ne trasforma. Ne'l modo stesso in acre in un momento Se ne veggon formare e cento, e cento.

> Si gran numero al Ciel fen vede afcefo, Che fan quali ofeurar ne l'aere il giorno. Fan foora mille ginochi al rugo acceso, Indi il giran tre volte intorno intorno, Tre volte il grido lor fan che sia inteso Infino al piu beato alto foggiorno. L'effercito in due campi poi si parte, E forman le battaglie al fiero Marte.

Indicrudeti ad affrontar si vanno, E congli orti , e coroftri ; e con gli artigli . Et ogni estrema ingiuria empi si fanno Del buggiardo Mennone i noni figli. Tanto, the molti con disnore, e danno Del proprio sangue lor cadon vermigli . E fan l'essequie con la lor tenzone A la cognata polue di Mennone.

E , perche in mente han quanto ardito, e forte Fosse il lor genitore , han tanta gloria , Che vanno altieri, è per haver la morte, O pergoder l'honor de la vittoria. E permoftrar di lor cangiata forte A quei, che verran poi , la vera historia, Del padre , onde impetrar l'aeree fome , Vollero anche impetrar Chonor del nome .

Mennonide fir dette , e poi che'l roftro, El pughia, e l'orto lor non fe piu querra. Portar co'l volte il lor corporeo chioftro Ver donde il nero foffio Auftro differra. Ma, poi che quel, che d'oro adorno, e d'oftro Suol del giorno ogni giorno ornar la terra, Forni verso Oriente il proprio giro, Ritornaro al sepolero, onde già ofciro.

Douel'orto di nono, il rostro, el vena Vanno à innestir le già dinise squadre; Es ovni angel, che cade, e che s'espugna, Dan per effequie al tumulo del padre . Tornano ogni anno à far la flessa pugnat Ma non però la sconfolata madre, Se ben tanto da Gione ottenne bonore, Pote dar refrigerio al suo dolore,

Tal che, fe'l fato d'Hecuba infelice Il pianto da l'Aurora non ottenne, Fu, ch'à la fconsolata genitrice Il figlio morto suo pianger connenne a Etanto piu, che da la man vittrice D'Achille poco pria tal caso auenne : Lagrima anc'hoggi, e sparge ogni contrada Di pretiofa manna, e di ruggiada. NON.

NON permette però l'eterno fato, Che col manten de le Troinne mura Manchi la fipene ancro di nono flato, A chi di tanto mal falso fi fura. Le però per la compana de la compana de De gli Dei Frigi fol fi prefe cura: col padre gli portò fopra il fino tergo, Ter toma loro un pin felice albergo.

Con quello fanto, e venera'il pefo Con Afanio per man finopiecol figlio Prende, ven maggion foira il core accefo, Da la fino patria volontario effiglio. Frage ald Treato mar, che da offifo Sanque di Polidoro auche è vermiglio; E col configlio, e col voler del Cielo, 31 lafa a dictro Antandro, e gingre d Delo.

Prende con tutta la fuc classfeilido, Doue con volto grato, e liberale Raccolo fu dal R end regio mido Enea con ogni fuo piu principale. E Febo era minifiro accoro, e fido, A gli huomini era Re giufto, e leale Anio pien di bontate, e pien di fede, Ch allora si ui tenea la vegia fede...

Molfro lor la città famosa, e dama, E i tempi tanto chiari illustri, e belli ,

El loco, one serando la carnas fama
Latona dopo tanti aspri flagesti :
Dou belobe da foltua, e da la palma
Anto per dar suora diue gemelli .

E mossir do negue tronchi, one datterme,
Quando il gemino lume al mondo venne.....

E.per fupplir d ogni bonorato vificio, E per dar lor di felodato effempio, Doi era preparato il facrificacio, Con gram denotion torraro al tempio, E.poi chel bue damato à tal fupplicio Hebbe dal ferro pio l'ultimo feempio, Torrar , done miraro in copia grande Emma fipora le men le vimande. Poi ch'al bifogno lor hebber fupplito, E fatisfatto al guflo, & al diletto, E chebber dato al liberal conuito E hitimo wino, e l'ultimo confetto Anchifi vergiò il Re fanto, e gradito Alzò I antico, e venerando alpeto; E con baffo parlar, grause, e (serro Coficercò faper d'on dubio il vero.

Signor , fe la memoria à me non mente , I'n ditra volta , chi e di qui poffii ; Doue per tua bonti liberamente , Come bora fatto habbiam , teco albergai , D'an figlio , e quatro figlie effir parente D'ogni gratia , e beltà ti ritronai . E perche gli ami affii dubbio mi fanno , Porreli faper da t e , fe in ciò mi faguno .

Disse, crollando il Re l'ornata tempia, Se ben prudente Anthissi il vio desso Rinoua la mia doglia acrota, d'empia, E sla per farmi sur doglia acrota, d'empia, Togn vo 'estla però, che non adempia Per compiacer al tuo volere, e al mio : Da chio it vidà, e ch'io presi ad amari, Hebbi sempe desso di chiasi arti.

Con cinque figli qui tu milaficalit, Se ben quafi hor mi vedi orbato, e folo ; Che l'figlio flatonta, che vi tronalli, Nel può dar refrigerio al patrio duolo . Le figlie, che cotanto mi lodalli , Come al Ctel piacque, andar per l'aria di volo. Et i vo vir quel, che di tutto aurune, Ecome, e per qual via voffir le perme. .

Al figlio, c'hoeg in «Indro hal regiomanto, Da cui l flola ha prefo, c'erba il nome, Mofria de feira quempi il rito fanto Eo Dio čale più riche, e illustri chiome. Prace gli am eno è cagion di panto, Ch'olire ch'ini follien le regie fome, Ha my media diver lo pirriale bonore, E vista companda quandezza, e com fonore.

Gg 3 Ma

Ma le mifere mie filie fon quelle, Che mirrigan di pianto il volto e il fino e Ch'eltre, che fin fi gratio e, e belle, Vann' altre plifferma del nostra feno, Cariffine l'hanca per lo don , ch'elle Hebber dal doce alamno di sileno. Hebber da Barco un don fi fingolare, Che fopra o pui altro bea mele fe care.

La gratia, che los dielo Dio Tebano, Mi fi in un panto flupido, e contento: He, che ció, che la las toccasa mano, A un tratto dio venia, vino, o finuncho. Sel arcea voluca fir unitir gran. Trasformar la volucano in un momento. E contar o fauno di Theban Nome, Fena discent bor olto, bor vino il fiume.

Toccauan l'berbe, il legno, il fuffo, e tusso Quel ben, ch'à noi luma natura feo ; E fibito permeda forma del fustro Di Cerere, è di Talla, è di Livo; Colui, che' vogliro imperio bane difrusts L'altreo Imperador del campo Acbro, Ter mutrire il jiuo campo fi configlia, Phaner fubito in muno ogni mia fefiti.

Rè ti penfar , che fosse piu sicuro Lo stato mio da lo Spartauos dezgoo, Di quad, che si signifacio il reigio muro, Anzi drizzo ver me l'inato lezgoo; E inesso pertinace, e duro, Le meste figlie mie tosse al mio rezgoo; Perrito tentser col fauor di Bacco Tronssis da compo ogni bor la botte, el sacco.

Pur fepper tanto fa 30

Pur fepper tanto fa, che via finggiro,

E per diserfe vie laficino il campo:

E forra d'Esbeda du refortivo,

L'altre appreffo al frais cercar lo fiampo.

Ma gli flognati debei, che le foguino,

Toflo finontar fopra l'Enboico campo,

E minactar di dare à facto, e à foco,

C se non readan l'orgini quel loco.

Sopra Andro, hauste lor, s'andro à porse,
Dout etnea à mio ficio di regio famo.
Quiui non est abeta, sul forte letterore
Da trattenergli infino decimi omo.
Tanto, che limfer mio figliulo per torre,
Al debii regnoi iminacciato damo;
De le forelle fue rimafe prino
Ter darle preta, glevat al campo Argiua.

Già proneduto hasemo i Greci accorri
I lacci, le catene, e le maniglie,
Terche i lor noda piu tenaci, e forti
Feller piu fida guardio ale mie figlie,
Quado elle actica goli acci di actici e finori,
Ter nonfiguir L'Argolite famiglie,
Ter nonfiguir L'Argolite famiglie,
Tec le toglifie à tanta fernitate.
Che le toglifie à tanta fernitate.

Lo Dio, da cui tal dano hameano hamuto, Non mancolo d'auto, e di foccorfo; Se fi chiama però porgre auto: Il torre alor l'interior diforfo. Subito oggi lo corpo fu veduto Fuggio per l'aria a piu librer corfo; Volur per l'aria, e non faprei dir come Cangialfre alor l'otto il volto, e l'nome.

Ng bianchi angelli de la tua conforte, In candade colombe fi cangiaro, E di fi rura acutunofa fore L'ingrato mondo, eme prino lafciaro, ' Ilumi già de la celefte corte, Che primi in Oriente fi mofiraro, A perder gian verfo foccafo is lume, Onde andus resti à virouna l'epiume.

Enca, 10 lo che'l So and mondo luce, Servia co picciol fielio, el debil padre, Ac officiar con La timma luce, Done doues condur le Frigie fquadre, Mijonde d'ord el giorno il chiaro Duce; A la volfra tornate antica madre : Perche quella provincia d, che vi attende, Onde la volfra origine dipende.

Fig.d'Annio in colo be. 136

Con mille gratie Enea prende commiato Dal custode di Delo illustre , e santo . Ma con ricchi presenti il Signor grato Vuol, che di lui si lodino altrettanto. D'un ricco scettro Anchise fu honorato; D'una faretra Ascanio, e d'un bel manto; Diede ad Enea d'un fingolar lauoro Tutto intagliato un ricco nappo doro .

A quel, che guarda al formator del giorno Il tempio in Delo, il die l'Ismeno Terse; Alcon Mileo formollo , e'l fece adorno Di figure mirabili , e dinerfe . Vna città con forti mura intorno V'impresse, e con le porteil nome aperse. Mostrò consette porte Alcon Mileo, Ch'erala città regiadi Lieo.

Vn solo è de l'historia l'argomento, Malaturba è diversa, & infinita. Fuor de le porte cento roghi, e cento Ardon i corpi Ismeni senza vita. Alzan le donne il dolorofo accento Per tanti giunti à l'ultima partita : Mostran, firacciate il crin , percosse il petto, In mille modi il lor dolente affetto.

GIA venne in Thebe vna incurabil peste, E fu risposto à lei dal fato eterno. Se'l popol unol, che'l morbo iniquo refte Di dar l'alme Thebane al crudo inferno De l'alma ban da prinar la carnal vefte Due vergini per darfi al Resuperno: Si dian liberamente al sacrificio Per torre à la città si gran supplicio.

Fra tutte sol due figlie d'Echione Fur d'animo , e di corpo adorno , e belle ; Che,persaluare i padri , e le matrone, I giouani Thebani, e le donzelle, Offerfer su l'altar le lor persone, Per hoftia à le sacrifiche facelle. E tutto il lor successo acre, & amaro Mostranglintagli, el'or distinto, e chiaro.

Non gian da donne timide à la morte Per torre al popol lor tanto veleno; Ma si vedean con cor virile, e forte Porgere al crudel ferro il nudo seno . Vscite poi per le sanguigne porte L'alme, e lasciato il lor carcer terreno. Si vedeano portar con pompa al loco, Done arder le donea la pira, el foco.

Ma il gran poter de fati non sofferse . Che'l sangue d' Echion mancasse in terra . Hor, metre il foco ardente il vampo aperfe, Per risoluer quei corpi in poca terra: La virginal fanilla si connerse In due feroci gionani da guerra ; Due de le verginali vscir fauille. Che non haurian ceduto al grande Achille

Fauille der lefig. d'E. chione in Corone giouani .

Se ben feroci, alteri, & inquieti Formogli il foco , e subiti , & ardenti ; Pur furo allhora humani, e mansueti Ver le materne effequie, e diligenti, Trattabili, amorenoli, e discreti, Done fur posti i lor primi parenti Con quella cura , che doueano hanerne , Fer collocar le ceneri materne.

Fur nomati Corone: e con tant'arte Alcon fi belle historie vi distele , Che, senz'altra scrittura, à parte à parte Ogni oprà , ogni attion v'era palefe. Il Principe Troiano ancor fe parte De l'ereliquie Frigie al Re cortese. D'una naue d'argento un don gli feo, Fattaper cuftodir l'odor Sabeo .

Con vna coppa regia ancor gli diede Vna corona d'or di gemme adorna. E poi di nono al Re commiato chiede, E per l'armata sua co fuoi ritorna . Indi, per por fu quell'ifola il piede, Che di vento città se stessa adorna, Fa,che'l nocchier ver Creta il camin prenda, Che tien, che di quel regno Apollo intenda.

Gg 4 Perche Perche di Creta Teuro in Frigia venne, E'l superbo Ilion cinse di muro: Che fosse Tenero il lar principio, tenne, Poi che Teucri da lui nomati furo . Peròver Creta fe drizzar l'antenne, Che, interpretando mal quel senso oscuro, Creta flimò la lor antica madre. Che non fi ricordò del primo padre .

Dardano hanea di già posto in oblio, Che pria d'Italia in Frigia si raccolse : E de l'Italia intese il biondo Dio, Quando à la patria lor mandar gli volfe . In Creta andar, mal'aere infame, erio Con tanta peste à perseguirgli tolse, Che fur costretti andar senz'altra querra A cercar noua patria, e nosla terra.

Pensar poi meglio, e ritrouar il vero, Esfer l'Italia la lor madre antica . E ser tosto drizzar ogni nocchiero Ver la terra fatal felice , e amica . Mail vento, el mar s'alzò superbo, e fero. E preser con tranaglio, e con fatica De le Strofadi insami il crudo porto, Done fer l'empie Ha pie lor nono torto.

Fuggir poi de l'Harpie l'ingorda fame, E cercando permar nona ventura, Lasciar Bulichio à dietro, Itaca, e Same. D'Ambracia poi le combattute mura Per cui fecer gli Dei fi gran certame. E nel passar di pietra alpestre e dura . Quel gindice in quel loco ritronaro,

Ambracioin faffo. Cheper l'Attiaco Apollo al modo è chiaro,

> Vider ( lasciato il fen d'Ambracia, e ascofo ) Le selue Dodonee poto discoste, Don'era quell'Oracolo famojo, Che danzinin pna querciale risposte: Dapoi con l'occhio intento, e defiofo, Vides nel cofleggiar le ifteffe cofte,

Moloffo i Done i figli vestir del Re Molosso, vccelli. Per l'incendio suggir, di penneil dosso, Diffrezzail popol Frigio l'Oriente, E va ver doue il nono affetto il tira; E passa , mentre aspira à l'Occidente , In mezzo fra Butroto, e fra Corcira. Giugne al fine in Sicilia, oue si sente Di Scilla, e di Cariddi il grido, elira, E in quella patria Enea vuol, che si smonti, Che fiancheggiata in mar vien da tre monti.

Per far quel regno intrepido , e sicuro , A guardar Lilibeo l'occaso ha tolto. Ver donde rende l'Auftro il mondo ofcure , Mostra Pachino a glinimici il volto . Contra il fossio di Borez horrendo, e duro Peloro il guardo horribiltien riuolto. Et assicuran di Sicani il Regno Dal mar , dal vento , e dal nimico fdegno .

Qui ne l'arena Sicula Zunclea Die fondo il buon nocchiero afflitto e flanco. Et à l'orecchie fe passar d'Enea Di Cariddi il furor dal lato manco . Freme dal destro Scilla iniqua, e rea. Vergine il volto, e caena il ventre e'l fianco. Fugia vergine tutta, e fu divifa In cagna, & in donzella in questa quifa.

F V NE la prima età si vaga e bella, Che d'infiniti giouani , à cui piacque, Chi per amante, e chi per moglie bauella Cerco , ma d'alcun mai non si compiacque . E.come vana, e semplice donzella, A le Ninfe fe'n gia de le falje acque ; E lor contana le parole , e i pianti De gli scherniti suoi sposi , & amanti .

Fratante di Nereo figlie, edi Dori, A cui folea la tanto amata Scilla Contargli altrui mal collocati amori Di quei , ch' accesi banea la sua pupilla ; Vn giorno à Galathea, che in grembo a fiori S'ornana il biondo crin , piacque d'odilla. E, poi ch'ella finì, con mi fto accento Fè sentir Galathea questo lamento:

Beata

Beata te, cui fol gentili spirti
Ter la twa gran beta t volt 'hanno il core:
Ch'a piacer wod alor pwo dipartirti,
Senza hauerne à temer danno, o dispore,
Alisera me, c'huomini alpestri & hirti,
Tieni dogni schiuczza, e dogni horrore,
Ilpini seruente cin me locar desio,
Ter sa de terno duo clamo il sor mio.

E fe ben le fatali etheree stelle Fer la Vigeride mia forma sigura Da Vigero, e bori, e taute bebbi sorelle , Chi este fata dumi attru dioica sicura: Fuggir però da tumoros e, este su Fuggir però da tumoros e, este su Vogite d'un mosse i mono ostremo e inicio Le rosse la manua si rospo pienno.

Scilla, che gli occhi a lei fiorge due fiumi, Con le candide fue parole, e dita Le di conforto, ele rafettuga i luni, E fiocorre il fiuo mad di qualche aita : Deb, into a ficiari, chel dualo più i confimi, Ma fiopri il mad, chi à laggitura i limitta; Che da Lamor, chi in li popratto, e forme Hanura filo configlio, e più conforto.

Poi ell ella à Galathea fisingò le ciglia. E placò in parte il duol, she la trafifie: La Deade mare alzò ver fol la fifia Di Foreo, e di Crastidei I guardo, e diffe; Trender panto non dei di maraugita. Che in lagrime il mio duol fi conversiffe; Che, quando la cagion n'aussi ben forta; Ti maraugiterus, c'hi onn fi morta,

Simetide arricchi d'un figliu il mondo
Tur diri; che deur Fauno hausa acquifiato,
Bello , leggiadoro, ambalie, e giocondo;
Frai piu todati fipriti il piu lodato.
Quifi; a me fala il cur diede, fecondo
Tiacque al mio buone in fiel principio fato:
E(a) lou dolce, e guatiofo modo
Alfimm firito à umarofo modo.

Aci il nomaro, e dal fuo nafrimento
L'Edititica hanca cofi al Re di Delo
Schic'solte, e filo alfaisa monto
Cominiciana à fiorir del primo pelo.
Ngosfi potest rotang gia e, contento
Maggior sul centro immobile del Cielo.
Del pari era l'amor, del par l'estate.
L'ere; che i possificata maggior bellata.

A entre io goda fi solce flato, occorfe
Ter fempiterno mio pianto, e ficiazara,
Chom fer cikopo à cafo om dissi forfe,
E prefo fu da l'amorofa cura.
Loti fo dir (1 sidue non bai forfe
De l'adforme for parlar figura).
Che quella, chevidio di Polifemo,
Fu ial, chò di dio fo paucaro, e tremo,

Era grade il fellone à par d'un monte, Nou che le braceia, i diti parean trani, I poi de la barba, e de l'inconte. Chiome, pareano gommone di naui : Pa octhio folle mezzo haue al fronte. Pur clè bi mèvra bauce li immenje, e grani, Si lunge ne Landure li pi fendare, Chej. Cerni il tardo fivo paffo giungea,

Quelli bramò di me faifi conforte,
Per graace il mio cor det crui gual.
I o l'ebbi in odio mer piu, che la morte
Ma per lo gran timor noi bianofirat.
Hors, feda me faqor brami per forte
De l'odio, s de l'amor, chì due portai,
Rusfi pui hi poter destro a limo ore,
Sappi, chì ando del par edio, e l'amore.
Sappi, chì andò del par edio, e l'amore.

9 quante è il tropotere alto, e flupendo
Amore, full rederebles y bu has tai sipo,
Vn, ch' à le felue iftesse è mostro borrendo,
che si a ogni mortal totimo feccasio,
che siprezzati cel col los poser remembo.
Te fente, Amor, con dissistro osservimento
Esper fermie ala tun funt estesse.
(e. Gis antri abbidonas il proprio refreio el greg

E per mofirarfi gratiofo, e bello; Col rafiro, e con la forca, e col tridente Pettina, 6 vorna il fuo rozzo capello, E metta con la vanga il crudo dente. Recide con la falee al mento il vello; Poi corre d'acqua chiara; triafparente: E fla quini d'hechiafi, intento, e floj. Per comporfi la barba, il crine, el viglo.

Dei Jangne, e de la morre empialafete Non fi vede albergar pin nel fivo petto . Le navi piaffor va ficure, e liete, Senza hauer pià da lai voia, d fofteto. Hor, mentre profo èl amorda rette, Penfia à quel, che da me brama diletto, Tenelo a lui predice il fivo dellino, Che illuffre fra Ciclopi era indonino.

Dueflo fergio indonin, dosto, & esferro, Che mai d'angello aleun non fu ingunato, Diffe: Ho vedato, o Polifemo, aperto Quel, cha de Fefer vuo diffosfo il fato chardatipar, vio is fo dir per certo, ch'un canaler, val Regno Itaco nato, (impenso do ació p de dal lido Creco De Focchio, che folo bai, ti faràcico.

Ben tu sei quello, (il mostro al mago diste) Che più nel arte tua non vedì lume, Sia pir quel canadier d'Itaa Visse, E per cercarni in mai batta le pinne: Che, quando in questo punto accer venisle, Vn'alira innanzi al ui ni ha totto il lume. Hor, come vuoi, ch' in tenu di costui, E m' bu eccar o vu' altra innanzi al ui se

Schernifee i indonino, el grane passo Monendo via per la marina arena; E disforendo ava cos capo hasso De Control de anticolo Quache rimedio à l'amoros apena. Talhor si terna al suo cauto sus son de Adarripo à d'algonata lena; E fagil, onunque val, l'amor, chel coce, sempre haure me al core, e ne la voce.

Va mont longe in mar tanto fi flende, Che quafi l'onda il cinge d'ognintono. Il fiero imamorato on di valende, Per volerni pallarparte del giorno. Il greege, fe boe neraci non ne prende, Va fees, e prefe o di no pafe foggiorno, E giupen, mentre ne lacofta e fiede, Quafi al giogo col crin, col piede al piede.

Pofato il pin, che fuoi quidat l'armento, Ch'arbon farebbe ad opin großa mae; Comincia à far fonar quello flormento, Che à late hause ad perforata traue. La fillula à l'hort l'ofato accusto, Trài toflo firepitofo, che foaue; E da lo firad d'Amor pingato, e punto, Col canto al dolce finon fa contrapunto.

Ful'aspro canto fuo tanto fonoro , Ch'ud ciafema, che colle, il fuo concett o o. Ch'ud ciafema, che colle, il fuo concett o o. Lilibeo, Pathono, Ema, e Peloro Quel canto val, ch'ud Mosfro vich del petto. Er io, che in grembo al mio caro teforo Il volto bauca con mio fommo diletto ; L'orecthe al fuo parlar con gli altri vol'i. E quelle fun e note, ch'io vinteno.

14 filendor de le rofe, e de lizufiri,
Metrire fifan net più felice flato,
Falfan le guance ne vozele, & Hiller's
Col ben mifo color luce nie, e grato.
La tua fiorita et à, fel di rie luftri,
Sembra d'April, quado é fil force uprato.
Quanto di ben fia noi può dare il mondo.
Tanto n'appar nel trovi figiocomdo.

Promette altrui le iua bouigne fronte, the in fei do ni ben larga, e l'edle. Non men di quel, ylte finde effere il fonte, Do gni fio don cortefe, e liberale. Le caybe luis une na fon men promet Con le fifedor, the in for vino, e immortale, de promettere altrui gioia, e mercede, Ripofo; bimmanità, concordia, e fede... Ma, 137 d.

Ma, ricercando poi le parti afosfe,
Ch'albergan, Calatea, pela tua mente;
In vece de li ligulfri, e de le rosfe,
Ogni ber ba vo fi trona afpra, e pungente,
Ortiche, finte, ch berbe velanofe.
Eje promette d'outon effe cimenteque.
Ne pare il vio penfer, chia identro al core,
Noja, pianto, difordia, e finto amore.

Deh, fie, che in te pictà regui, e risponda, A l'altre parti ine gradite, e belle. E,poi che dogni gratia il vispa abonda, Scaccia dalcor le parti inique, e felle. E non figgir da me ne la fallo onda A ritrouar tua madre, e tue sorele. Chauer fol per amore io it vorrei, Ne contra il tuo voler mai gir potrei.

Io credo ben, fe tu de l'esfer mio
Sapessi in part e à men, se non in tutto,
Che mo b auressi il cor ver me sirio,
Ng l'audressi i agitta mel marin sutto,
Ng los sancti i cor benigno, e pio,
E i davria del mio lamento, e lutto ;
Ma bramecssi sopra ogni altra cosa
Di sarti à Polisemo amien, o spoja.

Gli altri capaci mici ne fulli viui ,
Han fi ven pofto il lor ricetto interno,
Che non hamo a tenner gli ardori efinit,
Ne men poffon fattir fivorror del verno ,
Erofe, chei canopi mici fon fatfi, e prisi
Di finiti, chi di human fernon gonermo è
Whan tanti, firmaturi, e fi fonit,
Che i rami romper fon, tanta fon grani.

In copia attendonte l'one mature.
Del bello aureo color liete, e giocomde.
Moffran distre wue anor le flowre ofenre.
Ch'è maturo il liquor, ch'entro i afconde.
Totrai veder pel hamili verde.
Le fagher offreyair fie averai fronde :
Esper ferbar à la trabianca mano,
lo faguardarie, e flarne ogia no lontano.

Se ben la fiepe u ban fandata, e forte, Ogui borto hai fino auflode, e' fino mafino. Di peri, e pami, e' futit d'ogui farien Abonda agui mio campo, agui giardino Tomnia pur per amante, è per conflorte; E togli ogui mio bene in tuo domino. Ogui arbore, ogui futto, che vi pende, La tun candida man brama, & attende.

Se vuoi veder, eb'io pii posso in essetto Di quel, che detto i ban le mie proposse; Tom mente daudie greege, de un permetto, Che passa queste valle, e queste coste. Quaste ib ho amor, che per vuirio rispetto Per gi autri, e per le silve silva musicosse. As mumor la prese mai dimentiero, Quando bramasse adaptem el vero.

E da perfona poura, e mendica Le capre baser per numero e l'agnelle . Vieni à veeler da te forza de loi dica, Quanto fons geaffe, e ben formate, e belle . Che parche portra poffino di det. Le copiòles tumide mammelle; 1 partile pri la cerri, e gentil; Sifianno ancor ne los repid oudi.

Fra i molli latticini io mi confondo t Tanti, e fi fiefchi nho di giorno in giorno. Se del latte idurato in copie abondo , Ne fase le gregge fi, cho qui d'intorno. Deb litensi vibi bomai grato, e giocondo Fuor del paterno tuo marin foggiorno ; E circme d'me, che di buon car i chiame , E d'bonorumi fol diflorro, e bramo.

For fold don't hastrei' da me volgari,
Olepri, è capri, è pargoletti angelli.
Di prefenti communi, e vordinari,
Bea vorrò, ch' ogui di n'habbi nonelli.
Ma vorrò anno di doni illufri, e rezi
Contentar gli occhi tuoi lucenti, e belli.
Caccare à quefit giorni un'orfa io volfi,
E con la vita a lei due figli to delle.

Fatta

286 Fatta la madre lor de l'alma prina, Evifti, e presi i suoi teneri figli, Diffi, Vo ferbar quefti à la mia dina , E pregar lei , che in don da me gli pigli: I aloro età tant'oltre non arriva, Che nuocano o co'denti, è con gli artigli; Ne di scherzar si veggon mai satolli; Tanto fon do'ci buffoncini, e folli .

Deh, quel volto gentil, che'l mar m'asconde. Discopra alquanto almio cupido squardo: E con le noglie, al mio noler seconde, 1. buono amore accetta, ondio tutt'ardo. Pur l'altro di mi riguardai ne l'onde, Ne mi tronaimen bello, che gagliardo. Mi rallegrai, mirandomi ne l'acque: Tanto del corpo mio l'ombra mi piacque.

Riguarda, quanto io sia robusto, e quanto Sia grande à paragon de gli altri uiui. Nel Regno che chiamate eterno, e fanto, Non fo, se Gioue à tanta altezza arrivi. Voi ditepur, che porta il regio manto Non fo che Gioue in ciel fra pli altri Divi . Riguarda, il crine, el mento hirluto, e folto Quata da gratia al capo, al tergo, e al volto.

Ne ti penfar, che'l duro, e fpeffo vello, Che copre il corpo mio tutto d'intorno, Mirendamen fettabile, e men bello; Anzi mi fa più nobile, e più adorno . Deforme senza piume appar l'angello; E, quando il Son viene à far breueil giorno. · Ogni arbor seco appar, che'l verno crudo Restar de le sue soglie il face ignudo.

D'pr'occhio come vedi jo mi contento, Ch'à par d'un terfo scudo arde, e risplende. E,benche folo sia, mi val per cento. Tanto il suo giro, e sguardo oltre si stende. E lo Dio, ch'ogni cielo, ogni elemento Vede, e col lume suo lucido il rende, Discerne pur da l'uno à l'altro polo Col lume, ond egli aggiorna, unico, e folo. Aggiugni à tanto ben, che'l padre mio Del nostro immenso mar possiede il Regno. E vedi ben, se cedi al mio desio, Quanto il socero haurai superbo, e degno. Deb mostra il cor ver me benigno, e pio, Ver me, ch'ancor del ciel frezzo lo sdegno. lo pur son quel, ch'à te fola m'inchino, E fprezzo Gione, il folgore, e'l destino ,

Certo io non ti sarei tanto importuno, Vedrei di raffrenare il troppo affetto, Setu foregiaffi parimente ogn' pno , Quad altro amor non t'infiammasse il petto: Ma, perche scacci il figlio di Nettuno, Et Aci inuiti al coniugal diletto? Perche, s'io vengo d te, mi fuggi, e sprezzi: Et Aci chiami dopo , Aci accarezzi?

Hor goda Aci di te, solo à te piaccia, Ch'io vo', (seben per tuo conto mi spiace) Chevegga, che'l valor de le mie braccia A la grandezza mia ben si conface. S'auien, ch'io troui mai, ch'ei ti compiaccia Per tormi ogni mio bene, ogni mia pace : Ve'trargli il cor, vo'mille pezzi farne, E à questi campi, e al mar dar la sua carne.

Deh mouiti d pietd, miadina, un poco, Ahi, che di tanto ardore il petto ho pieno, Che par, che'l monte Etneo con tutto il foco Sia flato trasportato entro al mio seno. Deb, lasciail mar ceruleo, e'l patrio loco. E mostra il volto al ciel chiaro, e sereno. Matu con Aci tuo forse ti stai, Ne del mio amor ti cal, ne de miei guai .

Irato in questo altroue il camin prende, Ela voce, ei fospiri alza di forte, Chelmondo di qua giu non folo offende, . Ma quello ancor de la celeste corte. Tal, se'l toro talhor vinto si rende, E cede la giunenca al bue più forte, Sen'ui in disparte, e mentre se n'ricorda, Il mondo col mugghiare, e'l cielo afforda.

Mentre

Aci in fiu

mc.

Mentre il Ciclopo vio fcorre la costa, Dalira finto, e da la pena acerba;

Ver doue io mi giacea molto discofta, Viene à girar la lucz emoia, e superbas F. uede me, ch'effer creden nascolta. In grembo ad Aci mio, fra fiori, e l'herba. Ben la fua voce allbor crada, & altera Taßo per quel, eb vdu, la nona sfera .

Tremo per troppo horrore Etna ; e Tifeo Fece maggior la fiamma vícir del monte: E Pathino, e Peloro, e Lilibeo Quali attuffar nel martaltera fronte, Cadde il martel di man nel monte Etneo Al Re di Lonno, à Sterope, & à Broute : Fuggir fiere, & augei del lor ricetto, E li fivinse ogni madre il figlio al petto.

l'i veggio, ( rifond con mesto accento L'irato, horrendo, & orgoglioso grido) Mavo', che questo l'ottimo contento Starche vi doni Venere, e Cupido . 10, the l'altere sue minaccie sento, Fuggo, e m'attuffo entro al paterno nido: Aci, ch'al mio fuggir volge lo fguardo : Fugge ach'ei verso il mar ma vic biù tardo.

Datemel (egli dicea) datemi ainto, Voi miei parenti, etu fida compagna; Si , ch'à dar venga anch'io cenfo, e tributo A la cerulea e liquida campagna. Prefa in tanto il crudel per darlo à Pluto La cima in braccio hauea d una montagna; Etutto à liva, ela vendetta intelo Scarlid ver l'amor mie l'horribil pefo.

Ben ch'un'angulo fol del grave fcoglio Feriffe l'infelice innamorato; Fu per eterno mio pianto, e cordoglio Tuttto in un tempe morto, e fotterrato. 10, ch'aintarlo in quel, ch'io posto, voglio, Fò co miei preghi, e col fauor del fato A la coperta jua sanguigna scorza Prender de l'ano suo la vina forza.

Purpureo il sangue oscir de la gran pietra Si vede, e larga ogni bor crescer la vena. Indi si cangia, e quel colore impetra, Che l torbido torrente ha per la piena. Lascia poi d'esser acqua infame, e tetra, E dinien bella, lucida, e serena. Quella pietra io percossi, ella s'aperse, El acque in maggior copia al modo offerfe.

Nel mezzo de la boccail tonte bolle, E intorno tuttania crefce, e s'allaza, La canna in tauto, e'l giunco il capo e tolle. E fa la sponda sua più illustre, e vapa, Poi done à l'onda par l'orlo pin molle , L'apre; e per gire al mar, s'aggira, e vaga; E corre mormor ando ogni bora alchino, Per far con l'ano bomaggio al Re marino.

Vn bel giouane intanto in mezzo al fonte lo veggio infino al petto apparir fuore. Ch'ornata di due corna hauea la fronte. Di maestà ripiena, e di splendore. Io riconobbi à le fattezze conte Aci, fe non che molto era maggiore. Lucide hauea le carni, e cristalline, E di corona, e canne ornato il crine.

Dapoi che fatto son per tua mercede (Mi diffe) d buom mortal perpetuo fiume, Ti prego, che lo fteffo amore, e fede Tu serbi, Galathea, versoil mio Nume . Dapoi sh'ogn' unt els ime gratie diede, Ajcose entro al suo sonte il dinin lume; E mandò al mar le noue ondose some, Ed Acidit per sempre al finne il nome.

Si che tu, Scilla, puoi ben contentarti, S'Amore ber quefto, bor il fa tuo prigione; Dapoi che fà da tali huomini amarti, Che thumana hanno in se forma, e ragione. E, fe pur puoi dal loro amor ritrarti, Non però alcuno al tuo voler s'opponer Come fece Ciclopo empio, e tiranno, Che fe quel, che pote, per farmi damo. Giunta

Giunta la Ninfa à questo punto, prende Comiato, e in mezzo al mar falta, e s' ascode. Seillarestando, in alto i lumi intende, E vede, ch'un ne vien fendendo l'onde . Come ei finisce il nuoto, e in terra scende, E vede le bellezze alme, e gioconde. Subito n'arde: e fu l'amor suo tanto, Ch'à lei fece biforme il carnal manto.

Felice lei, se Galathea quel giorno Lei non hauesse tanto trattenuta : Che, s'ini non facea tanto foggiorno, Forse che non i banria quel Dio veduta. Ne tal seguito à lei ne saria scorno, Di vestirsi d'un can la pelle hirfuta . A Glanco piacque il fuo volto dinino, Che fu pur dianzi Dio fatto marino .

Col più foane affettuoso accento, Che pin puote ad vdir fermare altrui, Clauco le scopre il suo amoroso intento, E tutti ad vno ad vno i preghi [ui. Non ode ella i suoi merti, e'l suo lamento; Ma fugge piu, che può, lonsan da lui. Sopra un ripido monte al fine ascende, Che molto dentro in mar s'incurna, e prede.

Glanco, che crede, sh'ella ini post habbia I piè, perche piu tofto ami la morte, Piu tofto darfi à la marina rabbia, Che consensir di farfi à lui consorte, Di nou orma stampar sopra la sabbia Refla, e lontan da lei parla di forte, Ch'ad pair pur alquanto ella si piega Quel, che lo Dio del mare espone, e spiega.

Ella si stà considerando intanto, Ne sa, fe la biforme sha figura Siamoftro, ouer Nume immortale, e fanto, E pure il brama vdir, ne s'afficura. z, mentre ei l'amor suo scopre, e'l suo piata, Con l'occhio, e col pensiero ella il misura; E fid waranigliata, e parle firano edereli i pie di pefce, el bufto bumano.

O vergine, le dice, unica al mondo, Glauco, non mi tener portento, è mostro : Perch'io fon Dio del mare also, e profondo. Se benl'aspesto mio biforme mostro: Nè men di Proteo, e di Tritone abondo D'imperio nel marin gonerno nostro . Fui ben mortal nel modo un tempo anch'io E ti va'dir, come diuenni Dio .

10 NACQVI giànel Euboica terra : E, mentre ch'io godei mortale il giorno. O fei con gli hanni a pefei eterna querra, O lor con reti il mar cinsi d'intorno . Vicino al mare un bel prato fi ferra D'berbe, e di vary fior vago, & adorno. Ma, s'ini d'herbe, e fior la serra è piena; Fra il prato, e'l mar v'è fol la pura arena.

L'herba tenera, verde, illustre, e folta Co fior di perle, di corallo , e d'oro Non hauca falce, ò man fecata, ò colta, Ne agnello humil pascinta, ò altero toro : Ne l'ape, accorta à fior, l'ambrofia tolta Hauea per darla al publico lauoro. Io fui colui, che pria quell herbe offest, Mentre le reti al Sol li dentro tesi.

Per scegliere, come usa ogn'un, che pesca, Le varie prede mie di forte in forte, Quei pefci un di verfai fu l'berba fresca, Che presa hauca la maglia vnita, e fortes E quei, che troppo banean creduto à l'esca, Che vi trouar la non pensata morte, Hor fi grande stupor và farti aperto ; Che ti parra, ch'io finga, e pur fu certa.

Tofto, che'l pefce in terra bebbi verfato Già de la vita in tutto ignudo, e prino, E che venne à toccar l'herba del prato, Nos passe d'un balen, che torno vina . Mentre io finpisco, come babbia acquistato Lo spirito informante, e sensitino, A guifa d'una fquadra il veggo unito, ... E'l falto verfo il mar drizzare al lita.

Come

Come vezgiam tallhor gli aerei angelli Da terra insieme uniti il nolo al zare, E in battaglia andar neloci, e fnelli, E, done pofa l'un, tutti pofare. Cofi gli uniti pefci, come quelli, Ch'ardean di riornar nel patrio mare Volar fopra la fiepe, che circonda Horato, e d'un noler calar ne l'onda.

Tal m'ingombro ftupor subito il petto, Mi parne si flupendo il caso, e strano, Che per uscire so fui de l'intelletto, E pensai col pensier quasi non sano, Se fosse qualche Dio di tanto effetto Stato er gione, à l'herba di quel piano . Predo quell herba in man fatto il difcorfo. E forme al dente far faggio col morfo .

Paffato era de l'herba il fueco à pena Per quel, the ne la gola habbiam condutto. Per lo qual suol del prandio, e de la cena Il cupido mortal gustare il fintto. Ch'un nuous bumor mi farfe in ogni uena. Che natura cangiar mi fe del tutto : E subito sentij dentro al cormio Nous affetto regnar, nous delis.

Nèmolto resistenza al nono instinto lo potei far, che da quell'herba navaue . Anzi , da lui fignoreggiato, e ninto, Hebbi in odio la terra, e'l mar mi piacque. E dal nuovo defio fpronato, e fpinto, Saltai la siepe, e m'attuffai ne l'acque, Done à gl. Dei, che'l mare bano in gouerno, Parue di farmi lor compagno eterno .

Pregar Theti, Nettuno, e l'Oceano, Che quel mortal, che in me facea soggiorno, Dileguato reflar fessero, e nano, Perche il wolto dinin mi fesse adorno . Et ecco Tebro, Nilo, Hebro, e Giordano Corre à purgarmi, & ogni mare intorno , Mentre con gli altri Dei lo Dio Nettuno Mi dice il facro carme, & opportuno.

Dapoi, che cento mari, e cento finmi Cadder su'l capo mio per mondo farmi, El maggior Dio marin con gli altri Numi Dio mari-Cantaro noue nolte i facri carmi; D'altre noglie, e pensier, d'altri costumi Subito dentro, e fuor fentij cangiarmi; E mi dier queste, c'hor mi uedi, membra, Ma, per qual modo, e nia, no mi rimembra.

Basta, che'l marin Dio restò contento Di pormi in mar fra i snoi beati, e fidi . E questa nerde, e lunga barba al mento, E questa nona chioma hauer mi nidi . Questo nuono sentij marino accento, Onde à te mouo i miei pietoli gridi : E questo pefce, e questa coda scorsi .. Onde poi tutto ilmar sicuro corsi.

Ma, che mi giona, o me, se in mar mi prezza Tanto Nettuno, el Oceano, e Thetis E tenuto effer Dio di tanta altezza, Fra gli altri Dei del mar tranquilli , e lieti; Se'l tuo fguardo gentil mischina, e sprezza, Ch'innolto m'hà ne l'amorose retis Deb , cedi homai, donzella, al mio delio. Che ti farai nel mar consorte un Dio .

Tosto che marin Nume ella il comprende. Non pensapiù girrarsi in mezzo al'onda, Ne di saluarsi in quella parte intende, Done quel Dio di biu potenza abonda . Terò per terra un'altra fuga prende, Acciò che'l uicin bosco à lui l'asconda. Lo Dio, per non noiarla, arrefta il piede , E nono a tanto mal rimedio chiede.

Fra Partenope, el Tebro appresso al mare A Gaeta nicin fea soggiorno Circe, una maga accorta, e singolare, Chenacque de lo Dio, ch'apporta il giorno. L'altere proue sue, flupende, e rare, C'hauean ripieno il mondo d'ogn'intorno, Fer, che Glauco ner lei rinosfe il corfo, Perhauere a! fuo mal qualche foccorfo. IL FINE DEL TER ZODECIMO LIBRO.

Glauco in

## NNOTATIONI

## DEL TERZODECIMO LIBRO.

C I vedenella contentione trattata diffusamente da Homero, fra Aiace, & Vlisse, per l'arme d'Achille, quanto vaglia ne gli efferciti va Capitano cofi effercitato, e pratico, e bel fauellatore, e prudete ne' maneggi di guerra, come ancora ardito, e coraggiolo nel maneggiar le armiseeme fi vede, che era Vliffe; perche la fola fierezza e brauura di Aiace, e bene di feruitio, quando è regolata dall'altrui faggezza, e prudenza, non effendo, che furiofa, e precipitofa per fefteffa, & atta a voltar lossopra tutte le cose: ma quando si trouan ambedue queste cose', cioè il tuore e la prudenza in vn folo loggetto, fi può dire, che quel foggetto meritera lode di perfetto Capitano, perche non hauera bilogno di effer regolato da altri nell'effeguire, come ha bilogno quello, che ha folamente l'ardire poco regolato, e non è buono, che da effeguire. Si vederà ancora quanto possi ne i cuari ge nerofi, che fanno profession d'arme, il desiderio di auanzarsi nelle cose d'honore, poi che spinte i duoi valorofi guerrieri à contédere insieme per l'arme di Achille, nanti à l'imperatore, e i primi Capitani de' Geeci nella quale contentione, fi feopre quanto vagamente l'Anguillara habbia arricchi-te le ragioni, cofi dell'una, come dell'altra partespolte da Ouidio, di molte belle contrapolte, e modi efficaci per esprimerle meglio, e di molto vaghe conuerfioni, come quella della fatta alle naui, nella ftanza, Puo flaro formi Des, che m quefte loco. rapprefenta ancora felicemente lo fcherno, che fi fecero i Greci nell'vizimo della fianza, Dapei che dalla schiera armara, e felta. come rappresenta medesmamente la perfettione di vn perfetto Oratore, la quale è, viando l'arte, fingere di non viarla, come fi legge nella franza, Peiche senuti alquante i lumi intent. Bella ragione è ancora quella, che adduce Vliffe nell'vltimo della stanza, per ottener l'arme di Achille, Quest armi, essa is treusi quel Canaliere, come ancor bella la digressione, ch'ei fa nel persuedere i Greci il continuare l'assedio di Troia, come si ve de nella stanza, Mille praniebe occobre ogn bora remi, Bellissima è poi, e molto meglio deleritta, che non è in Quidio d'Aftrologia posta da Vulcano, nell'arme di Achille, inquella stanza, Le Hiadi con le Pleia di vi fure. Come è ancor vaga l'interrogatione ch'ei fa nell'ultimo della fianza, Se la tua fiolta lingua il modo eccede. Vaghissima e medefimamentela conversione fatta à Filotete, nella stanza,

Se ben tu Filettete dalla rabbia.

POLIMNESTORE, che amazzò Polidoro per auaritia, volendo ritenersi il Tesoro, che eli fu mandato da Priamo in guardia, infieme col figliuolo, ci da effempio, quanto fia violente, e crudele, l'auaritia infame, poi che corrompe la fede, di modo, che non mira ne à i modi della fanta ami citia,ne al conuencuole, alquale doueremo per candidezza d'animo fempre murare in tutte le notire operationise non contenta di questo ci spinge l'empra furia à insanguinarci le mani de gli innocenti contra ogni ragione di humanità, e ogni debito di amicitia;ne per altro fine, le non per fatiare le nostre ingorde voglie dei beni altrui : fiamo poi al fine accecati dalla penitenza, figurata per Hecuba, per giustissimo giudicio di Dio, che ci coglie soli, con la medefina anarità, dalla qua-

le ingannati, habbiamo offefa la fua diuina bontà, e'l profsimo noftro .

HECVBA poi trasformata in cane, dopo tante, etante affirmoni, & amazeata al fine con l'faffi da i Greci, ci fa conoscere, che la patienza, offela piu, e piu volte, al fine diuren furore, erabbia; laquale medefimamente poi ruman spenta dalla souerchia forza. fi legge in questa historia di Hecuba, l'incendio di Troia, descritto da Homero, da Virgilio, e da Ouidio . e trasportato molto selicemente dall'Anguillara, nella flanza, Ardela miferabil Trosa, e cade infieme con la morte di Aftianatte, figluolo di Hettorre,nella fianza, Africanatre dall'efteffa Torre, e la conversione di Achille à i propri Gre Cinella flanza, Dunque v'andate al bel regnonatie. Descriue ancora melto propriamente l'Anguillara l'infelicità di Hecuba, nella stanza, Ne puengon fol se vergine innocense, e nella leguente infieme col fuo lamento sopra il corpo morto di Polissena,ne le stanze seguenti, con quella cosi bella, e propria escla matione, O del mio gran delare rdieme ebsette. e quell'altra, O fele effempie, e non credibil meile. con l'interrogation molto proprie della fianza, Ferfe che haurai, ceme fancuella Accia e ela conucrfione della fian 22. Deb Re del coi, briche i mie mal fia tante. fi vede ancora come mostri bene, e iniegni à fingere vno fdegno per il desiderio, che s'ha di vedere la vendetta lopra chi ci ha offesi, come si vede nella stan-22, lo filogno Hocuba a pena, el piante tiene.

LA trasformatione di Mennone, figliuolo di Titone, e dell'Aurora, in vecello, perche effendo v nto d'Oriente con grofio numero de genti, in loccorso di Priamo, fu amazzato da Achille, onde a preghi

ANNOTATIONI DEL XIIII. LIBRO.

apreghi della madre Gioue, mentre fi faccua cenere del corpo luo, il trasformò infieme con le favil ledel fuoco in vecelli, chiamati Mennoni dal fuo nome; vecelli, che in Etiopia, per quello, che fi dice, volano per il p à topra le sepolture de morti. può quella fictione di Ourdio hai er telto il suo principio da quel costume antico, che, quando s'abbruciavano i corpi de Re, i piu cari loro amici, dopò hauer cu condato molte fiate il corpo, s'abbruciauano infieme con els onde, eff ndo fatto il medefimo a Monnone, diede occasione, estendos veduci per amentura all hora di quelli vecelli nell'aere fopra il fuoco, di formare quella ficcione, ch'egli con quello, che s'abbruciò con effo lui, e le fauille, con che fi faceuz'il fuoco, fossero trasformate in vecelli . Quiui fi vede, con quanta arrehabbia l'Anguellara espresi, e trasportati i pregni dell'Aurora a Gioue nella stanza, Espasa il crine, e lagrimofa il vofo. e nelle feguenti.

LE figliuole di Anio trasformate in Colombe, prima che volessero seruire all'essercito de i Greci, in tenerlo vettouaghato, hauendo vi tù di conuertire in pane, vino, & oglo iutre quelle cofe, che toccauano, non iono altro, che le parti della contemplatione, la quale è verso le cose create, che non habbiamo innanz: a gli occhi,& è ancora verso le diuine,& eterne, quello, etutto quello, che roccano bene con l'intelletto, e se ne fanno padrone, diuiene cibo dell'animat ilqual cibo è figu rato per il grano, vino, e per l'oglio. e, quando altri fi vuol feruire del medefimo cibo feeleratamente, e in danno altrui, effe iono trasformate in Colombe, che non è altro, che effer ve lie con pu

raintentione verso il cielo.

I LVNGHI giri, che fece Enea per mare, prima che giungeffe al paese fatale desinatogli da i cieli, ei molti pericoli, che (corfe; ci fa vedere, che non potiamo giamai nel mare di questo mondo giunger a porto alcuno, che ci dia quantunque breue, e trauagliato ripoto, che non fcorriamo molte difauenture,e molti pericoli fi vede quiui , quanto vagamente deferiue l'Anguillara la città

di Thebe in quella stanza , A quel, cho guarda il formator del gioino. POLIFEMO, che ama Galathea, che è la Dea del latte, non è altro, che il paffore, che è ir gor do de i frutu de fuoi armenti e, perche i luoghi humidi fanno del latte affai, non veleua, che Cala thea s'accoftaffe ad Aci, fiume di Sicilia, che ha proprietà di afcungar il latte dicefi ancora che que fla fauola è mera historia se che Polifemo fu un crudelissimo tiranno di Sicilia si ilquale, amando fmifuratamente Galathea, nobilifsima donzella, non potendola hauer per amore, la prefe per forzas dapoi, effendofi aueduto, che faceua copia di le à vn giouanetto dell'ilola molto amato da effa : ne tali in tanto fdegno,e furore, che l'amazzò, e'l fece getrar nel fiume, ilqual prefe il nome poi dal nome del giouane . Si vede in questa descrittione, quanto felicemente habbi l'Anguillara nella lingua nostra espressi i spiriti, ei nerui del Poeta Launo, & in alcum luoghi arricchitoso di alcune bellisfime digression, e vaghissime descrittioni, come è quella dell'isola di Sieslia, nell'ulumo della fian 22 , Duprogia il popel Frique l'Oriente. Come ancora è quell'altra della bellezza di Aci, e della descr.ttio ne di Scilla nella stanza, Simetide arracchi d'un figlio il mondo. Bellissima ancora è la cot uersione che fa il Poeta ad Amore, nella flanza, O quanto è deno potere alto, e l'impendo . come è medefimamente vaga,e leggiadra la descrittione de i modi, che tiene Polifemo, per piacere alla fua amara Galathea, e quella della fua mufica, della ftanza, Pofato il pin, che fuel guidar l'armente, bellussima ance ra è la deferittione della bellezza di Galathea , della ffanza , Lo plender de le rofe , e de i lientire , come è ancora bella la descriccione delle vue bianche, e nere, nella stanza, In copia attendon, le Dune mature. Bella ancora è la descrittione de gli Orsachini piccioli, che intende di donar Polifemo a Galathea, che è pur dell'Anguillara, come molte altre ancora, che fi legge nella fianza , Fatta la madre lor dell'aima prina, Ma, che diremo di quella della stanza, Tremo per troppo horroro Erna, e Tifeo? Fatta a concorrenza di quella dell'Ariofto, Tremo Parigo, o turbidosfi Senna. è bella ancora la trasformatione di Aci in Lume, che fi legge nella flanza , Purpureo il fangue vici della gran pierra

CI da effempio il pesce, che fugge a Glauco, e si perta nel mare; che i piaceri, che ci acquistiamo dopo mol e fatiche, e pericoli, fono breui, e fuggitiui, onde par, che habbi meffel'ali: fi fono prefti a lasciarsi tutti flupidi, e confusi, e fuori di noi stessi , come trasformati in altra forma , che quella, che ci rappresenta per huomini. Bellissima descrittione è quella del prato, doue i peici presi da Glauco ripretero vigore, e fi gettorono nel mare, che fil gge nella franza, le nacqui gianell Enboica terra, e ne la feguente come è medefimamente bellissima la comparatione della ffanz . Come ser gram talbergli a vis Augelli. che è dell'Anguillara, come è ancor fua la defermment de i fiumi che

vanno à purgar Gianco, che filegge nella fianza, Pregar Thorr, Natramo, el'Occano.







Onde effala Tifeo la fiamma a deute,
E i campi, che non mai glioltra gi, e l'onte
Sentir del crudo aratro, ò del Bidente:
Done conduffer fanti al pur to effremo
I fratelli empi, e rei di Polifemo.

Giugne poi doueil mer continuo stride, Doue giait terremoto aprila terra. El Regno Adpinio, el sieudo diude Col maligno canal, ch'imi siferra: Indi à man destrai bul paese vale, Doue le mannail Ciel benigno attera. Lastiando à diesto poi la bella, e vaga Colla Pastempea, giugae à la maga. Paffa la prima, e la fesonda porta, E de la fata illustre a ferria chiede. Finch'in un parto, oi ella a felopota, Giugne, e fa minerante il cipio, el pride. Poi che da Glauno, e da la maga aucorra Il faluto reciproco fi diede: Lo Dio maria col volto affitto, e meflo Cofi il blogono fo s'amaniglo:

Zem mostrait uso subtime, a chiaro integno, Circe, che l'ilmat na franci disende Daquello illustre Dio spiendido, e deno, Dal quel coni altro lume il sume prende, Da quel, che colmonate di segno in segno Il giorno, e la slagiono varia ne vende: Beale the maraniglie vniche, e sole Mostra di che de di del coni che verdei spila del Sole.

Tu de le fielle intendi il vario corfo, E sia qual, che l'incanto, el bitrio a vale. Terò vimedo de chiegge, ofecorfo, Che può dar folo a la a linio gran male. Il tuo pradenese, e magro dilura di Tuo finance e giu piagga alpra, e mortale. Ticià, piri sid minimfero con Ticià, piri sid minimfero con Ticià, piri sid minimfero con Eui pur dianzi lo firal piaggà d'Ammer. Bu Hb 2 Fra Fra quanti mai gustar la pena acerba D'Amor , non v'è chi ben fappia, com'io , Quanto sia grande la virta de l'herba, Per quel ch'io ne prouzi nel corpo mio . Però che la virtù, ch'ini si serba, Mi fà d'vn'huom mortal venire un Dio: Non però le conosco, e son venuto A te, che ne fail arte, per aiuto.

Scorrendo, come foglio, la marina, Pur dianzi il lito Italico io mi porfi; Là done incontro al muro di Messina Scilla nomata vna, fanciulla scorsi, D'una beltà si rara, e si diuina, Ch'à quante ne fur mai, puote antiporsi. Tanto, ch'à pena inlei fermai lo fguardo, Che in me s'accese il foco, ond arsi, & ardo.

Ognidolce parola, e grato inuito Mossi ver lei con ogni humano affetto. M'offersiper amante, e per marito, Di far commun con tutti i beniil letto. Ne però volle mai prender partito D'pnirsi meco al coningal diletto: Anzi, fuggendo ogni promessa gioia, Mostro me comiei preghi hauere anoia.

Hor tu, se qualche sorza è nell'incanto, O fe pur l'herba in questo è piu efficace, Compiaci al prego mio, fa per metanto, Ch'io la disconga à l'amorosa pace. Non prego gii, che tu, per tormi il pianto, Scacci da me l'ardor, che mi disface; Ma ben, che in n:io fauore oprarti piaccia, Ch'ella di me s'accenda, e mi compiaccia.

In quanti luoghi mai girando apparfe Il bel Pianeta, the distingue thore, Non vide alcuno mai piu pronta à darfe Di Circe in preda à l'otiofo amore . Si tien, che Citherea per vendicarfe Contra il fuo, che l'offefe, genitore, L'accese il cor di si lascine brame, Per fargli ancor quest'altra figlia infame.

La maga hauca lo Dio marino àpena Vislo, e sentito il suo dolcelamento. Chepunta fu da l'amorosa pena, E per lui nouo al cor sentì tormento. Dunque, per far, che la carnal catena L'pnisse àlei, cosi mosse l'accento: Legno non è, ch'altrui tu porga prieghi, Ma be, ch'ogni alta Dea te brami, e prieghi

Se Scilla fugge te, dei fuggir lei, Sprezzar la sua beltà, s'ella ti sprezza. E, s'aliun'altra t'ama, amarla dei, E flimar chi la tua flima bellezza. lo t'amo, e volontier da tetorrei Quel dolce ben , che piu in amor fi prezza . Hor, se duq; hai chi del tuo amor si strugge, AMA chit'ama, e fuzgichi ti fugge.

Ecco io, che l'arte maga à pieno intendo, Che so fi bene pfar l'herbe, e gl'incanti, Che da quel chiaro Dio del ciel discendo, Che tutti i lumi alluma eterni, e santi: Al cupido amor tuo pronta mi rendo . E te de l'onde Dio scelgo fra tanti. Deb fa, volgendo à mele voglie tue, Con unfol fatto il debito ner due.

Glauco, che da la maga istessa intende, Ch'eilha col suo bel guardo arla, e ferita, E quel, ch'ella uorria, nel cor ne prende Non senza gran cagion doglia infinita. Che sa, che per lo fin, ch'ellan'attende. Non è ne l'amor suo per dargli aita. Hor, per torle ogni speme, e per ritrarla Dal suo nono desio, cosi le parla:

Mi slà talmente impressa in mezzo al core L'imagin di colei, di cui t'ho detto; Che m'hai da perdonar, s'à nouo amore Non posso dare albergo entro al mio petto. Si vedrà pria la tortora, e l'aftore Vnirsi insieme al coningal diletto; E fare insieme il nido, i sigli, e l'ona Che mi scolpisca il cor bellezzanona.

**drima** 

Prima farà del sasso adamantino Scarpel di piombo flatue illustri, e conte ; Di cedri , aranci , e palme il giogo Alpino , E non di neue ornata haurà la fronte 3 E'l fiume à l'erta andrà su l'Apennino Per trouar la quiete in cima al morite, Che bellezze giamai d'altra donzella L'alma di nono amor mi faccia ancella .

S degno non è, ch' à quel possa aggnagliarsi, Che in vn cor feminil nafter fi vede Quando da chi desia , vede sprezzarsi, Effendo ella colei , chel'huom richiede . S'arma , subito irata à vendicarsi : Mal troppo amor però non lo concede, Ch'offender possa quel per cui fospira, Onde rinolge altrui lo sdegno, el'ira.

Tutto volge à colei l'ira, e lo sdegno, Ch'al marin Nume il core accende, e piaga. E tutta in opra pon l'arte, e l'ingegno Per farla meno amabile, e men vaga. Offerna à tempo ogni Tianeta, e fegno; Et ogni opra propitia à l'arte maga ; E pefta, mormorando i propri carmi, L'herbe, che fan meftier ne cani marmi .

Poi c'hebbe pefta, e tolto il fucco à l'herba, E postesi le vesti, infanste, e nere, Víci de la fua corte alta, e superba Fra mille , e mille adulatrici fiere . L'afflitto Dio da la sua pena acerba Che non sà il suo penfier , si sta à vedere , La scorge al fine entrar su'l marin flutto, E correr per lo mar col piede asciutto.

Lo Dio ne l'onda anch'egli entra marina, Che veder brama il fin del suo penfiero, E per tutto , one il passo ella incamina , Seque l'accefo Dionon men leggiero : Al fine incontro al muro di Messina La maga pon la meta al fuo fentiero . Quini l'irata Dearitenne il paffo; Done canata banea l'onda on gran fasso. In questo sen di mar , cinto d'intorno Da cani fassi, andò la maga à perfe. Done, quando era il Sole al mezzo giorno, E fea l'ombra minor gir verso l'Orse . Solea talhor colei farsi soggiorno, Cui per mal di ambedue Glanco già scorfe . La done entrata, e (ciolta il crine el manto. S'aggira intorno, e diceil mago incanto.

Poi che di facchi, e d'herbe velenofe Scorfeinsettate à pieno hauer quell'onde. A gli occhi de lo Dio marin s'afcofe, Senza partir però da quelle sponde. Ne molto andò, che ignuda ini si pose Per far le membra sue purgate, e monde Scilla, e per torfi al Sol poi ch'effer giunto Fra la sera, e'l mattin lo scorfe à punto.

Si bagna d pena Scilla entro à quel lago, Lo qual pur dianzi hauea la maga infesto, Chel'iniquo veleno, e'l verso mago Comincia à fare il suo crudele effetto. Quel corpo, c'hanea pria si bello. e vago Diviene un filino, e mostruoso obiettto, E gia nel fianco, e ne le basse membra In ogni parte à Cerbero rassembra .

Ella meglio vi guarda, e ancor no'l crede, E'l pel tocca, e la pelle hirfuta, e dura: Ma, quando chiaro al fin conosce, e vede, Che tutta è can di fotto à la cintura : Si straccia il crine, e'l volso, e'l petto fiede E tale ha di fe flessa onta , e paura, Che fugge il n ono can , feco s'adira , Ma fugge ouunque unol, dietro fe'ltira.

Per lo mar , per gli scogli, e per la sabbia Sdegnata il nuoto, il falto, e'l corfo flende, Etanto più dira maggior arrabbia, Quanto piu nel suo can le luci intende. Serba lo fleffo ardor , la fleffa rabbia , Onde si tosto il can d'ira s'accende . Done al fin fè di cane i piedi, el tergo, Si torna, e quini il proprio elegge albergo.

Hb ? Tofte Tofto che Circe la fanciulla feorge Senza vna parte de le menhra humave, Scoperta al marin Dio pregis lil porge, Che la forma d'amor refi d'ava cane. Tiange lo Diomarin, cane S'actorge De l'altre membra fue biforni i, e firane s Sprezza, e finge la maga empira, piperba Che troppo volo crudel fineato; e l'herba.

Si feusò con la Ninfa, e li feoperfe, Che l'empia Circe inferte hausa quell'acque. Ma ben fi vondicò , come s'offere] Il tempo, e ben piu d'un morto ne giacque. Che Greci affai di quei nel mar fommerfe, Le ui feguire il faggio Pilife pia que; Che Circe à Pilife poi l'amor riudfe, E Scill moltri à lui compagni tolle.

Ne men dira, e di rabbia allbor s'accefe, Che nelegni d'incale luci fiffe: Re men de gli diri profondargli intefe, Che pensò de l'armata esfer d'Visse. Scilla fast Ma, qual fosfe lo Dio, che tal la refe, 60. Pecche fivio possifere noi sesseguife,

Sopra lo steffo mar diuenne vn saffo .

Mentre che mouer volle in nuoto, e'l passo,

Mofranci voito ancor lo fiesso se lo fiesso, e lo fiesso nochiero ancor lo schiua. E lo fiesso fiesso, chi aliva di carda i, e al mar Tirrbeno arrina. Massimi ogli togli togl

Là doire Ciberea fè il fuo Cupido
Trasformare in Afeano à queflo e ffetto,
Per fare accurader linfelice Dido,
La qual fè con Enca commune il letto,
Matoflo per paffare al Latio lido
Encaprino Didon del fuo coffetto.
Ella ingannata ancor mano di fede,
Effemedifina férro y e al food idee.

Temendo il Jaggio Enea none tempelle Perfo il Sicunio fien drizza la prora a
Done dai fido ricenuto Accele,
Del padre Anchie il pio fepolero honora .
Fatte le pompe poi facre e, e funelle .
Hauendo al fino camin propiria il bora,
Si lafcia à dietro Hippotada e, e quel loco ,
La cui fulfurea versa effela il foco .

Dritto à Maestro poi Entre e, Che in brue tempo Pithecusa vide : Done d'ecropi vm malo incontro auemne Per le lor lingue perside , & inside. Cissam al invo vm altra forma otteme Dai gran rettor de l'alme eterne , e side . Enro in disgratia al Re del fommo charo Per lo pergiuro , e per la frande loro.

Tutto era fulfità, sutto era ingamo Qual, che di bocca à rei Cerropi yficia. Ng folo ofra e agi biomini far danno Collor pergiuro, e con la lor bugia: Ma contra il Re, c'ha di piu filimie framo Ng La celelle, e fanta monacchia, Pronare ofar la lor fiode, e menzogna, Ma con perpetuo lor biafino, e vergogna.

Gione, ch'odia tal linque empia, e pergiura; Falf, chel volto bruman da lon fip arte : E, per moltra i la prima matura, Mentre fa trasforma egi, vyla taut arte; Che la prefia da or moua figura: Ala forma del thuom fimirifa in parte. Ma più il corpo lori l'homane membra; Ma più dioggi altro brato di homon raficora.

Si fa piu breue il corpa, e piu raccolto,
E di crefpe feulli empie le gote:
Il nafo fi ritia entro nel volto,
E, fe ben non hapiu l'humane note,
Se ben l'ammunta va pel runido, e folto,
Studia d'imitar l'huom via più, che puote.
Ma in vece del parlam pergiuro, e infido
Può dar folo il lumento, e l'roco firido.

L'ifola

Cecro

L'ifola de le Simie à dietro lassa 11 Frijo Duce , e sevre il mar Tiryeno ; l'evere il mar Tiryeno ; l'edepo à da mau delfra in breue, e passia Il seu Partenopeo, vano, e da meno . Vede à man manca il loco, out è la sissa De le ceneri illustri di stifeno . Toi giupea è Cuma, e di voder conchiude . L'autro , che la Sibilla assonde , e chiude.

Spronato da pensier pietoso, e santo
Entra nela prosonada atra cauerna;
E preza lei, she sal eterno pianto
Lo seorga à visitar l'ombra paterna.
Ella tiene gli occhi mi giù chinati al quanto
Pria, che dar voglia sinor la forte interna;
Ma, poi che l'atta Dio l'instambi il petto
Alzò con quesso sono consistante l'aspetto;
Alzò con quesso sono consistante l'aspetto;

O magnanimo Enca pictofo, e forte, Che la pietà moffrili in mezzo al foco, Peder feli il valor con l'altru morte Col ferro in man nel bellicofogioco; Non permette ad ogn' ma fatal forte Di penetrare al piu profondo loco; Il pio camino è differato in tutto; IV VR la virità fi fa la viaper tutto.

Vedrai l'inferno, & io farò tua fiorta ; Si ch'ouunque vado io, moui le piante. E fà, che fecon parte fi trapporta, Doui e un tronco fatal fra molte piante. Gli mafira n'amo devo, e, poi l'efforta, Che col proprio valor quindi lo fihiante. Enea toglie quel ramo al fatal piede, E col fauro di uli l'inferno vede.

Vide del formidabile Plutone Le fepolte richtezze, & infinite, Le pene, che dinerje ban le perfone Dal tribunal de la città di Dite. Anchife poi fa Combre elette, e buone Vide, e l'illufri, e gloriofe vite Defino ripori, il cui fato fecondo Donca l'imperio à lor donar del mondo. Poi c'hebhe il padre Enea vifto, & intefa, Che i fiuoi donean figuroregiari la terra, E quella, c'he donea, nel Lainiofefo Dal Ciel foffrir predefiinata guerra; Nel ritornafi a di chimo, c'o accefo Per lo feuro camin, c'hauea fotterra, Con van affetion dinota, c'fida Cofp ardio vra fiuo fa fue fa faga guida;

Alma, the vai de triftoffe altera,
Ond el di futuro à noi da te predetto,
Ond el di futuro à noi da te predetto,
O the Das tu i liga prefente, evera,
O ch'à gli Dei tu fia firit to diletto,
Mentrela partea rigida, e fluera
Terrà quell' alma vanita al quello petto,
Farotti, come à Dea, mai fempre bonore,
Sempre in bocca 'haur's fempre nel core,

Tu n'hai mostrato il regno de la morte, E le contrade fortunate Elije; Tu m'hai fatto veder la fatal forte De'miei nipoti i, tu t'ombra d'Anchije. E degno è beus, che, come io mi trasporte Al regno, che già il fato mi promise, Drizzi al tuo Nume e tempi , e simolacari, E che la vita propriato it confacri.

La fatal donna al fin di questenote
Di Boschio al hom troim diuoto, estab ;
E dvn cado softiro il tele percate;
Pasi sopre il mello cor con questo grido:
Sacra a la Des le flature alme, e deusse;
Chei si di en fluo seno il primo nido:
Chio som mortale, e questo corpo sia
Tollo di terra amche il per colpamia;

Febo ne l'eràmia piu vorde , e bella , Si come piacque al Ciel, dim es à acefe : E con faconda, e candida f.mella L'interno foco fou mi fè palefe , Mi dife poi , belliffima donnegla , Cui fu di tante gratie il Ciel cortefe , Toi che mb se pe foi licore il tuo bel guardo , Habbi pietà del foco , ondio tutt'ardo .

Hb 4 E, per

E per mostrur, ch'i mio parlar non mente Nel vaccontar, quanto io i cummiri , e mi ; Se qualche gran desse angel ne mence, F a vmi sper, qual do jon cerchi, e brami, Ot: giuno pra qual etchido torente, Che lega d'infolabili legami Gii eterni Dii, the sse spopi il tuo intento, Ti firò d'agni gratuil levo contento.

10, the l grá giarmáte o do, the l lega, (bia, the d ogai dó, thio brams, a gradar m bad ritre il moi lomeil guardo á terra pieça, l'ele y manton di bea minnea fabria: los vipos in grayo, entire a soco ma prega, Al dan, thio bramo hasere, apro le labbia, I and camb bramo ouite il corpo à l'alead. Quanti bo grat il police in qualfa plana.

Misers me, non septi il dono ossare Del biordo Dio, che l'empo ne gonerna; che , se sono basessi io minandere, Fiur fasto mi baseria cionasa eterna: Ottemi il don, se voli contentare Lo Dio de la margior luce siperena: Et egli, d sin che il suo voler mi piegli , Così di nono a me parge i sui pregbi:

Habbi pieci delmite moiolo affami. Che la gratia, c'hoù chiefia, e' brene, e mullar Mat, quando riparar voglia duitei daoni, Farò, che tu vini al femper fuscialla. Quando faroù difejla abril a ceta moi Dat primo di, ch' entrafii ne la culla, Se beu la mia promeffaio terrò ferma, Veccha winni, d'furile, c'inferma.

Era allbor ne l'età mia pin verde, e bella, Paffato il terzo luftro hauec di poco; em ifenti adipola, agile, e feella, Tutta vinatie i, tutta ara feco: Tal che di Faboil priego, e la favella Sprezzai, me il amor fios volti das loro. Che l'est, done allbora sio mi trona i credea, pio mo doneffe fine ma. Coft. Preczzando il don di biondo Dio, bli flei fenz a conforte, e fenza amanta. Ma già qual vago, e raro afpetto, ondio D'amore accefi l'alme eterme, e fante, Se via faggiro, e in questo flavo rio bli trono inferma, abilit, e tremante. E quest, che faergiro l'empis ma forte, E', ch'io fon molto lunge da la morte.

Miconuien pria, mifera me, foffrire, Quel mal, che m bo everato da me flessa. Miconuien quella est prima shire, La qual dal biondo Dio mi su promessa. Da festecemo versu lo visso visire L'barror, che tien dal giel la terra oppressa. Rom però interva il tempo mi risolate. Chio dimandia missi menia quella polite.

Consiermi ancor veder trecento volte
Dal maggior dalo matsera la biada
Pria, che mi fam le forze in sutro tolte,
E che l'mio coppo ellinto in polue cada.
Soffendo intanto io me n'ancho le molte
Pene, che darne il la vecchiezza aggrada;
Fin chi l'corfo del Cele meni quell'anno,
Ch'olimo tra mi dee di tanto affanno.

Ben anch'is purto fine al longo pianto; Ben quel tempo wert, c'ho tauto attefo ; Ben vede's quello mio tereno manto Ridasto aji deforme, e piccolo pofo: Cl'alcun non vorrà mai creder, che tanto Fosfe di me lo Dio del tempo accefo. Anzi ci dirà, vedemdomi si trista. Di non mi hauer giamas bramata, o vista.

Il tempo, che và via lieto, e veloce, Se ben noiojo à me pare, e fere, 'de', Ch' à l'hio, 'metre destina, qui hor poi moce, Ferrà a'ridar questo mio corpo à tale, Che non mi reflerață wan la morte, che soliferuarmi il ciel susoleimmortele. Forra, preche il mio oracel mon e'glingua, Ch'io parti funza corpo, e feura lingua. Fè de la donna il dir grato, e facondo, Che con minor fatica Enea peruenne Da l'atra notte al di chiaro, e giocondo; E giunto à Cama, al tempio il camin tenne, Done per farfi il Re del ciel focondo, Quel santo víficio se, che si conuenne. Quindi scese in quel lito almo, e felice , A cui die nome poi la sua nutrice.

Nel porto, che Gaieta poi fi diffe Da la nutrice del pietofo Enea, Vn de compagni ritrouse d'Vlisse, Che da Nerito origine trabea. Coffui, che Macareo fu detto, fiffe Le luci in un di quei , che feco bauea Il buon Troiano ; e, poi che conosciuto L'hebbe, gli diede il debito faluto

Gil quando i Frigij costeggiar quel sito, Done tenersi suol Sterope, e Bronte, S'vdir pregar d'un huom, ch'era fu'l lito . Deh, per pietà gittate in terra il ponte, Si ch'io non sia da quei mostri ingbiottito, Li quali han folo pu'occhio nela fr n'e Enea, moffo à pietà, fè, che'l meschino Monto con gli altri suoi su'l Frigio pino .

E, se beneffer Greco il vide, e intese Di quei, ch'al Frigio sen fer tanto danno : Fu però verso lui dolce, e cortese, E volle vdire il fuo paffato affanno. E, poi che tutto il mal gli fe palefe Del superbo Ciclopo empio, e tiranno; Hebbe del suo gran mal pietà maggiore, Eglife à suo poter gratia, e fauore.

Còme fmontò, Achemenide fu'l porta (Cofi il nomar) colprincipe Troiano, Ch'ogn' on credea, che dinorato, e morto Fosse stato dal mostro empio, e Sicano; E dal compagno fu d'Vlisse scorto, Dopo il saluto debito, & humano . Dopo l'abbracciamento amico, e fido, Si fè da tutti vdir con questo grido.

Qual fortuna Achemenide, o qual Dino. O da gli amici lagrimato tanto. Ti fa vedere à le mie luci vino, Che t'han per morto fospirato, e pianto? Ond'è, sb'effendo tu del campo Argino Di quei, ch'à Troia dier l'estremo piante. Su l'armata Troiana il corso prendi. E come, e doue andar con essi intendi ?

Dapoi c'hebbe Achemenide risposto Co'propri modi, ei propri abbracciamenti Di fatisfare à lui pronto, e disposto, Compiacque al suo desir con questi accentiz Tornar poffo di nono, one nascosto Io temea già di Polifemo i denti ; Rineder poffa il mostro infame, e rio , S'io amo meno Enea del padre mio .

Possa io l'empie veder di nono labbia Di sangue satollarsi, c carne bumana : Di nono ancor da la fua cruda rabbia Fuggaio per la contrada empia Sicana : S'à questa naue bo meno amor , ch'io m'bab Al Itacense mia paternatana; Se questa classe à me non è piu grata Di quella, che condusse Vlisse armata.

Se tanto il pio Troiano amo, & ammiro, Giusta, e degna cagion mi mone a farlo : Che, s'io, come tufai, parlo, e rifpiro, Per dono, e gratia fna rifpiro, e parlo. Se'l cielo, e lo felendor del giorno io miro. Sol per la sua piet à posso mirarlo. Ne, quando à mio poter faccia ogni vfficio. Basto à supplire à tanto beneficio.

Ei fu cagion, che ne l'ingorda gola Di Polifemo io non restai sepolto, Poi che de la fua luce vnica, e fola Ilnostro Capitan gli prino il volto. E, mentre la memoria non m'inuola Il fato, o l'anno rimbambito, e flolto, L'haurd sempre nel cor: ch'io son sfor ato Mentre me ne ricordo, effergli grato .

Qual animo fu il mio, quando m'accorfi D'effer restato sol nel crudo lido, E che la::ane allontanarsi scorsi, Per timo del Ciclopo empio, & insido Poi che piu cenni à voi sul lito io porsi;

Ter timor del Ciclopo emplo, & infido? Poi che piu cenni a voi fil lito io porfi, Fui per alzar piu volte irato il grido, Per Lumentarni del negato ainto; Ma pur per lo timor mio mi fletti muto.

Tacqui, perchel gridar non mi nocosse; Per non mi palejare à l'Oljemo. Temei; chi agridomio non mi prendesse; Chemi desse il mio corpo al damo ostremo. I o vidi bene, in qual pergio sile. Villine, e ancor per la timor ne tremo, Allber, che l'mossire de grido uenne, Es quas s'assentante l'ossentante ne l'estato en encena.

Pidi, che con le braccia un monte prefe, E poi fisiconne un finificato ficoglio, E ver dous gridar Filificato; L'auentò con taut'ira, e tanto orogolio, Che ff, chel mare infino a tico afecte. E tanto io ne senti i tema, e cordoglio, Che pianfi il nosfro segno, e l'nosfro fato. Come se dentro ambi lo vi fossi filato.

Poi che più volte hebbe lo foglio al monte Rubbato, e trattol ver la nofira naue, E chaueffe chinati i dami, e fonte, (ue, Onde annoril mio cuor s'agghiaccia, e pa-E che fenza quel lume hebbe la fronte. Che già fu forra al dopre infami, e praue; Alzando il grido infuriato, e cieco, Mando mili befemmie al fungue Greco.

Per nov vrtar nele filuofe piante, Mentre poi vi ver l'empia fia contrada, Diffeg l'empio tien le mais usante, Ma non può fia t al volta, che non cada. Che fielfo in qualche fieglio vrita el piante, Tal volta fotto al piè manca la fivada, E muzgina per lo duol, per l'ara arabbia, Con quelle l'indo post figala rabbia;

O Dio, fe i fati fuoi erudi, e infelici
Porzar mai ne le man fae capiterni
Filfje, o alem de flou più fidi amici,
Sopra cui poffe d mio modo sfoçarni;
Se mai le patriepi vezgor vadici,
Se mai piu contra me fae moure l'armi,
Lo vo ben din, be fia fermato i cielo,
Che'l foco aggliacci, che vife di di gielo.

Sel fuo fato matigno a me confente, Chi o pofia è modo mio vendetta fame, s Salum pofio afferra de la fina gente, Stracciarlo intendo, e mille pezzi fame e E godrò di fentri fotto al modo dente Tremar la fua non ancor morta carne. Io sò del corpo fuo far ogni firatio, Xè mai del faque fuo mio ventrò fatto,

Haurò tanto piacre del fio tormento, D'haure i llengue fan falfo beunto, Che non fia milla it diffiater, chio fento D'haure l'onico mio lume perduto. I o men e fluta colmo di fiautoreo, Per non mi fur fentir, quieto, e muto, Mirando il crudo, d'o ficurato affesto Tutto di l'angue il volto, il mento, el petto.

Mentre mi fib à mirar l'irata faccia, Ela concasità fenza il fuo lume, E che erolla la tella, e che minaccia, Perfando in copia le faquigne frame, E vergo, ch' à fampar da le fue braccia Mi farche bi ligguo haure le pium cochi, Tuoi bs penfar, qual etana il cor mi tocchi, che mi vergio la morte i mangrà gli occhi.

Già mi parea di pendergli da lato, E d'elfe preda di luo vorace morfo E divoder ferito, elacerato In ogni parte il mio mifero dorfo: E dopo bauere il evudel meltro dato Al poco fangue mio l'estimoforfo, l'ester parcami in questa, e in quella parte E Offa infelici mio diusifo, e finare. Di quel tempo, ch'io vidi, mi fouenne, Che fei de moltri il crudel mostro prefe, E fopra il miler for corp o fi et enne, E la fue crudeltà mi fe palefe. Perche non folo à diuvar il or venne La carne, che piu morbida s'arrefe : Ma ruppe folfa gild farmate, evolle Suggerfi ancora insimo à le medalle.

Io me ne flanapallido, e difeoflo,
Mirmdo vno fiettacoli fifetato.
Polica bero i vidi, eco fionecchio moflo
Tutto il cibo dar fivor, chanea mangiato.
Cofi flando da hi lange, e nefico
In me fieffo fingea lo fieffo faco.
Pere umi al crudo moffro efferfia denti,
E gliffeffi furri fratig, termenti.

Cosi per molti giorni ascosi endati, Passenda d'herbe, e pinante il mio digiuno, E ad ogni vilmoto dubira Di non farmi cse al siu o dente importuno. Quando ilmo poster manto i orimirai, Stracciato boradal rono, hora dal pruno, Con sinte, onde de le pingbe souemi, La mia misera villa unita tenni.

Men ej ale barbaj l'mento, el crine incolto, Najcondendomi à lui fa l cerro, el l'aggio. Najcondendomi à lui fa l cerro, el l'aggio. Mi fem parer in tutto un huom feluaggio. En viul fipel poole el mar riuno. Andar molti naulij al lov viaggio. El accenuai col panno, e con la mano, Che volesfer jaluarmi, fempre in vano.

Palfato vn lungo tempo, vn lungo affanno, Quefla naue, che wedi, à cafo [corfi: E co i cenus, the del la mamo, el panno, La mossi à pieta, e cauto al lito corfi. E, per libera me da tanto danno, Sol vidi lei dal fuo viaggio torsi; La naue Frigia à me sol s'e tragitto. Si che, s'io feguo le Troiane antenne, S'efflato if forte Entes, l'amo, e l'ammiro ; Klo ben ragious, s'il liberami ei venne, Se per la fias pietà verge, o rilipiro. Ma dimmi in quel, che d'ambri auenne, Toi che dal c'udde maltro fi fuggiro. Bramo faper d'ogro' un quel, che 'guiffe, E molto piu del signor nostro l'uje.

Poi che'l grato Achemenide bebbe efpofto,
Com'egi fi falué da Tolifemo,
Coff da Maarco gi fi rifofto:
Tol che fingeismo in Etna il dino eftemo,
A taui diri infortuni fiotopofto
Fu ciafhedun di moi, ch'omcor ne tremo,
Di tauit ainit i tau fi et agli foto,
Come vdirai, fe me'l comporta il duolo.

To it che noftro signon privaba fronte
Del Ciclopo cruded de la fualute,
E the da più d'uno auentato monte
Saluarmo i noftri legui; el noftro Duce:
Refe gistra filmar Tireno il ponte
L'inficite defitin, che ne conduce,
Sopra un ifola nota, ou Eclo regge,
ch'il però il Aftreo figit da legge.

Benche, sel nostro error non softe stato, Il nostro animo auero, el nostro torto, Me se promunu ben Beterno stato Prender per riposar Elasio porto. Perche de bensi il Rebunigo, e grato Al dolce dir del Duce Iraco accorto Ne dicale la slature uniuersale; Na da nos sissipio di nacentro il male...

Toflo chel Signor neftro il porro prefe, A rinerire andò come prudente Il Re de venti, e poi fece, che intefe Col Ino dir pien d'alfetto, & cloquente Funt e diffratic e mofle il Re cortefe A fargii va nobilifimo prefente, Onde tornar potesfie à la fuz terra, E dar quiere a cofi lunga guerra. Il terzo canalier, che non ben corse, Il mostro più veloce avviunse, e prese

Il mostro più veloce aggiunse, e prese : Espoi che in agni membro ingordo il morse, Lo strido atzò, chi insino attei s'intese. Ogni altro Lestrigon ver lui concorse, Ogn altro seco à più poter n'osses, L'auentaro empi e sassi, e trani, E dier la supea de Spartame naui.

Gli empi mandaro vridici naui al sondo
Co i selfi senza sin , che n'auentaro :
E di santi printro huemini il mondo,
Quanti circus si ilegai, ch'assondo
Quanti circus si ilegai, ch'assondo
Liu il circ solo om nauillo hebbe si condo,
Al qual sis seossi sono arrivaro :
Lycl legno sol da L'ame lor sirgio,
Soprail qual ne siluatamo l'ilso, crio.

Dapoi che quei fi feri empinimici
Refer finit fi dolorofo Marte,
Terduti hauendo miferi, e infelici
Delvaoi copagui ; e miei la maggior partes
Fuggiumo in quelle mifere pendici
Che ficorger puoi lontan da quella parte.
Mit aver done addita hor la mia mano,
Che da veder quel luoge è da lontano.

Etu, Troian giulilifimo, che feendi Da la piu bella in ciel graelita Dina, In quella parte il mio configito prendi, Non t'accoflar collegno à quella riua : Che t'ingami d'affai, bon foji eintendi, che fianimica à te la gente Argiua. La guerra è già finia se in quello effglio Da wero amico t'amo, e it configlio.

uggi pur da quel monte, chio ti mofiro, Sc d'effer quel, che fei, t'è punto grato, Sc non ti brami fin d'un huomo n'mofiro, Sc l'mal no vuoi prouar, ch'io y'ho proua-In quel porto injelice il legno nofiro. (10. Dié jondo, come piaque al crudo fato: : Doute tale mforumo à cutti autenne, Che di maggior non mai [crif]e le penne.

E, fe ben ne falwô dat anto horrore
Del nofiro Duce il fenno, e la prudenza:
Non però gire à far del two valore
In cofi gran periglio eferienza:
Perche fe non huese del ciel fisuore,
Refleusa anch'ei de la fue forma fenza.
E flarmoni ne quel bofco onbrofo, e fosto,
Taffando inofiri di fort altro volto.

Dapoi che'l nostro legno entrò nel porto, Temes di noi sinostare in terra ogn'uno, Chaucande Lestrigone il grane torto In mête, e del Ciclopo empio, e importuno. Vedendo quello, al nossiro Duca accorto Di trarne d'sorte sivo parue opportuno. Che sea mossirer al nostro legno affilito Diures se con tecessistare del vivo. Diures se con tecessistare del vivo.

Fra primi fopra me cadde la forte,
Indi offi meco Euroloco, e Todite.
Diciato and Euroloco, e Todite
Diciato and Euroloco, e Todite
Ter nouo mad di queste assistive ovie.
Lá doue vitronamno entro da La corte
Esfer tant' empie belue instrume vnite,
Lupi, tigri, pantere, ors, e leoni,
Che nes fro piu tervor, che i Lessistivoni.

Tur fe ben cosi fero, e crudo obietto Giusta cagion ne dans da temere, Non era da temer per quel rispeto, Che poto appresso ti furò sapres. Venner tutti vernoi con dolce affetto Gli orsi, i lupi, i leoni, e le pantere, E'l moner de la cod t, e'l volto lieto Mostrar li bumanità del con serveto.

105
Circe, la dotta, e incomparabil fata ,
Teo proprio albergo elette ha quelle mura.
Le ferue incontraro in file entrata ,
Le from incontraro in file entrata ,
Sequendo noi la f5, the ne fil data
Y, andamno, non però [euzza pausa
Di que mofiri non noti, o d'altro ma le
Y edemno al fin la diona emiga, e finale.»

L-flanze one la fata la forgiorno. Si vergon tutte d'oltro ornute, ed oro. Si vergon tutte d'oltro ornute, ed oro. Le fa va fingeròo manto il franco adorno, diffino à genme in va flottil·lanoro. Ella al le molte Nijle; e la da trorno, Comanda altera, e vario officio è il loro. La floda, e la con in mol hamon in volo, Nè il trarre il fil dal lin per darlo al fufo. 107

Illor proprio effercitio, la lor mente E' intorno à fiori , à le radici , e à l'orboe. L' maga , che sa dir diffiniamente 1 gradi de le doici , e de l'acrbe . Consada , come accorta, e diigente , Qual uni, ch' allhor à adopra, e qual fi ferbe, L' fa prima pefir , poi mefic infirme (une. D'altra il fiv, d'altra il fiolo, e d'altra il fiv, d'altra il fiolo, e d'altra il for,

Porçono in mille vass, in mille ceste Dou'berbe, doue barbe, e doue spori : El eduidon diligenti, e preste, Come le soglie mostrumo, e gli odori Intanto giuntinoi chiniam te estle, E facciam gli altri gesti esteriori, Chi micio dan d'bomore, e di saluto, Toi con questo parlar chiedamo aiuto;

Donna, a cui diede il Re del fanto regno Da dominare ut quel fallustire parte, Se int et il cial ponta ogui fano piu degno, Di tanti beni a noi fa quache parte, Tanto, che fi lipiri il nofro legno Di remi, vede, antenne, ancore, e farte, Che quella tratta non ne fai impedin. Che può fallare di manteurene in vita,

Agginns à queste dir ol queste cose. Che in lei maygior potean destar la pieta. Ella con uoca ulhor fante, e pietose, E con maniera liberale, e lieta, Ter farne allicurar, cosi vispos: Nulla al vastro desso qui non si vieta e. Chiedate pur con voci aperte, e pronte, the vastro e quast allergo, e questamonte. As flanchi di rayion effer donete, Che s'ob per quelle piaggie affro il camino, Però dateni alquanto a la quiete, Fin che al loccafo il Sol fla pin vicino. E, perche l'hora, e la flagino dai fige, Farò venir per rifeferani il vino: Fi darò poi d'ago mino ben la chiane, Tergire à riflorar la vosfiranac.

Come ha la fata à noi cost risposto. Al primo cemo, o à le Ninjos diede, Nandra doue quel cibo era virjosso. Chi nimilo correntie si richiede. En eportar cont insplicemosto. La cui valore ogni credeva; accede, la capparo, l'oliua, & ogni frutto, Chepini sudato glasso, & astinito.

La fete nata dal fouerchio ardore,
Ter lo fal, che gustiam, piu cadda feorge:
E moffo ogiven di uoi dal grande amore,
Che ne la gentil doma ignora feorge,
Di Bacco ama gusta quel buon liquore,
Che con la man fatale cla ne porge,
Tal che beniam quel vin faane, e grato,
C'bunca con varif fucchi ella incantato.

Come ba beunto ogn'un di mano in mano, Per la forza del vin flordito refla; Toglice ma verga allbor la fata in mano, E con lapunta a noi tocca la tefla. Quel verfo in tanto mormora pina piano, Che di finore al mal, ch'ellan'apprefla. Quel, che feguì, hararati io mi pergogno, Mal dirò pur "fe ben parratti io mogno.

Dirfui, & affri feli in on momento Vellir mi veggio, e far deforme, e nerez E, wentre mi armo a moner dil atmento, Formar non poffo il mio parlar primiero. La lingua articolar non può l'accento, Che foopri fuol di linera ob vana penfiero Mai fento var vato mormorare, in loco Let mio pe faire, chi fo finicipò, e reco. 1116

Per viua forza i terra il capoinchino, E guardo verfo il piè con intro il volto. Il pugno, onde affera il a coppo, g'e l'vino, Vergo in un piè ferino (flevrinolto. Hor, mentre coi grampi fri nodifino Piango, a'compagni mie gli occhi vinolto. E forzo, c'hono il pelo hirto, e dimbiofino, E le zaune incurrate, e lungo il rofiro.

Ancor nel volto havean viril affetto,

ii (Ch'ultimi forfe aber fur quello incanto)

a Alfenore, Polide, è ver, be il petto,

Le fhalla, e'l reflo havean porcino il manto,

Hor mentre il fin, che ne riveje, affetto,

Vezo la bocca in fuor spiinger fitanto,

Che la persona pin non ban bisome,

Mail viril volto al bullo vine nossorme.

Io già per cosa hanea sicura, e piana
Di docer poco vinere, e morire,
Quado mi vologo, e vergio in forma humana
Dal empia stata Euriloco suggire.
Es sol di noi la mente hebbe più sana,
Che non mai quel liquor volle inghiortire.
Nel per minaccie mai, nel pri preghiere
Tote la stata via disporta devera.

Eben ne fece va gran fauore il cielo, Che fl., ch' ei non gullò quel crudo rofco, Ch'antora baurenmo tutti il carnal velo Lordos (chino, odiojo, infame, e, fofco. Et egli, enoi col fetolojo pole Et acemmo ne la flulla, outer ne bofco. Gran forte fu, che i gli culvolto bumamo Tornar poteffe al noftro capitano.

Che, come il proprio Euriloco ne disse, Dapoi che racquissammo il primo viso, Dapoi che racquissammo il primo viso, Tosso che rigini di Signon rostro Visse, Eche gli did di tanto damo ansio; In soccoso di noi venir prossi. Se ne dovessi per estar vaccio. E per suo male ei non siria ventto, Se non ye nia Mercantro dargli siuto.

Ver noi, che fiam fonza la forma vera, Com vm ballon, che in man fibrito prende, Per mandaret e la fialla ecco vm a dieva Ninfa di Circe, el moltro dorfo offende Alto il mulo ver lei leua ogni fera, E col grupuire alquant ofi difende. Ella a cui fere il voto, a cui la falla. Newdiam gridando al fin tutti a la fialla.

Mercunio intanto almello Plife arrina Per la prefa da noi nona figura, E don gli fà o no bianco for, che prima D'effetto ogni empia magica futura. Sappella ne la parte eterna, e dina Modi. la fiua vadice è lunga, e feura. Oli diè el vibune fore ancose configio, Che di carcer ne traffe, e di periglio.

Con Laufo del ciel, col bianco flore Ne venne il nollro Duce a dur foccorfo. Lieta Circe l'accoglie, e fagil bonore; E poi l'inuita al incant eto forfo. Schina triffe l'incanto, e quel l'iquore, Che le fetole a noi fermò fiel darfo. La fata con la verza il crin l'i tocca, Terche il diffonga a tor quei fucchi in bocca

Staffi dmir ar l'accorto Vlisse alquanto
Tria, che del sino desso certa la renda;
Toi, quando vaga esse la vede tanto,
Ch'ei quel vino incantato accetti, e prenda;
E ch'ancor con la verga e sa l'incanto,
A sin, che meglio in lui tas set accenda;
Mostrando ira, e suro, la spada stringe s
E voler lei serio minaccia, e sino y la sipada stringe s
E voler lei serio minaccia, e sino e.

Tingami, (disse) miqua incantarice, Secon tal arte à me l'ar credi oltraggio, Choggi à glimant tous lo Cel disse, Che baser contra di me possa vastaggio. Ben posso io est misse, a institute Con quel s'auer, che procurato m'haggio. E l'en pres s'arte più son e l'enendi. Est i compagni mies saint morrendi.

S'empie

Cőpagni di Vliffe in Porci. Mentre d'un Re 136.
Per quel, ch'u la torona esser si vede, se son a describa de la torona esser si vede, se son a describa de la torona esser si vede, che la corona sua stringe col piede , Per baser di seu demarmo in parte ausio, Da me la damigella si richiete, chemi faccia quell'opra manissi sua chemi secta quell'opra manissi sua chemi faccia sull'opra manissi sua chemi faccia sull'opra manissi sull'ausi sull'aus

La bella cameriera ,a meriuolta,
Mi fi cortefe viir queste parole:
Dolcemio Macareo, tait, 2º fachta
Quel, che la stirpe può regia del Sole,
Chi ovo'; che sappia, quato ogvi alma estolta,
Chi at gran doma mia ceder non vuole.
Fin fatte quelle statue, per sar mote
L'opre, sche s'an lamia Regiana puore.

DA diece miglia di Teuere vicino
Pico gia di Saturno al mondo nacque,
Pico gia di Saturno al mondo nacque,
Rel aregia citti del fino domino,
Ch'a lui fondare in quel paefe piacque,
Quando di legge al popolo Latino,
E che per Cione Creta gli disfriacque,
Quius fipoli, chel patte al Ciclo afefe,
Pico Re del Saturno almo pasfe...

Ei fu nell ed fius più verde, e bella,
D'ono asfretto fi nobile, e si vago,
Di spirto si gentil, cho ogni donzella
Hauca de l'amor suo l'occhio, e l'eor vago.
E da te stesso, contemplando quella
Statra, si puoi ben conoscere a l'imago.
Da quell opra trar puoi di spirto prina,
Rual su la sua bestà verace, e vinae.

Non ti dirò, che l'uninerfaterra
Mai di figno vador non vide alemo
Nel rendere i caudli atti di la gierra
Col lor maneggio proprio, d'opportuno
Ma, perche la mia Dea qui deutro frea
Quelmarmo, che finpir fizero oggivno,
Sol ti vorivordar, perche ti fia
Agtol potre de la Regina mia.

Giá Pico il quarto lustro banca fornito; E le piu bolle Dee patric Latine Pedendolf leggidaro, est gradito, Di si rare bellezze, e si dinine, Per amenti volcano, o per marito Per menti volcano, o per marito Per venir seco a l'amoroso sine; Le Ngiade, le Driade, e le Napee, E le Nercide, e sutte l'altre Dec.,

Ma gingnersi ad alessa egli non volle, Che soli fa tutti vo bel sembiante humano Dran Ninja si piaque, che nel colle Palatin partori Venilia di Giano. Cossi si pianta at età metura, e molle De laqual volle amor l'imperio in mano, Non men de l'altre accessi di Pico, Amb conforte hamelo, ouero amico.

Oprò l'amor reciproco di forte, che fubito, che moffe la fauella, Il figlino di Satumo per conforte Ottenne la belliffma donzella. Cercando allhora ogni terrena corte, Non fi potea trouar coppia più bella: Tal vealore, e bella i in ambedui, che lui fe di lei dogno, e lei di lui.

Ne la belt à nel ver 'in ran , quanto Si poute imaginar ne l'intellette, Ma fa più rane, e nobile nel casto, Per quel, che ne l'éguia, l'înpendo effetto. Totate col verifo no mirabil tame, Che ne le fiere ancor moue al affetto. Fea per l'aria fil angel (ermar le pirme, Rouer di lingo il monte, e flare d'home).

Dal canto, ch' ogn cop piu duro prefe, Nemar la bella gionane Canente. Hon, mentre pon il col fino beverfo intefe. A far maravigliar di f. la gente, Fatto il corno jonar fiperbo, afcefe Sopra vn. anallo fino fiero, e posfente Tiro. & entrò nel evicine pelne. Per dar la caccia al infelicioble.

li N'andò

Namdò juccinto, ericamente adorno, Come consienfi à Re gioname in caccia. (no, Tumproc boil ai Met, e d'affe somato è troi E ogni fibbia è d'or , che'l panno all'accia, Glipende al fianco il riluctate como, El ferro, coide e fiere vecide, e caccia . Tal ha il confero ancor ricamo, & opra, Qual fe comiente in caccia, chi y é fipra .

Lafiato allhor la mia Regina hanea
Il patrio monte filo lieto e secondo
Ter virtowa quell berbe e orde soles
Fare silapir di maranglia il mondo.
E, dane d punto in quel teropo correta
Dietro à le belue il gioname giocondo,
Si virtonò cogliendo il frore, el bresi
Che lei de l'are sula rip superporta.

Mentre ella flà cogliendo berbette, e, fori Per dar favore a fuoi futuri incanti, Di corni, e gridi humani alti vomori Sente inalzanfi al Ciel da tutti i canti, Si volge, e wede cani, e cacciarori, Paggi, e liuree, con caualieri, e fanti. A manti, & à deffrier di vicco pregio Ben vede, che é Signore illufte, e regio.

Ecco ch'a gli occhi fuosi; rapprefenta Fia piu dogni altro adarro il Re Latino. Hon, mentre in in ila lau cerimenta, E mira il vijo amabile, e dinino, Di tal fauni il rocchio contenta, Che i obila la tagion del fino camino. Ne fol non coglie therba, che l'accade, Ma quella, che in mantien, di man le cade.

Penfa accoffarfi, nomer la fanella, El faco palefar, chel Lor le coce. Raffetta il velo, el fanato, el fabella, E penfa d quel, che dee fcoprir la voce; Ma non s'accoffa al Re, ine gli fanella, che corre il floo delfire troppo veloce. Le vieta ancorail palfo, e le raffrena La vran causleria, che feco mena. Come vaccoglie à fe l'a

Fa l'aira joinar di quello accent o;
Fa l'aira joinar di quello accent o;
Corri par via, sono correctimai tanto
Che noccia à me, fe it portaffe il vonto,
Se in tutro il misono e penduo nincano,
Son per fermarti, e diritil mio t denso.
Ti feopriro qual fiamma il cor m'opprima
Se l'berbe ha quile volor, c'haucano prima,

Comincia pol pian piano à mormoraie Quel westo, ch' è propirio al suo pensiero. Et ecco un porco suor selenzio appare, Che sinta imagine e, non porco vero. Quell'outbra l'il poi sisque à passime Intanzi al valoroso canaliero. Il Re, to è di serve acci so, e suego, Springe il canal detro à la sinta mago.

Secondo de la fata il verjo chiede, Re la felha il cinghiade entra pu fitetta. Il canalier, che manifello vede 4 qual periglio ogli, el canal fi metta, Pen potroli feguri difende à piede, Poi dierro al porcofino il paffo affrietta. Tai che di Circe al fin l'incamo, e l'amondo Dagli altri il ruglien foltranaparte.

Ogni parola poi dice opportuna
Per quel, che più importate oprare intè de:
Onde il Sole ciorary liode, e la Lima,
Quando diciò defio la lama gli accende.
Ciè per lo fatul verfoil Ciel s'imbruna,
Già la terva il vapore effala, e rende;
Giò con le nubi ragunate intorno
Forma m'o fioira notte in mezzo al giorno.

Come scorge desse il l'ostero assertion caccia, per lo timo, c'have il sio Re seguiro in caccia, per lo timo red sigel denso, evistretto, che ssogare in gragninola il ciel minaccia, cerca in parte trouar capanna, ò tetto, che da quel tempo rio siemo il faccia.
Altri cerca del Re, che gli era appresso, Altri sòd il salvar cervas se seguiro.

Come

Come dal tempo inginiofo, e vio Difperso effer ognivala maga scorfe, Trouato il loco, e'l tempo, il core aprio, E con questa fauella al Re si porfe: Per quel chiaro flendor, che'l fommo Dio Del Dinin raggio dle tue luci porfe, Per quel lume dinin, che'l mio cor prese, Mostrati à l'amor mio grato, e cortese.

Per quella gran beltà, che in te riluce, Ch'oprar può, sedo io Dea, che t'ami, e pre-Cofenti, ch'io, che de la maggior luce (ghi, Del Ciel son siglia, al mio voler ti pieghi; Lascia, che quel, ch'in Ciel del giorno è Duce, A me (boso, à te genero ti leghi . Fà lieta me nel tuo beato letto Di quel,ch' Amor può dar, maggior diletto .

Il Re, c'hauea riuolto ogni desire A la sua moglie valorosa, e bella, Con suo gran dispiacer la lascio dire , Poi ruppe in questi accenti la fauella: Amore, & Himeneo già fermi unire Con vna nobilissima donzella : E'l douer vuol, come super ben dei , Che tutto l'amor mio sia volto à lei.

Mentre mi serberanno i fati pina La bella mia dolcissima Canente . Ella sarà il mio bene, e la mia Dina, Ella donna farà della mia mente . Pregal'accesa maga, egli laschina, E, quanto più il lusinga, men consente. Sdegnata al fin del Sol l'accesa prole, Dice dentro al suo cor queste parole:

Sprezzami pur,non ti darai mai vanto D'hauermi ingiuriata, e vilipefa. Più non godrai colei, che lodi tanto ; Che tanto del suo amort ha l'alma accesa. Io ti vo' far pronar, lo sdegno quanto In donna possa innamorata, e offesa: Son donna, innamorata, e offeja; e voglio, Che proui in parte il muliebre orgoglio.

Due volte ver l'occaso alza le ciglia, Due la', ve il giorno acquista il primo lume: Tre volte con la verga il tocca, ei pigli a Gid qualche horror del fuo mago costume . Fuzge, e prende fra via gran maraniglia D'andar si ratto, e scorge bauer le piume . Quanto più vi, più viene aero, e snello, Fin che s'accorge in sutto effere augello.

Il purpureo color, c'hauea la vesta, L'arme, e'l cappel con gli ornamenti loro . Ne le sue noue penne passa, e resta Con più superbo, e natural lanoro. La fibbia d'oro ancor quell'or v'inesta, E gli fà intorno il collo, e'l capo d'oro. Tutto fi vede augello, e non facome, Ne glirefta di Pico altro, che'l nome.

Come di noua forma essere berede S'accorge, più non torna al patrio Regno ; Ne boschi va, che più propingui vede, Ne può nel cor placar l'ira, e lo sdegno . Col duro rostro a' tronchi i rami fiede, E dentro più, che può, ferifce il legno . La maga, fatto questo, opra, che debbia Il vento, e'l Sol far via sparir la nebbia.

Tutti, c'haueano in caccia il Reseguito, Poi ch'ogni pian cercaro, ogni pendice, E che fu il nero nunolo frarito, E siscoperse il di chiaro, e selice, Non sepper ritrouar altro in quel sito Se non la trasformante incantatrice, Dimandan tutti à lei per cortesia, Che dica del lor Re quel, che ne sia.

Dice la fata, e stringefinel petto, Non l'hauer visto, e mormora pian piano . Tanto, che'l mormorar die lor fospetto Di qualche periglioso incanto, e strano. Le dicono ogni oltrazgio, ogni difetto, Di batterla altri accenna con la mano, Minaccia altri col ferro (e non gli gioua) Di farla allhor morir, se'l Re non troua. Ii 2 Cone

Pico in vo cello.

Come la fata inginria fi fente. Et effer minactista ancor dal arme, Col fuco, e col velan fen vifente, E col foo difenfor magico curne. Drizza la nota è l Herebo, e la mente, E chiama lui, che in fua difefa arme. E fecoper quel fin, ch'e ffeguir brama, La votte, e gil altri Dei nottarni chiama.

Chiamando Hecate poi , tanto altra il grido , Che fembra à chi la jonte in tutto injuna . A flata voce , ap haemtof pirtuo do Da lele jugge egni felta e ; a allontano . La faiso tutti giu angelli il rumo , el vido , Tutte le fiere van fuor de la tana . Diuince il more , el pian pallido , e fimorto ; E tremando il terron , geme il fino torto.

L'herba imbiancossi, è venne il sor sanguigno; Di goccie, e sangue ogni prato si sparie E, preuedendi damo oftemo, il Cigno Canto, tanto il morir vicin gli appasse. Ogni sepene, ogni mossir modigno Sul pallido terren venne à mostrarse. Resta e spostare ignude, e s sombre, E per sare volar mille, e mill ombre.

Affall tanto borror, tanto fiaucuto
Quei, che per lei froi lleuar la mano,
Che manco i lovo il folito ardinento,
E cercar via da lei figgir, ma in vano,
Che lla die finguri, ma in vano,
Che lla die finguri nanto il mago accento,
Enon poter figgir troppo loutano.
Glincardo tutti, e fè refine a mratto
Ognion come flordito, e finpefatto.

La donna mia, che calligargli intende
Per la lor minacciata offensione,
Pian pian lor con la verga il capo offende
E dice intanto il magico fermone.
Subito ogrimo ora lara forma perade,
E diviene altri vn lorfo, altri vn Icone,
Quegli disenta vn lupo, e questi vn dargo,
Ressunta vn lupo, e questi vn dargo,
Ressunta vn lupo, e questi vn dargo,

Già fea del Ciel la più lucente spera; Stando nel orizonte in Octidente, A gli Antipoli l'alba, a voi la sera; Per compartir la sua luce egualmente, Quando à l'assissità qui a mossiera Cudde piu d'un sossiera mogliera Cià manda i seria; e gli altri del passe Incentro al Recon le facelle acesse.

Per le propinque felue, ou era entrato Per mala fore il mifer Re Latino, Le genti, che Saturnia baue an lafciato ; Prendon chi quà, chi il vario camino. Ma ben poi ricerca quello, e quel lato ; Chenol ritrous il popol Saturnino. La mifera Regina firide e, piange ; E fi graffia le gote , el capel frange.

Poi che tornar la mijera nol vede,
Nê dicum di quei, ch' andar feco à diporto,
Ed quei, che cercaro, oggiv un fa fade,
Che nol feppe tronar viuo, ne morto a.
Algrido, al lagrimar talmenace cede,
Che non falo ale gote, e al crin fa torto,
Ma vuoi darfi col ferro in mezgro alpetto,
Per non outer del Re vedono il letto.

Dapoi che da ministri , e da vasfalli Le sui morir piu volte probibito ; Ter est i propinațiu ci lituerii culit Cercar volte în personal suo marito . Laccompagnaro affai farti ; carauli ; E d mono cercar tutto quel stoc E t anto il duolo în lei ogn bor rinfosta, Cep piu gullar non punet el somo , el esca-

La moffie d'Titon di gigli, evofe
Sei volte il Cielo bause finafo, & adorno;
Sei volte in Occidente il Sol s'afoele,
E lafciò in quesfio Ciel farç'alma il giorno
E el lla acros promoti, e selles combrosse
Cercamdo gia tutto il pagie intorno.
Toforti intorno al Tebro al fin le piasque,
Done tol pianto accrebbe il fiume, e la caque.

Côpagni di Pico in animali di nerfa.

Non porge alcun ristoro, e non raffranca O col sonno , o col cibo la natura : Madebil se ne stà pallida, e bianca, E de la vita sua punto non cura. Talbor la voce alzando afflitta, e flanca, Canta con verso pio la sua sciagura. Imitain questo il Cigno, e la masorte, Che canta, s'appressar sente la morte.

Ter lo continuo sospirar suo tanto La Ninfa venne in mode à consumarsi, Canéte in Che l'infelice suo terreno manto aura. Tutto in aure, esospir venne à disfarsi. La ripa , ou ella die l'oltimo pianto , Dal dolce nome suo fe poi nomars. Sempre dapoi la Tiberina gente Quel luogo, one spart, chiamo Canente

> Queste, e molte altre cose intesi, e scorsi, Mentrestei per un'anno in quella parte ; Quindi venimmo poi di nono à torfi, A por di nouo in opra antenne, e farte. lo, che de i gran pericoli mi accorfi, C'hauea di Circe à noi predetti l'arte, Ch'incorrer si donean per l'ampio mare, Come fui givato qui, non volli andare.

Datoi che Macareo tutto hebbe detto Al prudente Troiano il rio destino Di Canente, e del Re, dal qual fu retto Quel popol, che fu poi detto Sutrino; Enea nona piet à sent nel petto; Che giunta al fin del fuo mortal camino Vide la suanutrice , e i ricchi marmi Noto, che lei coprir con quefli carmi :

Quel, ch'io collatte mio mantenni vino, Quando dal sen Venereo al mondo appa se. Me nomata Caieta al foco Argino Tolfe, e col foco debito qui m'arfe. Come il mio corpo poi fu in tutto prino Di carne, e'n poca cenere si fbarfe; Qui mi fà porre, e ver la sua Caieta Volle sempre mostar la steffa pieta.

. Mostrata Enea la solita pietate, E fatto il fante officio al corpe morto Le funi, che su'l porto eran legate, Fa sciorre, e con buon vento esce del porto, E lunge và da le maligne fate . Et assicura se dal mago torto. Scorre il Tirreno, e fal'oltima scala, Done l'acqua del Tenere s'infala .

Quini Enea da Latin con lieto volto. Figlinol di Fauno, e Re di Laurenti, Fu con gran cortesia visto, e raccolto, Con tutte l'altre sue Troiane genti. Done tanto s'amar, che non fler molto, Che voller rinouar d'effer parenti . Che l'ano di Latino hebbe per padre Saturno, ch'ad Enea formo la madre.

D'Amata , e di Latin Lavinia nacque , Leggiadra sopra ogni altra, e gratiosa. Vifta che l'hebbe il buon Troian, gli piacque, Ne la sua volontà ritenne ascosa. La chiese al padre, & ei glie la compiacque, E col voler del Ciel la fè sua sposa. Suppliro à quanto hauca risposto il fato, E rinouar l'antico parentato.

Manon pote la moglie amata, e bella Godere in pace il nono stoso Enea. Che'l padre molto prima la donzella Promessain matrimonio à Turno hauea. E di merir dispostosi , ò d hauella Per la ragion , che su vi pretendea , I Rutuli armar fece in vno instante, E contra il forte Enea gli fi inse avante.

Da l'altro lato il buon Troian procura Con l'arme, con la forza, e con l'ingegno Di far la fua militia fi ficura, Che vaglia più , che l'inimico sdegno. Però questo, e quel Repone ogni cura Di farsi amico ogni propinguo regno . Per accrescer le forze instiga , e prega Chi questo Re, chi quello, e seco il lega.

Tutta

Tutra corre I Italia à quella guerra , Sia Re , fia Duca , è publico domino. Altri engon per mare , altri per terra , Secondo è lor piu commodo il camino. Sarma , co altra e ogni Toficana terra, Per aintare Enea col Re Latino. A Soli amici di Rgridi , e di Turno Sarma no tutri nipoti di Saturno .

Enea, per dirne il vero, hebbe gran forte, Ch' Eumaho armò le genti in fiso faure; Il quad de fa, evicine rai lipis forte; El amilitia hauea di piu vulore. Ma perda e lorfi di vergo, e la conforte; Forfe altri hauea di questa impresa honore; Se de la Puglia il Refaggio, contico Si lafaina dal fipo piegare amico.

Regneua allbora in Puglia il buon Tidide, Che, ternato da Troina il patrio tetro, Di Grecia fi leggi per quel, vide vide, Per piu ava fuo particolar rifetto: Da Daumo al fin con note accorte, e fide, E con amico, anci paterno affetto Raccolto piacque l'uno à l'altro in modo, Che filegar con piu teaute nodo.

Fatto chail Re di Tuglia il primo innico Al cantiler , ch' è gimto in quella parte, E chail prudotte vagionar jentito , E lamaniera , clamititia, e l'arte. Gli prende tano amor , chel ja marito De la figlinola , e feco il Regno parte. Hor Turno à quello Re prudente Orto ducor mando per collegarlo feco.

Ma la forte d'Enea y chauca fermato Di fano vincitor di quella imprefa , Non volle , tvi vin guerrie ta tanto o prejato , Sceo voleffe piu prender castefa . Azi ; poi c'hebbe y emulo afcoltato , E ben la volonti di Turno intefa , Moffrosfi in villa al unito mal contento , El fle tutto utrilar con quelo accento 2 .

Per qual fivoglia Re non ardivei
Contra il popol Troian prender piu guerra.
10 non voglio condur gli buomini mici
A fargli distentar cenere, e terra.
Troppo amiti Troiani han gila di Dei,
Tutti i minici lor fan gir fatterra.
Prissano ogu'va minico al Re Troiano
O dela vita, o ver del volto humano.

Quanti que fjer , che gi à de l'arfemmra Di Troia per tornem monta fié llegro , Cl'al fermo fi credean goder fuera Lapace , che bramar nel patrio regno? Ma gi alti pis , che del Troiani ban curda, Contrai miferi Greci mura lo flagno: De quai molt paffar ferne de Novante , Molti vincer fra noi foit altra fronte.

E, perche us non creda, chio t'acceune Quello, che detro io t'ho, per ifusirme, T i vo dir quel, chi moti Grea aucune Poi che l'roia acquillar per força darme. E, bea che là ride el afondate antenne Di memoria fi ria faccia attristame s Non vo per brifart ai dirit il tuto: Seguase quanto vuod dolore, c'lutto.

Dapoi che Tvoia in ogni parte atecțe
La filima ingorda. Argina empia, eproterus,
E che l'Auricio Anace â proza prefe
La vergine Caffandra, e fella ferua
Per commun danno in terna la diefe;
E la sforzò nel semplo di Minerua:
La Das adegnoss, e fe per colpa d'uno,
Che sin nel campo Acheo punito ogniquo.

Che poi che si partir le Greche naui Per tornare à goder si sile paterno, Glinati venit, semposso si graud Fer de l'aria e del ciel proprio vo inferno. Post nit e vede via, spezgare i transi, Fer perdere al nocchier l'arte, el gonerno : Tartosche per lo man in andamno finato. Tempessi al digle, d'as signo i agi-

Quanta

2 yenta fegul pict, quanto cordoctio
Don perzo innanzi di Bore massinio,
Quenko carcini dil abbisfo orgotio
Don betto carcini dil abbisfo orgotio
Per describe di cordo ondo massina:
Tanti nanili) vica nel duro feofio,
Per dare a fore l'helma vinna,
Del monte Cafarro, che fi tal clade,
Chaurebbe Friamo ancor mofio à pietade.

E, per non vifernti ogni partita
Di tanti, che fosfirmno, oltraggi, edanni,
Parue à Minerua û me porgre aita,
Per viferbarmi à piu noiofi esfami:
Che m'allongò col mantenermi in vita
Il pianto, ele miferie à par de gli anni.
Ben meglio eraper me d'hauer la morte,
Che giugare viuo à le patere porte.

Che V enere in memoria ancora hanea, Che del fuo fanque io già gli fiquifi il manto, Quando clia anto dar rolle ad Enea, Che meco combatea fil finane X anto. E, perche vendicar fine intendea, Di pofe à la mia moglie in odio tanto, Che fe, che in cafa io non fui ricentto: Ter I finono roin del reflo io vo flar muto.

Scacciao dal mio regno errando andai, E sempre la fortuna hebbi piu acerba, Che la sdeguata Dea, che giàpiagai, Ogn bor mi su piu cruda, e piu siperba, In qual si vodia parte, one simontai, Far vidi al popol mio sarguigna e berba, La Dea Ciprigna à same querra acetas Der tutto ogni militia, ogni passe.

La guerra poi, che dal mare, e dal vento Hebbis con gli altri mici feddi amici Io noi [Japri altri, ch' anco puento Di tanti cafi miferi, e infelici, Tanto fitatio prousai, tanto tormento, Che [owente color chiamai felici, Cui fece il Cafarco l'altimo torto: E mi dolca, ch' arch' io nonvi fiù morto. Già quafi oqu'on dicead abbandonarme, Sosferto bauendo l'edime fatiche, Fedendo, che dime le forze, s'el'ame Le Dee del Cielo haucan troppo nimiche Emolti, che raben, volcan mosfitarme Di tornare à goder le patrie antiche, E starni (e non curarif d'altri bonori) Fasfalli aimen, se non potean Signori.

Fra gli altri vn caudier di gran coraggio,
Alfron nel guerreggiar, caldo d'ingegno,
Diffe, Deb qua può farci ona, Co ltraggio
Quefla troppo empia Dea del Ciprio regno,
Che di quel damo flan poflata Paraggio,
C'habbiam fin bor fofferto dal fuo flagno t
Non fia chip nel di tei s'ababbia timore.
C'èllan ha fatto q'unal, che può maggiore.

Se non ha fatto a noi fentir la morte,
Siemo io fon, ch' ella non ha potato
Che qualche Dioc de a chefle corre
Particolar di noi como ha tenuto.
Non poffum aggiorar fortuna, a forte,
Toci chabbiem qualche bio per nostro ainto.
Perferenne, Fe à t cerp di rabiora.
Pergiono no me pud far , che fatto n'habbia.

Credian & bauer soffero il maggior damo, Che pud fopra ei noi mandare il Cielo: Che, mentre un di maggior dubite alf anno, Forz è, the volga d'osti il core, el zelo. Ma queri, che flanno inuiti: che non fanuo A colpi di fortuna il cor di gielo, Monfiran forza di cor, moltran virtute, El non temer di peggio è lor falte.

Faccia, se sì, la Dea, che nodia, e steder, con la sia cruda s serçain mare, e in terra Monteria ma, chappes si Dionea e Tema todo delci, ne la sterui guerra. In questo Denea invitro ho ratta siede, cho qui ragion contraria in tutto atte ra. Mon vo bemer, meutro she sinda siora; Nel potensia, nel dodo, che ne porta.

To non vo fotto vn tanto capitano . Temer di questa putta, e infame Dea. Ei pur la fert già di propria mano, Quando ella aiuto dar volle ad Enea. Con questo dir superbo, empio, e profano L'odio risuscitò, ch'ella n'hauea, Agmone ; e fe col fuo dire importuno , Ch'ella del fuo mal dir punì puì d'ono.

Mentr'io con molti dolcemente il voglio Riprender del suo dir troppo spietato, E mostrar, c'huo non dee con tanto orgoglio Verso i celesti Dei mostrarsi irato; Ma che del suo fallire babbia cordoglio, E chieda à lei perdon del suo peccato : Dal mio nauilio in guifa il vidi torfi, Che non sò, s'io me'l creda, e pur lo scorsi.

Cerca egli con parlar non meno altero La voce alzar contra il Ciprigno Nume, Ma non odo il parlar fuo proprio, e vero; E, mentre io tengo in lui ben fifo il lume ; M'accorgo del color contrario al nero La barba, el crin di lui cangiarsi in piume : Il manto intorno à lui tutto vien bianco, Tutto gli arma di piume il petto, e'l fianco.

De la Ciprigna Deal aspra vendetta A la figura humana ogni hor più noce, La penna al braccio uien, che'l uolo affretta, E che in aria il softien lieue, e veloce . S'allunga il collo,e fa la via piu strerta Al cibo, al rispirare, or à la voce. La bocca forma ancora il duro roftro, Poi vela angelle interno al legno nostro.

Mentre ch'al nono augello alzo le ciglia, E che pien di ftupor stommi à vedere, E Lico pin d'ogn'un si maraniglia, Che col cangiato Agmon fu d'un parere: Veggio, th'anch'ei la steffa forma piglia, E con l'ale và pia snelle, e leggiere. Stupido io l'mostro, e questo addito, e quello; E'n santo Ida, e Nitveo vien anche augello.

Si canzia poi Rethenore, & Abante. In somma ogn'un de' miei, che su conforme D'opinione à quel primo arrogante, Vidi andarsene à vol sot'altre forme. M'inchino, e con parole humili, e fante, Perche gli altri la Deanon mi trasforme, Mando preghiere à lei con pura fede; Che de gli altrimiei Greci habbia mercede.

Se brami disaper sorse, qual sorte D'augelli fece il mio popol maligno, Sembra l'augel, che canta anzi la morte, Cigno non è, ma ben simile al Cigno . Hor, s'io fra tanto mal con poca corte Il Venereo flagello hebbi benigno : Non vogho andar contra il suo figlio Enea, E far di nono irar la Cipria Dea.

Genero al fin da Danno io fui raccolto Dopo tante fatiche, e tanti affanni . Si ch'oftinato effer non voglio, e stolto, Ne mandar le mie genti à Frigij danni . Ch'io non gli vo' veder fott' altro volto Batter fimili al Cigno in aria i vanni 3 'Non vo' piu, che i Venerij afpri flagelli Gli faccian restar morti, ouero augelli.

Si ch'appresso al Signor, ch'à me ti manda, Opra, chein questo affar m'habbia scusato, S'io no'l copiaccio in quel, che mi dimanda, Che far piu non mi voglio il cielo irato. L'ambasciador, poi che la sua dimanda Non fece frutto alcun, tolfe commiato, Verso i campi Messapij il camin tenne, Done yna noua maraniglia aunenne.

VN'antro ofcuro in quel sito si fcorge, Che goccia d'ogn'intorno, e forma un fonte, Ch'à quello Dio biforme albergo porge, Che due corna di capra ha ne la fronte. Le Ninfe gia per l'acqua, che riforge, Solean lasciar la selua, il piano, e'l monte Su'l mezzo giorno, e frefco effendo il loco, Vi facean più d'un ballo, e piu d'un gioco.

Mentre

Mentre predeano un di fu'il mezzo giorno In un momento pn'olivaftro appare Con la voce, e col suon vario diletto, Vn maluagio paftor di quel contorno Vi venne per suo male à dar di petto . E cominciò dir loro oltraggio, e fcorno A far loro ogni uoia, ogni dispetto. Le Ninfe da principio bebber terrore, E fuggir via dal rozzo empio pastore.

Ma, come tornan poine la lor mente, E veggon, ch'un vil huo lor dà la caccia. Conto non fan del fuo dire infolente, Se bene ancor lontan grida, e minaccia. Tornando à cantar poi soauemente, Vn ballo fan , ch'un largo giro abbraccia. Girare intorno il rio pastor levede, Es accordar col tempo il canto, e'l piede.

Ancor con ogni forte di rampogna Il rio paftor d'Apulia le flagella. Dice loro ogni infamia, ogni vergogna, Et addita, & ifama bor questa, bor quella. Finge con bocca il suon de la sampogna, E poi, beffando lor, canta, e faltella. Dazado anch'egli in giro bor basso, hor alto Per burla il canto loro imita, e'l falto .

Finge il suon, moue il canto, il salto, el riso, Le scherne, e torce in più guise la bocca; Ogni altra infamia lor dice su'l viso Con fanella, e maniera ofcena, e sciocca. Vedendo il ballo lor tanto derifo Vna dilor con vna verga il tocca; Intanto il verso deiò propitio dice, E fa, che forma in terra unavadice.

Di nuono il suono, il salto, e la parola Per derider le dee mouer volena, Ma la radice al piede il moto inuola, E'l legno, che l'indura, e che l'aggrena. L'arbor s'inalza, e già chiude la gela, E la parola, el rispirar gli lena. I rami gid I ban fatto arbore in tutto. (to. Et boggi ancora amaro bà il succo, el frutInnanzi à gli occhi à le derise Dine . L'asprezza de le sue parole amare Ne le sue trapassò picciole oline. L'ambasciador di Turno, che tornare Brama al suo Re con le risposte Argine, Lascia quei campi, e giugne, e sa palese La scusa al suo Signor del Re Pugliese.

Se ben soccorso i Rutuli non banno ( Come credeano hauer) dal Re Tidide, Con grande ardir però la guerra fanno, Se ben la sorte à lor non molto arride. Tinti di sangue al mare i fiumi vanno Per l'infinito popol, che s'uccide . Partorifce ogni campo ardito, e forte Pianto, grido, terror, miferia, e morte.

Ecco, che Turno un giorno il foco accende, Indi l'appicca à le Troiane naui, E di bruciarle in ogni modo intende, Ancor che l'onda le circondi, e laui. Gid per gire à l'antenne il foco ascende, E poggia al ciel per l'elenate trani, Gid la pece, ela cera arde e consume, E maggior sempre sa splendere il lume.

Fuman le nani afflitte in ogni loco Nela prua, ne la poppa, e ne le foonde, Teme boggi quel Troian morir nel foco, Ch'altre volte temea morir ne l'onde . Per gli alti gridi ogni nocchier vien roco, Che vuol prender riparo, e non sà donde . Che, s'egli ne la poppa il foco ammorza, Vede, che ne la prora alza, e rafforza.

. A tanto foco, e mal volge la luce A cafo la gran madre de gli Dei, E gli arbori anampar mira del Duce Troian, che nacquer già ne colli Idei .. Folle è, disse, il desio, che ti conduce. Turno, à bruciare i facri boschi miei: Non vò, che la sacrilega tua destra Arda la facra mia pianta filuestra.

Si grave error per comportar non fono,
Et ecce view cof fine carrover terra;
La tromba feco view con ogni finono,
Che finele accender gli amini à la guerra.
Appresso auampa il icie, poi vode il fanono,
El nembo con la pioggia il girlo aterra.
Freme la pioggia, el grid con nabbia, e cade
Per ammorza la finama, e tanta clade.

Euro, e Fasonio, e seco ogni altro vento In famor de la Deane l'ariavenne; E, poi che l'ssoli or refan s'es specia Il soco, yn sol la Dea seco ne tenne; col cui famos le suit on momento Recise, e in alto mar pingle fantenne; Dose dopo mille onde il mar à aperse. E le s'etterrimaner sommers.

La parte, che nel legno era aspra, e dura, Nel Lacqua vonne delicata, e molle. Tanto, che quelle al fin pred fegnra, Che le felue gli dier del Frigio colle. D'ma voga donzella ha già figura La poppa, e fopra l'ondeil appo effole. Talfant antre ni braccia, e in cofice, e in di I reni, e col nota le danno aita. (ta

Quel corpo, che tenca nal farripofte
Lecofe necessir à la galea,
E-petto e, flanto e, e que à banchi son coste,
c'h assertia à gis schiami il capo havea.
Le funi, che in pin parti e rau disposte,
Come diuerso loro vso chiedea,
S'oniscon tutte inseinne, e in parte vanno,
c'he al nouo corpo human le chiome fauno,

Hon già congiunte infleme ambe le sponde, E chinjó in ogni parte il sanco, el petto. Vergini di bellerça dame, ej siconde Appaion già nel trassormato asserto E, done pria tremer solean del onde, Pischerzan per diporto, e per dietto. E nate già nel diro immobil monte Celebram Ninte i mobil influsió sonte. Mon però fi sordar del gran perìglio,

Che corfer con Enea per tanto mare :

E somente falsar più d'un anuiglio ;

Che fa nel temporio per affondare .

E ver, c'unitor mai, al men consiglio ed le Greche galee non voller dare:

Sempre in mente ferbar l'ira, e l'offese.

Che fer troppo empi i Greci al lor paese;

Arfer semore dapoi dira, e di sitegno Contra gli Achèt, ne mas lor diero aita 3 E. s. i-viser perir qualche los 16200. Me sentri dentro al cor giolainfinita. E, quando il Re de l'Itacense Regno Ruppe nel mare, e vi falnò la vita 3 Si rallegrar vederlo affitto, e simorto, E si dalena, che nonvi resso morto.

E, done tutto il mondo hebbe cordoglio
De la d'Alcineo fuentranta nune,
Quando prefio de Oriți dineme vn feoglio,
E pietra fe dogni effe, e dogni trane:
- de quelle necef enucre d'ine, e dorgolio
Contra le genti Acheenon pune grane,
Antif ir allegene col Re marino,
C'èva figlo immooil fe del mobili pino.

To the quel de la Bercenthia Dea Dato hebbe al fuo defir l'etimo fine, E ebe lenani de la falsa laba Em fate immar? del Nifie marine, Con gran ragion da tutti fi tenes, Che donoffer coffe na tute vinue, che I urno per l'angurio, ch'ui apparfe, Non mai più kontra Emes douefte amarfe,

Maśrain guja lofinato affetto
Fato figoro de l'uno, e l'altro core,
Che combattean per odio, e per diffetto,
Nom piu par la sonforte, o per l'amore,
Non per la date, non per quel riffetto,
Che promette a nel Latio il regio bosore s
Ata tennas y de dipino 19 fie a colui.
L'altro l'offet primo a l'ame altrui.

L' uno,

Maui di Enez m Nin L'uno, e l'altro offisico de l'uno non chiede, Che d'effer simistor di quella guerra. O qu'un ta più d'un bio, (sed quel la guere la Che in fuo fauore il fino fauor differta. L'entre finatement il figlio voele; Che fa cadre el fino minico in serva. La forte, e Cuirbercat almente arride d'undorgo Bena, che l'uno vecide.

Dapoi ch'Enea la vita hebbe interdetta Al Re, che torgli la conforte intele; E la regia città, th' Ardea fin detta, Ricca, e possente già per forza prose; Perche dapoi mas più farne vendetta Potesse, se, chel soc empio l'accese. Fer gli alteri Troiani in ogni loco De la presa città filendere si soco.

Mentre ch'ardeua Ardea, del rogo villo Fu da Trainui ofeire wa grande augello, Non più veduto, macilento, e trillo, Che nacque di quet milro flagello. Di enere, e di jumo i lo dollo milto Fà noto il fuo infortunio iniquo, e fello. Par la voeca, il colore, el vello tutto L'horror d'un luogo prefoarfo, e difrutto.

Ancor da l'arjo fivo paterno nido
Ardea fi noma, e s'ange, e fi percoce
Cont'ali proprie, e duvolji con lo strido,
Poi che nou può con le dolenti note.
Cià del pieto fo Enca la fiame, el grido
Del mondo empian le parti più rimote;
Accejò il fuo vador di ardente zelo
Nen folo il mondo bauca, ma ancorsì i cielo.

L'alta virtò del valorofo Enca Moliratain ogni dias fera di forte, Ch'infino di odio in suto efinno hanca Di lei del maggior Dio fuora, e conforte. E già canto, à quelle rè giungea, La qual fuole effer proffima à l'amorte : Quell bore benedette eran vicine, Chè d'abone of fra il aine alte, e dinino. Con mille note pic, farande, e grate, E con modo piacenole, e versulo Moffehause diberse a lame bearte A fare Enea del Regno etrono, e giufio, E le ginocchi bauendo ambe chinate Al margior, che no Ciclo ipera, Angulto, Serbando in tutto il debito rifetto, Cofi mouree in lui cerco l'affetto?

O padre, ò de gli Dei superno Dio;
O non mai al cor mio duro, evitroso,
Deb stati à me più de l'ostro pio,
Fammi di nova gratia il cor gioso,
Fammi di nova gratia il cor gioso,
Franc, chi uno tis del superno mia;
Fa degua de l'eterno alto riposo.
Concedi à merettor suro, e superno,
Chi ol vogga Dio nel Regno alto, generno,

Fi Re del Ciel, che fra i clefhi limi La fidlad di mo fglio anco riplenda. S'ona volta varco gli Stigij fiumi; Non mipar d'huopo più, che vi difienda. Giose confiene de lei con gli dari Yami; Chel Jio giullo figliuolo di cielo afenda. Ringetaia falla i Dei, Giumon, e, Giose; Toi per monter fil carro il paffo moue.

Mont o ful carros, 4 fl batter le penne A le colombe candide, el afaine, 1 E dopo mille route in terra avane A difmontar ful e Nymicie rine. Sopra il filme (Nymicie i) pie victone, Toi mirò l'acque criflalline, e vine. E, chimartolo lio, civi iri filed, biede. Quella, con quello dir, gratia à lui chiede.

Poi ch' al eterno Dio fare immort ale
Piace ife july o' Troian, che di me nacque;
Per quella deria fonta, e fatale
Ti prego, che dal Ciel ti fi compiacque,
Che tutto quela, ch'e eji hi ovile, omortale,
Tu nogli via con le tue limpid acque:
Yal gran futuo, che l'Cielo à ulticomparte,
E a, ch'anco il fonte two woglia baure parte.
Grato
Grato

cello.

.6

Grato lo Dio Numicio à le irisponde.
Che in tutto ei durie intende il suo contento.
Il canuto Troia mel fiume associate,
El laua, el monda cento nolte, e cento :
Come il vede purçato essen da Londe,
El suo mortal da lui fuanito, essento :
Con la parte immortal di sopra assende,
El purgato al la madre il siglio rende,

La madre Citherea do dor dinino
Proge il ginllo figlino l purgato, e mondo,
Indi a dumbro fine, a di celefe vimo
Lo citha, el fi del Regno alto, e giocondo,
Allari, e tempi pii, ma tutto il mondo;
E d'huon morda religiolo, e più
Indigee fi po suo mondo Dio.

Dapoi che'l ginflo Trincipe Troiseno
Del Regno fatto fufanto, & detto;
Del Regno fatto fufanto, & detto;
Del figuo Affanoi blinon popolo Albano
Col bed Regno Latin fiprofo, eretto.
A quello ci dide poli (pettro immano ,
Il qual fin da lefolue Silui detto:
Silui o a colui lafici è le regie fome,
Cob add primo Latin timonò il nome.

Dopo quesso Latin lo settro tenne
Epito de L'Ausonio dino passe
Dopo l'imperio in man di Capi venne,
Da cui l'illustre Capeto disese
Da Capeto poi quessi il Regno ottenne,
Dal qual l'altiero I cetro il nome prese
Di I iberin , che dicela inome al laque,
Remnho prima, e dopo «Retta naque».

Remulo di più tempo, perche volfe Giose imitar col falgare non vero, Tocil·van folgare mortal nel petto il cofe, Al piu faggio fi at lafaici l'impero. Anemim dopò lui fectiro tolle, e Che, poi che l'alma al Regno affitto, e nero Remuli, dune fondi la regalede Sepuito, al mobil monte il nome diede.

Proca di gonerum policulebbe il poudo I padri Albani, el popol Palatino . Sotto quello gram Recomparle almondo Pomou anel bel Regno almo Latino , bi violo fileggiadro e, figicondo, bi fibrio filiaggiato e, figicondo, bei fibrio filiaggiato e, figicondo . La tribulatio de la compara de la compara

Fra l'Amadriade Dee, che de le piante Cura tenean nel lieto Anfonio feno, Mon era dictuna, che pafalle auante Mel coltiuarle, e cuffodire à pieno A questa le cui gratie illustri, e soute Ogni Fauno, egni Dio profes terreno. Cercò ne gli borsi lipoi con ogni cuma Di dar con l'arte ainto è la natura.

Pomona à pomi basse rivolto tutto (Onde il nome prendea ) lo fludio, el core, Cercauamigliorar queflo, e quel frutto : Di belts di grandezza, e di fipore. L'uno il monte chiedea caldo, er a feinto, L'alro la valle, el bentemprato b umore. Et ella difponea col frutto il fito, E dana aiuto al lor proprio appetito : E dana aiuto al lor proprio appetito.

Ella non amail bofeo, il fiume, o'l lago, Non ama alcuu diletto da donzella; Non porta il dardo in ma, ibb a il cor vago Di dar la caccia à quella frea, ò à quella: Ne lo flecto la fiua non guarda imago, Ter farfipiu mirabile, e piu bella: Ma juol le fiue bellezze altere, e conte; Senza fludio purgar col puro fonte:

Tal volta in vna inutil pianta inesta D'un tronco illustre un tenero vinciglio. Lieta l'ignobil balia il latte impresta Al nobil, ch'à nutrir glie dato figlio . Che, se l'anno primier viuo le resta, E d'un caldo, e d'un gel fugge il periglio; Col frutto , che farà dolce, e felice, Farà nobile ancor la sua nutrice.

Se'l caldo fi troppo arida la terras Perche de l'alma gli arbori non priui, In piccioli canali i fonti serra, E favicino dlor correre i rimi : E con l'acqua, che penetra fotterra, Mantien gli arbori suoi fecondi, e viui. Ogni sua cura, ogni suo studio è inteso A far, che l'arbor suo non venga offeso.

Lo stral d'Amor, gli altrui squardi soani Non le poter giamai far caldo il petto; Ma, come fosser tutti ingiusti, e prani, Hauea sempre de gli huomini sospetto, Però con varie porte, e stanghe, e chiani Tenne sepre ad ogn'huo l'horto interdetto. Ad alcun huom non mai commodo diede, Che potesse formarui orma col piede .

1 Satiri, Sileni, e gli altri Dei , Che di pino, e corona ornan le corna, Che cosa non oprar per goder lei, Di si rare bellezze, e gratie adorna? Vertunno anche ama i suoi dolci himenei, E in mille forme à riuederla torna. Piu d'ognun l'ama : e, poi che non può farla Sua sposa, mille vie tien per mirarla.

S'era la casta Dea saggia, & accorta Al lascino mirar di questo Dio. Et à pin d'on segnal piu volte accorta, Ch'ardea de l'amorofo suo disio. Però, quand ella pscia suor de la porta Delhorto, ò del albergo suo natio, Se l'incontrana, il pie non hauea tardo A fuggir via dal sug lascino squardo.

L'innamorato Dio poi che non puote, Come faria il desio, farla sua moglie, Mirare almeno i begli occhi, e le gote Brama, e per ciò varie sembianze toglie. La bella Dea, cui son del tutto ignote Le fraudi sue , le sue mentite spoglie , Mentre innanzi à lo Dio bugiardo paffa, Senza sospetto alcun mirar si lassa.

Per dare effetto al fuo lascino fine, Tal volta vn metitor lo Dio fi finfe. E d'ariste nouelle ornato il crine Sezò le spighe, e in fascio indi le strinse. S'armo d'arme leggiadre, e pellegrine, E sopra l'arme poila spada cinse: E,per farla fermar, come guerriero, Fe far varij maneggi al suo destriero.

La maggior falce ancor tal volta prende, E l'incolpeuoli herbe pecide, e lega : Indi al piu caldo Sol le polta, e stende. E dopo il fien col fieno vnifce, e lega. E in tanto accortamente il guardo intende Verlei, che la sua vista non gli nega. L'hamo prende talhor, l'esca, e la canna; Ela Ninfa in un punto, e'l pesce inganna.

Bifolco, e potator d'arbori, evigne Talhor set appresenta: ella se'l crede . Di voler corre à lei le poma figne, E con la scala in collo la richiede. Dimille, emille forme si dipigne, E in mille modi la vagheggia, e vede. Cosi l'acceso Dio , cangiando aspetto , Mira la bella Dea senza sospetto.

A fine in ona vecchia si trasforma, Spargendo di canicie il volto, e'l pelo: E da conueniente à questa forma L'ornamento, il color, la gonna, e'l velo. Con un baston, di lei poi segue l'orma: E, per dar loco à l'amoroso zelo, Entranel'horto, & dla Ninfa bella Fàbalba, e pigra vdir questa fauella:

Mentre

Mentre il tuo bel 46
Mino el bel volto tuo, le belle membra,
Ati pr., ch'i la'ue boan che prantifo
La fita vaglo ez a. el tuo file andar raficina.
E di tento è piu raro il tuo belt di
D ogni margior beltà, che fi rimembra.
Di quanto î horo esu licto, e giocosdo do.
Vinco ogni dire giunin, faoggi phabial mo

Tu fei de la belt à l'affempio vero , Tutte le gratie impresse bai nel 100 volto E, bembe domaio fia, tutto bo il pensiero A inverir la tuta belt à riundro. 10 è amo, e pringoder d'ogni altro spero De lo spliendor, che in te veggio raccostos Che mi concederai per cortessa. Ch' yn doller per amor batto to ti dia.

Vn bacio ella le diè Lawo Infeino, Che tal mai non Bravina dato una vecchia. Nel volto de la Dea gisoudos, edino, En el fuo bianco feno ella fi fierchia. Con ogni modo poi carriativo La prega, for al fino dir porga l'orecchias Efa, che la Dea giura dispolaterla. Senzache l'intervompa, mentre parla.

Prometrendo fir lei contrenta, e lieta La finta vecchia con la fias famella, Ter l'acqua, chi dgil Dei pentisfi victa, Fa la Ninfa giurare emasta, e bella : Che finzi fampre mai muta, e quieta Ad vdir l'amorend vecchierella. E, perche meso ad ambe il dir vintrefca, si pongono d feder fu liberba fessa.

Imanzi à gli occhi loro alz e la fronda Con fiziri un lomo, e ben difolli rami. Pra, che folien, wire alma, e fecouda Con mille i fufti fuoi lega legami. In copie l'una luvida, e giocouda 'l' rude appiecata a' fuoi pater in flami . Gode ella Lelmo huner legato e prefo. L' lomo a litre di fino lapa peo. 
L' lomo a litre di fino lona peo. Lauecchia accorta à lei quell'olmo addita, Edice: Sira ben quel arbor tutto. Tu uscia quela mine al tronco unita, Con qual felicità produce il frutto. Tu uscia usco quell'arbor, bel'alta, A quanto homo finede effer conduttes, che, poi che i frutti fini muscano àlui, S'atorna. e fluffi altier del fineto altrui.

Ma, fe quest almo nedono, e infelice Stesse flenza l'honor, c'ha de lamoglie, Quass mit nerviria la sina radice, Enor che l'amare inutil sine soglie e La vite si scoonda, e si falice, Onde sinuto si nobile si coglie, Superba d'de sijus sintro, e del sino bene, Per l'arbor, che l'ainta, e la sossiene.

E, se mancasse il 1973.

«A la consorte sua del suo favore;
Siguacrobie nuntile per terra,
Deserva, senzasseuro, e l'anza bonore,
E quel, che neas sua respectatore,
Per la propria unirà lucco, e usigore,
Non bussilmado è leurala atta, e sporba,
Nutriria sol le si onde, e l'una acroba.

Manon però neggo io, che quello essempio Ti sacia per suo ben prender mario s Anzi per damo cuo, per altras sempio Sci resissante al amoro so invaiso. Ver la natura bà il cor prossano, cor empio Ogo un , che l'natural sprezza appesiro. M 15 E. E. donne, hor qual unua puna T sai don sprezza de la Vastura?

Ani, che di si benigno, e bessembiante
Dotatat han lalma natura, e Dio.
Le gratie, cheti der, sin rante, e tante, e tonte, cho qu'un, per seguir te, pon se in obsio.
Ogu'un oo per consorte, o per amante
Ti brama ogu'un in te serma il desio.
Huomini, Semidal, Fanni, e Silvani e
E quanti babitan Nami wonti Albari.

176

Mad ogni Dino , å eni gradifia , e piaccia Il tuo legriadro, e fingodare affecto, Sol quelo pofieme Dio fegil, o bioraccia, Chè dal popol Latin Ferumno e desto. È dazzio fil quel Dis, che seco giustia, Teto e i fil goda il coning al diletto. E credi, e habibi amia fil por espo. (100. Che fra gli Albani Romi egli è il più de-

277
Ei più d'oyn dero Diori porta amore:
Credio à me, ôt à lui fou fempre appreffo,
Et ogni int erno affetto del flor et le grain et reno affetto del flor et l'esqui nit erno affetto del flor et l'esqui nit erno affetto del flor et l'esqui not amb più flor et l'esqui portanta plandro e,
Chi I est gionente bà il ciel consesso et l'esqui portanta per può promare orgi (orma opprefettade,
E ben tosto vedrai, qual più i'aggnale... 280

Ei tal non è, chè voglita bor questa, hor questa, to come il più de gli amanti esfer si roua, che voglitano qui di nona dospella, chè cercano agni di bellezza nona. Sempra di ut il farai gradita, chela, sempre di ut il farai gradita, chela, sempre est primo ardo, tar belimo farai, Ti uli primo ardo, tar belimo farai, Ti uli primo ardo, tar belimo farai, Ti uli ai tiben d'umos feco godina.

Lui nos prinare, et ed it anto bene, reo iche lo fiell nullo e d'ambidul. Sel coltinar de gli horti a es autene, I primi firsti uno fi danno a lui. E ne la defira fue fempre follone Le tue primitie, i grati doni tui: Benche i tuo doit doni ei piu non brama, E fol re chiede, ammira, bonora, & ama-

Habbī mercē di lui, che t'ama tento; Fâ, chi dakte Himene vivujća, e leghi E. Jeben ie per hu iqui piono il pianto, Fâ conto, ch'ei qui piança, e chet i prieghi. Fa radi [deram gi bei del Regno fanto, Sanira, ch' t'yreghi altrus iu non vi pieghi. Remoja, e Citherea di pene acerbe Soglion i ame punir erude, e finerbe.

, per far faggia te con l'altrui feempio, l'oglio io (che per l'està ogualche cola). Innanzi à qi occhi twoi pore vu offennio, Che fone l'està ogualche vu offennio, Che fone fant tua fara pietofa. Drusa dorzella, Cebbelle io rot tant'esquio, Che fu à greghià d'usema tauto ritrofa. Ch'o muifro amator conduffe à marte, Et ella peggiario nauvas, eforte.

Ne lifola di Cipro ona donzella Del forque lluftre del gran Teucro nueque. Coffei fu doque gratia adorna, e bella, E piu, ch' ad aleuw altro, ad li piacque. Il przye cimofle bene, e la fucula, Ben vorso da le luci in copia Lucque: Araka fancialia, detta d'anglirede, Non mai le voglie fue volle far liete,

Queflo è ben ver, che l'infelic amante D'humil condicion fi tronò nato: Ma fu di con fi degao, cfi preflante E di tante virtà dal ciel dostao, che fino valene e, e fino gentil fembiante Gli dome bbe fene aitro esfar ballato. R' e di baflò però, che la finociulla. Ogni fina rara parte bebbe per mulla.

Daprincipioil mefibir con ogui cma Si viiien da l'aman donna fi rera, Che vede la fina filipe humile, e efeura Mal counemifi à l'altra altera, e chiara. Cerca sforçare Amore, e la Vistuna, Dalcopi lar fi fichina, e fi ripara: Mai l'faretrato Dione vuol la palma, E gliela imprime à força i mezzo à l'alma,

Dapa id van tempo il milero contesse, E ehe, mal grado sino, rimasse vinto, Con merzo accorsi di es secondesse L'amor, che lo struggeua, el cor non si uo . Modsso il mora si al assempe, e contris Passo col vostro di piesta dipinto. Quando incontrolla, il debito saluto Di darde non mancò, smacheto, e muto.

Sen

Sen'où di notte imanzi à le fae porte,
E finon ai fiso listo, e moue il canto,
E mentre fae fie parole accure,
Senitre, infin da marmi impetra il pianto.
Loda di poefia con ogni forte
La bellezza di lei mirabil tento.
E cofi joga il tormentato core,
Idirui bela à cantando, el fiso doloro.

Sfoga l'acesfo core, enon si parte, Che pria co vers la liteurza prende: E, del sipo simono basendole ben sparte, Di varsi sior varsie corone appende: E n'orna le sire porte, e coso gogi arte Per ogni vius, che puote, bonor le rende. Ma faccia qued, che vasole, ella stadura, E de gli essis sipo insulta non casa.

Del tutto disperso l'infelice

Ad ogni amico fio che focco fo

Reggiuglia del fio amor la fia matrice

Di ch, che gli è fin'à quel tempo occorfo;

E che, e l'eli l'ife auto gli diffice aito gli

E che, e l'eli l'ife auto gli diffice aito gli

La preza, e'leli à hi n lai panto di ffeme,

Che toglia via quel mal, che tanto fi preme.

Quando la balia à piu d'un segno scorge L'intensio amor, el sia morral perigito, E tebel duo silempre in lui maegior riforge, Vind con l'opra aintarlo, e col consigilo. Lettre, ambassicate à la funcial porge Da parte del dalei nutrito siglio. Legger dura, e protense alla non vole L'aljettnos se dichi parole.

O quante volte addolovato, e flanco, co o consideration de la most i fino duos fece palefe, roos fie fuir i filia filia molte franco, E dopo on lungo affiamo il fomo il profe. Si rifine, tilo dapoi pallido, e bianco, F fè, che l'e canto fino di nono intefe. Et a quel ferro diffe ingituria intanto, Che non april a porte al finono, gal canto o. Che non april a porte al finono, gal canto o.

Manda none ambassiate, e noue carte
Per messi à quesso spicio cletti, e buoni,
Ogni monirea accorte sque, e rogui arte,
Perche date à lei san promesse, e doni.
Made tante da lui lagrime spare.
Sprezza ella, e carte, e simy, e cantie, spicio
E, quanto ei pius l'honora, e piu e Osserna,
Tano ella contra lui vien sim proterua,

E non bafta d la donna Che con ogni attione empia (vecide, Che con ogni attione empia (vecide, Chognu parola imprata, infame, e alte ra Gli dice, & ogni fino mero acride. Tal che fore?, che l'infelice pera, Poi che di liu il e voci, e l'opr infida No il Fandam fol del defiaro bene, Ma di quel poco don, che da la fepene.

Non prote piu lo fienturato amante Sossiris sumo suo dolo, e tormento, E inanci è duelle porte, è auti dasante Sentir col sion se il dolorgo accento, Tria, che schiarisse il cie verso leuante, Disse, ma serva siono, questo damento. Hai vinto, hai vinto Anassarte, por godi P baster via totti inici noiso inti ini

Non haurai da 1899.
Non haurai da reme, che piu s'offenda
Il mio amore, il mio tedio, e la mia noia;
Però chi à fin, che te contenta io renda,
Ha rifoluto Amor, c'her hora io muoia.
Hor prepara il trionfo, hor fa, st'hintenda
Il popolo il no gaudio, e la trua gioia;
Di trionfile alloro orna la tefla.
E fa del mio morit trionfo, e; fefl.

Fra tanti effici, ond o this importuno, ondio ne fui da te tan in importuno, ondio no, lo no hairo pine vasa volta fait emo, che per for za dirai, che ti fu grato. Che fubito, che da Regno afflitto, chruno Sapria, chro lo mio firito habbia miadro. Tu confifera pura, che dum enaçque. Yn attion, che fola alfin ti piacque. Sol

Sol ti vo ricordar, ch'è di tal forte Quel che per ted amor desio mi preme, Che no'l poffo lasciar se non per morte, E però con la vita il lascio insieme . Oime, ch'innanzi à queste amate porte Mi Spinge il crudel fato à l'hore estreme; Qui vuol quel rio deflin, che mi conduce . Ch'io prini me de l'una, e l'altra luce.

La fama, che suol falsa effer souente, Non ti farà la mia sorte sapere : Perche dubbio non sia ne la tna mente, Tela potrai da te stessa vedere. 10 vo. flando qui morto à te presente. Chel'empie luci tue possan godere Di veder questa mia terrena salma " Qui, come tuo trofeo, pender senz'alma.

Hor voi, superni Dei, s'alcuna volta A fatti di qua giù gli occhi volgete, Dapoi che m'è la maggior parte tolta De la vita, ch'à l'huom prescritta hauete; Poi che la carne mia farà sepolta, La mia memoria almen non nascondete. E per pochi anni tolti à la mia vita La sama del mio mal fate infinita.

Stana sopra la portavna fenestra, Ch'eraferrata à guisa di prigione, Doue il meschin con la sua propria destra Hauea sospesé già mille corone . Egli, c'hà la persona agile, e destra, Sopra, senz'altra siala, il piè vi pone; E, mentre il ferro, e'l suo collo infelice Annoda, alzala voce, e cosi dice:

Queste corone ornar denno il tuo muro, Queste danno empia dre gioia, e diletto: Ondio, che satisfarti ardo, e procuro, Vò compiacere al tuo crudele affetto. Come l'un nodo, e l'altro effer ficuro Scorge per fare il dolorofo effetto, Cader fi lascia, e resta alto sospeso Vn'infelice, e miscrabil peso.

La scossa data, el calcitrar col piede Fer fare alquanto strepito à la porta. Subito l'apre il serno accorto, e vede, Quanto à la casa lor tal peso importa. Tofto in aiuto a'tri conferui chiede. Et à l'uscio del morto il morto porta. Al qual, perche di già morto era il padre, Il pianto, el rito pio diede la madre,

La suenturata madre a'za la voce. Vedendo il lin , ch'al figlio il collo allaccia: Al volto. a' sen con le percosse noce. E le canute chiome afferra, e straccia : Non però disacerba il duolo atroce Per pianto, o per grid ir , ch'ella si faccia. Al fin fe il funerale ufficio santo, Non senzavniuersal cordoglio, e pianto.

La famagià battute hauea le penne, E fato d'Ifi il fin noto per tutto . Hor, mentre per la terra il camin tenne La pompa con commun lamento, e lutto. Innanzi à quella porta à caso venne Il miserabil giouane condutto, Sopra la qual l'astrinse Anassarete A ber l'eterno oblio del fiume Lete.

Come sente passar l'empia donzella La trista pompa, el general dolore, Che deffer suta si spietata e fella Gid qualche pentimento bauea nel core, Corred veder, done il romor l'appella, Sù la fenestra il funerale horrore. Et Ifi à pena, e quella vista oscura Mirò, che gli occhi suoi cangiar natura.

Tofto, che in quella vifta ofinra, e tetra Ferma l'empia lo Iguardo, e'l morto vede, S'induran per l'horror gli occhi, e di pierra Si fanno: ella gli tocca, e à pena il crede. Vuol uia fuggir, ma'l paffo non impetra, Che di già la durezza aggrana il piede. E in quel, che'l piede, e'l nolto mouer nolfe, A l'uno, e l'altro il sasso il moto tolse.

Le s'addormà di modo l'intelletto,
Che nou mai più dopoi venme d'deflarfe.
Quel dura faffo, egied, ichobe un l'ento,
Quel dura faffo, egied, ichobe un l'ento,
Rendi I fino cavor giamai nou l'arfè,
Rendi I fino corpoi no gui parte infetto,
E per tunte le fine membra fiffaufe.
E del faffo il rigor non verune manno,
Ch va finodatra fè marmoros, ebianco.

E, per far faggia ogni donna fuperba, La gran citrà di Salamina ancora. Nel tempio, che vi fe, la flatna ferba 3 Done l'insta Menere è bonora. Si che non effer pineruda, et acerba Verfolo Dio, che l'ama, e che l'adora, Hubbi pietà di che per fosfiria. E non voler la Dea mourre ad tra.

208

\$\frac{1}{2}\$ te ded overnot io mei in on fie tolto

11 first, mentre amor ebinjo \(\tilde{e}\) enel fore ,

Quel Dio , ch'a fino piacer prende ogni volContento fa del suo beato amore.

\$\tilde{e}\) roi che l'accesso fino detro bebbe molto

\$\tilde{e}\) roi che l'accesso fino detro bebbe molto

\$\tilde{e}\) roi che l'accesso fino detro bebbe molto

\$\tilde{e}\) roi che l'accesso fino deli pictofo il core

\$\tilde{e}\) cata di molto femite effero, e felbino,

\$\tilde{e}\) tolde [\tilde{e}\) roi, ce felbino,

\$\tilde{e}\) tolde [\tilde{e}\) roi, ce felbino,

\$\tilde{e}\) tolde [\tilde{e}\) roi, ce felbino,

Qual, se vincendo il sole imbi statcia , Appar cal volto suo tindo, evero: T. di quando disfaccio la senis si senis se Fertamo, e profe il suo volto primiero, Yn Sole appar ne, e già stemba le braccia , Ter da per sorque si senis suo solo si suo Ma non su di bropo, che l'suo bel simbiante La seveni si sti sipiotro amaro.

Yetunno da Bonona il prenio ottenne Demor, che tanto hauca defiderate, Mentre che Droca in mue foctor to tune Del Regno, che i Troiani haucar fondar, Dapoi beli vecchio Proca morte venne, 31 fi transan Amidio dello fiato, Hauendolo occupao empo, e miello di giglio Viginiere, a fino fratilo.

M.s snalmente i due sees i di Marce Romolo, e Remotolico il gonerno L'empio Amilio; efer, che in quella par Tenne l'imperio il loro ano materno, (te Cercando poi con ogni siduo, e et Il sublime imit ar valor paterno, Fondar nes sin del Latio sui viccondo L'almacistà, che poi die legge al mondo.

Poi preuedendo il primo Re Romano, Che verria toffo il loro Impero al fine, E che Soprama fenza dome in nano Tere ternan le forti alme Latine, Rubbò son forse, e valoro famano Le fipole madri, e vergini Sabine: E fu cagion, che Tatio mosfe guerra. Il anona da lui fondata terra.

Leguardieil forte Romolo dispose
Per susto, à Baloardi, & die porte;
E de la cittadelle di guardia pose
Tarpeio, on caudier prosidente, e forte.
Ma con Tarpeid I alie fi tompe,
Figlia del caßellano; e st di sporte,
Ch al coto sino con doni la connerste.
E st, ch à sinoi guerrier la porta apers.

Le promifer Sabini per mercede
Del braccio manco loro ogni ornamento:
E non mancra de la promelja fedeChe dato c'hebbe effetto al tradimento,
Lo (sudo fiso fisi l'estro agrunte diede,
E fer palfarta al visimo tormento.
Che vi reflò il fiso corpo al fin coperto,
En hebbe la mercè feconda di merco.

Poi chei Sabini prejo bebbero il monte De lavocca maggior con le lor fodi , Mandaro molti al Regno d'Acheronte Del fonno oppreffi, chi vi ran cuffodi Ure quelle parti poi drizzala fronte Con ordinati, e tacitarni modi, Chancan al più del colle il Referrate Per maggior ficarrà de la citta et ... Ma Giunon, che fu feunpre in disfauore Del faque soprebissimo Troismo, Aprì, senza far posto di rombres, La porta, c'husea chiusfi il Re Romano. Sol ta madre docissimo at Amore, Che ne s'aperto allior tempio di Giuno Staua femi cader le slaughein serva In disfauor de la Romanaterra.

Ben chiulaella l'haurebbe, ma non lece, Che l'opra rompa un bio à vui altro Dio. Ma ben, per Roma on altra coga fece « che l'paffo al Sabino impeto impedio « Con una calda affettuofa perce » Le Naiade Aufonie il cor fi pio. Et elle, col faune, c'hebber, dinino, L'orgoglio indietro flur feers Jaisino »

Le sont lor per vie chinse, e coperte Fecer concorrer unte in quella parte, Done Gimono bausa le porte aperte In disfauor del buon popol di Marte. I'mte in un luogo poi Laque scoperte, Che prima si lausan dissipate, e sparte, In tal copia si videro abondare, Che non lous cos sois or tato pollare.

E, dure prisera gelaio, e, poco Quel foie, chiir ru tratto crebbe vn fiume, Ter farle Ninse piu sicrno il loco, Lo sparsero di solso, edi bitume ; Et accesso poi di solto vn soco , Chi ada, se ben sien sempre ascoso il ume, Fer quel fointe bostir con tal servore, Chi acvecipe al Re Salva dubbio , e terrore.

Poi che'l Duce Sabin dal monte scese
Per den s'affaite al principe Romane,
La noua sonteil passo gio contese;
Innavazi al tempio aperto all'hor di Giano.
Tal hela Bosa, he s'usorire interesta
Il R. S. Sabin, appi la sporta in vano:
Che sili scere fermar quall oude si piede,
E tempo al Re Roman d'armant biedel.

Romolo intunto contegio (o, e faggio , L'arme Romani informe unifer, e ferra , Perche citto non fia fi grame obtraggio Ala nona da lui fondata terra . Funo di Roma ne viene on grame coraggio Cont tuti quanti gli ordini da guerra : Ecal plitic hue cora, configio. Vien col nimico al martial periglio .

Poiche con affira, e miferabil clade
Si vanne al fatto d'arme ofteno, e triflo
El fangue de le picche, e du le flade
De foccti, ede generi fa millo;
Pin de la glorioja data boratade
A tanta firage, à ranto mal promifio.
L'amor de le involune, el banovicordo
Fè l'vuo, e l'altro Re refler d'accordo.

D'accorde l'ona, e l'altra monarchia
Depos con quella legge agni alis, e flegno,
Che la noua città commune fia
A gil huomini del rono, e faitro regno:
E debia regno Tatio in compania,
E dautorità giunga da un fegno,
Col fondator Roman fernata la legge,
E dei par frono, e l'altro importa, e regge...

Mt.poi ch'à T aio, giunto à l'hore ofireme, L'anima rift de la terrone foma ; L'anima rift de la terrone foma ; Sença altro aiuto ; il fondator di Roma, Haundo cou le fue fonç fupreme Ogni potenza a lui propinqua doma ; Nel cial compajo inuanzi al maggior Dio Marte in quello parlar le labbra aprio :

Patre del cielo, e mo, quel defiato Corno promejo ame già maje; e jolende, Net, quad dame not cielo effer guidato Dene di Res, bet da med Ilia difende. Hor, che il Romano impero è ben fondato , E dal voler d'un primipe dipende : Ratifica il no detto, e fla, ch'io guide Fra a dinne il no mpore eleme, e fideca.

Kk 2 Ar

in Dio

Accenna il Re del sempirerno regno Alo Dio più superbo, e più iracondo, Che Ziudica del ciel Romolo degno , E ch'egli il quidi al seggio alto, egiocondo. Per darne poi piumanifesto segno Co'l folgore, e col tuon tremar fe il mondo . Lo Dio de l'arme allbor su'l carro ascese, E sopra il Palatin monte discese.

Trona il figlinol lo Dio del ciel pin fero, Ch'ini da legge al buon popo! Romano, Non col regio rigor superbo, e altero, Ma qual buon padre amabile, & humano. Su'l carro il prende, e poi presto, eleggiero Poggiare il fece al regno alto, e foprano. Si scaldail mortal corpo andando, e lascia In aere via sparir la carnal fascia.

S'accresce al corpo in aere ogni hor vivore. Già fral'huomo, e lo Dio la forma hamista, Già del corpo mortale in tutto è fuore, E già quello splendor quel volto acquista. Romolo Che d'altare, e d'incenso, e d'onni honore Quirino. Il mostra degno à l'habito, e à la vista. L'accoglie Gione, e l'alme elette, e belle, E'l fan felender la su fra l'altre flelle .

3 29 In quel momento in ciel Romolo tolto Dal furibondo auttor fu de la guerra, Che Gioue co'l suo nembo oscuro, e folto, E co'l fuo tuon tremar fece la terra. L'infelice fiamoglie, dopo molto Cercarlo, il passo al piato, e al duol disserra; Lamisera il piangea, come perduto, Però che l ratto suo non fu veduto.

Se bene il fangue Frigio in odio hanea, E per tutto n'hauea le glebe farte, Non però al nono Dino odio tenea Giunon, ch'à lei nipote era per Marte . Anzi in particolar le dispiacea Di non poter la sua favorir parte, Che l'odio vniuersale era maggiore .. Di quel, che solo à lui portana, amore. Con gli altri Dei celesti ella l'accolfe, E si mostro ver lui benigna, e sida. Indi à la moglie sua le lucivolfe, Ch'insino al ciel facea sentir le strida. E, perche'l duol di lei troppo le dolse, A lei la nuncia sua mando per guida, Che la scorgesse à la celeste corte, Per far, c'hauesse un Dio nel ciel consorte.

Per l'arco vario, e bello Iri discende A ritrouar la misera Regina, Poi fa, che queste pie parole intende Da parte de la corte alta, e dinina. O vero honor d'ogni alma, che dipende Dals flirpe magnanima Sabina, Scaccia, à folendor del Latio vnico, e folo, Da gli occhi il lagrimar, dal core il duolo.

Se ti fe degnail tuo cor santo, e pio D'hauer con tanto Re commune il letto; Hoggi degna ti fà d'hanere un Dio Conforte nel celefte alto ricetto . Sappi, che'l tuo conforte al ciel falio, E su fra gli altri Dei Quirino è detto. La Dea de la contrada alma, e gioiofa. Vnol, ch'aucora di lui la su sia sposa.

Si che dal perto ogni dolor difgombra, F, fel brami veder, vienne bora meco; Done il bosco Quirin quel tempio adombra, Che nel medelmo colle egli haurd teco. Hersilia con le man l'occhio s'adombra, Che a quel tanto felendor non venga cieco; A parlar tutta humil poi s'afficura, E cost scopre à lei l'interna cura :

O Dea, (che se ben io non sò dir quale, Pur, che sei vera Dea, conosio certo) Fammi il marito mio, fatto immortale, Veder per gratiatua, non per mio merto. Che,s'vn fol tratto il mio destin fatale Me'l mostra, il ciel veder parrammi aperto. In quanto à me la Dea del ciel faccia ella, Ch'io sarò sempre vbidiente ancella.

Seco

Secola Dea del ciel la donna chiede, E fopra il colle di Quirin l'adduce, E forra il colle di Quirin l'adduce, Et ecco ima dal ciel difficar mede Stella, e calan d'incomparabil luce. Su la chioma d'Iter filia ardendo fiede, E naga intorno à lei s'aggira, e luce; E col 'foco immortale, onde s'allame, Tutto il morta d'Iter filie, e confinma. Le uaga intorno il fondator di Roma, Che in quella flella incognito fi ferra, E foluendo di lei la carnal foma, La ma del mortal carcer le differa. Fatta che l'ha immertale, Ora la noma; To di comun soler laficuat terra. E thoggi ancora il buon popol Latina «Adora in mol 10 tempio Ura, e Quirino.

## ILFINEDEL QUARTODECIMO

## ANNOTATIONI DEL QUARTODECIMO

LIBRO.

TIRCE, che trasforma gli huomini in siere, e in sassi, è quella siera passion naturale, , che chiamano Amore, laquale il pin delle uolte trasforma quelli, che fon tenuti pin fag gi, e giudiciofi, in animali fierifsimi ; e pieni di furore , e tal'hora li rende ancora piu infensibili, che pietre, intorno l'honore, e la riputatione, che preservauano con santa diligentia prima, che si lasciassero accecare da questa ferissima passione, la quale non si uede giamai discompagnara dall'inuidia, e specialmente nelle donne, le quali, come inuidiose, sentendo, che una sia amasa da un tale, subito fanno ogni opra, & usano ogn'arie, per ritrarlo dal suo primo Amore, & infiammarlo del loro, &, se per auentura non uien loro fatto, conuertono, a simiglianza di Circe, l'amore in odio, e s'adoprano quanto possono con la malignità loro, per porre dilcordia, e gelosia, passioni ueramente aspre, e canine, nella donna amata, però finge il Poeta, che Scilla fu da Circe trasformata in Cane. Altri dicono, che questa fittione è historia uera, e che nello stretto, che divide la Calauria dalla Sicilia, ui fu già una betlifsima donna piena di tanta lafciuta, che fi congiungeua con tutti quelli, che paffauano per là , ma lo faccua con tanta secretezza , & arte , che pochi se n'auedeuano , ond'era quasi da ogn'uno per i suoi modestissimi modi tenuta per donna castissima, di maniera, che con quefta sua dissimulatione si pigliaua piacere con ogni uno e spogliaua poi i miseri passaggieri delle softanze, e mercantie loro . e per questa cagione su detto poi, che erano trassormati in fiere, e in fassi . Silla poi dicono effere trasformata in Cane, perche in quella parte ui fono alcuni fassi acuti, e cauernosi, i quali per il continuo percotere dell'onde, fanno un strepito, che fimiglia all'abbaiare de i Cani. Si uede quiui, con quanta arte Glauco tenti di perfuadere Circe, ad adoprarsi in aiuto suo, in questa stanza, Ben mostra il suo felice, e chiaro meggre, e nelle seguenti, e, quanto sia arricchita la medesima persuasione, come l'amore di Circe uesso Glau-

Le Navi di Enea, trasformate in Ninfemarine, per opera di Venere, fono le speranze humane che cicondecono per il paffaggio di questo mare, che alla fine rimangono poi, partendo noi, per condurze de eler favoreuoli a quelli, che lopragiungono di mano in mano, fotto l'imperio di Venere, dimoltrandofi lemprenimiche della prudenza, figurara per i Greci, quali fono afturifsimi, che non lafeia fandar la speranza altrui in cole vane, e instabilis come l'onde del mare descriue qui ui in vn verfo tolo l'Anguillara molto vagamente tutta l'intelicità della guerra, & è I vli mo della fiaza, So ben fectorfo : Ru: als non hanno. come ancora descriue il dar suoco, che sa Turno alle Naui di Enea, nella franza, Ecco, che Turno un giorno in foce accende.

L & morte di Turno, e la rouina, e l'incédio di Ardea, dalquale ne nasce l'occello, ci dà à vedere, che dopo l'espagnatione, ela vittoria de nostri nimici, la fama del valor nostro s'alza al cielo, e, quanto maggiori faranno i nimici, tanto faranno ancora maggiori le lodi portate pell modo dalla fama, came fi vede, che furono quelle di Enea dopò hauer vinto Turno fuo nimico, che furono cofi alte, e marauighole, dopò e inte faciche, tanti viaggi, tanti trauagli, e pericoli del mare, che fece creder'à den'yuq, che'l fosse collocato nel numero de i Dei, come singe Ouidio, dopo hauersi lauata la parte mortale nel fiume Num cio. rapprefenta l'Anguillara i prieghi di Venere a Gioue molto affet-

tuolamen e, mila ftanza, O padrajo de gia Des superno Dio. e nella seguente.

VERTVNNO, innamorato di Pomona, che diremo, che sia altro, che l'auaro, auido de i frue ei della terra? che, fi come Vertuno fi trasforma in molte forme, cofi l'au aro, ipinto dal fouerchio desiderio delle ricchezze, si cangia in tuttelle forme, come di mercatante, di pouero, di artefice, di villano, ness rende schifo tal'hora, pur che gliene torni bene, e che vi concorra il suo guadagno, di trasformarfi in facchino, che Vertunno si trasformasse poi in vna vecchia, per poter meglio ingannar Pomona, ci da effempio, che dobbiamo molto ben'hauer l'occhio alle vecchie, che converlano con le nostre figliu ele, che sono giante horamai all'etal conuene sole al marito, perche molte giouani faraono confiantifsime a i prieghi, & alle lagrime de gli amanti, à i pretenti, all'oro, & a qual fi vo glia forza di perfua Jeces ma alle parole di vna triftifsima, e feclerata vecchia fubito fi veggono vin te,e danno il poffesso di se stesse, e del loro honore alle falsisime maghe, vinte dalla riuerentia, che hanno alla loro erà, & dalla speranza, che hanno nelle loro secretezza. l'Anguillara quiui ancor a và ampliando il poema di Quidio con le sue vaghissime rappresentationi; come questa di Pomona nella stanza, Ella non ama il befee, il firme, o'llogo . e nelle seguenti, insieme con la cura, che si pigliau'a di non fi lasciar cogliere à i lasciui sguardi dell'inamorato Vertunno, ne meno al uatiar delle sue forme, lequali tutte tono felicifsimamente rappresentate dall'Anguill 112, insieme con la forma del la necchia, ele parole fine in faccia di Pomona, che fi leggono nella stanza, Mentre'i fue bel giazduno actente, fie. bellissma è aucora quella conversione alle donne, che è nell'ultimo della stanza, Ma non per veggio is che quelle Tempie infieme con quella, che fa ritornando le fue parole uerfo la fua amantifsuna Pomorta, mella stanza, Ahi, che di fi deune, a bel fembiante.

L'A morte di Iphi, per l'ingratitudine di Anassarete, ci sa vedere, quanto sieno nehementi le siam me d'Amore, poi che Ipingono gli huomini à tanto estremo dolore, che s'ammazzano da se stessi; e, tutto cho fiano nehemento, e grand frime, non e però, che non sia di gran lunga maggiore l'ingraeiradine delle donne, poi che hanno il cuore con agghiacciaro, che non lo possono ricaldare nè lunga seruità Inè lettere, ne ambasciate, ne suoni, ne canti, ne qual si nogha colà, che si faccia per piacer loro, rappresenta felicemente quiui l'Anguillara l'amore d'Iphi, e i modi, che tiene per riscal dare il chiaccio della crudelisima jua donna, come fi ueda nella franza, Sen un di nette imanzi alie fue porce, infleme con le seguenti: come rappresenta ancora la morte, ele ultime parole, dette alla ingratifijna donna,nell'ultimo della flanza , Haivaro has vano Anaflarete horgodi. infieme con il pian-

to della infesior madre di Iphi, nella flanza , La fuentiraza maere alce la voce .

N & D. tradimento di Carpcia Che introducci s Sabrit, corrotta da doni nel Campidoglio, si conofee, quanta forza habbi ne gli animi delle donne l'auaritia, poi che le ipinge ancora a tradire la patria; il padre, ela propria famiglia, del quale tradimento n'hebbe il meritato caltigo da i Sibini, che l'ammazzorono con quelle braccia, con la uittoria delle quali ella doueris ornare il suo di oro, e di gioica

ROMOLO fatto immortale, ci fa uedere, che gli huomini di ualore rimagono per sempre uiui nella memoria de gli huomini, perche la morte non ha, ne giamai hauerà potere cotra il ualore.







Ol che paffato al fuo
uiuer fecodo
Fu il primo
auttor del
gran nome
Romano,
D' vn' huom
cercosti idoneo à tanto

Ter confidergli il regio seettro in meno. La tama celebrana albor nel mendo (no, Ter più saggio hio, c' bauesse il germe buma Tempilio, il qual nacque Sabino, Di spirto raro, angelico, e dinino.

Cosi purgato hebb'ei l'interno lume, Chepole ogni suo studio, ogni sua cura Non sola nel po politica ossistima, Mas vicò, che asode al buso l'alma Natura; Onde la pioggia; al giel, la neue, el simme Nosca, & ogni altra origine più scura. Ogni spos suo suo suo suo suo suo suo suo suo La Natura sunfosta, entro a de coso.

L'amor di questo studio, e di quest'arte
Hebbe uel genio stio tant a potere;
Che ogn'altro amor più pio mădò da parte,
Et ogni lino penser diede al supere.
Esperabe cominciar le dotte caree

E, perche commente de dotte caree
A fursi per lo mondo allhor vedere
Di Tinhagora il saggio, il piè vi vosse,
E con le proprie orecchie vdire il vosse.

«Marwiellismin fü, se tanto apprese, Se cativo dotto fü, tanto s jacondo: Che ne primi arni stoi sia voce intese. Del più raro bivo, è banese accipe. Mesta a stata gillo apprese accipe. Roma a stata gillo apprese accipe. Ci vo più minone, è ban si persone prodese. Un più minone, è ban si persone e legge,

E, per actender l'animo, el l'oraggio
Di cialgano à gli fludj, è ben ch'accenne
Parte di quel, ch' vid, che' l'e fi fiaggio,
E donc albor Pithagora fi tenne.
Si mife Nume fabito in viaggio,
che fi degno penfer nel cor gli vena;
E giunfe, andando ogni bor nerfo Oriente,
Douc leggea quell'buom tanto prudente.

Le noua Dithagorica dottrine
Di Calabria in Crotona allor fiori a.
Hop pria, che ginno a la prole Sabina
Al gran dottor de la Filofofa,
Intorno algunta o la cirta canina,
Secondo ribbieda la torta via :
E pargli amuri, a fianchi, c. à le porte
Non bance villo mai cirtà più forte.

Toi, come pon dentro à la terra il piede, E mira hor quello, hor quel raro edificio; E leftrade, el piezze, e i tempi vede Fatti tutti con arte, e con giudicio; Chi foff enqle, con grande i nilmatta chiede, Chet auto nel fondarla hebbe artificio. Si molfe uno il pin escetio e è la majo il frust E coff jel fapera à Vamail tutto. (to,

Ruendo Hercole co buoi ricco di Spagna
Tornò, ch'à Gerion con l'alma tolfe;
Done il lito Lacinio il mar qui biagna,
Dopo cu lungo viaggio il paffo volfe.
Hor, mitre i buoi paficara quella campagna,
Il cortese Croton seco il raccosse:
Il qual allhor magnamino, e cortese
Godca senza città quello pasco.

Come ha fipplito al fio terrellre ponda Del fio ripplo gran figliud di Giove, Ginarda quel fito fertil, e giocoudo, Cofi poiver Croton la lingua mone: In quello piu myrato aer del mondo, Doue benigno il Ciel la manna pioue, Doue bor fid vidi la campagaa, è l'Ebria Vna cistà farà ricca, è fiperba.

Come girato baurà lo Dio qualely anno, Ch'aliuma quello, e quell'altro hemilpero, le lerbo à repoi tuoi qui nou vedamno, Ma d'una gran cittate sun nouo impero. Yai per quell'alfoi; u, che quil flamo, Fu d'ultide il parlar trousto vero, Ch'a' tempo detto algar la fonte altera, Z vo d'urt on ule nacque, e in che maniera.

Miscelo in Argo d'Alemon già nacque, Huom giulo, figgio, è dopresante, e faie, Kentre addomits on tratto egissi giacque, Gli appasse, edisse in sono il grande Alcide. Talsa vesso il tili il e faise capue. De in qualla paret il Cielmon di het amide, Done il ssesso por la como di proposito di Pranone cittati sonda, è viui.

Molteminaccie à quest dire avgiugue L'appas Die siè l'app di Mifecto; Se per alcun timore est diffiguene Dallio precetto; e dal voler del Cielo. Tofa ot de licite à questo puno ciugen; Corre per l'osfa à l'addormiro il vielo. Tal cele igido, el tremor, che l'or sento. Ft, chel Jonno da lus farue, elo Dio.

Il mifro Mifcelo efic del letto
Dentro d'a mente fina tunto trabato;
Bermavobilit Dio, ma quel, c'ha detto,
A la legge è contraro del Senato:
Che vuol. c'hog'ovo, che cerca il parriocetto
Lafiar, fin come reo decapitato:
Brama Alide ebidir, n'è 'afficera,
Che del alegge Aryolica ha paura.

Haues passate il Sole il mar d'Atlaste,
El arre era di qui del tutto nero;
Anzi era tauto in il passassamente,
Ch'empia tutto d'ardor l'altro hemisfero;
El anime del Ciclo etterne, e sante
Faccan lor corso verso il mare Hibero;
Egille prime appasse in Oriente
Si vedean declinar verso l'occidente.

Quando di noto in forno Hercole apparfe Al caudiar, Schwes (phylo) di core. E gli diffe tisheffo, e'l cor gli fiante Per quel, e'h aggunufe poi, di piu terrore, Di modo, che lo Dicoo (pour forno di che Et ei reflò fi vinto dal timore, Che penso di laçiare il patrio fito Contra il publico d'algo erdine, erito. Hor. Hor, mentre di fuggirsi ei s'appareccebia Per ubidire al gran figliuol di Gione, E vuol lasciar la sua fabrica vecchia Per gire à procurar fabriche noue; Al publico fifial viene à l'orecchia. Che fi cerca fuegir Miscelo altrone, L'accusa al tribunal, ribello il chiama. E contra il capo suo crindele esclama.

La-cofa per se stessa era palese, Che trouar le sue robbe in su la nane. Mostra il fiscale il già imbarcato arnese. E fà l'eccesso suo sempre pin graue. Si danno a l'infelice le difele, Ma chi da colpatal fia, che lo sgrane? In darno ei fu difeso in voce, e in scritto, Per effer troppo publico il delitto .

Allhor da certe palle eran di pietra Le opinion de giudici ritratte, L'une eran d'una tocca ofcura, e tetras El altre eran piu candide, che'l latte . La bisinca affolne il reo : la morte impetra La nera, e danna l'opre empie, e malfatte i De giudici due sassi hanea ciascuno Per giudicar , l'un bianco , e l'altro bruno.

Che dar.la capital fentenza denno, Alzando gli ocihi il reo languidi, & egri, Dice: O tu Dio, lo cui valore, e fenno, E le gran proue à regni alti, & allegri Di do dici atti illustri ascender fenno, Prouedi à me del tuo divin fauore, Poi che del fallo mio tu sei l'auttore.

Intando ogn'vn, che vuol con l'aura il Sole Torre al misero reo, quel sasso appresta, Che.col colore in pece di parole La sententia suol dar nera, e sunesta. L'orna ogn'un di quel fasso empie, che vuo-Ch'à l'infelice reo taglin la testa. Attende ei quel decreto empio, & inginfto, Che vuol del capo suo prinare il busto.

Colui, che quini à questo vificio intende, Su'l tapeto honorato il vafo volue; Et ecco, ch'ogni sasso, che giu scende, Di nero in bianco subito si volue. Pietre ne-S'allegra il reo, che vede , e che comprende se in bian-La candida sentenza, che l'assolue : che. E verfo Alcide i lumi humile, e fido Alza, e ringratia lui con santo grido.

Tofto che viene il vafo in giù riuolto, Resta ogni Senator tacito, e muto: E constupor si guardano nel volto, Che dal delitto il veggono assoluto. Poi che molto tralor discorso, e molto Hebber, da tutte fu chiaro veduto, Ch'egli del sogno suo detto bauea il vero, E ch' Hercole fe bianco il sasso nero.

Tunto, ch'al fin da tutto il parlamento Al caualier licentia si concede, Che parta da l'antico alloggiamento, E vada à fabricar la noua sede. Nauiga il mare Ionio egli, e T arento, Che già fondo ful mar Falanto, vede: Passa Sibari poi, col Salentino Nebeto, e'l campo fertile Thurino .

Come si danno i sassi, e i bianchi, e i negri, Queste, e molte altre terre vede, e passa, E finalmente à quel lito perviene, Done il nome del fiume Efaro laffa, E percuote col mar le false arene. Quindi non lunge vna marmorea cassa L'offa del gran Crotone asconde, e tiene ; Done la città noua ordina, e pone, E da quell'offa lei chiama Crotone.

> Cost questa città, che tanto approui, Hebbe il principio suo con si degna arte . E, s'altro io sò, che ti diletti, e gioui Saper, di pur, ch'io te ne favo parte. Vorrei saper, (disse ei) done si troni Colui, che infegnain voce, e in vine carte Quei, che l'eserno Dio secreti ascose Ne le propriesossantie de le cose. Molti

Molti (riftofe il cittadin cortefe)
Moftra quefta ficierza, alta, e divina
In quella noltra terra, e fina pale
L'afofa filosofica dottrina:
Ma quel, sche correr fa dozni passe
Ogn'en, ch' à tal ficierza fi alina;
A quefto studio e vni huom, ch' è raro, colo,
E non ha par ad vmo à la trop polo.

In Samo acquistò l'alma, e'l carnal panno, E in vary luogh il fluo fapere accrebbe. Ma penche de la patria livo irianno ( che le fe violenza) in odio egli hebbe s Yn volontario effiglio per qualch'anno ( Tanto de la fiu patria il mal gl'increbbe ) Si prefe, e venne ne la terra nostra, (stra. Doue mostrò i slio s'egeno, can'boggi il mo Doue mostrò i slio s'egeno, can'boggi il mo

Penetra tanto il fiso fishime ingegno,
L'occhio fiso interior, viapità chumano,
L'occhio fiso interior, viapità chumano,
che vede apreto il fimpitera nor eggo,
Se ben egli dal Ciel vinet lontano.
Intende à pieno ogni pianetta, efegno:
L'infissfo, el crofi fori toca com mano.
E cofi bene il Ciel moltra, e diferiue,
Chepar, che mato e ilsa fia fallme diue.

Tutto quel, che negò falma Natura Di far vedere à l'huom vifibilmente, Cerca con ogni fludio, & ogni cura Veder con l'occibio interno de la mente. La flus line mental lucida e, pura Ogni afcofa cagion vede prefente: E tutto quel, che con lo sfudio impara, Liberamente à ogn'ono apre, e dichiara.

E la (oftanza, c l'ordine, c l'effetto Sà d'ogui coja ; el fuo padre natio ; E poggia tanto il fuo puro intelletto, Chi a pien conofice la Ngatura, c Dio. E nulla à lui faper, dande è confretto L'aere à mostrane il têpo bor busi, hor vio. Di qual materia falfi, Cri in qual foggia E la newe, c la grandine, c la pioggia.

De'tsoni, e de gli ethèrei empi tormenti Suel la propria cagion parlando aprire; E come in acre due contrar violenti Fan de le mubi rotte il foco vofire. De le Stelle, del Ciel, de gli elementi Ciò, che chieder faprai, ti faprà dire. Dirà la forma, la mifira, e il pondo, E la werace origine del mondo.

Ma d'una cofa è ba!

Triactio dimoftrà le e, doue hai d'andare s
Che per un cero tempo non ardifa
Di voler dimandar, ne diffutare.
Nè vuol, ch' vuo domandando lo "mpedifca",
Se co' termini fitoi non fa parlare.
Cofi di cendo, gli moftra il camino,
Ch' at Fiolofo di giuda da vo, e dinino.

Gimfe Numa à le si a quiui intese. Ehora, e la legge à gli folari impossa. E qual fu la cagon, che l'mosse per de la capacita del capacita de la capacita del capacita de la capacita del capacita de la capacita de la capacita de la capacita del capacita de la capacita del cap

29.
Quanto commetta er orve ogni mortale
Innanzi è chi de l'ominerfo ba cura,
Che impedifice quel corfo à l'animale,
Il qual preferitto gli ha t'alma Nastra,
Moltrarui intendo s' come vaninefale
Del mondo in ferior danno, e i attura,
S'un per far l'animal, non vuol, che crefe,
Yittima degli besi, e degli hommini efa.

Non si deue à gli Dei vittima ossirire, Che saccia à la Nasura oltraggio, e damo, Kon dee quel cido gli luomini nutirire, Ch'al missiro animal toglie qualche anno. Quelle hossir, e per placar le disuine ire, Date à l'altar, che gli arbori ui danno; E ciò, che si compone di quel frutto. Che la bruigna Cerve ha produtto. Se la prodiga terra à noi nutrifée Tanti alberi, e tant'herbe, ond ella abonda; E fel'albero, e l'herba à l'huomo offrisce L'pno ogni frutto suo , l'altra ogni fronda : Ond'e, che l'huom si temerario ardisce Per l'ingorda sua gola , empia , e profonda, Del viner l'animal prinar prescritto, E nutrir se co'l fangue, e col delitto?

L'herba , labarba ,il feme , il frutto , e'l fiore Però felice fu l'età de l'oro, Al huom per alimento si comporta; E quel soane, e candido liquore, Che la mammella gravido n'apporta ; E quel si dolce mel , che con l'odore Del Timo, e d'altri fior tanto conforta. Dee di quel cibo l'huom restar contento, Che'l gregge contentar puote, e l'ermento.

La terva liberal gli huomini inuita Acibi d'altro gusto, e d'altre sorte, Soani al gusto, e vtili à la vita, Che fan la vita'a l'huom piu lunga, e forte. Sol l'empie fere il gran furore incita A godersi del sangue, e de la morte. L'orso, il lupo, il leon, la tigre, e l'angue Aman con empio cor la morte, e'l sangue.

Mal mansueto armento , e'l gregge molle , Che l'animo hà tranquillo, è temperato, Pernutrir se lavita altrui non tolle, E schinal altrui morte, e'l suo peccato; E talbor pasce il dilettenol colle, Talbor nel fertil pian l'herboso prato. E tosi il cibo , e'l natural conforto Prende, senza ch'altrui faccia alcun torto.

O quanto è gran delitto, è quanto e inginsto. Ne sol la lepre; el caprio sugettino O quanto è trifto ; e scelerato effetto, Che debbia un bufto afcondersi in un bufto : Ch'ingraffar debbia un petto un'altra petto: Che sia à vui animal benigno, e giusto Per l'altrui vita il viuer interdetto; Che per tenere in vita un'huom cent'anni, Tanti corpi à morire un sol condanni.

Non può de frutti il numero infinito, Che la terra ti dà si liberale, Cibare il natural vostro appetito, Senzaferire altrui, fenza altrui male? Che non seguite ancor, crudeli, il rito Di Polisemo ? e'l piu saggio animale , Che non ferite ancor co'l vostro abuso, Per satisfare al ventre empio, e mal'oso?

Perche si contentà l'humano ingegno Di dar co frutti il debito riftoro A le sue vene, al suo carnal sostezno. Il frutto, il latte, e'l mel fu il cibo loro, Ne contra gli animali armar lo sdegno . La lepre per i campi era ficura, Ne de l'humana rabbia hauea paura.

I paghi augelli allhor liberamente Per l'aere innanzi à l'huom batter le penne: E'l pesce per la sua credula mente Sofpefo albamo il pefcator non tenne: Che l'huo non hauea ancor macchiato il dete Di sangue, onde dapoi si crudo venne : Anzi era , effendo ogn'un senzasimore , ) Vn mondo pien di pace, e pien d'amore.

Qual poi foffe l'anttor di quella etate, C'hebbe al vitto de l'huom si grata innidia, Sccacio dal'buom la sua natia pietate, E die luogo a la nostra empia perfidia, Efe, che l'huom con ogni crudelsate La forza in opra apor venne, e l'insidia; E crudule, e tiranno il ferro ftrinfe, E nel sangue ferin macchiollo, e tinfe,

V ccife, ma ogni belua ardita, e forte. E, senza punto bauer lor carni à sebuo. Vinande ne fè far di varia sorte. Tanto, che'l lor humor troppo, e nocino Oprò, ch'à l'buom s'accelero la morte. Che quindi nacquer gl'infiniti mali, Ch'accortano le vite de mortali.

Quindi

Quindi l'buom venne poi piu crudo , e fello , Ch'à l'animal dimeftico fe guerra; E fece con l'ingiusto empio colsello Prima il porco cader gridando in terra, Dicendo, che fu à Cerere ribello, Che'l gran mangiò , c'hauea posto sotterra: E ne fece hostia à lei , perche l suo danno Tolta del grano hauca la speme à l'anno.

Scanno poi ful'altare à Baccoil becco. E trouar seppe scusa, che'l meschino A la sua vigna il pampino hauea secco, E la steme à lo Dio tolta del vino. Mail fe, che di lui volle ungersi il becco; E con l'officio , ch'ei finfe dinino , Per iscular la sua ingordigia ingiusta, Chiamo la morse sua legale, e giusta.

E, che sia il ver, che la gola fu quella, La qual vi fpinse à l'empio sacrificio: Che fece mai la fertil pecorella, Che'l mondo ne sentisse pregiudicio? La qual co'l nettar de la sua mammella Fà per ogn'huom si liberale vificio? Che con la Lina sua ne forma il manto, -E con la vita fut ne giona tanto?

Chemale il bue fe mai puro innocente, Che tato stratio, e mal per l'huom sopporta? E pur la seure, e la peruersa gente Contra ogni legge àlui la vita accorta. O quanto è indegna quella iniqua mente Del nobil don , che Cerere n'apporta, Ch'à quello agricoltor percote il volto, Che dal'aratro baneapur dianzi tolto.

O voglie , troppo a l'honestà vimiche , Hor , quando s'udi mai si crudo essempio ? Quel , che durò per lui tante fatiche , Vbidiente bue, conduce al tempio. Quei , che rife tant'anni à lui le foube, Percuote con la scure inginfto, & empio. Quel proprio agricoltor liniquo atterra, Che tanti anni per lui ruppe la terra,

Ne basta, ch'un'error si infame, e crudo Con si ferino cor gli buomini fanno, Che, per farsi al mal far riparo, e scudo A al innocenti Dei la colpa danno . E, che'l bue fan restar de l'alma ignudo, Dicon , perche gli Dei gran piacer n'hanno: E in pregiudicio del futuro grano Fanno bostia del più bello , e del più sano .

O sciocchi, e forse à un tratto ognun non corre, Tosto che l'miser bue s'apre, e si parte. E forse ognun la mente non discorre De gli alti Deine la sua interna parte. Quant'era meglio al suo Signor no'l torre Dal crudo aratro ,ie da la rustica acte : E viuer di quel gran, che potea trarne, Più tosto, che la sua dinorar carne.

Onde, oime, nasce un desir tanto ingordo Del cibo irragionenole, e vietato è Siate, vi prego, al mio voler d'accordo. E non vogliate far sigran peccato. Deh, no'l fate, io vi prego: e vi ricordo, Che, se mettete il bue sotto al palato, Mangiate un postro proprio agricoltore, E fate forfe error molto maggiore.

Hor, poi che Dio la mia fauella moue, E quel, che v'ho da dir, mi pone auante; Al regno voglio anch'io salir di Gioue, Voclio le spalle anch'io premer d'Atlante. E quindi poi cose stupende, e noue Vo fare vdir al vostro animo errante. Hor vdite il dir mio, mentre apre il velo A secreti mirabili del Cielo .

O verme bumano attonito, e flordito Quanto dal ver col senno t'allontani. Onde, che tantoil regno di Cocito Temi, e la morte, e gli altri nomi vani? Tofto, che'l vital corso hanno fornito I corpi , o sien ferini , o siano humani ; Son fatti polue, o-dal tempo, o dal foco, Et a viner van l'alme in altro loco.

L'alme

ueric for

me.

Euforbo Pitago

L'alme non poffon mai fentir la morte, Perche fur fatte eterne, & immortali: Ma van , come di lorporta la forte , I corpi adanima d'altra animali . E mi fouien, che ne la Frigia verre, Quando Troia fenti gli estremi mati, Io era Enforbio, e gid di Panto nacqui:

Quini al fin Menelao ferimmi , e giacqui . Nel petto qui con l'hasta on colpo crudo Mi die, tal che fe via l'anima andarne: E in Argo il mio riconoscinto bo scudo Nel tempio di Giunon piazato flarne .

Tofto che de la carne refta ignudo Lo firto ad animar corre altra came. Cofa non può giamai perire alenna , Ma ben loco cangiar forma , e fortuna .

Da questo corpo qui l'alma si parte, Et à quel corpo là subito arriva. Ritornapoi di quella in questa parte, E in vari tempi varij corpi annina. E, se ben l'alma nostra ha ingegno, & arte Talhor và in qualche fera, e la fa viua. L'alma talbor d'en lupo, o d'un leone Dentro al corpo d'un huom s'annida, e pone.

Come la cera hor questo, bor quel suggello Soglion mostrar di noua imago impressa; E se ben forma bor questo volto, bor quello. E' la cera però sen pre la stessa : Cosi, se ben nel iupo, o ne l'agnello Auien , che la nostra alma si sia messa , L'anima è la medefina , ch'era prima, Ancor che noua imagine la mprima .

Hor perche il ventre rio fuggir non faccia Ogni pietà da voi , vi dò conforto , Che lasciate la carne, che vi piaccia, Chevinutrisca il mele, il latte, elborto, Che far potresle a tanola, & a caccia A qualche spirto, a voi congiunto, torto. Non cibi il sangue il sangue con periglio, Chemangi il figlio il padre, il padre il figlio.

E poi che in alto mar wi fon condutto, E che vento propitio il legno mone. Vi vo mostrar , che non è cosa sotto Lo ciel , th'al fuo girar non fi rinone . Sia che fi fia qua giù , comi è corrotto , Si vede rineftir di forme none. [ Ciò, che tronar si puote, è errante, e pago,

E prende andando ognibor nonella imago. E'l tempo sempre appar con noua fronte, E dhora in hora un nono tempo forge . Come corre ogn'bor nono il fiume, e'l fonte, Che fempre verso il mar noua onde scorge. Perche l'acqua , che pria calò dal monte, Quella steffa non è, c'hor vi si scorge. Quella, che vi paffa bor, più non vi fia, Chel'altra onda , che vien , la fa gir via .

E cosi giustamente i tempi fanno, Ch'un fugge, un feque, e sepre han vario sta-E rinouano il giorno, il mese, e l'anno, (to: Ma non rifan giamai quel , ch'è già flato. Vien notte, e poi le tenebre sen' vanno, Et apparisce il di Incido, e grato. Viene yna notte poi del tutto nona ; Che quella, che fu già, pin non si trona.

Ma non veggiamo noi , che'l giorno stello Non mostra tuttania la stessa luce? Che la sera, el mattin rosseggia, oppresso Dal vapor, che la terra, e'l mar produce : Ma quando al nostro globo è men da presso Il Sol, nel'alto Ciel pin chiaro luce. Ch'à noi non può mostrar rosso il suo lume Il vapor, che fa il mar, laterra, e'l fiume.

Neta Dea, de lo Dio Incido, e biondo Sorella, ogni bor la stessa à noi si scopre, C'hor'e cornuta, hor mezza, hor pien'ha'l to fi trastos-Hor tutto'l lume suo nasconde, e copre. (do, E fà le cofe ancor del basso mondo ( Qualfi siala cagion, che questo adopre ) Hor piene, bor wore, e viene anco ad oprare C'hor feema, hor crefce, e mai no poja il mare. E mentre

Il Tempo in diverte forme.

Il giorno fi cangia .

La Luna

66 Anno nel- Ementre l'anno un anno in giro è uolto, Non imita egli ancor la nostra etade? No cangia anch'egli in quattro guise il uol No muta anch'ei natura, e qualitade? (to? Quado il Sol nel Motone il seggio ha tolto, E i prati già uerdeggiano, e le biade, D'herbe, di fior, di fpeme, e di trastullo Non ne suole ei nutrir, come un fanciullo?

> . Ma come al Sole il Cancro apre le porte, E che'l giorno maggior da noi s'acquista, E per lirbar le fette d'ogni forte, Ooni berba il seme gid forma, e l'arista; L'anno un giouane appar robusto, e forte A l'operatione, & à la uista: .E'l calor natural tanto l'infiamma, Che tutto ne l'oprare è foco, e fiamma.

Come à la Libra poi lo Dio s'aggiunge. C'hauea prima il Leon tanto infiammato. L'anno da tanto foco si disgiunge, Et uno aspetto à noi mostra piu grato: A quella età men defiosa giunge, Che fa l'huom piu prudente , e temperato; A quella et à che piu ne l'huom s'apprezz-Ch'è fra la gionentute, e la vecchiezza.

Dinenta l'anno poi debile, estanco, Il volto crespo, assitto, e macilente: Il capo ha caluo, o'l crine ha raro, e bianco: Raro, tremante, e rugginoso dente. Trake con difficoltà l'antico fianco; Al fin del corpo infermo, e de la mente Cade del tutto, e muor: ma ne conforta. Che'l nouo tepo un nuouo anno n'apporta,

E'l corpo human si volue, e si tras so ma In mille guife. noi fummo già seme, Ne volto d'huom vedeasi in quella forma; Ma fol del futuro huom p'era la speme. Ma l'alma Dea , ch'ogni composto informa, Ne formò molte membra unite insieme; E data l'alma al corpo, oprò, che faluo Finito il tempo vici del materno aluo.

Piangendo senza senno e senza forza Esce à la luce il pargoletto infante; Poi cresce e i quattro piè d'andar si sforza, E come vn'animal si spinge auante. Indi il vigore in lui tanto rafforza, Chetutto il peso suo portan due piante; E vatanto crescendo à poco à poco, Che giugne à quella età, ch'è tutta foco.

La piu temprata età di già possiede, Che di vigore abonda, e d'intelletto; Per quella inferma età poi mone il piede, Che guida l'huom verso il funebre letto. Tal che chi stà qualche anno, e dopo il vede, Non riconosce il trasformato aspetto: Perch'ogni età talmente il trasfigura, Ch'un tempo, che l'buom stia, no l'rassigura,

Milon, che die co'l sol pugno la morte A tanti mostri, efe si rare proue, Che pareggiò quel canalier fi forte. Ch' Almena partori del fommo Gione, La peggiorata sua lagrima sorte, Mentre si debilmente il passo mone . E mentre per l'etd, ch'entro l'agghiaccia. Si vede si tremanti hauerlebraccia.

Colei, c'hebbe già il tito! d'esser bella Che'n due volte da due venne rapita, Mentre prende lo specchio, emira anch'ella La guancia crespa, assitta, e scolorita, Vn fi grane dolor l'ange, e stagella, Ch'odiale ftessa, la souerchia vita; E stupisce fra se, che per quel volto Il mondo fossesottosopra volto.

Tempo empio, e rio co i cridi inuidi denti Ogni cesa qua giù struggi, e risolui; Sotto cltra forma al fin tutto appresenti, Mentre con gli anni tuoi t'aggiri, e volui ; E questi, che chiamiam quattro elementi, A poco à poco in altra forma volui. Hor del modo, che tien, uò farui ac:orti Ter far, che l'un ne l'altro fi traspor:i.

Ha quattro corpi genitali il mondo, che dogni cola fin principio, e feme. Due finz grantisi due, chumao il pando. El glebo inferior formano infeme. Tira la terra, e l'acquei il pola findo; rolan gli altri del parti altr, e furpreme. Sopra la terra el asque al pola de l'acci il co., Tin paro fopra l'acra d'ema el l'oco, Tin paro fopra l'acra d'ema el l'oco.

Di questi se ben san fra lor distinuti, Tutti i copi non semplici si sano. E, come del tro coso al sin son sujunti ... Ne qu'stelle elementi si disfrano. Tutti nel tor sini vengon vassimit Daquel principi, onde l'origine banno. Totro i secco d'actron, si gest si signe. E in acqua il copo sio vissore sacce.

Leuxo à l'acqua avora il freddo e'l pejo, L'hbumido ellala in aere, e in aere aferade : Too i più puro, perug co da (clod algo), la fico lucidiffimo i accende. El faca autro rilo canderfigi, e prefo. Tu grante corpo, in aere in giù dificade. Toto à l'aere il calor l'humor fi fonde. E d'aere qual fu pria, fi falce in onde.

Cosi l'acqua sallbon's vuisce, e serra; Che, quando avica, che l'humido n' essale Il feeddo la coorge, a e la serva, Lome si può reden nel sur dessale. Ciò, chè qua giù, noua se qua affera Per ordine, e missione maturale. Ciò, che and mondo infriro si troua, Acu si perde gama u, ma si triona.

Nalien si dise quel, che d'un soggetto Si comincia si sumar quel, che non erai. Morir si diae quel, che vien costretto A menen de la sua forma primiera. Hors, poi che vid i quello si quello disetto, Non si pav dir, chi deuma cosa pera. In somma in questo mondo errante, e vago Cos non pob durar sotto uma imago,

E quella età de l'or tanto felice, Che lip per l'huom li femplice, e si pura, Nuo passà d'austro secto instituce, Che das servo vitien nome, e natura. De le cos la Deavinouatrice, Done su terra giò flabile, e dura, l'et molle; e instabil mar, done su s'onda, Fè molle; e instabil mar, done su s'onda, Terra, chor d'habilanti, e ville abonda.

Jo cento miglia già lontan dal lito
Con gli occhi, c'hāno [eggio in questa fronte,
D'olfreche, e conche von numero infinito
Vidi, & altre opre alfai del fallo [onte.
E da perjone degne auche bo [entito
Esferfi ritronata in cima al monte
V'n accora antichissima es sa (egno,
Chel mar u'hebbe altra volta imperio, e re

Quanti campi bo villi o fertili, e allegri 4 in infelici flagni trasformare: E quanti figani ancor languidi, & egri Ho vedati dapoi fertili arare: E i dilinuj tale voltati monti integri Non han portali, e poli in meczo al mare? Qui vera terra, hor vè vua fonte none, Altrone era vu gra finne, for non fi spone.

In mille, e mille lnogh i è veduto
Albor, che l'etremato apre la terra .
C'om finme i qualche parte e fino veauto,
V'a dro ha prefa i fino camin forterra.
I finme l'icoin Freja pa perduto ,
Doue yna gran voraggine il fotterra .
Ter altra bocca poi lo flefo finme
Eleç, e fa l'onde fine vedere al lume.

Et Erafino, che in Áreadia forge, Auche flotterna de li huomini s'afconde. Paficia agli amenti d'Argo il forfo porge, Là doue il gioreo aperto haue le fronde. Et in Missa, onde folea feorger, sono forge Per lo steffo canal Caico t onde. Re la fertil Siellia l'Amasfeno Hor è fecto del tutto, hor taluo ha pieno.

Ll Elfiume

E'l finne Anigro in Grecia già non eorfe
Con l'onde doit al mar prograte, chia o
E, poi de fie Centauri, e Aliado decorfe
Guerra, non è ogu hor cosfo, e corre amaro?
Fertia andra tutti Centauri application
In quellimpida finnte, filamoro,
E, é géliè ver quel, che i Porotihanferitto,
Le feccielo infettar d'Hercole innitto.

Dolee cinque giornate in Scithia Hipano
Con will generale al mar diferent e
roi fi fi d'um phor flatto, e firano
fi mar phor flatto, e firano
fi mar di mar de miglia al bor fi rende
Nelvo da terre Faro per e lontenno,
Le hor per terra firma vi s'afende.
Cisi d'acte e dutiffia e firo il marce el flatto,
E horgi or mar vi và cel piede afeiutto.

Con terra ferma Lenca era congiunta,
Hor de qu'intorno il mar la cinge, e bagna.
Nelfina, che fir vede effer digiunta
Da la feconda Italica campagna,
Vinta folena effere à la punta
Di Reggio; & hora il mar, che la feopagna,
Hàli corfo, ou era terra e cofi occorre;
Chi luego falli hor terra ferma hor corre;
Chi luego falli hor terra ferma hor corre;

E, se tu cercherai d'Itelice, e Bura De le figlie d'Ion mirabile opra, Tronerai, che Unislabile Natura Puol, che l'erseituto mar l'assonta, copra. E le trorri mostra fuol, e le turna Ogni nocchier, che l'mar vi varca sopra. E cost anien, ch' va cerchio stesso les sienes Horail mar nel sino gembo hora la terra.

esppression di vision de la composition del composition del composition de la composition del composition

Nel pian Pitreo le fotterrance fivade
Gran vonto banean ne la lor parte interna, y
il quale, amico de la libertade;
Bramana à l'aria softe tohana, e fuperna.
Hor, mentre il fine desse giripetade,
Che si spregioni suor de la cauerna,
La Neurua al terreu, che dave, e basso
si sila, consiglia, e chiudad au outo il passo.

Tanto, che'l vento o 31 offio apre le labbia; E d'apriri la firada i affatica; El terren, che non vool, ch' offa di gabbia; Stà duro à l'infoleste ama nimica. Sporç al vento a terra, e fa c'el thabbia Gonfato il ventre, come una veffica: E, mestre ella il fuo cuoio apre, e fende, off guija d'un pallon fi gonfia, e tende.

Hor, mentre la Natura il vento accefe
A fuegin funo da legno d'Acheronte,
E fece, che la terva güel contrefe,
Alpiam Pitteo se trasformar la sonte,
Ch'en globo vi sormò, che tanto assesse,
Che'l loco si cangiò di piano in monte;
Tal, ch'unche il monte, el piam si rinonellas.
E per tal quara Matria e la best

L'aqua (ch'il credirie) refi acqua, e prêde, Sendo açua, atara apparëza, g'atro flato. Edifica ha vu fonte, çmëre il Sari pilede Refi mezzo giorno, è feddo , anzi gelato ; E, quando il Sole in Oriente aferne , O maore in Occidente, è temperato. Bolle di mezza notre, è temperato. Si cigit hor verfo il gionaccio, hor verfo il fo

On altra Epiro n'hâ detta Atamante, Che mentre crefes, C'hâ le corna noue La Luna, accede on legnoi n'o vinflante, Come iai il foco, e non la fonte troue. Haunei Cilcuit en finen pià importante. Che fico el luman pia periglio proue; Chi à vine bêre le parti al fore mapera. S'amplicathy bet tocas in dasa pièrra.

In Ethiopia alcuni laghi ftanno, Che, s'à vaso alcun bee del lor liquore. O correre in furor subito il fanno, O gli dan graue un fonno per molt'bore . Quei, ch'à trarsi la sete in Grecia vanno Per lor destin dentro al Clitorio humore, (Qual si sia la cagió, che questo apporte) Han sempre in odio il vin , come la morte,

Chi di quel fonte bee, gode de l'acque, Et ha pin, che si puote, in odio il vino. Racconta alcun, che questa cosa nacque Dal gran Melampo medico, e indonino : Che dipoi , ch'à Giunon l'orgoglio Biacque Di quelle, ch'al suo Nume alto, e dinino Dipare g'arfi ofar, di Preto figlie, Fe sì, che nacquer queste maraviglie.

Solean queste fanciulle effer souente Ebre, per hauer troppo il vino in pregio, Poi con un glorioso, & imprudente Di Giuno bauer dicean volto pin egregio .. Lor di furor la Des sparse la mente, E il vin lor pose in odio, & in difpregio, Ne fol non differ poi deffer fi belle, Ma per certo tenean desser vitelle.

Melampo, che non vuol, che sempre annoi Etna, che tanto foco ancor mantiene, Le figliuole del Refuria si acerba, Pon tutti in opra i pij rimedij suoi, E co'l canto il furor cura, e con l'berba. Quella purgation gittò dapoi (Ond è, che ancora al vin l'odio riferba) In quella fonte, e ogn'un, che poi ne bebbe, -In odio, come il morbo, il vin sepre hebbe,

Contrario à questo in Macedonia vn fiume Corre, detto Lincefto, e in modo offende, Che fa non men del vino ebro l'acume De l'intelletto à ogn'un, che berne intende. Fenco, lago d'Arcadia, mentre il lume Maggior del Cielo à quei di sotto splende, Colonda inferma ozn'on, che ber ne proua; A chi ne bee di giorno, è sano, e giona.

Son due fiumi in Calabria, che fan bionde Le chiome, è il nome lor Sibari, e Crato . Chi vi si lana il capo, hà da quell'onde Quel don, tanto à le donne ville, e grato. E chi nel fonte Salmace s'asconde , D'huom non diuenta un corpo effeminate Non cangia ancora il cor forte, e virile? Non dinenta codardo, abietto, e vile?

E cost auien, che'l fonte, il fiume, e'llago Dinerle forze in vary tempi acquista, Ethà il proprio valore, errante, e vago. Già quell'acqua beneaft, & boggi è trifla, Con la virtute ancor cangia l'imago, E trapassa d'infetta in lieta vista. (fella Hor dolce, & hor falmastra, hor bruna, ho Hora schina al nostr'occhio, hor grata, e belle

L'Ortigia isola in mare altre fiate Mutaua instabil luogo ogni momento. Le Simplegade ancora evan mandate Per l'onde à galla, oue poleua il vento: Et hor, che stabilite, e ben se mate Han dal fondo del mar buon fondamento ; Al mare, e al vento immobili si stanno, E tempestinle à gara, elle non vanno.

Non crediate, che sia per arder sempre : Ne men sempre arse: e co'l tempo conniene. Ch'altra proprietà quel monte tempre. Ciò, che fotto la Luna si contiene . Convien, che per rifarsi si distempre. Qual si sia la cagion, che'l foco accenda, Connien, che venga à fine, e piu non fplenda

Se vogliam dir, che'l corpo de la terra E' tutto quanto insieme pno animale, Che vine, e che lo spirto, c'hà sotterra, Connien, che spiri, e in varie parti essale ! Vi dico, che'l suo moto Lor apre, bor serr. Quefto, e quel paffo al suo spirto vitale: E,poi che'l suo spirar suol cangiar loco, Conie, che perda in giorno Esna il suo foco.

E, se da questo quelle fiamme impetra, Che ne le sue cauerne ampie, e terrene I venti fanno prtar pietra con pietra, C'hanno il seme del foco entro à le vene : Non però me dal mio parere arretra, Perche, come à le parti alte, e sevene Potranno vicir glimprigionati venti, Quei fochi resteran del tutto fenti.

E, se vena di solfo, e di bitume Fà, che continuo ardor di quel mont'esca, Connien , che'l foco , e'l tempo la consume : Ch'effer non pud , che in infinito crefca . Tal, che non manderd piu in aere il lume, Tofto che manchi al foco il cibo, e l'efca. Tanto ch'è ver , che'l monte ini infiammato Non è quel , che farà , ne quel , ch'e flato.

Appresso à l'Hiperborea e Pallene Di tal virtute vna palude hà l'onde, Nomata Tritonica; che s'auiene . Che noue volte vn'huom quiui s'affonde, La penna intorno à lui subito viene In copia tal, che in vno augel l'asconde. Alcune maghe in Scithia empie, e fatali

Maghe di S'ungon le membra, e fansi augei con l'ali. E, se pur qualche se quelle cos hanno,

Che tutto il di si veggono auenire, Tutti quei corpi , che si putrefanno , Non li veggono in breue connertire In animai , che poi fpirano , e vanno ? E qual cosa effer può più da stupire Del Ape, che d'ambrofia il mondo pafce, Riguardando al principio, donde nasce ?

Mille, e piu volte s'è vista la proua, Che da gli eletti , e putrefatti Tori De l'Api la progenie si rinona, Che si soglion nutrir di manna, e fiori. Poi la citt 3, che'l lor consiglio approuas Empion di quei dolcissimi liquori, Che necessary sono al lor gouerno, Mentre gli amati fior lor toglie il perno . E d'un corfier magnanimo, e gentile, Che ferne tanto à l'ufo de la guerra . Non nasce il Ca'aurone infame , e vile . Se morto à putresar si pon sotterra? Del Granbio un' animal piu à lui simile Nafie, se senza braccia si sotterra ; Del tristo Scorpion prende la faccia, Che co'l crudo velen morte minaccia ..

Tofto ch'à vn-corpo vna forma s'innola, Forz'e, ch'pn'altra forma abbraccia, e bra-Vn verme d'una picciola Tigniuola (me, Nafce , che'l molle fil rende , e lo stame . Di verme fassi una farfalla, e vola, Ne vuol piu incatenar l'antiche trame . Il Colombo , il Panone , e gli altri augelli Si fan d'un buouo greue aerei, e fnelli .

Quel seme, onde le Rane hanno gli heredi, (Chil crederia?) si genera di loto, Che nascon da principio senza piedi, E poi gli acquistano atti al salto, e al nuoto. Del'Orfa da principio nascer vedi Vn parto, che per parto non è noto; Poi la lingua materna il formatale, Che'l fa d'un corpo informe un'animale.

El'Api ne la lor picciola cella Hanno i principii lor di membra ignudi : E prima, che'l piè formino, e l'ascella, Se ne stanno on gran tempo inette, e rudi e Poi vola ogn'una pia leggiadra, e bella A far seruitio à'lor publici studi. La midolla de l'Huom morto , e sepolto, Putrefatta che s'è, d'on Angue ha il volto.

Pure ogni forma , c'habbiam detta noua , Dal'altrui corpo il suo principio attende: Ma viè pn'altro animal , che fi rinona , E da se stello il suo principio prende . Vn singolare angello si ritroua, Done pin grato odor l'Affiria rende ; Ch'è detto da gli Affiry la Fenice, Sopra d'ogni altro augel , bello , e felice .

Calaurone di che naice.

Non

## Scithia.

Api dőde

nationo.

rinoua.

Fenice fi Non pasce il suo digiun di seme, e d'herba, Ma d'ogni odor piu pretiofo, e fanto . Continuo in vitala mantiene, e ferba L'ambra, l'incenso, e de la mirra il pianto. Compon sopra vna palma alta, e superba, Quando vuol rinouar l'etate, e'l manto, Vn nido allbor, c'ha la sua età fornita, E vifto ba cinque secoli di vita .

> L'empie di nardo, cinnamomo, e croco, Poi tanto al caldo Sol vi batte l'ale. Che fra gli odori al più cocente foco Del giorno spira fuor l'aura vitale. Cosi finisce il suo tempo: e in suo loco Di lei fi forma un picciolo animale, Che fa le piume poi cosi leg giadre, Ch'à rimirarlo par la stessa madre.

Poi , quando à tale età giunta si vede. C'ha coraggio, poter, forza, e gonerno, Afferra il nido suo proprio co'l piede, La culla propria, il pio rogo materno; E di dinotion piena, e di fede Accesadi pietate il core interno A la città del Sol volando paffa, E nel suo tempio santo il porta, e lassa.

E che di più stupor può far Natura Di quel, ch'à l'animante Hiena aniene? Ch'effendo maschio il proprio effer gli sura, E di sposo, che fu , sposa diniene ? E, mentre pn'anno in quello ftato dura, Quel sopra il tergo suo sposo sostiene, A cui già preme il dosso. ed'anno in anno Hormarito, hora moglie ambo si fanno.

Il picciolo animal Camaleonte, Che fol de l'aura vine, onde rispira, Seben non cangia la sua propria fronte, Cangia il color, ch'à se vario ogn'hor tira. Quel Re, che già sotto l'Imauo monte Quel Lupo fessi, che si lunge mira, Aurea da la vessica un'acqua impetra, Che si congiela in pretiosa pietra.

E, s'hoggi raccontar voglio ogni cofa, Che d'una in altra specie si trasporta, Farà prima la notte atra, e noiofa La bella alma del di rimaner morta: E non per questo ogni cagione ascosa Ne potre dir: che'l tempo no'l comporta. Si cagia ancora ogni Imperio , ogni Regno , E tal hieri vbidì, c'hoggi e'piu di gro.

Troia, che gid de l'Asia era Regina, Ricca, e felice sopra ogni altra terra. Che per dieci anni i fiumi à la marina Correr di sangue fe per tanta guerra; Hoggi non è fe non herba, e ruina, E piena d'offa, e coltinata terra: Emostran per richezza, e per thesoro I sepoleri, che v'han de gli ani loro .

Chiara fu Sparta già, chiara Micena, Chiaro di Cadmo il Regno, e di Minerua: Hoggi il sito di Sparta è nuda arena , Giace Micena, el altrhi leggi offerna. Che resta hoggi di Thebe , e che d'Athena, Che già parte de l'Asia bebber per seruat Di si chiare città vedete, come Hoggi non resta al modo altro, che'l nome

La fama gid per tutto ha pieno il mondo, Di quanto cresce hor la Dardania R O MA Nel seno presso al Tebro piu secondo. Done già nacque chi dalui la noma. Da questa, come il Regno alto, e giocondo Vuole, ogni Monarchia fia vinta, e doma Sarà soggetto il mondo in ogni parte A la città del gran figlinol di Marte.

Cosi crescendo cangia il primo stato, E miglior forma in ogni parte prende, Poi che de fette colli, e d'un gran prato Vien tant'alta città, ch'al cielo alcende. La qual reggerà il mondo in ogni lato, Per quel, che da' Profeti fe n'intende: Et Heleno ho in memoria, e quel, che diffe, Mentre in Euforbo il mio firto già viffe ?

Ll 3 Mentre

Vrina in pietra pre tiofa.

Hiena in

maschio,

hora in fe

mina.

Done i nipoti tuoi poi fonderanno Vnacittà di si nobil presenza, Che di quante ne fur , sono , e saranno , Haurà piu cor, piu forza, e piu prudenza: E i saggi suoi patrieii d'anno in anno Moltiplicando andran la sua potenza, Fin che det sangue tuo quel nato sia. Che le dard la somma Monarchia.

Per faluar l'bonor Frigio in miglior loco.

Questo divino, e glorioso Augusto Come l'baurd goduto il nostro mondo . E che lasciaso haurall humano busto L'alma, sostegno al suo terrestre pondo, Daralo spirto suo purgato, e giusto Al pin felice Cielo, e pin giocondo. N'haurà la terra il nome, e'l mortal velo. De la bell'alma sua godrassi il Cielo.

Questo mi ricordo io dal saggio Heleno Al gran figlinol d'Anchise esser predetto: E di somma allegrezza bo colmo il seno, Poi che'l suo vaticinio hoggi hane effetto : E che in quel lieto, e fortunato feno Al Ciel la città noua alza ogni tetto: M'allegro, che rincesse, il Greco sdegno Con grande vtilità del Frigio regno.

Ma , per non vscir tanto del viaggio . E.per drizzarmi al fin del mio sentiero , Ciò, che la Luna star sotto al suo raggio Vede, trasforma il suo volto primiero. PER ò discorra l'huom trudente, e saggio Con fana mente, e con giudicio intero, Ch'effendo noi corpi terreni, è forza, Che trasformiam questa terrena scorza.

Ne solamente il corpo si trasforma: Mal'alma, effendo volatina, e lene, Da noi partendo, un'altro corpo informa, E qualità da quel corpo ricene: Perche, Sadons feradila forma, E' forza, che'l discorso d lei si lene, Onde in quel corpo un'altra forma prende, Dapoi che già intendeua , hor non intende.

Tanto, che di ragion dobbiam prinarne Di mangiar l'animal per men periglio, Dapoi che in lor van le nostre alme a starne, Come del corpo human prendono essiglio. Che potrebbe talhor mangiar, la carne Il padre del figlinol, del padre il figlio: Che, fel mio padre in quel eorpos interna, La carne à divorar vengo paterna.

Suol l'alma ancor d'un bruto entrare in noi ; El organo tronando pin disposto, Acquistalume à lumi interni suoi, E vede quel, che pria gli era nascosto. Si che quell'animal piu non s'annoi, Done può il padre nostro effer riposto: Lascisi pure il bue, che'l giogo porte, E che il tempo gli dia, no l'huom, la morte

Deb, vi moua à pietà col suo muggito Lo 3 pena nato, e tenero vitello ; V'intenerisca il cor col suo vagito Il lascino capretto, e'l molle agnello, Perischiuar, che ne l'human connito Non si mangi altri il figlio, altri il fratello ; Che non rendan le mense empie, e funeste Di Thereo le vinande, e di Thiefte.

Quell'arme da l'agnelle bauer vi piaccia, E bastin, ch'armar ponno il corpo ignudo, A fin, che, quado Borea il modo agghiaccia, Facciano al postro sen riparo, e scudo. Bastini banerne il latte, e non si faccia Oltraggio al corpo lor col ferro crudo. Toglia le rete, e l'hamo al pesce il risco De la morte, a l'augel la rete, e'l visco.

L'huom

L'huom pud qualche animal nociuo, e strano Vecider, perch'altrui non faccia scorno: Ma non faccia di lui poi cibo humano : Fiaccare al fuo furor gli basti il corno. A lo scolar , che poi fu Re Romano , Questo fe vdir Pithagera quel giorno. Molte altre cose poi col tempo apprese, E tornò senza pari al suo paese.

Pien di filosofia la lingua e'l petto Tornossi Numa al sen patrio Sabino: E con lo fludio poi tanto perfetto Si fece, e col suo ingegno alto , e diuino, Che Refu dal Roman popolo eletto Poi ch'andò in Cielo il fondator Quirino : Et ei, c'hauea al giouar l'animo intefo, Accetto di buon cor lo scettro , e'l peso .

De la superba Roma il Resecondo Saggia una Ninfa Egeria hebbe conforte, Ch'ainto à sopportar si grane pondo Gli die col profetar la fata forte . E'l fauor de le Muse ancor secondo Hauendo in tanto imperio, ei fe di sorte, Ch'à l'aurea pace, al dinin culto, e vero Seppe un popol ridur cotanto altero. ..

Poi che ben quarant'anni bebbe regnato, Lasciò con grande bonor la vita, c'i regno, E fu dal popol pianto, e dal Senato: Paffar nel pianger lui le donne il fegno. Fu al fanto rogo, & al fepolero dato Con l'honor , che potea Roma , piu degno , Su'l Tebro intanto, e in tutti i fette colli . Occhi non fi vedeana fe non molli .

La moglie Egeria, ofcura il volto , e'l manto , Parmi , mentre ch'io scorro intorno il lito , Firper venir per la gran doglia insana: Non fece vdir ne fette colli il pianto , Ma ne la valle Aricia di Diana Done impedi co'l grido il rito fanto A Laltar de la Dea casta Siluana. Cercar le Ninfe pie di torle il lutto Per vary effempi, e vie , ma jenza frutto .

Mapin d'ogn'on quel, c'ha in custodiail tépio. Figlinol del gran Tefeo, le dà conforto : Non è già l'infortunio tuo tant'empio, Poi che'l tuo Re con tanto honore è morto Se'l piu crudo d'altrui sapessi essempio, Non chiameresti il tuo tanto gran torto. Ti placheria piu d'un maluagio, e rio Disdetto altrni , ma piu d'ogn'altro il mio .

Hippolito io già fui, di Teseo nacqui: E , come i fati haucan gia stabilito , A lamatrigna mia fouerchio piacqui, E cercò trarmi à l'amoroso innito : Ma, mosso dal doner , mai non compiacqui Al suo non ragioneuole appetito, Fu la matrigna mia di colei prole, Che in Creta un toro amò, figlia del Sole.

L'accesa mia matrigna non soggiorna, Ma, mossa da lo sdegno, o dal timore, Come il mio padre al regno albergo torna. Volta tutto al contrario il trifto amore, E piange, e la bugia colora, e adorna, Ch'io la volli forzar, torle Chonore. Credulo il padre il crede, e'l fido figlio Scaccia da la città co'l crudo effiglio .

Ne folo il figliuol suo scaccia del regno, Ma con prece nimica alza la voce Al Ciel, che sopra me mandi il suo sdegno ; E con l'empia bestemmia ancor mi noce. Io d'andare in Trezena hauea disegno, E gir fu'l carro mio presto, eveloce : E già vedea Corinto , e'l mar vicino , Quando m'anennne un pin crudo destino.

Ch'un globo alto nel mar cresca,e sormonte : Poi peggio di quel globo esfère vicito Si grande un bue marin, ch'assebra un mote: E, dando fuor l'horrendo also muggito, Le corna al dritto mio volta la fronte ; E, quanto piu a la terra s'avicina. Tanto minaccia I noi maggior ruina.

A tutti

olgono gli occhi mici canalli intanto. Ver done tanto mareli pelicingambra, Fe quando di licio algrafi pergio nano, L'orecchio egui confero alga, e fadambra. L'inici raddoppian tofici il gido, e'l pianto, Che fongan, chel page il carro fgombra Ter lo camin piu perificio, e firmo, E che canalli me esforzata le maro.

Di is teuto il carro in sur troncon d'intoppo, E intro eccol tromar, surto sifenote: Seguono i dell'iri per il lon gappo, Fin che sur numere una de le reote. Tal che un'i silutte, sisi carro troppo In terra io di l'impallidite gute. Il carro pessi sipona espando joto, E unto mi laggio l'orgiano, e rotto-

Le redine wi hause and yn braccio actorto, E mi weden tirur fra faifh, e finte s Tal che per lo camin malaugio, e torto Caddi in precipitofe dite ruine. Doue reflato a lip ad le siste morto, Lo firsto ando fia l'aminesapine s E fantuigno la mane, funca e qua frante Refiname flamo di Plegetonte.

Actto il corpo refiò , fanguigno , a bratto ,
Da tronchì , c fafi laterato , e cloto :
Le membri ammen fianfe e ma per unto ,
E nonfi diferenca dali piede il volto .
Ron fibarger danque in tanta copia il latto
Tu , che cantanto honor Numa bui fepolto:
Che infortunio mon è fonerchio rio ,
Egeria , il va , è banari rigunado al milo .

Mail medico dinin, figlinol d'Apollo, Detto Efidapio, per fir noto al mondo, Di quanta arre, e bi megno il Ciel docilo: Ng seme, soli o fraccimi immobil pondo, Et tronato o qui nio membro, appiccollo Col fire al luogo proprio te poi, fecondo Sirichiedes, san brebe pofe in opra, Che fèl o firsto mio ritorna figora.

Ad onta di Plutone, e de l'inferno Conlarte, el Brebe el fippe oprafi in modo, Che col mio corpol mine fiprito interno Lette con nono, e millifoliabi modo, Perchema fice poi Diama eterno Tere farra in quella valle, ch'io mi godo, Camadia al jou compio, e come piacque à dei, Fino io fon qu'al define filarie. Dei n.

Proto jon qua aejaos juncijut Det ...

Perch ion nom generali junidu altrui
Pet tanto don, engiommili volto, el nome;
Edife, (done tiippolito io gia fui)
Yo, che da quello in poi irino ti nome, in vulo.
Eleft poi fa molti tempi fui
Zunfo, don io facrificaffi, come
Ta poi veder ; ben c'hebbe dabbio il core,
Di darmi o in Creta, o Delo vuțăto honore,

Cofi per confodar l'fluit a Dina Il figlicol di Te'eo mofie l'accento: Na del gran hofo fino la Nigria primi, Torfi non puo dal foliro lamento. Diena al fin per manterla viva. Con, nome eterio fecci in un momento Il corpo fin filliungi a pian ale monte e, In va. chi ant loggi del, perpeturo fonte.

Tutte à fato flupir lo Dee Latine,

Al Privio mos flupor deutro a cor ferra
Diquel, che voite gió ne le traguine
y alli formacifo vi buom di pina terra.
L'o cimi escate mai ordir tal fine
D'ana gleba fatal, vilo cia fotterra a
Homeneo l'o prillac pius finosfe
De Embolina, a gli à mirari formofic.

Stupido

Egeria fonte.

156

Gleba di terra in Ta ge.

arbore.

Stupido l'arator le luci intende Ne la gleba fatal, come si mone; E vede , ch'altra forma acquifta , e prende, E che tutto il terren da f: rimone. Tal che fatto ungarzon, spira, & intede, E diffe à l'arator cofe alte, e noue. Tage il nomaro, e fu il primo indonino, Ch'ini infegnò a predir l'altrui deflino.

Nonmen Virbio stupi del caso strano, Che fece Ezeria tras formare in onde, Di quel, che'l primo Re stupi Romano, Quando ne l'basta sua nacque la fronde, Vn tratto un dirdo anenta egli , e sul piano Dardo in Del monte Palatin la punta asconde. Vuol poi fuor trarlo, e'l telo al fuol s'attiene, E cresce in rami, e in frodi, e un arbor viene.

> Non men di marauiglia à Virbio porse La Ninfa Egeria, trasformata in fonte, Di quella, chebbe Cippo, quando scorse Ne l'onda bauer le corna in su la fronte. Gran nouità fu questa, che gli occorse, E seguendo il mio fil vien, ch'io la conte. Po i che fumorto Numa, al Regno venne Tullo il feroce, e dopo Anco l'ottenne.

Il Regno prese poi Tarquinio Prisco, Poi Seruio Tullio, ilqual fu tolto al giorno Dal Re, che preso à l'amoroso visco Fè si grade à Lucretia o traggio, e scorno. Non voller porsi piu i Romani à risco, Cb'un fol contra la patria alzasse il corno. Tal, ch'ordinaro il Confolar gonerno, Per far quieto il lor flato, & eterno .

Venne in tanto odio in Roma il nome Regio, Ch'alcun non ne volea sentir parlare, Hor godendosi Roma vn stato egregio Sotto il gonerno illustre Consolare, Esfendo Cippo buom di valore, e pregio In vna grande impresa il fero andare: E mentre allegro, e vincitor ritorna, Si ve de in pna fonte bauer le corna.

Al fonte, à gli occhi suoi proprij non crede Cippo, & alza le man verso le tempie. E tocca di man propria quel, che vede. E di piu gran stupor s'ingombra, & empie. Gli occhi, e le corna à la superna sede Alza, e dice: Signor, fe ben troppo empie Fur l'opre mie ver te, perdon ti chieggio Con quella fede, & bumiltà, che dezgio.

O ch'al superbo popol di Quirino, O che minacci d'me questo portento, Scaccia da noi col vuo fanor dinino Il temuto fatal danno, etormento . Sparge fopra l'altar col latte il vino, E mone il facro, e gloriofo accento . E pregail dotto haruspice Toscano, Che'l futuro destin gli faccia piano .

Come il Toscan considerò sacrista De l'uccifo animale il corpo interno . Diffe, Signor, gran nouitd v'ho vifta, Ma manifesta ancor non la discerno . Ma, come verso Cippo alza la vista, E conosce il voler del faso eterno, Mirale corne sua contento, e lieto, E queste cose à lui dice in secreto:

Ofalue Re, ch'al buon popol di M arte Effer dei Re, fe'l ver dice la forte: Moniti , e piu non stare in questa parte , Ma và con lieto cor dentro à le porte; Che vuol quel , che le gratie in ciel coparte, Che'l buon popol Latin prudente, e forte Vbidifca à la tua cornuta fronte, E che Re fu'l Tarpeo t'elegga monte.

Subiro il canalier prende configlio Di disprezzar la dignità futura, E volge tofto altrone il piede, e'l ciglio, E non vuol piu veder le patrie mura. Piu tofto io vo'foffrir perpetuo effiglio, (Dicea) ch'in Roma hauer la regia cura: Ogni stratio, e martir pria soffrir voglio, Che farmi veder Re dal Campidoglio .

LI S

Mabent afficiente da quella forte, Che volca porre in cima de la rota cippo, ma non da Ligira, et cruda morte, Che quafi la città reflar fe vota. Ne la finmana imperiofi corte Penne una pelle in mode empia, er ignota, Che mon pot el amedicina, el arte Afficiarane la millefine parre.

Poi che conobber alle effer la pefte, che non potea giouar rimedio humano, Ricoffero à lativo alot, o celefic. Per non fiaffaticar pia tempo in vano, Molti mandra del più faggie celle che nel senato allbor foffer Romano, in Delfo ver lo Dio lutido, biondo, (do. La done la var telpo illufer i merzez di mo-

Giunti, pregan l'Oracolo, che voglia Dar lor fido configlio, e certo auto, Ch'à Rome l'incembil pelle toglia Pria, che fia il popol fio sutto perduto. Del Laure allhor temò la calfa foglia, Tremò il maro, e l'altar, ne fiè pia muto L'Oracol de lo Dio, che'l giorno guida, E fè udri quella voce veile, e fla:

L'aiuto, ch'impetrar fanto, ediumo
Bramate, e impuello tempio à me chiedete;
Feramelline executo piunicino,
E 18, che piu vicino il tercherete.
Tes trou i al morat a voftre ompio defino,
Neur vé d'huspo lo Dio, che qui vudete:
Neur vé d'huspo lo Dio, che qui vudete;
Neur vé bjogna. Apollo, ô' jluo comiglio,
da vi bjogna den d'Apollo il figlio.

Poi c'hebbero i Legati rapportato Le proprie de l'Oracolo parole, E che difcorfo affai fu nel Senato, Doue alborgaffe l'Apollinea prole: Che flausain Epidauro fu tronato, Ne la fuperba à lui facrata mole. Toflo crea moui Legati, e furo In breue dentro al definito muro. Al publico collegio se ne vanno, E porgon precipie, sh' alor si presse La pia, che d'ssiluapio imagine hanno, Fatal imedio a la Latina peste. Molai, per siprarer a tanto danno Di Roma, appronante climando honeste. Romoglion molti (e sono di le contese). Primar del proprio ainto il lor passe.

Mentre il Senato dabbio non rifolue, S'al Romen fatisfar denno defio, Lo tiel, che fopra noi fi moue, evolue, Fè, che la notte venne, el di fipario. Hos, mentre ne le piume ogrivo ri simolue, Al nuncio appar Roman Eamato Dio; Ne la finifira il ferpe haue, el a verga; Tar, che la dalfra il meato allific, e terga.

Poirompela funella in quello accento, van giá forte Romano agni imore, Ch'io vo venite a Roma, e far contento Il buon popol Latin del mio fauore. Il magello epre mio iten focchio intento a Nota la fua figura, el fuo filendore; Si che beu viconofer poi mi poffa, Ch'io vo vestir di la la carra, et offa.

Quel ferpe awolto ai mio bastone intorno
I omi vo far, ma ben maggiore, e tale
Di luce, e dono, e d'orni pregio adorno,
Qual si conuiene ad buson fasto immortale,
Lo Dio poi sprance, el sono e inmarçi al giore
L'Aurora per lo ciel battea già l'ale, (no
Quando leussi sono di Esculario vo vine al tepio o
Dentro alqual de Esculasio e cat Esseno.

Dal publico configilo (1)
Dubbio di dar lo Dio è rea ordinato
Dubbio di dar lo Dio è rea ordinato
D'approfentari la le fue pietre fante ;
Per ucdar, s'alcun fegno haussife dato .
Hor, come al façor altar siprou duante
Cel ginocchio, e col ciglio ogo'un chinato,
Pregar, ch'e dimunstrasi e quante fegno .
Sumusas flare, è pur rejir de tegno .

A pena

Apenail popol di pregar s'arrefla,
C'b'entra lo Dio nel fuo proprio ferponte,
Tal che il ferpe aniusta dize la tella,
E manda il fivil fisor, c'hogis vno il fente.
Tutta tremante, c'hogistrio vifla tella
La sarba ferza fin "c'h iil è prefente;
E piu, c'ho nel finit de l'arri carmi
Tremo i'altar "la flatua, c'i fanti mermi.

Tofto prina di fe laftia la verga
Il ferpe, e fopra il passimento feende:
E, come l'i merço al tépio, afra le terga,
E gira il collo, e intorno i lumi intende.
Tos, per lafticar i luito, oue etfi alberga
Ver la porta magiore il camin prende.
Vedendo queflo i flaceratore, clima,
Queflo, queflo è lo Dio, che Roma brama.

Saluti con la lingua, e col penfero Ogn'un lo Dio, ch' al mollo voto applaude: Col corvolto ver luipuro, e, fincero Ogn'un Labori, e cola, ogn'uno il lande. Tu, e che difecndi dal celelic imperoo, Giona, si prego, à noi, che ti diam lande: FA, che il tuo feender da l'empirea fede Sia convolitia di chi ti vede.

Tutto quel ben , che il facerdote fanto Dice verifo lo Dio propitio , e fido , Replicato è dal popol tutto quanto Col geminato tuen , col fanto grido. Col fibilo , e col cemo applaude invanto Il ferpe , & efic del fiuo antico nido . Scende le fale , evolge à dietro i lami, E quei , che wool lafeir , flatar Vipant .

Col fibilo, e co'vai l'am 1900
Saluta, e quindi fegue il fuo vizegio.
Del fuo filio, e, e filiuno o (fempio
Falieto ogii Roman dentro il coraggio,
Che fherano, che'il morbo iniquo, e'e empio
Debbia ammorza-obe lor fată o obraggio.
Ouunque frinolti il ferpe, e vada,
Debreo odorate, e for gie ironan la frade.

Per mezzola citteleri Per lafirada miglior, che l'guida di mare; E quinci, e quindi di pio popol rimira, Che canta le fue proue illufri, e rare. Ver la usue Romana somo el litra, E in quel, che fopra il ponte vuol montare, Riunge il guardo in filia, ein quella parte. E fa l'ufficio pio con, che fiparte.

su l'assepoi, che su p'ai litto, c'il legno Serpendo entra le Dio spora le naue. La quad dal poso un manisso se posibile de la ler d'un Dio superba, e graue. Rendon Romani di sempierno regno Gratie del raro don, che lor stat' have. D'un toro sacrificio allegri fanno. Stil lito, e poi se vede a vesati danno.

L'onde con aura dolce il legno fende; El ferpe intanto in si la poppa fiede: E al ega it collo, e il guardo in giro intende; E dogni intorno il mar cerulco vede; T anto, che'l ffot di l'Italia prende Vicino al promontorio, one rifiede La Licinia Ginnon nel fuo bel temp io; P' gia fluau licinio aurao, y' empio.

Lafcia lo firetto à diservo di Melfina ,
E da man defirela Caladria feorge ,
Indi a nobil Sovereto i ancisma ,
I' Larbor di Lieo fi lieo feorge ,
Verla città dapori, cibinò e Reina ,
Cib à l'otio , cal van difio tutta fi perge ,
Si dirizza ; indi la perde , e gingue al paffo ,
Onde fi fecade al Regno folmo , balfo . o balfo .

Lafciato Coma, el Paffo, onde à l'inferno Pafio con la Sibilia Il fagio Enta, Seçuendo il tocamin, veggo n'interno, E la piag zia frattifera circa: Quini forgendo in mar l'horribil verno Permafi, à muocer men l'ouda potea, Dou entra in mar von gra braccio di terra, E farippo a lla manina guera,

villo

Visto i Romani on tempio effer vicino Fer fumar fu l'altar l'incenfo , e'l lume : E ricercar del suo funor dinino Il sempre biondo Dio , ch'iti era Nume . Vicir volle Esculapio ancor del pino, Per feruar verso il padre il pio costume : Serpendo vsci del pin denotamente, E'l tempio saluto del suo parente.

Subito la fortuna al suo fin venne, Onde tutti tornar sopra la nane. E per giudicio uninerfal si tenne, Chel mar fece Esculapio ofcuro : e grane. Per far calare in quel lito l'antenne, Per far l'officio pio , ch'ini fatt'hane'. Allegro il legno il vento in poppa tolfe; E nel suo grembo il Tebro al fin l'accolse .

Viene à incontrarlo ogni gran senatore, Ogni gran canalier , tutta la turba'. Pregan le madri pie , pregan le nuore , Chetoglia il mai, che la città disturba. Mille altarifu'l Tebro alzar l'odore Sabeo fan sino al ciel , mentre ei s'imerba, Cantan hinni per tutto, ein mille luochi Fan mille facrifici , e mille fuochi.

Aza il collo entro à Roma il serpe tanto, Che quafi il capo fuo l'arbore eccede; E intorno à la città dà gli occhi intanto . Per veder, quale à lui connenga fede . Risolue poi volere il tempio santo, Done in due parti farsi il Tebro vede: Doue divide il suo sonte in due braccia, Indi l'unifce, & una ifola abbraccia.

Giunta la nane à l'isota, discende Il serpe, e ponsi a punto in quella parte, Done d'hauere il dinin tempio intende Dal dinoto di lui popol di Marte. Quiui la forma sua divina prende, El'infelice pefte indi fi parte . S'allegra Roma , e fa superbo un tempio, E ponui d'Esculapio il vero essempio.

Ma, s'allbor s'allegro d'un Dio straniero Roma, e fondogli il tempio, e'l rito pio; Ben fu il suo gaudio in ogni parte intero . Quando vir de figli fuoi vide effer Dio. CESARE, che di Romail sommo impero Ottenne primo , anch'egli al ciel salio : E con gandiomaggior nel patrio fito Da suoi propri bebbe il tepio, el santo rito.

Non fu tanto il valor , c'hebbe ne l'armi . . Non ne la toga, enel negotio il senno: Ch'à lui drizzare, i facri , e ricchi marmi Con si grande artificio in Roma fenno; Non fer tanto cantargli i fanti carmi Mille , che gli alti Dei gratie à lui demo ; Non tanto effere flato humano, e giusto + Quato'ch'effer donea padre d'AVGVSTO.

Dunque il donar gl'indomiti Britanni, La Francia , il Ponto , l'Africa , el Egitto ; L'hauer tutti impiegati i giorni , e gli anni Continuo in guerra, e rimanere inuitto: Ein mezzo dtanti muri , à tanti affanni L'hauer con tanta gloria oprato, escritto; Noi vorrem dir , che sia di maggior pregio , Che l'hauer fatto un figlio cofi egregio?

Perche tat'hue, quato fu A VGVSTO al modo Non don mortal nafeeffe, mad un Nume. Convenia, che nel Regno alto, e giocondo CESARE rifblendelle un nuono lume . E fosse toita l'alma al carnal pondo Fuor de l'humano, e natural costume. Ben vide Citherea l'odio, e'l' trattato: MA chipnò contraporsi al cielo, e al fato ?

Rignarda ben da la celefte corte Citherea Caffio, e Bruto, e gli altri infieme Al promipote suo giurar la morte : I tanto il mifer cor l'affligge , e preme, Che cerca d'impedir la fatal forte, E inanzi ad ogni Dio supplica, e geme, Ch'on fot, che gli è reftato del suo sangue, Non lascian per tal via venire essangue.

Vedete ..

Uedece, quatre infode, e quante peue
M aporpla quella inguinda empia congiura.
Migra me, dapo to gon bor ultume
Nona calamità, nora firagura.
Togli: Tidda il ingue al le mie vme;
Cadon di Troia mia l'altere mura;
Saluar conuiemi Esca da limpotimo.
Mare, & al fin da Turno, anzi da Guno.

Mis, che fur nulla imici passairiempi, Shum'o riguardo al mio nouo tormento. Deb, no factiono, de hei, que credid ce em-Tanto fumo movirs, tam o ardimento. (pi Quo comportace, che ne funt i groupe di pi Vesta resti in rutto il faco spento Dal fingue del spermo Saccodote. Perpetna dogita à l'atme alme, e denot.

En frale nere nubi edito interno
Prim fi larme infieme, e farfi guerra.
Svali com mello fiuno la tromba, e l'iorno
Col i vono, èche i piu crudel folgore atterra.
Fi finor di modo fouro, e trivil o il gornos
Trèmò la lara città, remò la sera:
Triomo faira città, remò la sera:
Triomo giù fangue, e ne le fuele facre
Sydir not en el acre borrende, o acre.

La Luna il fuo filendor di fangue sparfe, Latrar di notre interno à tempy i cani. Ne l'hosfia ogni infelice (gyno apparfe, Lafiar gli auelli spombri i morti, e vani : Le statue de gli Dei di pianto sparfe, E mille altri portenti borrendi, e strani Fur rossiti e abbandonaro i gusti luido, E super sutto vari l'infame strido. Ma von poter mile fezu infelici Far, che î fuegifie il fato acerbo, de empio, Andro o mati i fivoi evul îninici In mezzo del Senato, în mezzo al tempio Fra fanti fimolari, i fanti offici, Ter fra di fi grand buom lutimo fempio, Come ne la citi ano nfoffelato Luogo per tanto mal, fe non facrato.

Il biano (en ferò, firacciò de chiome
Venere, quandoignudi i ferri vide:
El volle in van mube alfonder, come
Fè, quando alfost Paride ad «Arrido
Come qual, cui le terreue fome
Ella formò, faluo add gran Tidide i
Ala Gione immantinente al ei 2 opposo
El deveto duin en figli époso.

Che fia, feliuolamină che fia ? non vedi ;
Che cofi da principio era ordinato ê
E flotia în tuto fiă ; fe fola credi
Di înperu î îniperubil fato .
Ya da te felfia le tre Parche, e chiedi,
S' êt empo ancor, cb în ciel vernga beato .
Doue potrai veden ne fio defino,
Ch' Atropo â questo fin gild troncail lino.

In gran quadri di 1114.

I ngran quadri di bonzo essere vectrai

Tutto il adsin ale suo germe vectrai

Rè vèt imo, chel mio foscore insisto,

Rè chi imo schel mio foscore insisto,

Rè chi imfortunio alcun lo suolga mai:

Saucia pure il dolor dal core assistito,

Assinga pure i lagrimossi rai,

Che gil bo veclusi, e lestri. e vo constarti

Rud, che displos o bamper rallegrarst.

Per far reflar piu lungamente viuo Cefare, in vau nei affaiteli, in terrați 6 bi e giuuso il tempo il qual de falma prime Dome afae il fino corpo andar fotterra: Hor tu de faird a cleo algender Dino , Subito, che l fuo firito f differra Del corpo humano bor fallo, e dăme ideio, A finți begli babbia i tempi , el facețiilo Cefdela. Gnia-la pure al regno alto, e giocondo, Com ejec l'alma del luo albergo fiorra. Chel figlio hannel la Monarchia del mode; Nel alubitar, che inuendicato muora. Che, come egli basca in terra il maggior pò E chevedral loccafione, e lhora, (do, In paric ci condurri l'armate fipuadre, Che vendetta far an del morto padre.

Potran far fede e Modona, e Fasfaelia, El campo Macedonico del sero. Quanto nel Ennee, en el giudicio vaglia. Quello e hanrà del modo il fommo impero. Chevani: fin en per farça di battaglia. El faran gira de finoi trionfi altero: El fran gira de finoi trionfi altero: El mas Sirulo ancro parta dir, come. Vinecra lui, e hanrà di Magno il nome.

Del grande Egitto l'inclita Regina, Estra conforce al gran Duce Romano, Haurà per quel, chei fato à lui defina, Ne le fue norze confidato in samo e che ratri de lui mipero la ruina, E venir tutto al grande Augusto in mano i E venir de buer prefo in van per l'opo, Che feru al Trape funftro al fuo Canopo.

Volte infinite bursh 13 g alma, e lauro Ornato il crin quello ellec Augusto. Ornato il crin quello ellec Augusto. Sará sio ribisvario e l'Indo, e l'Auro, Con lo Scita sanguigno il Moro adusto. Ternata ad mondo posif est de L'arro, Si volgerà, come benigno, e guisto, d'ari e leggi, a sar del mondo vos tempio. A dari e leggi, a sar del mondo vos tempio. A sar le leggi, a sar del mondo vos tempio. A sar le leggi, a sar del mondo vos tempio.

Espa maturo, e provido configlio Riyuardo hauendo à la Romana fede , A fuoi nipoli, a el publico periglio Con buona mente, e purat di fede Seleggera di finata mader un figlio, E del nome, e del Regno il fara horente: Finità poli e di tanda, coi mbelle, Rijbendera fipe la cognate felle.

Si che, figliuola mia, pattene intanto
Per fina diatrifera congiura;
Per fina diatrifera congiura;
Per fina con egi thomosi tamad monto,
Delo firito fino prendi tu cara.
Fallo fichando del regno eterno, e fanto,
Ela diuna in lui forma figura:
Est diuna in lui forma figura:
Est diuna in lai forma figura:
Est diuna in lai forma figura:
Est diuna in lai forma figura:

In quel, che Gione parla, i lumi intende.
Verfo il nipote fio Penere, e mira
Che Cafflo, e truto coi pupatal fiftende,
Con ogni canalier, che vi cofipira.
Tofio minifibin el Senato fiende,
Non i ainta però; ma, come fira,
Che fi vifoha i alma, non comporta,
In aere, ma la prende, e al ciel a porta.

Mentre la Den per l'are la conduce, S'infomma, e acquifia le f peo, e splèdore, Toffe, che Cibrera vede, che luce, E che viene il suo foco ogn'hor maggiore, Sapendo lantara de la luce, Cha da da parti da te, e divine Poggia con lungo, e siarma egiante crine,

Crinita al fin net ciel singne vina stella Cefare fia le luci atme, e fourane , Done risflende huminosfa, ebelle , Onde ringuarda l'attioni humane . E, mêtre si modo Angusto il figlio appella , Per buser si lostan l'arme Romane Srefe, i allegra de sprinto, e gode , Chel figlio, obte iujtoi, jui divi lude .

Benchel piu chiaro, e piu felice Augusto Nega, chel fuo valor fia di piu pregio. El nega con razion: che pagli inginto Di fasti da fe, fisso alto, es errezio. Ma de la vera fama il grido giusto. Cò inalza il fio fishendo ribilime, e rezio, Sopra ogni buo, che ju mai, festolle, cciata, E foprati padre ancor l'aumira, e vanta.

Cefare in

Cofi di valor cede il 188
Al figlio Agameano più figgio e forte:
Esolia figlio Trobeo il paire Egeo
Di femo cede, e danimo, e di forte:
E cofi cede di agrindo e di di core
A qual, e di agrindo liettor dicel la morte:
Cofi di più lodate, e rare prone
Fu del padre saurmo il figlio Gione.

Gione è rettor nel regno dito, e giocondo, Felice Augullo il mar regge, e la terra. Tal, chail noftro retro diaglo il mondo Cou lo Dio, chel diain folgore atterra. Deb, pois è vegi qua già regge tal pondo Senze gli infami viti, e forza guerra, Fate, the tardo, Dei, venga quel giorno, Che de donnot a voftro allo foggiorno.

Vol., Dei, ehe già dal Assana parte
Veniste à noi col gran Ducc Troismo s
Giove Captiolin, su fero Marte,
Tadre, cr austro del gran nome Romano s
E, vois, Romani Dei, sui Irane, el arte
Diede, el eor pio si grade Imperio in mano;
Fate, el Angulto, e ogni altro inclito Duce
Goda più, che s può, fra noi la luce.

Tu Ceneueua pia, tu pio Marcello, Veri Gallici Diui, e tu Dionigi, Fate, che CaRLO, Imperador nonello Del voftro filitifimo Tarigi, che con un firro fi luegitano, e bello Del padri inutiti fuoi fegue i voftigi, Tanta età, tanto bonor, tanto ben gode, Chabbia no me d'Augulto imperio, e lode.

CARLO, in si verde età dal cielo eletto Imperador de le Luteire squadre, Lontam inichino et tuo reta cospetto, Er al valor de la tua santa madre, Ter darti col margior, ch'io posso, affetto Questopra, hereditaria di tuo padre: Ter lui le die principo el piu n'ho feritto Satto il favor del luo gran mome inuitro.

Hor, poi che'l Re det cief frat piu lucent? Spirit beati lui beato ferra, Evuol, perch'i poi don piu d'un contenti Che di lui goda il ciel, di te la terra, Con tutti i modi bmill, eriueruti; Quanto, ch'i o poffo piu, chinato à terra lo dò queffopra à te prefente, e vimo, Che dar non poffo à lui, lontano, e Dino;

Lo steffo animo à te dinoto, e shão Dono, e confacro, e le feriture, e i earmi. Poi, quado atrâdo antrá la Tamas il grido, e lo dort di te le prone, e farmi : Shamb quest dima ancor net carral mido, A cantar l'opre tue tutto và darmi. Done al mondo, et de le spero far noto, Quento di tro s'amposito figura si fas e dinoto.

E, se ben l'alto affar d'on tanto Regno
Tien la tua mente in altro hoggi occupata;
Dalle tal volta un guardo, e qualche segno
Mostrami in vortesia, che si sid grata.
Di quesso sos fianos si a cuiu degno,
che già tans' anni s'hô l'alma dicata;
Che utto vono si fat hos ciò, siò opra, s serines
E per te s'affatica; s per te vine.

Godi, Balban, de la 14.
Codi, Balban, de la 14.
Che forge l'amenir di di lontano.
Godi Matro del fratto, che produce
Latua si liberal nationa, e mano.
Questa fatica mia, c'hor mando in luce,
Nasice dal vuo gindicio intero, e sano:
Che, preuedando, e prouedando il rutto o
Questo qualet i sia, n'e nato frutto.

Dapoi che non posso io suppier, secondo
Fora il destre, a tambo benestico,
Bassiti alment, chi lo sactica sede al mondo
Del suo cor liberal, del suo gindirio;
E che litro il sembante, el cor giocondo
Cerchi donar co'l don, er con s'ossicio;
E si me s'opre pie, ne destre ginsti
Quel, ch'este denno i Cesario, est s'angusti.

Hor tu nata opra mia d'una fibella, D'una fi rara, e varia poefia, Fànoto al mondo, che l'età nouella Non inuidia talbor l'età di pria t E mentrevine la Tofca fauella, Fà, ch'ancor vina la memoriamia; Fà co'l tener de twoi vinasi carmi Ch'io no habbia à insidiar brozi, ne marmi

IL FINE DEL QVINTODECIMO

## ANNOTATIONI

DEL QVINTODECIMO

LIBRO.

I urde afficierione di Numa Pompilio Sabine al gourno di Roma, quanta forsubbia adforpionio de giu huomia li scienti, e maggiormene la islottia,
come quell'e, he inflituite; e da una forma ueramente nobite all'anomo, efficado, come; ministra della revienza porche gii huomia suna a cercar, fino
l'Imperto di fe Herii. Par quuris, che l'Anguillara fin fino più perfio ejedirore della mente di
Outico, cher radioure del fino Poema co foi la suo ramoto d'atune finemino di giretiano, co me fi nella flazza, coji prepara helieva l'anoma luono. decirconado il bello, e qualificito animo di Nuna Pempilo, infinem coa la faquente in nell'altra por morda la ragione, perce l'religagificor il Romani per Reitoro, dietoro di, siamagliano pi, (rianza apori). E efficienta descrittore della
dell'acción; rie la la ficial cela fia qua a sia bioleco; a gila fattura, pre, morre de l'organica del dell'acción; rie la la ficial cela fia qua si siableco; a gila fattura, pre, morre de l'organica del

le proue, che uincono il reo, e'l modo di dar la lentenza, che fi legge nelle seguenti, infieme

con l'oratione di Missien de al Fercole mella finanza, ema fiama fighi, alianetia, s'angri, 
Ci I rappefenta mobio usus mente quini ancora l'anguillar la dourria di Bragora, el modo del contemplare, e uno queillo, che comprende la Fiolofoia, nella ilanza, s'ela fiama, t'erdi ass'elfris "alianete con la maniera, e sette tenna. Britagora ma leggere a los cidiceçolo, nella
s'elfris "alianete con la maniera, e sette tenna. Britagora ma leggere al consideração, nella
id ouverbbe rimaner firtifatro l'huomo, nella fanza, s'estria, televis, a'mont juma, efferte,
e culta figuente cincience con l'eclamazione propria, televis a nella fiama, posser à prost histor,
e quater à punha. Bellistima e l'adduttone dellera dell'oro per las huonele lue trajoni, come è
annoce bella la derentione del modo, che trans e l'aname con cistrà diopo le fusiatione, a gile
acco bella la derentione del modo, che trans e l'aname con cistrà diopo le fusiatione, a gile
pai l'anamente della commenta, est est della commenta, est della commenta, che fight huoma, che
pai l'anaminatione, e calla leguerne, come e anacco bella la conurtion, che fi gilt huomina.

nella flanta, o fisicale, e fipi a werente agrira nas carre, insieme col lagnatis, che la nella flanta, octet me del mente suprate.

VA il Poeta descriuendo l'opinione di Pitagora intorno l'anima dell'huomo, laqual tiene immortale ma però di modosche, morendo i huomo, quella stella anima possi su un facte uni animale con face, come dometticos e quella dell'animale morto posi susidiare l'huomo. Per

fo Apolline, infleme con la rispoita dell'Oracolo, nella flanza, L'aute, cicimperne, fano, , kinine, come ha anora allicemente deferito di viaggio, che fecero gli ambaticisori (komani, sitorando al Roma con Eficulzajo, trasformato in lerper e queflo vegliono molti, che fifa, perche queflo animale ha molti, e molti rimedi per la falute dell'huomo, nella flanza, L'ende em awa dette silvage fecto, e nelle feguenti.

NEE, fine del fito poema Ouidio anna le loui di Cefaro, nell mezro della flanza, Margillimo Allepti del Di Hiranire, nelle figuenți, infeme con la doglenza, e ilamenti di Venetee per la morte fiu nella flanza, Reparda des dalla objectera, con le Equenti, Bellifimi floo anotora i trili figui, e malia aguari, che ratoptora l'Angulliara della morte di Cefare, nella flanza, pa fiala nermaini advinimente, e nelle feguenti, come anotra è bella la riprensione, che fa Giouzzi. Venete, nella flanza, che fia, fiquiduni et obți il van word, Quanto vagemeca anotra deferiue, come fall'l'anima di Cefare alla fiu amica fella, nella flanza, preven la Despet Farrate sendente. e culle figuenti, e le loi di di Augustio anotra; infeme con linuocatione di Ouidio a gli Dei Ro

mani, nella flanza, pendui, ekgi ést-Lífiena Geres.

A imitazione di Osubio anocra Alaguillara confacra quefta fua in vero lodenolitima fatica al Chritinanis. CA R. L. O. Red Francia, comeherede delle qualira Reali della fedicissima memoria del los grandissimos Padres, alqualed dono gli Alaguillara quello los Poema, nella flanza, ra Geressena per la principa del reducira della constanti della come della

IL FINE.

to the state of th

A Secretary Control of the Control o











